

Palat, XVIII 60 2is

1

Transitive Laborator

11-100



## POCHE PAROLE CHE SERVONO E NON SERVONO

# PROEMIO

A CHI VORRA' LEGGERE

# Grande Riunione teunta nella sala dell' Ex-Circolo Popolare

### in Roma



quelli, che ci presero parte! - Questo pure non ce lo dico: lo caprete, se guarderete qui sotto. - E che si fece in questa riunionel - Qui pure sto zitto, perchè nlirimenti nureste il bandolo dell'intreccio, e perdereste il gusto della novità. - Ma se non ei volete dire che cosa si disse , se non ci volete levare la curiozità del giorno in cui si tenne, almeno diteei: l'ora fa diurna , o notturna? - Ve lo dirà Cassandrino. - Dunque sono Burrattini quelli, che vi presero parte? - Forse si, e forse no. - E quale interesse può nvere una rimione, dove li Barrattini aucora maneggiano le earte? - Potrebbe darsi qualehe poco: elie non sarebbero ne i primi, ne gli ultimi ele fanno di tali faecende. -Il fatto però, che imprendete a narrare, è vero o falso? - Non tocea a me il dirlo; stn n voi il giudicarne. - Mu il vostro scritto è un Romanzo? - Non to 10. - E una Commedia o una Tragedia? .- Forse l'una, e l'altra. - Ridereduuque, o piangeremo? - Quello vi nggradirà meglio. - Ma gl' intervenuti da chi furono

iuvitali? - Uhum! - Come si poterono raunare in tanto namero? - Credo un poeo per volta. - E latti, talti presero in parola? - E probabile. - Dauque fa un tafferuglio, no? - Lua riunione da Circolo Popolare. - Na che razza di cervello bislacco è il vostro? Tutti ali serittori nel proemio presentano un sunto delle loro opere: questa, che voi usate, non è una novità? -E nella uviltà stà la bellezza. — Scusalect però, non potrebbesi chiomar piuttotto pazzia? — Se così volete, sia così. — Dunque....? — Senza tanti altri dunque, e senza tonti altri ma, io roglio diret solamente che leggiate, e stiate zitti. — Questa poi è arroganza. E se non leg-geremo! — Dirò che l'opera mia non ha trovato tettori. — Se la biasimeremo? — acquisterete ragione se l'acrete. - E se la loderemo? - Non me ne importerà un zero. - E se faremo della vostra edizione ciò, che un tale Inglese fece delle opere di quel Poeta, il quale avea stam-pate le sue Commedic con una quantità di Vignotte, che si vide lagliate queste colle forbici, e rinoste come cosa rara, e quelle gittate fra la cartaccia per ardere? - Sarò contentissimo, n patto però elle le mie Vignette sieno considerate attentamente. Pereiò vedete che comunque la faceendn vadn, per me va bene. Se leggerete troverete utile: se guarderete, troverete utile. Oucsto io nii sono proposto: conseguir I utile per ogni verso. Qualora arrivi a ragginugere lo scopo io mi dirè fortunato. Non ci faccia meraciglia nè il leggere, nè il rimirare cose, che hanno I aspetto di ana svariata stranczza. A me sia lecilo dirvi col Poeta: O voi, che nvete gl'intelletti saui,

Mirate la dottrina che si asconde Sotto il velame delli versi strani.

Lettori! eeco quanto vi volevo dire nel mio Proemio. Ho fatto il mio ufficio; sta adesso a voi di fore il vostro sin leggendo, sin vedendo. Badate a farlo bene. State sani, e ei ricedremo fra non molto al Musco. Allora vi prometto di spiegarvi chiara e tonda quest espressione , che mi è efuggita così non volendo, e vi farò un Proemio da oppagare le vostre brame. Adesso ho dovato celtare, allora parlerò sul serio. Addio.

# Nomi e Condizioni

#### DESLI INTERLOCUTORI INVITATI ALIA GRANDE RIUNIONE

CASSANDRING BURRATTING PADRON CHECCO TRASTEVERINO OPERAIO DEMETRIO DROGHIERE MENICICCIO GIOVANE DI TRATTORE APOLLONIO PROCURATORE LOBENZO CAFFETTIERE ARONNE MERCANTE

TOTO IL VAGABONDO ANSELMO VECCHIO PADRE PALLADE GIORNALISTA DON PIRLONE GIORNALISTA DOTTOR PIETRO MEDICO NICODEMO STAMPATORE TRENTA INDIVIDUI DEL POPOLO

# GRANDE RIUNIONE

# TENUTA NELLA SALA DELL' EX-CIRCOLO POPOLARE IN ROMA



# CAMANDRINO - PADRON CHECCO TRASTEVERINO - IL SIG. DERETRIO DROGHIERE

### CASSANDRINO (entrando)



vnotal .... Oh guarpita un Maestro di scherma, che gli si dice? eb! bel figlio , dove volete dare un' no sale vnote. E qui?

di Spadone. -- Un' anno fa c'era un sussurro, un battibuglio, una cagnara, da far resta-re di sasso un pezzo di travertino. Ma ci è voluto altro per Cassandrino! Mi chiamavano, si sfiaatro per Cassandrino! Mi cinamavano, si sna- I ci di comporci serj, scri, con macsia cassan-tavano: Ser Cassandro di qua, Ser Cassandro I drinesca . . . Oh! . . . la sedia zoppica! . . .

di là, sor Cassandro di gib, sor Cassandro di sù ..... e Cassandrino?.... me la sono dormi-ta saporitamente con li fratelli Burrallini nel vicino Teatro. Era un sonno prudente; ossia una prudenza dormiente. Eppure vedete : cor-po della caguara delle cagnare, il parapiglia di queste sale ogni tanto mi faceva saltare in letto spaventato, come le creature quando sono prese dagl'infantigliuoli .... E adesso?.... Che metamorfosi l Non si sente più: Morte alli ne-ri! Saette alli Preti! Viva l'Italia! Viva l'indipendenza! Signor no. Adesso mi pare di stare in un dormitorio di Certosini. Ci scommetto che deve essere successo qualche gran cambiamento I -- Non s'affaccia una mosca l Non vola una penna . . . Eppure adesso è tempo delle lodolette , delli tordi , delle beccaccie . . . . Lh! mettiamoci un poco a sedere, e proviamoci di comporci serj , scrj , con maesta Cassan-

Avessi da cascare? . . . Tutto quello che zop-. pica, casca . . . La Repubblica Romana, per dirne una, zoppicava. Ebbene? E cascata . . . Glie lo dicevo io . . . Notta di collo . . E se lo è rotto . . . Ma non se l'è rutto chi volevu io . . . E basta . . . quelli pure 10ppicano come la sedia , e . . . ei riparleremo quest'altro sabato . . . Duaque , Cassaadrinu , tu sei solo soletto. Questi signori che aspetti . . . Cicoria! . . . como staano agli appuntamenti . . . E se fanao aspettar taatu la ragazza . . . addio! . . . Ma corpo di tutti li cavadenti . m' hanno dato l'appuntamento alle otto questa sera . . . Forse l'origolo min è fratello alla spidiera del Falcone, e potrebbe girar male . . . Fazienza! . . Aspetteremo . . . E meglio aspettare che essere aspettato . . . Almeno loderaano l'esaltezza! . . . E poi! otl'oro . . . A tempo del Nonao min, ott'ore o era aotte o era giorno, non era mai sera . . . Moda nuova . . . Passi da giganti per la via del Progresso . . . L'appuntamento di domani mattina è alle sei . . . Se il bugiardello va male, non dormo niente . Meglio così . . . ara vedrò il Museo Repubblicano . . . Figuralevi . . . Ci saraneo le Mumanie? . . . Oibò le mummie sono sceche secche: coo certi visetti asciutti asciutti, e senza denli mascellari: hanno solo li denti canini ... Via li throubblicani erano secchi, e adesso tutti grassi . . . avevano certi visetti che parevano Lazzari Putrefatti, e ano sono più freschi e ru-

rebbe come il parmegiano ed il butiro sulli maccheroni . . . Che ne dici, Cassandrino? . . . Pogli una bottonata delle tuc . . . Si, alziomoci e cantiamo: Se ci fosse il mandolino. Se soaasse il Casciarino, lo vorrei tosto cantar.

bicondi di una mela rosa . . . Li denti poi . .

ch che denti mascellari! . . Se senti come stri-

telaao . . . . altro che le macine di S. Pietro

Montorio . . . Onasi quasi maa tarantella ci sta-

Delli pazzi e dei birbanti, Dei fuggiaschi e dei furfanti. Che qua corsero o magnar; Piemoatesi e Napulielli.

Tutti veaser unti e snelli, Per la patria sosteaer : Ma la patria era la tasca, Che da secca como lasca

Storione disentò ... ò ... ò . Storiono diventò. Ania Prima a solo ... Adesso ci vorrebbe un duetto ... Na noa si vede nessuao ... Fa-

remo ua altro a solo. ARIA SECONDA

Ouando videro spazzata, Tulta aetta e spolverata Lo città di Roma, allor Alza il tacco, corri via Che mangiar ...

o . . . zitto; mi sbaglio, o sento gente?

### PADRON CHECCO E DETTO



Favorisca. I b! Padron Checco! Ina e uao fanno un bel paro. P. C. (toccando forte la manou Caszandro) Oh! Padron Cassandro mio der core ! Me viè propie du piagae.

ne viè, pe la consolazione! quanno vedo a voi, are pare de vedene l'alligria.

CAS. Un pò vecchietta. P. C. La pirueca aun guasta

CAS. Ma ditemi uaa cosa, bel zitello: coase va quest'affare, che voi pure siate qui? P. C. Ve dirane io, ve diroae ; io sto qua-

ne, perchè sapevo elie ce venivio voi. lo ve tiengo come n'Avvocato de li galantemmini. CAS. Di quest'anno avrei poche cause. La

razza delli galantuomiai s'è imbastardita assail P. C. Stateme a scati.

UAS. E chi si movo? Sto come ua pilastro. P. C. Avete da sapè, che sti fusti, sti Popoli, che so rimasti a na mucchietto, se so ficcati in de la cirignoccola de arimedià ar tempo passato. Dicheno e spergiureno che so stati boni zitellucci, e su sto punto l'antri nun la penseno accosì, nua la penseao. Ebbè hasa' iavitato tutti a coaglutinasse quiue sta notte pe du punti. In primise pe difennese da se da na pidocchiara do accuse, che fa venine er vorta stomico; ia secuadise pe arzigogolii un arimedio, e riasette su la barneca, come er casotto de li Pupazzi a la Piazza de li Crapettari. Ma me dicheno che un certo muso, che vierra, je spifererà na bella nota de le su birberie; e allora ... me capite? carta canta e villau dorme. Me sa 'nformato, e lio detto fra me e Padron Checco : ce viè er sor Casandro? É fatta, ce va puro gaco. Me pare de discurre quan-no parlo. Duaque se una ce venivio voi , aun ce veaivio, miodine faceva passo; perchè cò sti regazzi de sto Circolo nun c'ho mai potuto pija un giochetto da rimetteme le coste.

CAS. E che? volevi numerare qui dove c'era ua mucchio di Zeri? Zero via zero . . Repubblica Romana di Terza Edizione l

P. C. Qui e' cra er cunio delle buscic; la frabbica de li riggiri. Le asozzorerrhierie fioccaveno: le birbooate se spregaveaa. E a seatifti, ereno na crema de Santi, fiore de oporati, er aon pres-urtra de la galantomiaeria. Figurateve, Padron Cassandro mio, che me fecero ribarda er cervello puro a me, me fecero. Me ne stavo in saata pace de Dio, co mi moje e ti mi liji, ar vicolo de le parme, faticanao e magnanno, male sì, ma magnanno er paac de li mi sudori; frequentavo, indegnamente, li Santi Sacramenti; m'imbriacavo, or più ar più, una

vorta ar mese: sempre accanito a lavorà, armeno armeno fra sole e cannela dodici ore. Ecchete st'assassini me comincieno a bindolà, a inzorfa, a riggirh; vic co noi; strilla co noi; pija na torcia; che c'arimetti? C'è Padron Cicernacchio, che dà la bumba a tutti, e ce rifila mo er papettuccio , mo er testoncino. Daje oggi, daje domani; .... che v'averebbo da di? ... tonto tonto um ce cascai? Viva Lnil Poi: Viva Lei! Viva er Papa! Poi: Viva la costituenzial Viva l'Itaja I Viva la porea Riprubbrica! . . . Terremoti che je pijino addove dico io! Accosi: a noi er biscottino pe chindece la bocca, o loro 'nfratanto imberta un pò, o s'empiveno le saecoccie. Er biscottino a nuantri ci ha fatto come l'ojo de riscino. So jo quer che me dico; e ho na voja maledetta de sfogamme su quarchiduno cor cappelletto de pajn a uso de casciotella, e er veletto nero, che se pozzino piagne li morti sui, o cor fongo nlla comecepare coll'accidente da na parte su in cima all'urtimo piano, e co la strozzino rosso a uso der su sanguaccio. Se me ne capita uno, me la stregno tra l'ugne, e je fo strilla caino, glie fo.... E st'affaraccio doverebbe succede propio qui. Vojo scuti allora se strilta; Viva l'Indipennenzia! . . . Che pozza penne da tre legni po na settimanal O se ristrilleno: fora lo straniero; foral Ehl sine, che so mosche. ... Ma so capisce; voleveno esse anti, pe arrubba senza li testimoni. Nun ce volevenu spie do li su riggiri: e mica aveveno er torto. Mn ... hanno fatto bucia. ... Auff! Mo scordavo der mejo; Eh l dieo, sor Casandro; qui de retn in st'antra stanziola ce sta er sor Demetrio, che è Drugtiiero de grinta, e che ve vorrebbe conesse; ve contentate? CAS. Padronissimo: e'è da dire.

P. C. Questo puro è de l'invitati; ma... mosca I. . . Se capimo ? . . . Pensa come mene, e come vostrodine. E poi parla come un pezzo de caria stracciata. Un po sto fusto, c un po lui, quante ne saperno de maraphelle de sta gentaccia! . . Sor Demetrio, fateve avanti. Semo tre Galantommini.

CAS, Salvo errore, e senza pregindizio,

#### DEMETRIO E DETTI



iveriscola compagnia.
CAS. Ma che? siete
voi? ... lh! Vho conosciuto al Vicolo di
Aseanio, dat Pasticciero, quando venivo
a mauginre i horeonotti ... Quanto li
facevale ghiotti! ...
Allora cravate ciuco,
ciuco. Eltl. anni nas-

sono. Vi stote fatto grande, ed avete messo bottega? Mi rallegra. Vi verrò a far qualche visita quando andero alla salara; perchè, sia detto senza Capitanio ....

superbia, sono dilettante di regolizia e zucchero d'orzo... Ma torniano al nostro discorso. E questi baffuti, che s'arroghivana a strillare fora lo straniero! a che sono ricceiti, se è levita?

P. C. So rimasti co le mosche in de le mano. E sti regazzacci, co quelli belli tatentoni sfasciati, faceveno da Orazio e Continazio ar Pontel L'Itaja fa da sel E che ha da fa da sene? Alt ali alt (ridendo) L'Itaja, dicera la benedett'anima de mi pudre, sarà sempre nu

stivale. CASS. Sulla earta Geografica, concedo; sul valore e sul tatento, nego. Non bisogna farsi acciecare dalla passiono. Anzi, vedete, Padron Checco mio, giusto perchè in Italia li stivali sono pochi, questa cabala del Sor Mazzini gli ha fallito, . . . e di che tinta! Qui li gattini hanno nperto gli occhi. Quattro scemi, quattro spiantati, quattro bricconi, ci cascano nella rete; ma i più stanno forti come la Meto Sudante o la Piramide di Cajo Cestio. Ci vuol altrn che il Dou Don Don delle Compane a mezza notte, per far credere cacciato via lo straniero, e l'Italin unita! Chi se le beve più quelle fanfaluche? Già fin d'allora crano massiccie. Ci voleva il gargarozzo del Colosso di Rodi.

P. C. Che paura eh? quanno de notte campane e botte!

DEM. Li Speziali per un mese non dettern vla più purganti. Ad una crentura mia di quattro mesi gli prese un'assalto di vermini e ... povero figlio! nel giorno appresso ei vollero gli Orfanelli.

CASS. E quello che è peggio non mori indipendento, perchè si spiferò subito da chi sapova iutto, che chi andava per battere fu battutu. DEM. Ma a sentire lorol Misericordia I si mangiavano il mondo in tre bocconi.

P. C. E be?

CASS. E poi? L'alabiamo visti, Padron Cheeco
miu. Una volta che launno fatto li bravi si sono
fatti compatire assai. Creaturaccie da audare
a seuola, e buscaro due cavalletti per giorno,
comprese le feste e li giovedi.

DEM. Dirit male, da povero ignoranto, ma è stata la Provvidenza, che ha permesso così.

P. C. Mica vo enpisco, sor Demetrio.

DEM. Procurerò spiegarmi. Questi signori,
cioù questa mal'erba, prima avevano un poco
di credito, e capivano che il mondo li sopportava. Che valete? Un name venerata.

P. C. All mo ce so entratu pure gueo.

P. C. All mo ce so entratu pure gueo.

Se de la porta face su pura de la porta de la porta de la porta de la porta de la poter voltar de la poter voltare il insundo come una frittata. Ebbene? che è stato, e che non è stato? Pío IX se l'è lottata de la porta voltare de la porta voltare de la porta del porta de la porta de la porta de la p

CAS. Oh! ..... DEM. Hanno piantata quella bella Republi-

ca Romana ...
P. C. Na vera pianta de marva.

DEN. Chi ministro... P. C. Chi Dispettore, chi Trumviro, chi apitanio.... DUU. E se durava un pò più la barneca, la povera Roma diventava sorella carnate del Campo Verano: un cimilerio addirittura. Intanto il Papa, che questi figurini hestemnitavano, insultavano, sheffavano, ba dette quattro parule...

P. C. E me pare ch'abbia dato er fiato a le sette Tromue der Ciudizio finale. Tutti li stranieri se so mossi pe ajutallo. Fino li Russi! Ve lo saressivo creso?

CAS. A me che ho letto qualche storia, questo cose non fanno specie. Parli chi può, obbidisca chi deve. Proverbio antico.

bidisca chi dece. Proverbio antico.

P. C. Ah! sor Cassandro mio, sò pezzi de
Paradiso questi che quà: ve vojo da propio uo
lisseju. Ma chene? Sor Casandro. Ve credessivo



gnente gnente, che sti grugni se battino er petto, e dichino er mea curpa?

CAS. Oh! li conosco: sono più cocciuti del rospo. Li cunosco. Siccome abito alli liurraltini, così sapevo appunino li discorsi che si licevano in un certo caffe . . . amaro, li vicino, ... o che in segoilo ...

P. C. Ma nun sapete che cosa se sogneno mò, ch? De tornia a ballà in der mese, che sta pe veni. DEM. Eh, nmico caro, prefeudore e dar la te-

sta al muro non si può impedire a nessuno.

P. C. Avete propio ragione, Sor Demetrio:

Turtima che se perde.

CAS. E la speranza. Ma sapete bene cosa

succede a chi vive sperando, eh?

P. C. Pe me tanto, co spacco la croce.

DEM. Ed to pure sono nemico morto delle cccezioni alle regole aotiche. CAS. E poi? Nel caso nostro . . . speri-

pò fa la carta pista pe le hocce ..... Ma vedi che faccie da mostra de Barbiere! CAS. Mi favoriscano, Signori mici. Io ho

CAS. Mi favoriscano, Signori mici. lo ho in capo una osatassa intita impiccialn; nou potrebbero aver la grazia di cercaro il capofilo, ed ignommerarmela per mia spirituale erudizione? Ilo dormito tanto! P. C. V'njuteremo nuantri a svegliavve, v'ajuteremo. Quanno a furia de torce de pece, e de strillà avinno ottenuto na muechia de cose.. ch' creno l'anticauera de le su pretenzioni, vedenno che nun je hastava...

CAS. Un momento, Padron Checco, a chi non lastava?

P. C. Ce vo tanto: a quelli scontenti. CAS. Approvo quanto sopra mano propria: tirate avanti.

P. C. Comincionno a minaccià. Assedienno er Palazza der Quirinalc. Fu battota la Cenerale. Se chiuseno le botteghe. Anmazzorno un bravo Prote, che se dice che faceva da Segrelario ar Papa, e co na schioppettata je lo schiopponuo drento propio ar Palazzo; je det-

DEM. Sentirete, sentireto.

P. C. D. I. d.; na vago d'iva. Je pianione un bravo cammos deconira or Protince, che li poveri Sguizzeri acverno chiano co quattro partial de catacacció. Es staveno con micro ne-cuo : sparta, e anua spara. Er cariona fa che para Rettorica de cammos, d'actione los staves interes de la vier presa la mira. Er sor Depuisto, e da vier presa la mira. Er sor Depuisto, e consenda d'actione conteniorparatesi, checera Sopos estado o cer sor Gobranello de qualificarda che sparta con control de consenda d

CAS. Eh! Forche che perdono tempo! Basta. Fu sparato?

DEM. No. Si risparmiò on macello; accorse

CAS. Il Droghiere?

DEM. No: il Bolognese Avvocato, che formò un ministero a modo suo. CAS. Figurati che scelta, eh? Il cattiro avrà.

contrastato col poco buono t DEV. Altora fu una smascheratura. C'avevano messo dentro il sig. Alsate Rounini; ma egli . . rinunziò; e dopo pochi giorni . . . ambula.

P. C. Ma er santo Padre nun è na rapa. Magoò l'affare, o capi, che amanao de sto passo, c'era er sospetto de ona polesse affacci<sup>1</sup> piune so quella loggia, dove lo chiamonno a da Beoedizioni na sera si, e l'antra si.

CAS. E che cosa fece? DEM. Cor consiio de l'Imbasciatori

DEV. E di quatche t'ardinale che gli stava ai fianchi

P. C. E ro l'appraviso segreto de chi aveve un oneia di cervello . . . . e nun era della Bolla . . . me capite?

GAS. Ma non mi date la corda. Si può sapere che cosa fece?

P. C. Che fece e che nun fece. Ce vo tanto a capillo? Batte er tacco.

DEM. Fece man ritirata.

GAS. Si: vedete nu poco, loro si doveva avvisar prima con un vigliettu! Signori Cittadini, . . . Che . . . vi serva di regola, che siamo stufi, e mutiamo paese . . Se avessi argento . . . in snecoccia, gli farei nna, o due statuc o spese niie... Ma torniamo ni nestri galautuumini di nuavo stampa. Che dissero?

#### autuumini di nuuvo stampa. Che dissero? DEM. Ve lo lascio immaginare o voi.

P. C. Rianseno co na rosicharella de poed Je se toto er giuco. Ma che? Gneute paum. Capirao ch'era er moneolo d'ingravidà le saccoccio : cominc'orno a spaccià protezione, se spolutocorno a cairdò; carri de quà, curri de la, a da urtimo .... lo crederessiva, sor Casandro mie? .... disenu, stamporno che er Papa era dienduto de fatto e de dritto, e creoano ... la Biprubbica.

### CASS. Bello cosn1 E poi . . . ?

P. C. E poi je toccato er carcello, e o vo-

lenao, o aoa volcuao se ne so iti in silleggiatura.

CAS. Questa storiella mi diverta davvero.
Per tutte le tartarughe del moudo bo fatto male a dormire . . . . Ma li poveri Romani che

dissero?

P. C. E che avereno do di?

DEM. Si guardavano uno coll'oltro. Averano tutti il coloro delle greche spagnole.

CASS. Bella tinta in lano, che non smoata.

DEM. Eh î aoa è cosa da scherzare, nò.

P. C. É cosa do pingnecce a Ingrime de sougue. Aveceno pormosai do ferro fuso. Stordiveao la geate, promettevaco mari e moati. Se l'avessivo seatiti! . . Minacciaveno . . . e le nainaccie le manteavecao. Iasomma tiraveao tante reti, che higaova cascace.

CAS. Di la verità: ci sei cascato tu pure?

DEM. Altro che lui! Cime d'Uomiai. Curialoui! Nolaroni! Avocatoni! Professoroni! Mediconi! Artistoni! Preva quello caccia di notte, che si chiamo il Diluvio.

P. C. E volete che va dichi er voro? a vuanrir ve lo dico, e v'opro er core. Bin e sò penilio; ma ce cascai. Ariatemèmese però; Ladro, none, e poi nonc. A me ce potele crede che fune eccezione de regola. L'oatri però faceveno a chi pija pija. Er vero colore politico sapè quol'era? Er color o'd'oro.

DEM. Non è però da aegarsi, che in questa convulsione non ci siano stati i matti di buona feda.

P. C. Ma sine, Sor Demetrio mio. E che a Milino, certi misti une se a venunii fine or leito pe la gaerra da l'indipenaeaira? Che ce volcie da l'hornièrea o occhi aperi. A Romo puro de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de cartie i est l'indevotrere. Palace control et cartie i est l'indevotrere. Palace control et caraccirande Panico? Embi: e aum era de queltie de strillaces qui de l'antil' è quanno cominciale de l'archive de dimonni a miodiate, se s'illiga ero et a manino de Fio IXIIII se

DEM. Signor Cossandro miu. Prima ci ubbriacoreno con quelle dimostrazioni . . . CAS. A quelle dimostrazioni io non ci avevo fede. Mi ero arcorto delle Vagagne. Mentre si strillava, ... Li fazzoletti e ti orologi ... chi li aveva visti, li aveva visti. E poi gl'inviti mi pare-



vano cartelloui da saltimbanco. Auzi a parlore lanpante, lampante, come quelli di noi altri hurrattini, che promettono la selle aueraviglie, e poi finisce tutto in una canzonatura.

P. C. E io, postero ciurcinato mel che ero omico de Padrun Cicernacchio, e lo vedero occorlo, festeggiato, originato da Signuroni ; coretratto stampato, co li versi lodatori der Sor Guerrini, cor cominiuento alle su parule der Sor Gerardi, co la vila che je seriveva er medico Tomassoni.

CAS. Ove ..... ero ..... Seguitote.

P. C. lo overo paura de peude quelli quattro stracci de casa. M'oro messo 'a de la testa che quella magagoa era la Guerra da chi nun ha a chi c'ha quarche cosetta.

CAS. Guerra antica pin del hrodetto. P. C. E m'arineresceva de vedemme parti

quelli quattro stracci da biaacheria, li comò, li tre letti, fra boni e cattivi, eccetera; e n'apparenza, me buttni da lo loro. Così so catrato 'n der merello de la malizia che avaveno; e move l'aricconto. Sti signori tenoveno la su corcorrisponnenzia do la famosa guerra d'Itaja; e gai tautino ecchete certe nave torchiablune de hotte aricevute, che aveveno sfiorato nntro che la pelle i Certe nocchie rosicarelle da fa veni la frebbe a freddo. Embè? s'arrimedinya subito. Ecchete quer muso cauino de Sterbini co taato d'occhiali su quer mozzicho da aasu, rosso come ua gammero cotto; ecchele er pasticcetto de Masi co li baffetti arricciati, e tutto odoroso de ceretta, se riuniveno a ciarlà insieme in segreto, e armanoccavano come canzona er Popolo . . . Accusi detto: cioè; quer ceatinaro de sfaccennati , birbaccioni , perditempo , fromassonacci cani der caffè delle male arti, e quer poco do popolaccio crompato . . . a un tanto er ceuto . . . da li cutriai de Cicernacchio, e se decideva de sparge speranze; e po quanno aritornava er postijone spara no vittoria più massiccia do la Palla iacima de S. Pietro. Detto falto. Vorto un vicolo de qui; iafilene

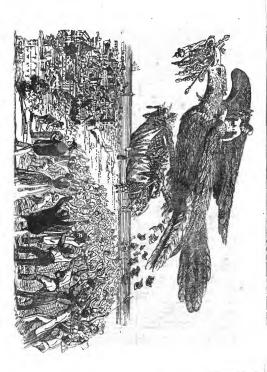

un'aatro de là; Irapassa un portone; eschi in d'una piazza; passa in d'uta'aatra; uno shoccava da Piazza de Nonezia; l'antra da Piazza Colounn; e accusi Pasquinn c Marforlo . . . pe caso veh! . . me capischi? pe casaccio, s' lucontraveno in der corso. Viè avanti er sor Masi, che ce faceva er teso teso, en na veatioa de penne sur cofeno, cor sicheretta in bocca, e abbrnecianno Sterbini, strillava: Cittadine Pietro! che pavità c'avemo de la Guarra de l'indipennenzin? E er Cittadino Pietro: Oh! Cittadino Masi! Facema bisboccia, bone speranze. -- Che dichi da vero? -- Ah, va bi! e che sa coso da burlacce? Ecchete le lettre ... E in sto mentre se faceva no circulo, che s'allarga, s'allarga, come quaano li regazzi butteno na brecciola nel Logo de li Cani a la Villa Borghese, che nuo c'è niit. Stanno tutti affoliati incontra ar Palazzo de la Posta; e er Ciarlatnao Sterbini in mezzo co Masi. E se quarche ciurcinato de Vitturino , nvesse voluto passo, stava mejo de l'erba palatana. Na sonojera de fischi nun je maneava.

HEM. Adesso lascia dire a me, Sterbiai aprendo varie lettere, comicamente leggeval Ecco da Mantova , ricevo lettere ,... Mantova è cadata



.... questo propuguacolo della tiranuide, che tutti credevano inespugnabile, si è infranto ucanli al valore non delle nostre armate, ma di un popolo che nell'ira della nua collera ha gittato dal dorse chi sopra gli gravitaca con ua peso regolgre. A momenti la nazionalità itatiana non sarà più che un fatto storico. Così avverrà che quei nostri Prodi e valorosi, che spargono il loro sangue per la sauta causu, si sono resi rivali degli Erai della Grecia antica. v Sentite quest altro Amico, E li, mano ad oa' altra lettera a L'Italia fra ben poro norà acosso del Intto l'excerata giogo della tiraunide, L'indipendeuza sarà effettunta; ed i fratelli Lombardi, rhe compiangevam sotto il piè dell'odiato straniero, fra pses li abbraccievemo Fratelli rigenerati. Essi finalmente anderanno al realo possesso di quel santo diritto imperscrittibile de' Popoli, che si levano come un sel l'omo a apezzar le antiche catene ».

P. C. Si, si, acrusi, accusi propia E s'avessivo sentito allora: Morte a le Putate -, Vien Carlimberta - se spreg iveno.

letterine, e sgrallando la cenere del zigaretto diceva; dunque ha ragione chi serive anche a me, e legge « Rudetski con la coda fra le gambe si è ritirato, Carlo Alberto aon murcia, vula: ed a quest ora acra presa Radetski alle spulle. Mentre series, forse, si staano cantando i Te Deum da quel brazo Popolo , che Dio ha

redento dai ceppi dello stramero n P. C. Eur coro aun se stava zitla, Shattimenti de maon, urli da spiritali, basci, alibraccicameatt, e cose simili. Er Sor Masi, scivolona, scivolone, a capo de quer gentume se striscia -versa er CaTe de le belle Arti. Allora quelli perdi-giornate se lo porteno dre do in trioufo- Rusolio, Rumon da, Ponciolo , Paste durci , Caffe. Masi emsija la trug millitue. Dice che bigua aspetti, sia a veilene; ma che le speranse so de anelle hone; e necusi poi co pochi de li amichi sui se liccava qua drento a sto caro errcoln Popalare.

CASS. Ma in domando e dico; questo lettere eranu, o nun crano lettere?

P. C. Mo ve fa capace aniodine. Ste le'tre se scriveveno in delli arozzichi bianchi de lettre vennte o da Civitavecchia, o da Fiorenza, o da Genova. C'ora er tímbro, c'era la merea, er su brato sigillo. Vatto a figurà sta mnzzorecchie-

DEM. Ma qualche volta scrivevana nuche fueri, Sig. tal di lale .... cioò cittadino tal di tale, sc.ivetemi in quosti termici, ajutate la

P. C. Ab si, e allora quaono sli galantomini aanaveno a la posta, sienri der su fattaecio se portaveaa appresso un mucebia de gouzi, che se trovaveno a l'apritura de le lattre. CASS. Ma possibile?

P. C. A va bil e che antro, che ste buseiarderic che qui? ne faceveno piò tonar. V'avete il s figurà che na sera er Sor Maminui fece parti da Montecavallo gattone gattone na sinffetta, che fatto er giro de le Porte, tornò da l'onte asollo en la oova de certe vittoriona de Carla Imberto. Don, don de campane ..... Fu, fu de certi fochi de tutti li colori, che nun me pozzo aricordi enme se chiameno, spari, strilli, pricissioni de ouvoleni: Viva! Morte! Itaja! Libertane!

DEM, Il enriosa era, Cassandro carissima, che spesso spesso que de dimostrazinal erano il segnile di botte riesvote.

P. C. E dopo elie avevi speso a li lumini ... e l'ojo elle te custavo n'occhio....

DEM. Nel giorno appresso li sentivi dire all'oreechin; non gli date udienza; sona hogie grosse come palle di cannoni. Gli sfrizzoli son tocenti agli Italiani. E si restava come lunti Manmalucchi, a burba delle dimostrazioni fatte, e da farsi.

CASS. Ma cara Demetrio : qual genere più insipido, che avete al vostro negnzio, si potrebbe paragonare a queste dimostrazioni?

P. C. Ve pare, snr Casaudro? ... Se sveatolaveno banniere, se sonaveno Binde .... e la DEM. Allora Masi eavava ancora esso le sue . Catobba anu lavorava , che pareva pagata a

cottimo? E poi, sane indove se n'annaveno? ar Circolo Populare ...

CASS. Con riverenza parlando.

DEM. E qui scappava fueri il solito Sterbini, col viso abbrustolito, e con parologi, e voce stridula diceva: Finalmente si rischiara Fumano Orizzonte. Nella penisola cominciono a realizzarsi le supreme speranze. I nostri voti comineiano ad essere esauditi. Compiuto è l'affratellamento, e la rigenerazione dei Popoli: compiuta la distruzione dell'assolutismo feudale. Guai se ei stanchiamo. L'inimico ei è sempre alle spalle. Non bisogna riporre il ferro nella vagina prima ehe l'ultimo palmo del saero suolo italiano sia sgombro dell' ultimo inimico. L'ora è suonata, è sonta questa guerra. O vincere, o morire. Romani! l'Europa tutta tiene fissi gli squardi sopra di voi. Moatratevi degni figli dei Scevoli, dei Bruti, dei Gracehi, dei Camilli . . . e qui vomitava una serie di nomi degli antichi Romani, ed il baccano si faceva sempre più grosso. Pareva

la cagnara della giostra. P. C. Na sera , la canaja volè senti puro Masi

CAS. Ah! non gli hastava Sterbini? .... E il sig. Masi che disse? Ut ... mi viene il zuceliero io bocca ... sai quante parule poetielie.

P. C. Masi se fere pregà come na zitelluecia: parlava e nuo parlava: ma poi uscilo fora disse a Tre sole parole: CENTO-MILA-FUCILID Allora si che se roprirao le cataratte l Li strilli se sentiveno a Bardinotti . . . che ancora stava in piedi, e a l'osteria der mijo fora de Porta Angelica

DEM. Ma pai domani if Contemporaneo... CAS. Al solito avrà detto, che tutto andù tranquillo, ... tutti quicli come un'olio.

DEM. Giù: si pubblicava subito che vi era stata una dimustrazione al Circolo popolare per la guerra; e dopo di essa il popolo ni ritirò in dignitoso contegno, eccelera, eccelera.

P. C. Come tanti preoroni. CAS. E tutte queste ciarle, e tutte queste burie dove andayano a finire?

P. C. Pè la guerra.

CAS. Per farsi spanzare? DEM. Ecco; if fine apparente era quello di enceiare il Tedesco dall'Italia, il vero però ern unello di mescolare ogni cosa, per ricomporre

la società sopra altre basi. CAS. Mn che si eranu scurdati dell'antico

proverbio; ehi lascia la strada verchia per la miora, male si trova. DEM. Eppure tanto è. Arrivarono a spar-

pagliare un esercito, e a toglicrh la disciplina, a rovinare le finanze, e a levare dalla circolazione ogni specie di moneta, surrogandovi la carta: a suscitar l'edio contro agui valentuomo e ad inualzare tutte le nullità ciarintane e birbe di ogni paese : a mettere imposte , a fare estorsioni, saccheggi, ruberie, vessazioni di ogni maniera. En immenso numero di persone che si trovavano senza tetto, senza vestiario, senza quattrini, mudi e crudi, come suol dirsi , cer- ra Roma l abbindolata da gnattro Ciarlaian:

carono di formarsi di uoa città buona o pacifica un asilo dove trovare il modo di saziare ogni loro voglia più cattiva. Qua venaero e dalla nostra citti cacciarono quelli che vi era-

no, e vi si piantarono essi-P. C. Se sa: nun voleveno che ce fosse la-

co spiccio. Vedi un po? Poveretti? C'era posto... DEM. E come padroneggiavano! Guai a chi avesse mostrata un poco di resistenza! I signori nostri erano diventati essi, e poi ci predicavano che eravamo tutti equali.

CASS. Ma li Romani, se è permesso, pon avevano più mani , hocca , occhi , gambe, per far valere le loro ragioni? Che facevano?

P. C. Ouello che facevio Voi: dormiveno, DEM. Non è vero quaolo dice Padron Checco. Dopo che il Papa si fu portito, quaodo si parlava di Costituonte, quando si vedevano (utti questi forastieri qua radunati, quandu si pole più chiaramente argomentare quello che poi aceadde realmente, In Civica si raduun sulla piazza dei Sonti Apostoli a protestare, che non voleva più forestieri a casa sua. Aspettate che poi sentirete di quella celebre riunione, e saprete come andò a termioare.

CASS. Nieute con qualche ombra di canzoontura?

DEM. E quanto grossa!

CASS, Volero dire! ...

P. C. Ma, sor Casandro, dimola come va : po da più stivali de sti civichi, che batteveno In zorfa? Se beveveno tutto : creno peggio de li matriciani. Se beseveno la libertà, la nazionalità, la felicità, la .... tutto, gni cosa, se beveveno.



CAS. Ahl vedi sta povera Boma in che mani era capitata! Se avessero rialzata la testa certi Avvocaloni, Curialooi, Dolloroni d'una volta, sarebbero rimasti di Lapislazzoli..., l'ove-



DEM. Fosse finita qui la baldoria i

CAS. E che? C'è la giuata a questo rocchio de vitella.

P. C. Dateme Iorto se potete. Obbrigaveno li, poveri Preti in certe Chiese de le Majorengho a cantà er Te Deum, e a espone l'ostia sagrosanta, che nun so degno de annominalla. E li se inginocchiaveno, se batteveno er petto.

CAS. Sassate, ... dico io. P. C. E tutto questo pe fasse erede boni zitellucci Cristiani, e gente propio bona; ma ...

CAS. Siamo iatesi: non ei credevano un fischio DEM. Ci credevano quanto io credo alle

cabale del Lotto. CAS. Lasciamo ... questo discorso; perche... a farlo bene .... ci sarebbe da discorrere una settimana.

P. C. Ma se dunche a la Dottriaclia aun c'aveveno mica fede; ma siccome voleveno comincià la siconna guerra cor titolo de Guerra de Religione.

DEM. Quà pure asdavano a ferire le loro mire. Giovandosi di quell'ardore marziale, cho erasi saputo destore; le armi dovevago sostenere eziandio na falso principio religioso. Voi avete letto l'assalto dato dai giganti a Giove? Ebbene questi nostri gigaati lo avevaao rianovato. (Vedi Vignetta qua sopra). Nella città di S. Pietro, S. Pietro dovea essere assaltato nella fede. Cho accadde? Questa pietra angolare della ai sono bibite d'acqua di the. Fuoi che giuri?

Chiesa di Gesù Cristo non fu smossa, e gli assalitori furono dal piede dell' Onnipoteate schiaccinti, come,...

CAS. Varrivo, signor Demetrio mio. Erano proprio matricolati

P. C. Figuratere, che quanno aaucttero carcerati assicme, feceao come er Cascio marcetto; li vermini più stanno assieme, e più fanno razza: e la casciotta diventa un cimiterio de bestie.

CASS. E questo a me fece paura, quando ad uso di grandine, li vidi piombare in Roma da Civitacastellana, dalla Corsica, dall' Ergastolo , dalla Grecia , da Castel S. Angelo , dalla Rocca d'Angona, e da Casa del Diavolo; ci siamol dissi fra me: sor Cassandrino mio, non ei dovrebbe essere da ridere. No. Quanta tigna, quanta tigna su quelle capoccette! a S. Gallicano con difficoltà si guarisce .... Sarà !.... Se si

rimedia .... non lo so .... Non è affare da biacca .... E quando vidi avanti a casa mia, ossia al Teatro Fiano, dispensare abiti, cappelli, quatrini a quel mucchio di disperati....Ohi musticai fra iae:...gatta ei cova. Qui e'è chi sfragne per poi fare qualche colpo .... Eh! Noi vecchietti certe cose le indoviniamo meglio del Manferucco, del Barbanera, e del Casamia.

P. C. Giuronno d'essese pentiti. DEM. Ginrarono di esser fedeli.

CASS. Per questi Signorini li Giuramenti fal-

allora il porco è mio. Così dice il Proveblo. DEN. Mo senitic, sig. Cassandro mio, che iniqua gente. Oggi il pinniavano una massima il religione, domani un'altra iutta contraria il a qui od un mese un'altro; come se Dio aveseda store soggetto alla modi; come se la fede fosse una scufficta, una pettinatura. Già si copiva che facevono guerra a libo, e che se po-copiva che facevono guerra a libo, e che se po-

copiva che facevono guerra a Dio, e che se potevano, gli avrebbero dalo seacco-matto. Chi non sa però che con Lui si perdono tutte lo partite? Il malo si è, che tanti poveri giovinotti ci soco rimasti iofinocchiati; e, sig. Cassandro mio, adesso si sta male assai in cerii puni.....

P. C. La bella però fu en Meo, er fijo dell' Orzarolo alla Suburra. Te lo portorno bello e pulito a l'Osteria der Casino de li Spiriti, là dove ce sta de fora quier sonettone, stampato manuscritto. Glie feceno assaggià tre o quattro vini, e poi comincionno a sputà telline e rospi, Ve basti de sane, che la cencrusione ern che in fatto de Fede nun bignava eredece gnente. Meo se li stavo a scuti, magnava callaroste, e se spassovn a goccio a goccio cor vino. Quanno rimiseno la cavola allu bocca, se mise le mani iu saccoccia, s'arzò dritta, e je disse; sapè che ve dico? lo me pritrovai guanno Mastro Titta aveva da tnià er capo a un Framassone. Questo che quà, testa dura, nun voleva bascià er Crocifisso; nun voleva senti er Prete, ehe se svociava, e pingneva, e glie se raccomannava che nun se volesso perde l'anima sun, Mastro Titto, senti, senti, senti, nbbotta . nbbotta, abbotta, je pijorno le paturme, je se levò er lume da l'occhi, e paffete..., appricò ar frammasone uno sganassone che parevo na homba; o che te credi? glie repricò, che Cristo abbia bisogno do Te? Voi ann'i a casa carda? E tu vacce. Le C....so tue. Viè a morì. - E te lo strascinò ar ginocchiatoro, Paffete - e chi s'è visto; s'è visto, Accesi dico a vuantri puro, sori figurini. A voi .... E prima a uno e subito dopo a l'entro je ammollò uno sciacquapignatte per ono, dicenno se nun ce volete crede, taoto peggio per vuontri -

Gneo ce crede; e se ne vanta.

CASS. Non ci avranno provato più a fargli il catechismo. Questo sor Meo aveva una logica convincente, che è un peccato non sio venuta all'ordine del giorno (canticchiando).

Cho con certi buffoni, Estratto di bricconi, Invece di rogioni Ci voglion sventoloni.

Mo oon andiamo più fuori di argomento: Dunque quel parapiglia, quel casa d'inferno, quella diavoleria della guerra si dirigeva accora a motivo di Religione?

DEM. Seuz'altro. Le storie narrano più volei teutativi fatti d'introdurre novith in materia di Religione in Italia: e se voi ponete attenzione ai mezzi procuroli per riuscirvi troverete che questi si fondavano tutti sul levare il Dominio temporale al Papa, e sostituirvi la Repubblica.

CASS. E Il loro chiodo solare era proprio

il Pnpa, e quel Dominio Temporale, eh? - Vedele che figurini! A tempo che io ero zerbinetto ci provò pure l'imperatore, il sig. Napoleone, e ... fece un buco nell'acqua ...

P. C. Autro rhe Napulione ereno sti funghi de Genova, sti rasci parmisciani de Lembardia, sti maccheroni de Napoli, sti mustaccioti de Bulogna, sto pignoccate de Perugia, sti cappelli de paja de l'iurenza, sti figurinari de Lucca: notro che Napulione. Sc l'avessivo sentiti. sor Cassandro! piani de guerra che ereno montagne, eserciti in piedi che nun se reggeveno, camouni che se spaccaveno, tamorri ... ma stamese zitti, che se no scastagoamo der cainrdo. E en tutte ste pecette la volevenn fa in borba ar Santo Padre. E lo diceveno sino dar principio, sapè. Er Popa a S. Giuvanni ... Sine? glie dicevo io ... sine? E a Monte Cavallo? ... Ce vorressivo abbeccà vuantri, eh? ... da la parte de li curtili, da la parte .... Na quelli incoccia, incoccia, ce hanno volsuto provà .... Se so rotte le corna? glie stà prupio a ciccio de sellero.

CASS. Dunque è stravecchio questa malattia di madama Republica?

10% intragales, be fin da quando necsume el penarse, gli tomini di ter tedevano un poco negli affari lo prevederono. Il fotto più che fini di aprire gli occhi fa quanto francal dimentrazione popolare degli 11. Febraro 1883. Quanto fa chirara quanto aperti quanto francal CASS. Si, chi ditentità un poco, perchò i co tribita di provincio come tomo tire la considertività di marriario come tomo tire la considera tiriliè ama il asso tirilite. El di oche velecto fatrare in grande, perdeco poi quelle fue si chia-

mano detigdi.

DEN. lo poi lucco, locco, con questo mio soprabilone da speziale, m'intromettevo da ogni parte. Ressano mi diceva nicente. Mi evderanse coi distinvolto, e dicevano: questo è un buom nomo: tira là. E cui guardavo, ouservavo, esaminavo, e poi ragionavo fra me, e cavavo la mia conseguenta. Per tal guissa bo studiato su tutto, e connoca dove il diavalo tiene la coda.

P. C. Ve lo dícevo, che er sor Demetrio era de grinta?

DEM. Dunque ricorderete che allora eravi la Consulta di Stato, ed il Ministero composto parto di laici, parte di ecclesiastici. Nella città regnava un' inquietezza, fomentata dai soliti agitatori. Noo bastava la Consulta, si volevano le sue discussioni pubbliche, si voleva ormamento, libertà di stampa, la lega politica. Ma quello che mi fissò più di tutto fu la dimanda di esclusione degli Ecclesiastici dal Ministero. Dicevo fra me: possibile che il Papa possa accordar queste cose? Nondimeno l'agitazione eresceva. Su quei rispettabili personaggi, che allora reggerano la cosa pubblica, non cadeva eccezio-ne. Pure volevasi far comparire che fossero pezzi d'ira di Dio; si diceva che non godevano la pubblica fede. Si mandaco ambasciadori al Paa: il Senatore Corsini , i Principi Borghese e Aldobrandini, il Conte Pasolini, l'Avy, Benedetti , vanno dal Santo Padre. Ebbero espressioni benevole, e ricordanti soto voter tigli fare quauto al vern bene del popolo conduceva ...

P. C. Poveretto! ce pensava da vero, ce pen-

sava. DEM. Una moltitudine immensa aspettava. Si erano datu l'appuntamento alla piazza del Popolo, Ecco il Senatore Corsini, Si dimanda: che ha detto il Papa, che hn detto il Papa? -Il Senatore è vecchio; la sua voce non è forte da vincere il chiasso, elic si faceva. - Parla, ma non è ascottato - Attnra il Dottor Masi, quello che dal tastare i potsi saltò di botto n maneggiare la spada, o dal curare gl' infermi saltù a curare un Reggimento d'inesperta gioventu, che gli si affido alla impazzata, salta sul legno del Principe, e con quanto fiato aveva nei polmoni, in atto di ripetere le parole del Senatore, si pose a dire: il nostro Pio IX ha esaudito i voti del popolo suo. Nella settimana il Ministero sarà rinnovato, riorganizzato. Uomini secolari di pubblica fede vi verranno posti. A questo punto il Senatore fa un cenno che ciò nou era come aveva detto il Papa ...

P. C. E io che stavo a guarda benc, sieuro che m'accorsi, cho er vecchio tirava le farde

ar sor Dollore ..

DEM. Ma Masi facera il sordo. E continuava: verranno nfficiati da potenza amica ed italiana per riorganizzare la truppa. Il nostro Stato è in perfetto accordo politico colta Torcana e col Piemonte. Questo basto. Mi pare di vedere ancora il Principe accompagnata a casa fra gli strilli e gli urli di tanti forsenoati; e poi l'arsi atta toggia del suo palazzo, ove per mitigare le favole del Poeta-Medico mi ricordo nver dette queste parole : Fidate in Pio IX. che è con voi. I segreti dei Principi non possono sempre svelarsi: egli ha d'uopo di consigliarsi soprattutto col suo cuore. Chi le comprese però queste parole?

P. C. E se l'aricorda pure miodine: so ac-

cusì punto pe punto, e virgola pe virgola, sanza levacee gnente.

CASS. Avanti, avanti, sig. Demetrin.

DEM. Quando Pio IX vide che le faccende piegavano male, ma male assai, e che la pazzia di Roma si stendeva a totta l'Italia, e che si nadava tentando un colpo di mano generale. e si fece accortu che la sola Benedizione di Dio poleva guarire tante piaghe, la invocò su tutle questo nostro paese. Vi ricorderete di quel PIUS PP. IX, che cominciava: Romani! ai deriderii costri ec. ec. e dentro al quale stavano quelle parole: Benedite gran Dio, l'Italia ec. ec. Ebbene? qual' effetto produssero quello parole? Tutto al contrario di quello che il Papa voleva. Siccome però allora tutti respiravano guerra, ed eccoli che da ogni parte ti fischiavano alle nrecchie che PtO IX aveva chiamato tutti i Cattolici a far la guerra, per cacciar via li Tede-schi da Ferrara e dall' Italia. Un parapiglia dell'abbisso si scateno in quel momento. Si baciavano le stampe del proclama, si piangeva, si sospirava. Lesti, lesti, una dimostrazione, si

grida. Na pinyeya, e l'undare era incomodo, a domani alla piazza del popolo alle tre. E il giorno appresso all' ora appuntata in piazza era pieno. Si comincia la processione; si difila per t Corso, il popolo che eusa aveva da gridare, arrivato a Moute Cavallo? Le dimando cho si dicevano del popolo, e che si erano mandate al Pontefice da quei Signori, che vi ho ricordati più sopra, come si potevano far conosecre al Sovrano che erano del popolo, e non dei sussurroni? Vi pensarono essi, Cassandrino mio: t'astuzia di questa gente era sopraffion. La processione passava per il Corso. Verso la metà di questa via, sulta mano destra di chi viene dalta piasza del Popolo, stà un palazzo, che ha una loggetta sopra al portone. In essa stavano quattro individui, che adesso non voglio nominarvi, ma ve li dirò a suo tempo e luogo, e ve ti descriverò pure, i quali a viccudo ponendosi le mani attorno alla bocca, come per porta voce, dicevano alla moltitudine, che passava: strillate a Monte Cavallo: abbasso li Preti dal Ministero. Poco più su, avanti la porta di una bottega di Tabaccaro si replicava lo stesso. Assai più su, in un altro Palazzo si diceva in medesima cosa.

CASS. Cueuzze! sor Demetrio: quanto acute osservatore siele voi! P. C. Ma nun ve l'ho detto che è de grinta? CASS. Adesso capiscu perchè uno mi diceva che l'emblema della fu Repubblica Romana

era fallo così. (eava fuori di tarea una vignetta) Chi la spiega è bravo.



DEM. Arrivati totti al Onirinale, io ero enriosissimo di vedere come andava a finire la faccenda. Si affaccia il Papa; tutti zitti. Si disponeva a dare la solita Benedizione, ed ecen uno solo, veh! uno solo, con una vociaccia da spiritato grida; non più Preti al Ministero, Allora il Papa predicò : disse poche parole , ma piene di sugo: e se vi ricordate disse fra le altre: certe grida, che sono di pochi e non del popolo, non posso, non debbo e non voglio ammetterle. Fu appunto così , sapete. Ogni altra versione è falsa.

CASS. Dunque non è vero che il Papa alludeva alle grido di morte a questo, e morte a quello, come dicevano queste bertuecie?

P. C. E se voleva questo che qui glie dettero retta assai. E nun fecero peggio de prima? DEM. Ma giusta alle grida, carissimo Cassandro. Questa fu la spiegazione dei demagoghi.

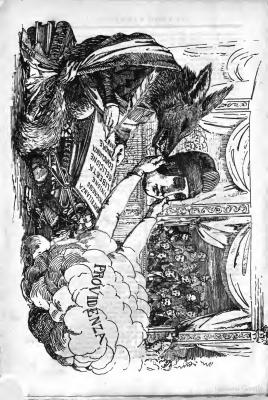

Il Saato Padre volevo dire quello, che vi ho significato, E chiaro più che il lume del giorno. Ma si sapeva. Era l'esordio di quello che è venuto appresso. Quelle voci formavano l'atrio del Protestantismo.

CASS, Oh! Oh! daysero?

P. C. E che nun ce hanno provato sti zitellucci? E che nun ce hanno puro lenuto scola? Voi dormivio, sor Casandro, a quelli tempi; mo ce hanno provato, e co lutti li liocchi.

DEM. Grazie al Cielo Iutio è stato se non inutite, almeno infruttuoso. Ma là tendevano, là direttamente.

CASS. Resto di sale.

P. C. Nun ce so tante ciarle che regghine,





nun ce so. Ve dice Padron Checco che sti gragui d'accisi faceseno a morra co Carsino e co Lutern.

DEM. E Roma, la sede del successore di S. Pietra, la Capitale del moodo Cattolico, era per divenire l'emporio di tutte le stranezze e pazzie saltate in testa alla ribaldaglia di tutte le geoti , alla schiuma di tutte le nazioni. Fer due enni le vetture fra Roma e Napoli, fra Roma e Tuscana non hanno fatto altro che Imsportare questa razza d'inferno, che si nffaccinva dovunque si fosse potuto attaccar fuoco. E quanti incendii linano suscitati! A Parigi, a Vicina, a Praga, n Presborgo, a Pesth, a Milnao, a Venezia, o Napoli, a Livorno, a Firenze, ad Aocoan, a Bologna: e questa Roma slava li li per esser consumnta internmente, se non veniva chi doveva a versarvi sopra un poco di nequa. Viuti da ngni parte qua erono colati loglesi, Francesi, Prussiani, Telleschi, Americani, Affricani, Greci, Turchi....

P. C. Insinenta li Mori ... Ce n'aveva uno Canibardi, che pareva er fratello carnale der Denonio. Che accidente, che era!

DEM. L'interessante era che si volezano occulture, e curire in vace di nossel persono. Era possibile? Quando in Francia, in lighilterra, in Germaini, in Grecia, in Sagana, e con va discorrendo si risapeva che il tale u lale nitro, celletre in patria per nefinoditi commesse, si era portato a Roma, e quivi comistieva per sustenere la Repubblica Bomano, quale optione dosevasi destare in quei paesi sul conto nonero? E crudibile che plotare ofmangiane, che polo preso per un momento da una febbre di pazzio, clie non si sa spiegare, vollero fare un populo di erol, che si saerificava a tutto. Ed era questo popolu il saerificato.

P. C. Ma che nun ve l'ho ditto quanno discurevo de li civichi, che ce faceveno beve!!! CASS. Dunque col bevere tanto nan fa me-

raviglia che finalmente si sia divenuti abbriachi.

P. G. Ma nun se beveva sortanto de grosso;
se orannaveno giù li vini de mistura ... e và
a nuo l'imbriaca! ... vino tosto e vino leggero,
vino vecchio e vino novo .... E mica li civiti soli ... lutti quanti se le bevenno....

DEM. Così accode che in tempo di generale commozione non vi è cosa siarrognate de nen acquisti fede, nè dottrina la più perversa, la quale non trovi seguaci. Chi inon stodiuce nel pessare come fusse creduto che la Roma dei Pagi, accese potto di tentare di semonimo di la Martini Cili, che si estanza di serdoime ce la vode principale? E che sulte survivole di sesse fabbicare un Temnio al Il Mezi.

P. C. Ma v'era guente goente sto sor Mazzini ficcato in de la su capoccia, che quanno anerbbe schintato a la su seportura sarebbena venuti da tutte le parte a diglie er Requiem? e che la Trinità de li Pelligrini averebbe arbergato li su bont scolaracci;

CASS. Oh questa è tonda!

DEM. No, no, mio buon Consundro. Ancora la Religione voleva cambiarsi da custoro. Si volera libertà di culto, dove si escreitava tirannia di opinione. Immaginate I Non si parlava già di Protestantismo....

CASS. Abif

P. C. E questo che quà è vino vecchio, sor

CASS. No è vino nuovo per Roma, P. C. Mn pe llomn so co voi; dico pel monno. Figuratevi; se volevono fa de quelli de Lutero e de Carvino. Me pare che vo l'ho dello puro prima. '

DEM. O per meglio dire di nessuno; per fare cioè come meglio aggrada, e togliersi da ogni soggezione. Ma per guesto sarebbe forse hastato il poter dire posso non credere a niente; ma nò, volevano che neppure gli altri credessero, o credesscro a modo lorn. Per esempio: la Engfessione li tormentavn? Vin li Confession ili dalle Chiese, Li Preti non li volevano più? Ammazzali in ogni modo; o col togliorli di vita. o col farli cadere in discredito. Il Vangelo lo volevano interpretato a modo loro? Dicevano che oguono lo poteva intendere come voleya. In unn parola si voleva campare a proprio eapriccio; dare ad intendere che la Religione se la poteva ognuno formare a modo proprio.

CASS. He capite, E che la Religione è diventata un informata di ciambelle? che quando escono calde calde, viene il ciambelluro, como faceva pure il vostro padrone, il Pasticeiere al viculo di Ascanio quando ci capitavo jo, e strillu: - nvanti, avanti, pigliato e capate, signori-Come le volete? intorcinate? colla marmellata? coll' oova? coll' anisi? coll' imbollita? ci sono di tutte le specie, come le volete. - La Religione non sono eiambelle .... Mn non si poteva pigtinre nessun rimedio per mellere a lempo giudizio a questi sussuroni, perturbatori, sacrileghi, ladri, assassini?

- P. C. Piano, pinno co sti titoli. Quareuno poterebbe dire or contrario. Ma che, nun ce so de quelli, che diceveno, che sti Signori se nun nveveno le virtir religiose, aveveno armeno lo virtit che dicono eivili.
- DEM. Eh! si : in particolar modo n' erano speechio i Triumviri. Solumente l'amore ardeutissimo, che essi portavano alla Republica.
- CASS. L'amavano assai, assai?... Ma da burlo, o do vero?
- P. C. Su sta partita che quà nun ce da corenece propio. L'amaveno co tutto er su core. DEM. Eppore. Padron Checco, voi siele in

errore. Le dicevano, ma îmmaginate! ... Il lo-

ro utile, il luro benessere gli era assai più a enore. lo so che noi momenti più barnscosi il signor Terenzio mio nmico si portò una sera al Triumvirato per esporre il rischio che correva nella sun vigun, porchè era mioaccialo il suo easino d'incendio, e con grave sorpresa Irovà Armellini e Saffi, seduti allo seacchiere, e Mazzini in piedi a considerarne il giuoco,

P. C. E quello struccio de Mazzini aspellava de dà er farsnmento a quer boccio der su compagno, ar sor avvocato?



CAS. Un n me preme di sapere di quell'uomo, che voleva mettere giudizio a questi Signorini; questo è quello che mi preme.

P. C. E be: pregate er Sor Demetrio, st'omn de grinta, o sentirote cose de questo monno e de quell' nutro.

DEM. Volenticri jo soddisfarò i vostri desideril. Aspettate un momento che riconcentri i miei pensieri, e lo idee che ho su questo fatto atrocissimo, e poi lo narrerò con tutto le particolarità che ha pototo raccogliere, o che in stesso vidi, con questi miei occhi. Anzi di più nggiongerò quello ohe ho udito nacora con queste orecchie. Vi giuro che orecchi ed occlii in quel-In faccenda si dovettero tener deste, ed in mol-In attività. Anzi il cervello pure dove lasorare; perchè fui costretto a riandare cerle cose passate per lo ingenzi, e combinare alcoui fatti, ed alcuni detti che furono i forieri del successo. Ciò è a dire: vi farò sentire il vento che precedette la tempesta.



- CAS Ma mentre il signor Demetrio piglia fiato, e sta pensieroso, ditemi, Padron Checco: la Republica Romana non la trovato nessun sposo in tutto il tempo che è vissuta?
- P. C. Spicgateve meijo, sor Cassandro. CAS. Dico, dico se vi fu Stato alcuno nel mondo, che la riconobbe?
  - P. C. Ma coma sarebbe addi?
- CAS. O quanto siete grossol Sentitiemi. Quanbasciadori di tutte le Potenze del mondo, che qui stavano per conservare quelle retuzioni, che occorrann fru paese e paese: al tempo della Rapublica ve u'era nessumo?
- P. C. Manco l'armi ee ereno più ne li palazzi de li Ministri, e vedi un po se aveveno da sta li Lustrissimi.
- CAS. Dunque non era reconosciuto ne il fatto ne il dirillo.
- P. C. Padron Checco va po di cha nun e' era në er dritto në lo storto co quella teste de cucuzza.
- CAS. Adeeso uetla rucca mia mi rittovo: nessus pepolo del mundo ricondolto quasto diritto nella Rapublica Romana. Tutte la considerazione con un sumpratuce al legitimo padrone. Adeso ripcuso che quando questa gente 
  prochamara: Partillanza, proprena, unione, lihertia, religione, aguaphanza, onore, unito neprochamara: pratillanza, proprena, unione, dihertia, religione, aguaphanza, onore, unito nepra, chi pili, chi unno, la credeza, ma quando disserse: divitia, non chiero finiti di direnparti del prategio del regione di produccione si solleva da tutto il mondo, incredito alla questione si
  leva del religio di redicione si solre da, un diritto i inconocciato per seere da dedeci secoli di durata, col mezza di rossavisti, di
  ribalmenta il a femdulti di occi mismicra.
- c di eccessi i più vituperevoli. P. C. Fu la *Provvidenza* de Dio ...
- CAS. Itai ragiona: la Provvidenza allora struppò la meschera di viso a questa madama Republica, e la fece comparire qual'essa è in reallà una lupaccia ferore (Vedi Vignetta p. 14.) Che paura, mamma mia, quaudo mi svegliai, e la vidi fuggire.....
- DEN. No, mon fuggi in forms di lopa, come la vedeste voi, e lutti i galantuomini. Il fuglia ufficiale ci, fece sapere sugli ultimi gionii dello scorno Cimpoo, la Republica sarebbe partita sul dorso di ini aquilia, che la avrebbe apercie la ili, e dalo un volo sublime per poarari in luogo libero, per formar poi fra noi a fare il suo mida. Un mio amico pittora gittò sopra un perzo di carte uno resiluzio su questa

poetica idea del gran Poeta dell' Idea . e disegnò un granda aquilotto in atto di volare, con sopra un puttiao, che ha il berretto frigio. Quest'aquilotto porta e col becco a cogli artigli argenti, ori, robbe preziose, oggetti di valore, e getta da quel sita, che non è buono nominare, grande quantità di carta, higlietti da ceoto, da cinquanta, da venti, da dieci, da cinqua scudi, da due, da uno scudo: poi da quaranto, trentadue, veutiquattro, sedici , dieci baiocchi. Sotto se vedeste quanto popolo stende le muni a pigliar queste carte! E un vero piacere (Vedi Vignetta p. 8. y Cin s'intende porta via negenti, e lascia carta, 1 lesori servirano a far delle meraviglie! La saaro le brache d'Inghitterra ..... Ma su questi discorsi torneremo appresso. Adesso nou ho la mente fissa su queste materje: li spropositi di Padron Checco mi vi hanno chiamato. Le mie idee sono tutte .....

CAS. Si tirate vin .... che sannaio di sapere di qual tale, che voleva mettere giudizio a questi sizzorini ....

DEM. He detta, cha la tempesta fu preceduta dn un vento, che soffiava validamente. Ora sappiate, che le cose pubbliche erano a tale estremo da non aver più segno di regolarità niema. La stampa era sfrensin, e licenziusu: non facera che aumma'a e legan al funco, che ardeva: tutti com indavano, nessumo oblicdiva; pei dicasteri, nei tribunali, negli ufficii publici una confusiane terribite: truppe non riconosciute, che votevano stare in piedi, ed esser maalenule per forza. Che aveva da fara il govermo? assumere una mano di farro, e cun la legge da una parte, e la forza dall' altra far rispettar tutto e tutti. Ozando i Demagoghi si accursero della faccenda, ecco che tutti in coro cominciarono a cantare cha si voleva tornare all' notico sistema, e che quelle truppe la quali erano tenute da vero, e che allora di fresco erann state chimmate a Roma, avevano par iscopo d'intimidire la popolazione, per ritornare ai vecchi sistemi. Ecco qu'i, dicevano i demagoghi per i caffe, per i ridotti, per i Casini, e specialmente in questo Circoto popolara, « ecco n quà, si tenta un colpo di stato. Ma il popoo lo, che ha suputo nobilmante e arditamente n inalgarsi a grado di libero, non si fara rin mettere le catene addosso. All'erta, all'erta. u Bisogna buttar giù questo ministero, e disfirn si di chi n' è l'anima n. Immaginavo che fus-

sero parole, ma quando lessi nel Contempora-

neo (Anno 2, n. 199.) un articolo che era in-

titolato Intimidazione, e chiadera coll esortare a porre in opera l'acaico preventi del principiri obtat, dissi la cosa mm dovrebbe finire colle sole claric. Nella matina del 15 acvenbre vedeco ridotti, circoli, coorcationic is loco, loco, al solito mio, mi excisavo di qui, e di lli: seud questo, sessi quello, i discorri, che si susurarono, enano tetioogra i medenimi: biospan acumarini: il Papa è ron tuti della collectioni, più su pranone a controlica della collectioni della collectioni

g Il poeta ha detto, se vi ricordato

Dalla cuna alla tomba è un breve parro.

» Or non so veramente come sia accaduto che » per tanto tempo abbia avuto regione di dir-» lo: so solamente che adeso ha torto, e noa » ci è rimedio: hisogna cambiare il posto alle » parole, hisogna in vertire la frase, bisogna » scrivere in questi precisi termial;

Dalla tomba alla cuna è un breve passo:

n e ci abbiamo anche la Scrittura delle scritn ture che ce lo dice:

Beati mortui qui in Domino resurgunt.

a A proposito dei quoli propositi, io parlo, » io dico, io peaso: da oggi a domani l'altro » ci sono due gioral se non mi sbaglio ... due s giorni scorrono facilmente ..... è un breve » passo .... noa vi ha dubbio, passerà ». Per la luna, dicevo fra me, oggi scadono i due giorni di Don Pirlone. Ci avesse da essere la tomba! la cuna avesse da essere per qualche nuovo ordine di cose! .... Quel giornale misterioso parla sempre per farsi capire e aon farsi capire ... Ancora la Pallade ae ha fatto qualche seguo: ha, cioc, dato consiglio al ministro di aoa andare alle Camere armato. Adesso però non ricordo beae la circostanza: Ma pare, quando la Dea della Sapienza vide roccogliersi tanti Carabinieri in Roma. Ma Il forte era propriamente i discorsi: questi m'iaducevaco a dire fra me e me: qualche assassinio dovrebbe saccedere. Stavo in questi miei pensieri ....

CAS. Perdoante, ma non mi avete detto aa-

cora quello, che più mi preme: corae si chiamava quest' uomo, che volevaao assassiaare?

DEM. È vero: la memoria mi va in aria: tante cose ho per la testal Il nome di quest'uomo, che io ricordo coa riverenza è Pellegaino Rossi. Questo ministro, degno di un Poatefice qual' è Pio Nosa, formava una delle più graadi celebrità noa dico dell' Italia, ma dell' Europa, le quali furoao rovesciate in breve spazio di tempo dai rivoluzioasrii di tutti i paesi, per innatzure quelle loro mediocrità, che hanno ridotti li poveri stati alla coadizione in cui si ritrovano. - Ma seguitiamo la narrazione -. Era circa l'una pomeridiana; nella città regnava quella tetruggine cupa, che pare accompagoi sempre la esecuzione dei scellerati disegoi. L'aria stessa rispondera all'inquietezza degli uomini: caliginosa, fosca, velò per tutto il giorao il sole, e tratto tratto mandò qualche goccia di acqua, che aon scendeva quol rugiada benefica, ma quale iasoffribile tormenlo e creseeva l'angoscia che uccide. La piazza della Cancelleria era stipata da folto popolo: più drappelli di soldalesche di varie armi erano in essa ripartitamente disposti : Civici da uno parte , Carabinieri dall' altra. Il portone che dà ingresso al magnifico cortile della Caacelleria era sgombro di guardie; non ve ac avevaço per le scale, che conducono nell' atrio superiore, ove era la gran sala della Camera dei Deputati: per tutto però popolo , per ogni parte faccie livide e pallide disposte a gruppi , e fra loro sommessamente parlanti. Si avanza una carrozza: eccolo, eccolo, da varie parti si dice, e gli occhi dei curiosi sono sopra al ministro, che tranquillo nella sua coscienza va a dare il discarico del suo operato ai suul giudici legittimi, ai Rappresentanti di gael popolo, i cui interessi aveva già procurato, ed aveva ia animo di fortemente in seguito garantire. Il legno entra il portone : ne disecade il ministro: i creechi dei raccolti colà si slargano per lascinrlo andare, e in questa naa salva di fischi e sibili orrendi introaa l'aria. Il Rossi meravigliato ma son shigottito, fa atto che mostra questa sua seasazione, e prosegue inanazi. Quanti fiancheggiavano il tratto della via, che esso aveva fatto si riuniscono, c la serrano al di dietro. Quando cgli era sul salire del primo gradino dello scaloae, riceve un colpo di daga ad ua fianco, e mentre si rivolta al suo percussore, dall' altra parle gli si fa sopra il carnefice, che cacciatogli na colpo magistrale alla corotide, lo fa cadere a lerra,

perche rimanesse intriso nel proprio songue. Spettacolo di tal fasta rara volte si prosentò agli somini: io tralascio, che non mi regge l'animo a parlare più oltre. Io questa vece spargo una lacrina pietosa sulla temba di quest' uesao:



su cui il Genio stesso spegne quella face che brittò di luce si sfolgorante.

CAS. E figuramori che tafferuglio sarà nato, ch?

DEM. Nicale, affato siende. A questa sema of orrore receive in zilia, zilia, e se a la mani shane, o ia tueno sommesso. P fatto, è plani shane, o ia tueno sommesso. P fatto, è plani la pintara si offaccio al persone, e divaco sulla pintara si offaccio al persone, e divaco sulla pintara si offaccio al persone, e divaco sulla pintara si offaccio al propose, e divaco cleara e vano de deri giurni insanti produstasto Den Persone, cen questi dise verestiti, che
avera scritti in seguito alle puede che prina
via lo rezialez:

n Dafe il segno; chi va la? n Deputati.... beuc sta.

Cai apourim, come se fone stato arquatzato un case, a son in some, quedi sean. Il selo Corpo Diplomatico, che stava alle trabanando via inmediatamente, e i baptisti di libiqua protestarena ema unito curaggio il di nepresen etialendo di Processo sell'assensicio enampresen etialendo di Processo sell'assensicio enamnarsono a lobogno, dave ernolerum ragino e in concittationi del modo che avvano tesuito. Che va ne pase? Si potesa candurre meglio ia traggalia?

P. G. Ma quer boiaccia, che fin mibito cupreto da no strance de lerindo, currenno, currenno se nº aunio via. Se lº avestico visto f.... vera latto pallido, pallido, come na canacia de sego, o faceva la facecietta, come se je avese pijato la frebbe a frebdo. E, sor Casandro mio, se pò esse birbi quanto volemo, ma la

custenza nun esce mai de casa. - Me è tempo, Padron Demetrio, de di ar sor Casandro fe belle cose che voleva fa sto sor Rossi.

DEM. Le riassumerò in poche parole. Voleva rendere giustizia a tuti egnulmente, senza bodare ai vari partiti che allora erano nel bolfore della lite : voleva che lo Statuto . ossin la Legge Fondamentale, che il Papa avera doto allo Stato fosse rivorosamente osservato : le finanze, che erano revinate da molto tempo, le avrebbe ristorate in breve spazior aveva trovato quattro millioni di scudi per levare tutta-In curta, che già cominciava ad appestarci, e muesti munttrini aveva ottenuto che non li nagasse il popolo, ma li Preti e li Frati. L'esoresto chi era disorganizzato l'avrebbe ricomposto: la polizia , che mon petera far più niente , si che si rubawa a man saiva, si derideva a man salva , mon era più protetta uè la persona ne la sostauza dei cittadini , la voleva richiamare a vigore: iosomma voleva riorganizzare lo stato a secondo dello Statuto. Pereiò si cra scello a compogni uomini di sperimentato valore: immaginate on General Zucchi, una delle glorie degli Eserciti Napoleonici, un Cicognani, na Mentagari , un Massimo , e così dite degli altri, i quali tutti erano valentissimi nette amministrazioni che erano state ad essi confidate. I buoni ed onesti cittadini ne strabiliavana di contento. Vedevano un sistema movo e difficile. di governo , difficilissimo poi per noi , venire impiantate col perfetto consenso del Sovrano da questi abili ministri, La Costituzione medesima, lasciatemir parlare per dir così poeticamente, la Costituzione stessa se ne compiacova, ed erasi fatta di nomini così cari una colluna al petto. Ma la sventurata dando ascolto alle cattive suggestioni dei perversi, nemici accuniti della patria mentre se ne professavano amicissimi, credè di toglier via da quella collans il Rossi , ad ingamuata si accinse di ucciderto. Esitava quasi a vibrare if colpo fatale: viusero però quelli, che cesi la istigavano, ed uccidendo Rossi , infelirel uccide se stessa. (Fedi Fignetta p. 17) Fo questo un culpo alla Costituzione, una vita alla Republica. Ditemi se aveva torto Don P.rlone di sienificare che dalla tomba alla cuna è breve il panso? E chi fu che le recò questa morte? Non fu il Contemporaneo, il Don Pirloue, la Pallade, ossia tutti coloro che sostenevano e formavano il partito, di cui questi gioinati erano l'organo? Poi vanno dicendo che il Passa ha levato la Costituzione; Vermuente eraname visetti di Costituzione. Il paese in di questi infami pelera presperare? CAS. Ma l'assessino?

P. C. Fu portato in trionfu. DEM. No: non è vero. Fu portato in trion-

to if delitte, are non l'assessino, P. C. Sor Demetrio eredetense l'ho vistu io



in cavacecio a un hirbaccione, mentre la turba de l'antri assassini strillaveno come disperati. SENEDETTA QUILLA MANO CHE ROSSI PUGAMO -.

DEM. In non vi nego questo, ed è certo che lo avete veduto, ma non era quegli l'uccisore, perchè in ogni strada anosa che passavano, montavano un soggetto che audasse in trionfo: ma l'assassino si tenne nascosto, pei.... CAS. Ah! connect!

P. C. E manco è tutto. Cerconno per mare e pe terra d'avi er corpo der ciurcinato pe strascinarlo pe Roma, e pri buttallo a fiume.

CAS. E nuca si crederanno questi affori do quì a cento anni.

DEM. Eppure è sturia. P. C. Accusa nun fusse, come è la veri-

CAS. Ma come mai quel grand Tomo, che voi mi dite che cra, non pote sompare questa mortaccia? Qualche cosa ne avrà conosciu-

DEM. Vi dirb : Rossi aveva ben preveduto che nel giorno nuindici Novembre, in quel giar-

he stato qualche senneerlo, e grave aucura. Vedeva che in Italia il movimento rivulazionario commerciava giri a soffrire una crisi di renzieno, per sempare da cui era necessità ai Republicani di tentare un colpo di mano sopra Roma. Non ignorava che il Padre Mazzini poneva questa città a seopo ultimo delle sue mire. Volle prevenire, Non poleva però imuriginare che la vill'i in questi aumini arrivasse a tal segue: o peco li conssceva , o conoscendoli, li spregiava tropue. E poi credeva di fareinsulto al publicu di presentarsi in meaco ad armate nersone. E questa sua opinione era tauto profunda, che non crede le agli amici, nè a varie aftre persone che la avvisavano di pop andare uffa Camera, perchi lo avrebbero uecisu. Quando Monsignor Marini si porto dal Rossi a dirgli che non si portasse alla Cancelleria perché avevano destinato di necide lo: quando lo scongiurava sul suo rifluto, il Ministro disse queste menorante parale: Si tratta di Pio IX: la causa del Papa è causa di Dio : andrò, E pui egli volle dare a volere che stimava il pubblico si presentir a combattere i suoi memici culle armi della razione.

CtS. Quanto era buonot ... se ci fossi stato ios Eht signur Rossi enro, gli avrei detto, signor Rossi enro o bello, queste armi della ragione una volta tagliavano, trincingano, affettaxuso, stritulavano, ma adesso sono diventate una sega, mu si trova arrotino che le affini.

P. C. Diteulie, sor Demetrio, de li Carabi-

nieri..... DEM. Rimosti sema istruzione per la imperizia e birberia di chi li comandava, essi si tennero perplessi. Però ai Demugoghi giovava averfi dalla loro; e giri ne averano studiato il mode copertune. Non era murte Rossi, che un Infiriceo era stampato per esti, dove si fodavano, si carezzavano, si dicevano ratelli. Poi uella sera stessa si portò il Circolo in forme pubblica a visitarli nella Caserma; e quivi a foran di urki, predicaccio, abbraeci, vino, volterone ad essi la testa per modo, che per niente penserono a rendicare il toro Conorato, che pet for il signor Galletti, che giunse, surà stato forse il caso, ma ginase quella quella istessa sera. Dio fueno! Quale spettacolo! Vedere la guardia cui è affidata la pace e la tranquilbin dei cittudini fare causa comune con i ribatdi di egni specie: ed un suklato, che indo ssa una divisa onomia abbracciato ad un furno che si doverano aprire le Camere vi sarch- I fante, che chi sa quante volte aveva per lo ininanzi cousegnato in braccio alla punitrice giu-



CAS. Ma, scusi sai. Il Signor Rossi era loro Cenerale?

P. C. Tanto bene, e.der gagliardo; ma ar Lircolo sto generalato nun piacorra; perche aveva paura, avera, de redesse capità ipso fatto un terribigito de Carabinieri, a manettalli quanti ereno, o portalli a fini la seduta a Civitarecchia.

CAS. Magaril tanto per la villeggiatura loro li vi è il casino bello e pagata. - Ma di grazia, per il mando avrà fatta un' altra impressione questo assassinio.

DEM. Immagiuate! Dovunque fu ascoltato con orrore. Salo a Livorno, e ia quelle altre città dove era la erema della feccia della società si feee applauso. A Livorno si sonarono perfino le eampane. Ne deve recar meraviglia; poichè questa uccisione prima fu decisa in un coavito fallo ia questa città, poi architettata in un pranzo a Frascati. A Livorno si teane un discorso da un Comunista sfacciato, Governatore di quella città. Eeco come raecontò il fatto il Corrier Livornese « Alle ore 3 pomeridiane cirs ca, una massa di geate preceduta da tambur-» ri e bandiere si è recata alla casa del citta-» dino La-Cecilia nostro collaboratore e prorom-» peado in grida festose predicevano nuove sors ti all'Italia; di la passavano dal Coasole Ron mano e li stessi sensi esternavano pel risorp gimento sperato dall' assenzata Rosas. Quinn di alla dimora del Governatore Pigli la stessa n folla ingrossata a più migliaja di persone plauo dente fermavasi, ed i ri om lastre di matiti tra domandava si presentassa alla ternaza.

Toma de la compania de la compania del compania
si me era mati-dall' ladisi endomente pei
noni principii politici. Diu sex suos arema
no di un fajio dell' unitro Republica di Rena. Dio estudiora el maina une i da si di
que tra presen ladis. - lumment appliusò
al questa porera ladis. - lumment appliusò
al que de la compania dell' principi dell'
alla que di che citizanti essa, la folia e
di distratta. 2 escala per timo monta presenza l'occiore, assoldato da quelcono dei meserara l'occiore, assoldato da quelcono dei meserara l'occiore, assoldato da quelcono dei me-

P. C. Mn via, Padroa Demetrio, dite nr sor Casandro quarche antra cosa der nascimento, de li studi, de le eariebe, che sta eima d'omo aveva arricoperto in de li vari paesi in dove era stuto.

DEM. Il Rossi aveva primeggiata dovunque la fortuna lo aveva balestrato. Era nato a Carrarn ael 1787. Di ventisette anni fu professore di Legge nell'Università di Bologna, Seguitò le parti di Murat, quando questo ro voleva farsi sovrano di tutta la lialia, e fu Prefetto di Bologua. Fallita quella impresa andò ia Francia, poi si ritirò in Ginevra nella Svizzera. Conosciutosi quivi il suo ingegno ebbe una Cattedra all' Università, e fo il primo Cattolico che dopo tre secoli potesse quivi insegnare. Ed il Rossi lo disse in pubblico nel primo giorno ebe ascese la Cattedra, e più volte dalla medesima se ne glorib. Fu deputata nel Cansiglio rappresentativo di Ginevra, poi alla Dieta Federale straordinaria ael 1832 ove egli propose un nuovo Progetto di Costituzione, cho ebbe il nome di Patto Rossi. Dalla Svizzera andato a Parigi ael 1833 coacorse atla Cattedra di Economia Politica al Collegio di Francia: un' anno appresso fu creato Professore di Diritto Costituzionale alla Facolt's di Diritto in Parigi; nel 1838 Pari di Francia, nel 1845 Ambaseiadore di questa Nazione presso il Papa. Alla caduta di Luigi Filippo faceva una vita ritirata e particolare: il Papa volendo cavar profitto dai lumi di tant' uomo lo chiamò al ministero ael settembre dell'anno passato. Le opere di lui stampate sono molte: le principali; il Trattato di Diritto Penale, ed il Corso di Feonomia Politica.

CASS. E in mezzo a questa coafusione, a questa torre di Babele, come si poteva conser-

vare un' ordine qualunque, come mandare e sospingere la barca?

DEM. Questo Circolo regolava tutto. Era diventato la Segreteria di Stato. Qui sedevano Sterlini, Pinto, Spini e cousorti, che averano fornato lesto lesto un Contitato che chiamarono di pubblica sicurezza, e cho mandando ntorno i sa di popolo, nomini, donne, paini, stracciali, con torce, bandiere, èmblemi, si presentarono sotto le finestre del pañazzo ore abitara quella sventurata donna, e con chiassi ol uril da spiritali la volevano costringere a vedere il trionfo del delitto. Binon per essa, che nun era in casa, che gli a mici l'accano prottas attrovel



suoi agenti , diramaya ordini da eseguirsi sul tamburro, la questo cortile venne subitu un drappello di Dragoni, staffette per porture disparci. Tutti i comandanti dei corpi vennero a fare atn di adesione al Circolo; il Castellano medexiun vi si asseggettò. Una guardia di onore fu osto a questo portone, ed ecano i giovanetti iella Speranza. Il governo pertanto, end ita dal duirinale: con la morte del Bossi si converti in queste Sale. Intanto che queste sommità rivoluzionarie gridavano le cose, gli altri emissari tenevano a bada il popolu, e lo distraevano con mille ciarle. Per velare la vern cagione dell'asspesinio si sparse voce che il Ministro aveva riso in faceia al populu quando andando alle Camere il popolo lo guardava. Al popolo rom: no, dicevano non si ride. Mille calunuie soggiongevano su liste di miglia a di proseritti troonte ni Rossi : questo e quell'altro davesnuo esser carcerati: molti esiliati; per molti esser preparato il carnefice. E queste voci si diffondevano con mirabile celerità; tutto però era secondo il solito accompagnato da spaccio di vino, di liquori e di quattrini,

P. C. Giacché vostrodine parla aceusi bene, ditejé, sor Demetrin, de quell'antra bricconata che lo feceno a la povera ciurciuata de la moje de Rossi.

DEM. Vi servirò subito. Volevano forzare la povera vedova del Rossi ad affacciarsi, e vedere questo bello spettucolo. Una quantità immenCAS. Ali! canacci !

DEM. Si riunirono pai i capoceiuni del Circalo, e stabilirono una nata dei nuovi Ministri che caldi caldi si dovevano domandare al Papa. Costi rubavano a Pio IX l'unica cosa restata in suu arbitrio, per via dello Statulo....

CASS, Cosa era?

dipendensa.

DEU. La librea sedia dei Ministri. Se ne andettero in più di quattro mila; eloè soldati di ogni arma tutti coi rispettiti iron dificiali, e, salto maggiore, senta farili, e coi civici alta piazza del Popolae, e, sotto il Vessillo del Circolo Popolare, alla Camera, e fecem sassurro, e presenjarono l'indirito stampale, cicle - Principi Fondamentali domandati dal Popolo pel nuo-va Ministreo.

 Promulgazione del principio della Sizionalità italiana.
 Convocazione della Contituente, e attun-

zione del progetto dell' ntto Federatico.

3. Adempinento delle deliberazioni del Consiglio dei Deputali intorno alla guerra della in-

4. Intera adozione del Programma Mamiani 5 giugno.

Ministri designati dal Popolo
MAMIANI - STERBINI - CAMPELLO - SALICETI - FUSCONI - LUNATI - SERENI.
Comandante generale dei Carabinieri CALLET-

Comandante generale dei Carabinieri GALLET-TI -- Comandante Generale della Guardia Civica G.ILLIENO.



Menne proone che il ermo occupie nelle camera i pregionesso di puedero dalle unni di coltro che ermo alla testa della marcia propitare l'indicisso, e el anche cost questes Vopcio aggruppadori per la strala se sa unriazzo a Mone contilo. Presederame impanrire il I equ. Gi smoditazio una Deputationo, e il Papa Geno, Prega e riperga, songienza di Papa daro. Nov. Nov. Nov. shikamo detico. Nov. Non postamo, and nebbiares, une rogiamo.

Non positatio, aon sentantes, role Vogaziono.
P. C. Scattle guarta, se sia hella Deputationación, una se compromere, a castagado. Sto pención, una se compromere, a castagado. Sto pención, compromere de subjeta de porte de pijá er Papa come il regaria. Fore occes. Per general pención de position de porte de majerga; seiente er Papa siana duro come en Temprum Pada. Er Prete, pe sanoccio, je se mese a da. Sante Pader, to feccio aranco ni nriguardo alla santa arreligione; che se vossignoria si cultinal Tarreligione co estifirana.
E de Papa con un iono serio serio. Sociabatti.

gi - Bisposta, che a moneta eurrente vale : sor asianecto, me veuite a dà lezione a me, me vienite? - Er boccio capì, e nun fiatò. Aocusì non avesse una raperto bocca. DEM. La Denutarione se se tornò giù. Cre-

do quando fu presa Gerusalemme dai Bomani, ei fosse meue sussurro. Durano urli , bestemmie, improperj, minocce diabeliche. Il Papa disse al Sig. Avvocato Galletti, che persuadesse il popolo a pazientare fipo all'indomani, ed avrebbe formato il Ministero. Il Sig. Calletti si preseatò sulla loggia, e pria di aprire bocca, fece con lunga e birba mimiea comprendere al Pubblico che él Papa non ne vole-a sapere niente -Si rispedi sopra nuova Depulazione, con l'intimo, che se il Papa non si docideva dentro cinque minuti, avrebbero dato fuoco al Palazzo, e tale intime du date a Monsig. Pontéai. Il povero Peatini Anva softe spine, veleva aununziarlo subito al Papa, ma il Sig. Galletti con ua discorse fillo, fillo, accalorate teaeva occupate il Papa, e il tempo si perdeva, e i minuti passavano, ma il Prelato non stette più alle mosse, entrò, e parlò. Bisogna supere, che gli Sviz-

zeri, fedelissimi ol Papa.... CASS. L'uomo fedele non e'è moneta che lo

DEM. Averano resistito contro un migliajo di hirbaccioni, che si ernoo offolinti per entrare, ed avevano menate s leune botte d'alaborda....

CASS. Benedette quolle mani ! P. C. Lascioteme vemità quattro parole a me puro, se no erepo. lo in quella giornata der 16 novembre, me ne stavo alla Genzola de bene in meio a mognamme quattro ciriole ar tigame colla famija in sunta pace de Dio. Quanno, ehe è? Che noo è? Sentimo a di, che a Monte Cavallo le fucilate se spregaveno, u se ne viè uno de sto eircoletto earo, che diceva vieni da Monte Cavallo, dicenno: Sapete la novità novo? Li Squizzeri hanno scannato tre eivichi. So cose che nun se ponno pati nun se ponno. Li Ro-

ra; e si ve dico burrattinata c'è er suo granpe perchene, ve basti da sapene che lassii ce feceno fa le barricate ce feceno; e de barrozze! Auh!

CAS. Mn vi era la cavallerio?

P. C. Si: li frati de la Scala, quelli de la Certosa, e le monache de santa Susanna. DEM. Gli svizzeri volevano fedelmeute far l'obbligo loro.

P. C. Me pare: volevenn addifeune er Papa da quelli signori Civichi, che o de maggio, o de giugno che fusse, battajone pe battajone ar Popa je aveveno giurato federtà. Sai elle federtà! Quella de Giuda.

DEM. Gli svizzeri, videro eh' essi crann troppo pochi per far argine e quel torrepte di arrabbiati, ed aveveno serrato il portone; ne rimasero di fuori due soli. Il popolo con vemenza tempestosa fece irrnenza, e gli Svizzeri, menondo con maestria In loro Alabarda facevano mani se hanno da fa fa la leggo da sti brago- largo e spezzavano l'adito che mette al Portone;



ni ! E che el sangue nostro è brodo de callalesse? Nun semo chi semo? Nun avemo la rinnomanza de bravi? Embé: all' armi ! all' armi! Nun se famo suverchia, nun se famo, sino se pijamo er titolo de Giocomantonj a quarta generazione. Si nun se trova er fucile, damo mano alle stanghe, alli catenacci, alli manichi delle pale, aunamo a senti ste parole turchinbrù dette con un tono da missionario er sangue me divento inchiastro, inchiastro fino. Te pianto li le ciriole, benedico i fij, dico a mi moje ... sa Tutn? Ariccomanname a Dio . che er tempaccio è brusco. Curro a pija er fucile e frr rrrrrr, giù per li ponti, piazza montanara, la consorazione, campo vaccino, s. Luca, l'arco de li Paninni, e po na scurtatura de quà, una de là, passamo pe la seesa de la seesa de monte cavallo, e eccome a me puro, zuppo fracico do sudore, a la burrattinata de quella se-

ma un fongbetto pratarolo, uo fioretto di malvn dell'esercita della Speranza, recitando da Rugantino, e da Meo Patacca, o piuttosto da Marco Pepe, stando sopra una delle colonaette. aveva procurato di voltare l'alabarda d'oun Svizzero. Riuscirono a strapparle dal pugno di quei lmoni soldati , e le fecero subito in pezzi. Gli Svizzeri seppero salvarsi, opportunamente rientrundo. Le alabarde spezzate furono portate in trionfo dentro al quartiere; pareva che portassero

i trofei di Mario. Intanto Galletti stava dal Papa... CAS. Punto e da capo; perdonate, caro si-. gnor Demetrio, mi diceste, che Galletti dal Papa e'era stato! Non capisco: adesso vogliamo torpare alla matassa impieciata. Non vorrei che questo racconto puzzasse d'elernito.

DEM. Non mi disdico: La deputazione non andò dul Papa una solo volta. Cercherò di essere ebiaro e conciso.

CAS. Ve ne sarei obbligato assai.

DEM. Voi però, Padroa Checco caro, sinte bonino, e non m'interrompete con una grandine d'interrogazioni : prima perchè potrebbero essere di scerzo, e allora, addio alla sericià del mio racconto. Secondu perche chisechiererete quanto vi pare e piace, quando racconterete i fasti Republicani, che sono ridicoli assai, e allora vi sfoglierete. Scusate, Padron Checco!

P. C. Padron sor Demelrio: mo me mello un vecchio lucchetto alle lalibra, e chi parla casca; ma se mai ..... capite? scivolassi; me arrico-

manno de perdonamme.

DEM. La Camera sul principio del serra-serra aveva fatta la risoluzione di scegliere dal suo seno alcuni Deputati, ed inviarli a Sua Sautiti, incaricandoli di esprimere al Papa i voti pubbliei. Ma che? Nacque un vero battibuglio. Tutti volevano essere nel numero dei Deputati. L'affare era imbrogliato assai. Per non sapere for meglin si decide, che tutti e singoli i Deputati si delibano unire al Popolo, e procedere in una gran massa verso il Quiriuale. Infatti poco dopo si munve questo fiume di gentame attruppalo dalla Piazza della Cancelleria, I Deputati stavano in ua gran quadrato conturnato dalla guardia nazionale. Mano mano che andavanu camminando s'incontravano per la via dei Deputati, che entravano nel quadrato e s'ingrossavano. Giunti in mezzo alla salita delle tre cannello, verso Moste-Nagnanapoli, videro una carrozza; la livrea fece capire che fosse del Principe Corsini, e dentro eravi l'avvocato Galletti: vola subito il Principe Bonanarte, apre lo sportello, e colla sua voce in falsetto dice a Galletti quì bisogna scendere, ed nairvi con Noi. Detto e fetto. Si ricomincia la marcia, e si arriva sulla piazza del Quirinale. Che spettacolol Allora i Deputati fanno giudizio, si accordanu fra loro, e si scelgono sei Deputati.

CAS. E furono? DEM. Eccoli: Galletti, Borgia, Mamiani, Marcosanti, Rezzi, e Patrizi. A questi stava l'esporre al Papa le domande proposte. La Deputazione, a poco a poco, entrò nel Palazzo Pontificio per una piccola porticiua, solo varco rimasto aperto: perchè la guardia Svizzera aveva già chiuso affaito il Portone, a stava dentro in armi. La Depulazione, per le scale, s'iacontrò con gli Ambasciatori di Francia, di Russia, di Spagna. Figuratevi in che attenzione si stava, Dopo 22 minuti i Deputati ritornarono, e a grande stento si poterono aprire una via fine al quartiere della guardia Reule, ed ascesero su quella gran Riaghiera, e Galletti prese la parola, ed annunziò che i Deputati erano stati ricevuti dal Papa per mezzo del t'ardinal Soglia. E questa nuova non sono troppo bene. Dal mormorio universale si capi subito. Disse poi che il Cardinale aveva riferiti i voti publici a Pio IX, e che questi aveva, per tutta risposta, fatto sapere, che li avrebbe presi in considerazione. Oh! che urli allora, che bestemmie, che minaecel

cose da inorridire. Tutti parevano trasformati in Neroni

CASS. Sono cose da restare impietriti! Na questo caro popolo, che sentiro sempre gridare di essere lo seudo di Pio Nonn, pereliè non si mosse? Eppure Pio IX aveva falto tanto per loro! Ne capite niente voi ? lo non ne capinco

niente. E quei liberati da Pio IX stesso che... DEM. Siamo intesi: che anche non cercato fecero on famuso giuramento di dare per Pio IX la vita, e lo giurarono, e lo promisero sulla loro parola d'opore.

CAS. E le parole furono tutte tutte scopale come immondezza, e se le portò via il vento.



Erano parole d'onore, cose leggere leggere. Non c'era consistenza. Non è più secolo d'onore. Il progresso .... che sia beoedetto i ha mulato il valore delle parole. DEM. Riternando ora alla delarosa narra-

zione. Chi voleva che il ministero nuovo fosse fatta subito subito, chi pretendeva che il Galletti lornasse dal Papa, e gli dicesse risolatamente: it Popolo pon vuole aspettare un momentu. Questi la vinsero, Galletti riniglio a parlare, e disse; il Popolo è stato, ed è sempre il mio elemento. Tenterò di nuovo il cuore del Papa. Ci proverb. Allura plansi senza fine; ein meszo ad un evviva diabolica, Galletti discese, e con i compagni s'avvio verso la Porta del Palazzu Pontificio, e vi entrò, Allora accadde, come già vi ho raccontato la battagha d'una folta, e inferocita ciurmaglia contro due Svizzeri. Al cessare della baruffa, eccu in cima al Torrione scoperte, che fa un forte risalto innanzi al Palazzo, comparire il Deputato Galletti, e con faccia ippocritamente melanconica, preceduta da birba minica, annuazió tristamente, e che dir lo dovera aon senza suo rincrescimento,



cha Sua Santità saldo in quanto avera già ri- il sposto, non aderiva alle domanda, ne alla scella del ministero. Non lo fanno terminare, cha Faremo noi alzano un grido eha scoppiò da tutte le parti. Galletti inchinò la testa, a mostrò che adariva obbediente alla solennità del publico volere, Allora pipa la Republica! fu il secondo urlo. Cosa da rimaner sordi; a a migliaia di daghe, sciabole, spade, coltelle furono sguainate, e luccicarono in alto. Viva la Costiluente italiana | Viva il Governo Propvisorio | Cosi strillavano, a per tutta quella gran Piazza democratizzata da cima a fondo, s'incrociavano qualli maledetti ferri, a tutti giuravano per mostrare solennith di adesione; a poi seguitavano a gridare: O subito, subito un ministero Democratico, o la Republica. Alla fine, per degna conclusione corsero tutti ad armarsi, La cifra degli Svizzeri non arrivava al numero cento. Questa scarsezza d' individui , come formò sempra il loro alogio; perchè armati di fedalta e costanza erano un saldo antemurale alla Sacra persona del Papa; così in questo caso fa ridere di pietà pensando all'accanimento a al furore con cui vennero sfidati da migliaia e migliaia di disperati. Essi , divisi prudente-

menla, si arano fra loro distribuita la difesa di tutta le varia porte del palazzo sul Quirinala-Mentra parecchi Demsgoghi, a satelliti si baruffavano sulla porta grande, incontro al quartiera, altri sognando di poterii prendere alle spalle, facevano dei tentativi per potersi introdurre per le fenestre; al che faceva ostacolo on ufficiale Civico, con la spada nuda tenendoli indietro; perche ben vedeva l'inconveniente , che sarebbe accaduto; altri poi, più maligni e fernei, adunate fascine, gittata all'uopo buona dose di acqua di ragia dellero fuoco all'altro portone, che guarda la chiesa a chiestro dei PP. del riscatto, detti i PP. di S. Carlino. Vha chi sostiene, che il principe di Canino stesse nel suo legno vicino alla Consulta; quello che io posso assicurare si è, cho questo principe nel di innanzi ara andato a provedersi di quel liquore combustibile a quella Parmacia di Piazga Colonpa, ove il rinomato Gabussi passavn la ora vespertine. All' accorgarsi gli Svizzeri del puzzo d'arsiccio, del fumo crescente, di qualche favilla, perseasi cha andava a fuoco quel portona s'ingegnarono di fabbricare all' improvviso di dentro una solida barricala con grandi vasi d'agrumi, e terra tolta dall'attigno giardino. Ai pompieri poi riusei con la violenza ben concertata delle loro macchine di spegnere le fiamme; ma che! . . . .

CAS. V'è di peggio?

DEM. Sentite: mentre questo accadeva lassiverso le quattro Funtane, erono nrrivati a furia l. Legionarii, e tiragliori, che correvano in massa: ed ecco il coma avevano fatto. Per la via trovando carrettelle e carrosze, ne facevano a forza smondare chiunque vi stara destro.

P. C. Fino le Racchiette? fino le minenti?

Misericordia! So cose inarodite! DEM. Ancha in dicci persone, chi dentro, chi in serna, chi di dietro, chi sulli montatori, e poi attaccavano moccoli da far smorzara il Sole, e frusta coechiere, e così giunsero in folla a compire quella scellerata infernale baldoria. Furono lanciati dei sassi verso le fenestre degli Svizzeri. Tutti crano armati di fucile, tutti gridavano: fuoco: fuoco; e i Legionari salgouo sulla torre, cha serve da campanile a S. Corlico, o di lassii si dominava tutto il quartiere del Quirinale; perche temevano che gli Svizzeri dal fortino della piazza puntassero delli spingardi sul popolo, e per questo aucora tutto venna occupalo il gran cortile superiore del così detto palazzo della Consulta. Comincià la fucilata, e durò non meno di un' ora con fuoco vivo a crescente. Che momenti! Il povero monsignor Palma, preto assai dotto, regrotario particolara del Papa, nella sua camera, quasi incontro a S. Carlino s'avviciaò ad una fenestra per chiuderla, ecco una palla di moschetto mirato da un tiragliore situato sul detto campanila, che lo

coglie, e lo fredda.

P. C. Che me dite, sor Demetrio miol La
Baracca anno accusi? Abbiate pazienza se parlo
E a noi ce detteno a dinteone, che sto prete s'era affacciato con er Pistone, e sparava botte da

orbol Oh vedetel

DEM. Ma che? Era un'uomo pacifico per natura. Era la tranquillità in persona. Studiara a pregava: ecco la sua vita. Nel giorno 17, ia cui venne esposto in chiesa, arrivarono all'infamia d'insullare il endavere.

CAS. Queste sono cose da far pigliara un colpo apopletico? E da dove era uscita questa razza di cani?

DEM. É poco. CAS. É poca?

DEM. Non abbiate fretta.

CAS. Ma dunque ci fu del ziffe e zaffe? Si

sparse del sangue?

DEW. Non manearono nh morti, nh farili ji ma degli Svitarei nosumo mori o nemmeno gii Svitarei uccisero alcuno; ma à certo cha si an-manaranno fin foro, come cani alla giostra. In-tanlo però questi eroi da forca si divertimao a pigliar di mira qualche galantomo, e seriarei, eli contro il forcis. Se osservate la busnota della religio della controlo d

andò a terminara il suo destino sull'altare maggiore. Nel vicolo poi di Sonanderbech, distoro si vicolo poi di Sonanderbech distoro. S. Vincenzo e Anastasio a Trevi, tiravano con ggi Stutere verso le Cannere del Papai; nazi si una guardia nolele, avvisata, non chiavas in tempo la testa era ita; ma così ia tence rimascoro visibili sulla parete, la palla forò un setino, e andò a salazare nella pittura del Giudirio di Salonnose: E poi speravano, e strillavano che il Papa unciese sulla loggia; e so lo crederano il Papa unciese sulla loggia; e so lo crederano.

di certo.

CAS. Poveri gonzi l' Ed io ci scommetterei che se il Papa facevo anche capolino un minuto, gli tiravano una lotta di schioppo.

DEM. Non credo che vi singliale. Dietro all'obelisco eravi impostato un corto figurino, tiraglione che si crede sio morto ollo harricata, e teneva bello e armato il suo lavavo Stuzen per tirare...

P. C. Ar Papa? .... miscricordial CAS. Cosa avevo detto io? io sono uomo

stagionato. Capisco per aria.

DEM. Tant' è, oè più, nè mene. Pochi giorni dopo sa ne stava gloriando in bottega la sua

madre ...!!!

CAS. Vedele che razza di doane! guardate
che mamme! a brugiarla viva sarebba suppli-

coe mamme i a prugiaria viva saceona supplizio troppo dolce.

DEM. Se Dio permotlava, che in quella sequesti eani arrabbiati fossero entrati nel palazzo del Papa, chi potrebbe indovinare che mas-

CAS. Che scenufiegio! viena l'iterizia a pen-

sacro avrebbero fattot

ASSEMBLY, E questo era solo disten quel grappo apoggiande il fireita sulla base ed dexasllo a defita. Costui scaliramente si tenera nascosto, a poi venero altri astil: Esso veramenla fu il primo che fen sentire il colpo di finciie, e pare dasse il segate Capite? Par gli ammutusul v' erano birlà di ogoi coloro. V era chi agris per priseggi perversi; ven chi attischi agris per priseggi perversi; ven chi attisti più. A tutti il facera eredera, che si assultarv. no gli Svitzeri, non il offendera il Papa.

CAS. Sempre cosi, sempra cosi accomodavano tutto. Brava gente!

P. C. Povero Pio Nonol La passò brutta, ma

P. C. Povero Pio Nonol La passo brutta, ma brutta propiol Ma che je aveva fatto a sta canaja? Se po sape, se po?

CAS. Padron Checco carol Fina cho il mondo starà a questo mordo non si leggerà mai una storia più nera di questa. Altro che la giornata di Roneisvalla, la presa di Negroponie la ruina dei Filistel: Qui ri Iralta d'iagratitudine madornale, d'ampietà soprafina, di pricconeria nerimi ordinie serime nata.

neria primi ordinis primate nolate.

DEM. È una storia che fa torto a Roma.
Un sovrano acelamato, benafico, generoso, condiscendente che poteva dire n buon dirittio cosa
poteto fare di prii, e non I Ro fatto. Ebbena
un sovrano, che era il modella della bontà;
che lo chiamanon I Angeloo, che avara concesso a' suoi sudditi quanto egli poteva; a poi
ringariatio costi Così come producti della della bonta
in contra della della bontà;
che lo chiamanon I Angeloo, che avara concesso a' suoi sudditi quanto egli poteva; a poi
ringariatio così Così compensato?

P. C. Ohl Dica bene er Proverbio: va a fa hene n li Somari: uu coppia de carci te l'arrimedi sempre.



CAS. Scusate se .... già io sono l'uomo dei pauti interogativi.

DEM. Dite purc. CAS. Ma questo sovrano non aveva acasuno per lui? Non aveva truppa? E che si grattavano la zucca ia quel giorno? Erano pupazzi? mammuccheri? che diavolo di pasta erano?

DEM. Adesso viene il buono, Dopo l'uccisioao del ministro Rossi, nella sera, circa le sette in bandiera del circolo popolare, accompagapta dai membri della socielà correva ai quartiari dei Carnbinieri, e nlla Pilotta, e n quello dei dragoni, dove subito vennero liberati tutti quelli , che per discipliaa militare stavano in prigioae. Quiadi avendo saputo che l'avvocalo Galletti, che già una volta era stato ministro di Polizia, si ern recato in Romn, dalla pilotta corsera di gnioppo sulla piazza della mianrva. o con una tempesta di plausi furiosissimi venne auovasaente salutato ministro, Galletti si mostrb al publico, rese grazie, si scusò col prelesto della sua iacapacità, ma intanto trovando parole geaerosissime promise solennemonte che Egli sarebbe sempra col popolo. Non si conteutarono. Altri urli battimeati di mani lo forzano a rinffacciarsi di auovo, ed allora fu salutato generale in capo de' Carabinieri; ed egli, scaltramente, seppe procacciarsi un'altra magaifica salva di plausi, esprimendo dei seasi altissimi di caldo e sublime patriottismo. Di la quella massa, quel torreale impeluoso sa ne andò sulla piazza del Foro Trajano dove abitava il Conte Compello; ma non era in Roma. Allora percorsero diverse altre strade, ed intanto si nndavano disponendo per una dimostrazione che concertarono pel giorno dopo; e la unione che pochi, essi soli stati abbastanza a imporre

si sciolse in mezzo agli Evviva. Nel giorao dopo, che fu il 16 novembre, di buoa mattino apparvero degli avvisi manoscritti, coa cui s'invitava il pubblico a riunirsi immaacabilmente sulla piazza del Popolo per eseguire una grandiosa dimostrazione. Il Circolo l'opolare non restò in ozio, si presa il pensiero d'invitare i corpi d'ogai arma; e questi accettarono, e fecero causa comune col popolo. Il corpo dei Dragoni con i suoi ufficiali n capo fu il primo a traversare il corso, e s'indirizzò alla piazza del Popolo. Non passa gran tempo, e lo segue quello dei Carabinieri, quello dei Cacciatori, quollo dei Granatieri, degli Artiglieri, e del Gcaio; ma lutti non avenuo con loro che l'arma bianca. Una spaventosa massa affoliata di Guardie Civiche, dirò (acornicia quella vastissima piszza. Quando tutti i desiderabili bricconi si trovarono così beae riuniti, la bandiera del sempre lodato Circolo Popolare, inalberata da un Eroe reduce da Vicenza, muove dalla piazza, circondata da un nobilissimo corteggio di varii Legionarii, e di qualche picchetto di Civici, Le vanno processo lo sinto toaggiore d'ogni arma, e gli ufficiali superiori, ed inferiori. CAS. Anche lu stato maggiore della Civica?

DEM. Manco; perchè il Santo Padre previde qualche guajo grosso, e nella mattina del di 16 coavocò avanti n se tutti i Coloanelli della Civica: disse loro poche ma significanti parole, e coa paterna tenerezza, e sovrano comaado raccomando loro l'ordine. Venoe la sera, c nessuno di questi si coodusse a Monte Cavallo; anzi vi dirò di più, che si riensò di aadnevi anche qualche battaglione; e stabilirono fra loro di dimettere tutti i capi; come già avevano fatto del Generale. lo dissi fra me e me: ecco ubriacala tutta la truppa. L'nvevaso demoralizzala dai piedi nila cima dei capelli. Nella sera avanti l' avevano fraternizzata, ossia imbirbita col popolaccio. Dopo il discorso di Galletti; di cui vi ho fatto coato, questa trappa tornò deatro Roma; o ia parte si reco al Quirinale mescolata al popolaccio, e giunta la si afferrarono, dirò così, i posti fra i ripari delle scuderic, a dielro a quei due colossi. Ecco venirsene a cassa battenta, un folto numero di Carabinieri, capitanato dal Coloonello Caldorari. Venivano per la discesa della Dateria con la bajoaetta in canna, e minacciosi portandoli innanzi. Calderari si andava tergendo il saague, che gli goeciavo dal labbro; chi dice per ferita fattagli da un pugnala di un sicario, chi sostiene per una piaghetta aatagli nel cascare ja terra. Marciano rapidi i soldati dell'arma politica, coatentandosi di dissipare il popolo, agglomerato con le spinte che loro davano con le casse dei fucili imbranditi , e talvolto con le punta delle Bajonette: difatti stringendo un uomo al muro, uaa bajonetta lo trapasso da parte a parte, cosicchè, appena giunto a fontann di Trevi, spirava. I buoni che non erano pochi, ma tolti sileaziosi , si coasolarono vedendo la coraggiosa fermezza dei militi politici. E cerlo sarebbero ben-

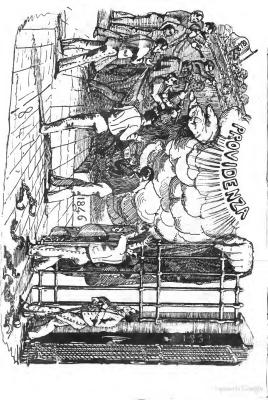

l'ordine, ed appinnare i finili della butrasca che comincinva a bollire. Ma .... CAS. Ohimel quaudo in certi affari mi spun-

ta fuori uu ma, sudo acqua in neve.

DEM. Mn appeua giunsero sulla piazza manna e va in deliquio tutto il loro impeto marzinle. Figuratevi quel gran pinzzale pieno zeppe di popolnerio; quel popolaccio, con cui si erano fumigliarizzati nella notte antecedente ... addio propositi! addio furia! I Tamburri azzitliscono. I capi arrivano e si fa un' amalgama, un miscuglio con tutti quei galantuomini, e formano unn linea diagonale. Alla sbandata a peco, a poco; e come se nadassero alla caccia del Ciunale, arrivarono i Civici, e pareva avessero l'idea di for fuoco su quanti incontrano; ma la voce d'un capo li richiama all'ordine; ed i Civici obbediscono a volo, e si schierano, e si distribuiscono, occupando ogni slucco, ed ogni sinzza vicina alla discesa della Dateria. I capi d'ogni arma avevano perduto la testa. Il Papa serive di suo pugno un vigliello al general Zamboui. Gli diceyn ch' ern assediato deutro al palazzo, e che siava a lui solo il poterio, e volerlo difendere, e salvare. Zamboni assicura che il viglicito Panale gli venne recapitato nello sera del di 17.

CAS, Capisco, Era una manica di malandrini tutti congiurali. Anche chi portava li viglietti, se li metteva in saccorcia, e li consegnava a commodo suo. Eh! Forca! Forca! DEM. La Tragedia va ayanti. Il Onizinale è

DEM. La Tragedia va avanii. Il quirrante e lutto occupato da quante truppe disciplinate, e indisciplinate. Alcuni baltaglioni, che stavano schierati a piazza Colonna, obblignato i loro comandanti a guidarii a Moote Cavallo. Bisograva che i capi obbedisseru.

CAS. In certi momenti scorbutiei comanda ohi può, obbedisce chi non deve.

DEM. Si decide di portare lassù travi, carri, sassi, pietre, e quanto può servire a improvisare barriente, e ripari solidi contro la vecmenza del fuoco. E v'era per questo provvedimento una forte ragione. Si temeva che nel palazzo Pontificio, oltre gli Svizzeri, vi fossero molti Carabinieri, che io quel giorno sparvero; ma non c'erano che pochi Svizzeri. Ma quel popolnecio, quella feccia di Demagoghi non vollero prestar fede oemmeno ad un galontuomo che usciva dal palazzo, e lo presero, e non si contenturono che giurasse non esservi dentro nessuno armain; e agei stellero li li per ucciderlo. Un Cannone Civico, enricato e portato a miccia accesa fu puntato contro il portone del Quirinnle. E questo cannone che si chiamnva S. Pietro, compagno di quello chiamato il Pio IV, era diretto da quello stesso individuo, che nella famosa guerra della indipendenza si fece tegliere il Pio IX; e adesso col S. Pietro voleva far polyere dol vero Pio IX. Il monuento è solenne: si avvicina uno spettacolo inaudilo, non mai veduto. Una sola volontà regola tutte le arioi compatte ed il popolo. Venite colla mente. L'occhio della mente vi può servire lene. Guardate, e igorridite. Guardate attenta-

mente. Da tutte la parti barricale composte: un cannone che sta al moniento di esplodere, e farchi sa che! Dietro l'obelisco un Ginda che licne preparato il fucile per colpire il gran sacerdote se mai si nfincciasse! Il palazzo circondalo da una siepe impeneirabile di armati , che a forza d'incessanti scariehe di moschetti , che già hanno crivellato le mura della regia del Papa (Vedi Vignetta p. 27.) Gnardateli in viso. Che fisonomie potibolarie. Il delitto, o la vogtia dei delitto gli si legge sulla fronte, sull'neeiglinturn. Pare che vogliano snidare da qualche nicchia un' assassino. La vedete contro chi fanno guerra? Contro chi? Contro un Padre amoroso, sviscerato, tenerissimo. Ingrati ! Armarsi feroei bestautmiando il loro benefattore! Colui, che gli lin data la secondo vita! E costoro chi sono? Mirateli, riconosceteli; sono quelli stessi che negli auni nutecedenti sfrondorono fiuri li dove Pio IX passava, che ne staccavano ancinnti i cavalli della carrozza, e la traevano con sorriso trioufante; che giurarono coo le più larghe e calde parole, di spandere il sangue, e la vita per lui; quelli che piangendo lo additavano ni loro figli come una Divinità vivente, inculcando loro di ricordarselo, perebè per esso soltanto avevano rinvuta il padre; e alle magli dicevano: vedetelo: per lui siamo ritornati ai nostri amplessi; alle sorelle : è quello il Mosè che ci ha rotti i ceppi e ci ha restituiti alle vostre braccia. Per lui, solo per lui tacciono i singulti, cessarono i sospiri, si stagnarono le lagrime. 3ln ..... adesso .... la scena è totalmeate canginin: Ora sona tutti muti: tutti inerti. Che dissi: inerti? sono tigri, sono aspidi, sono jene per scagliarsi, digriganado i denti, sibilando , mugulaodo contro quel pietoso e potente amico, che smemorando la giusta sua collera non solo fece udir loro la non sperata e soave parola; perdono, ma intimò a tutti, coo ingegnoso artifizio d'industre misericordia, che scordassero affalto i commessi attentati. Non basta che li fece sedere ai suoi fianchi, e loro dette il potere. Bello mercede, che ne coglie ! Bel guiderdone, che ne pagano in compenso. Li efferati, a piedi del Palazzo latraco, minacciano, Insultano. La bocen loro è divenuta fucina di sempre nuove contumelie. Bella libertà da lui ricevuta, ora si servono per cercare ogni via di toglierla a lui. Delle armi, che loro ba concesse, per mantenere tranquillità, ordine, regola, ora fanno uso contro di lui con empia sconoscenza infernale; del comnado loro conferito, essi abusano per assoldare iniqui satelliti lutti armati e iofieriti contro di lui. Non vi sentite drizzare i enpelli in mirarli? Guardate anche meglio, che v'è ancor più da vedere. Eotro quel Tabernacolo ...., Lasciatemi esprimare così, circondato da una vile e scaturata caanglia, che tenta abbassarlo, deprimarlo, calpestarlo, aonientarlo, stassi l'odiato, il delestalo, l'aborrito, il maledetto ..... il capo visibile della Chiesa di Gesii Cristo, colui che tiene le veci di bio che ci ha cresti e conserva, a può da un momento all' altro farci sparare dal mondo. Si racchiude la figura, l'emblema di Dio stesso. La Bocca per cui ci favella Gesù Cristo, il mnestra di sante ed utili e necessarie dottrine, a dà legge all'universo intero: E il centro della fede: è il Faro inestinguibila da dove partono i vivi raggi destinati a spargere luce sulle menti di tutti gli nomini. E il successore di Pietro Principe di tutti gli apostoli, è il vero Vicario di Cristo in questo mondo, e padre e precattore di tutti quanti i Cristiani , a che a Lui da Gesii Cristo nella persona di S. Pietro è stata impartita piena potestà di pascere, reggere, e governore la Chiesa universale, V'è chi lo vorrebbe di cattivo fisico temperamento eppure Dio l'ha prescelto a fondamento solidissimo della sua città, della città di Pio. Le illustri memorie del passato, le cara speranze del presente, i sublimi disegni celesti del tempo futuro si riposano in lui. Guardatelo nel Patriarcato, a Abramo è minoro di Lui guardatela nel sacerdozio, e lo stesso Malchisedecco diventa una sua antien e profetica figura; per l'autorità supera di gran lunga blosè, per la giurisdizione è più inte di Samoele. Esso è l'anello che congiunge gli uomini a Dio. Le anime in terra non linnno altro sovrano; la coscienze lo hanno per

dizioni, da lui chiedono consolazioni pelle angosce dall'nnima; da lui dimandano la solnzione nei dubbi; ed esso li tranquillo con una parola, e non putendo qua venira lo venerann nei ritratti , desiderosi lo ascoltano nei suoi scritti. Ma questi ammotinati tutto vogliono scordare: e a lutto donno bando, e spontaneamen te si calano una fitta benda sugli occhi, ed assaltano con le armi nude il gran Sacerdote, il vice Dio in terra. Oh seandalo! Immenso incancellabile scandalo! I posteri crederanno quest'epoca una favola; mu noi, noi pur troppo sappiamo che è storica. Sappiamo che quasto infame spettacolo accadde in Roma, nella città santa, nella metropoli dal Cristianesimo. Oli sacrilegio! Iniquità i Delitto senza misura , senza nome, e per cui bisognerebbe inventare se fossa possibile nltro Inferno .... Perdanatemi amici mioi se ho preso un tuono si forte nel mio discorso; ma non ho potnto frenarmi; perchè il caso era troppo erudela e nefando. Come restarvi indifferento? come? Nel contamplare la sua mano d'innanzi ad un cannone pronto a far partire il suo colpo; nel vederlo circondato per ogni dove da arme minacciose che l'obbligavano a firmare.



vero duce; e può chiamarsi con tutta ragione; giudice in ultima instana degli interessi cierni dell' umanità. I fielde tutti alla sua pretenza ri-spettomanenia piegana le giococchie, percha in lat devoli e sinceri riconoccoso la massima fina intendono rifictico sorra lioi settoso. Chi dei fedeli è stanziato da lui lontani, solo per veder lo prima di morire, passa arbeiro meniagne, traverse a imuti, sida gli arderi della state; i traverse a imuti, sida gli arderi della state; a dere l'implemo regista delle sue ecetosi bocci-tare l'implemo regista delle sue ecetosi bocci-

C.S. Sig. Demetria mio ovete mille regioni lo quello dei sun capieso si è, come questi gestiliacmiai possoora domitre transpilli. Che roba è, Padroa, Checcel Avete chitissa la zecca delle parole : state cogli occhi fissi si terra a contare i matoni ? Biognavo penareri prima. Adesso è tardi. Quando si sono fatte delle scionate, aliro non resta che cerene di ralatarsi, e quaedo si è marcolo in qualche affore. An opportunita del rimors. A pagere di prenietara, o alineao dei rimors.



The two was the second of the

GAS. I conit foro it facerano bene.
P. C. Ma It shajoano aella somma. Voleveno che er Papa obbedisse a esst?... A esst?... A esst? Ma vedl che pretenzioat! Adl' Bz Papa
che commanana puro a li Sovrani, e cette vorte je fa certe stracciale de rimproveri... Areva
da obbedi a sit pitocch? A sti seanan pagnotte? A sti frabutt!? A sti avanzi de galera?
DEM. Qrello che è da ridere si c, che esst.

dicevano che avrebbero data la libertà alla Chiesa e al Papa.

P. C. Dije de si! Er modello de s!a libertà

jo lo feotro vede er giorno 16. Dar campione se capi la pezza der panno. Er monno ha raporto l'occhi. Nun è più tempo de stassace come alocchi pe esse accalappiati da sti cacciatori di babassi. Nuo è più tengo de pecore. Li avemo cognosciutt, li avemo. So truffatori in carno ei o ossa.

CAS. Tutte belle riflexsioni; ma sono tanto parealesi, tante distrazioni, tanti trattenimenti, che ci strapano il filo della storia; e questa storia mi preme. Torniamo dunque a casa. Il Santo Padre intanto cona faceva?

BEM. Lascio immaginario a voi, che squal-

lore espolerale regunsie deutro a quel palazza sessitato. Lo finanție che vi albitrava au ras-assitato Lo finanție che vi albitrava au ras-assitato per le regunde deutro al resultatori con a r

dalla mattioa si era affrettato di recarsi dal

CASS. C'erano tulti tutti gli Ambusciadori? DEM. Dirò: quello di Austria no; ma le sue eredenziali le aveva il conte Spaur, che rapprescntava la Baviera, quello di Napoli noa era ia Iloma, vi maacava il Miaistro di Toscana e Torino, che andarono soltanto dal Card. Soglia. Le solite guardie del corpo v'erano sempre. Il generale delle Guardie Nobili mando subito a chiamare le altre, e queste obbedienti aon misero tempo in mezzo, volarono, e a rischio di perdere la vita, a stento sì, ma impetuose traversarono l'affollatissima piazza, ed entrarono finalmente nel quartiere, donde non poterono riuscire più. Presso il Papa v'erano alcuni ufficiali de Carabinieri; e gli si presentarono, e coa lagrime dirotte gli si gettarono ai piedi , dicendo, che la loro vita era per lui, ma che pur troppo! rispondere son potevano della lealtà dei loro commilitoai. Al che il valoroso Ministro di Spagan il Coate Martinez de la Rosa, coa aobilissima dignità rispose, che Sua Santità di nulla sentiva bisogno; mentre per lui vi stava l'intera Nazione Spagauola che sarebbe corsa all' armi per difendere coa cristinao generoso ardimento il capo dei eredenti. Atle quali parole fecero eco magaanimo il Ministru di Francia, quello di Baviera, e di Russia. E riprendendo il lodato miaistro in nome di tutti fece intendere, che aon sarebbe lasciata impuuita dai loro Governi quella violenza perpetrata sul caro della Chiesa. Oh la bella gara di zelo, d'amore , di corazgio che ferveva fra quei ministri! Erano momenti di agonia, ma quei signori alteranvano offerte, e consolazioni. Chl disse d'armate asvali , chi d'armate terrestri. Eran mesti, ma non da vili, aon da pusillani-

mi, ma di sdegno, di giustissima iadignazione. P. C. Sor Demetrio caro, voi che me sapete taato, e le arriconatale così bene, me faressivo ua gran regalo se me arricontassivo quarche coserella de quello che disse in quer fragneale er nostro Saato Padre Pio IX.

DEM. Il Nostro Pio IX forte aella sua viva fede in Dio; aella certezza del suo potentissimo niuto, noa badaya atla sun situazioae, ma recavasi spesso alla sua cappella privata, e prostrato pregava pe' suoi nemici, ed emulaado il Salvatore sulla croce implorava favore di coaversione per chi vnleva la sua morte. Venoc però avvertito dai Miaistri di non passare per alcune stanze; mentre poteva correre pericolo di essere colpito da qualche fucilata, che spessa spessa s'udiva là intorao. Mentre così gli andavano diceado .... Misericordiat s'odoao grida attissime, e bestemmie da fare iaorridire; e Pio IX subito rispose - E poi ditemi , che io non debba andare a pregare Iddio per loro. -Che bell' aoima d' Augiolo! mi si affacciano le lagrime solo ia pensarlo. In un istaate così solcune, ia una palpitaziono mortale di quanti lo circoadavano, egli ha il viso tranquillo e sereao come la sua coscienza, e non pensa a sè , ma ai suoi figli, e va meditaado sul disonore di cei si coprismo iananzi a tutto il mondo, e sospirando disc queste memorande purole - Quello che mu attivisto si c, che si diric che una internazione consumi di pappagale I E con tumo dei l'amani di monai con somini di pappagale I E con tumo di città di contra di città coloramente di manazi all' Europe, si di cui Rappressatatati gli stanza ni fisorchi, chi egli i sorpresso con profinan e fiera violenza, assatito di imanni ad un cassona. Che di sulla è ra-postabile un Soranto posto di nifimati strette proposable un Soranto posto di nifimati strette proposable un Soranto posto di nifimati strette internazione con contra di contra di

CAS. E ditemi uo altra cosarella: il Papa allora avra avulo appresso di se i Rappreseataati di Roma, i Rappresentaati di tutte le condizioni ? In certi casi tutti si radunaso verso l'uomo sonmo minacciato. Erano molti?

DEM. Nessuno!!!

CAS. Mamma min! Nessuno? P. C. E un gran diae: nisciuno!

DEN. E li Ministri se ne scandalizarono as-ia, assal: Preso del Papa virano solo alcuni impigati della Segreteria di Stato, quali con un Padre di famiglia, che con gran pericolo di essere uccino, entrò per una porticina della Dietta, trato dallo immesso affetto verso il suo Sorrano, lasciò la moglie e i figli, e si pose con cuesti altri sul sosilizare della notta, che con cuesti altri sul sosilizare della notta, che

ieria, tratio dallo immesso affetto verso il suo Sorrano, lascobi la moglie e i figli e, si pose con quegli altri sul sogliare della porta, che mens alle camore del Papa, e si protestrano, che coloro, i quali avessero internione d'offeaderlo, sarebbero dovoti prima passare su i cor corpi.

p. C. Ut! Besodetti quattro migliara de vor-

te! Eh! Diteme li aomi ; che je vado a dà un bacio per occhio.

DEM. Noa vi posso servire. CAS. Oh! Quell' affaruccio salla Piazza co-

CAS. Oh! Quell' affaruccio salla Piazza come andò a terminare? Ci furoso croste? Si meaò? Si fece cagnara peggio?

BEM. Slamo intesi: Vol vorreste che io lirassi innami la storia; ma io soa ho mica i polmoni di quello che strilla l'estrazione; e vi confesso, che sono stanchello; ma pure, per contentarvi, ci proverò; peraltro omiopaticameate, pinniso pianiso, e sonza fretta.

CAS. Si: fate pure col commodo vostro.

DEM. Desope allors cos maggirs forra disbidica abla tribunola II Circolo Populare, e in lui si potera dire che stava II Goreno. Tatti i comandani dei Corp ibilitzia, ed acche quello del Castel S. Angelo corsero a dure adesione al Circolo. Le strade brunciolarano di Persone che s' arvinsumo com passo accellerato al Quirinada, eramie come poteranne, ambe di focili da caccia. E concluida con altri concolorano.

CAS. Ma duaque tutti quanti i Romani erano di guesto sentimento?

DEM. Na vi pare?

P. C. E che ereno poi lulti con le cariole vorlate?

DEM. Contro loro c'orano fino li Gatti; ma... voi sapele come vanno lo cose....

P. C. Tutti mosca; perchè.... CAS. Ehl mosca? - Tutti? - Mica c'ontro.

Più ci penso, o meao mi ci trovo. P. C. E che vo trovà? A me, che stavo lassù fra quer geatumo pure aua ne capii un sero; o ce stavo; e aun potevó andovinà a mestesso se ereao state lo eianche mie, cho mo ce aveveno portato. Fu una coafusione do nova taja. Na cosa aova da fa perde la capoccia al-

CAS. Ma il ennaorie fu sparato?

l'omo più dotto der mosso. DEM. No: non fu sparato.

P. C. Lasciateme appizzà a me pure quattro parole. Er cannone fu bon zitello, e aun sparò; ma stava li li sempre per fa er botto , e fa cascà la porta granne der Palazzo. Bigna sapè, che c'era a cavallo ua certo gnomero, cor capo ficcato drento alle spalle, che averessivo detto; e questo è on fagotto de stracci civichi; e lui daje, daje, dajo strillava como un Lupomanaro; e aua se stava mai fermo sur Cavallo, a diceva, foco, fueo, foco...

nere un esame, o bea sapeva, ch' era un miaus habens, che aon ce li aveva spicci, o avrebbe fatto fiasco, come si dice, sapete cosa penso?

CAS. Alzò il tacco? DEM. Oibò: si presentò como osaminatore :

insomma è ua celebre . . . . . . che là faceva il Gradasso, il taglia Cantoni, l'affetta Moatagne; e assicuratevi , che se vede un fioretto, fugge più del vento, e iatanto, se son fosse state uao, che aveva un poco di giudizio ia quel temporale, e che si pose immobile avan-ti nlla boeca del cannose, lo Zerbino sarebbe stato obbedito da quella folla di matti, che sta-

· CAS. Se tanto quol muricciolo di carac umaaa aon si mettova là di piantone ..... addio , roba nostra. Il Casaone faceva fuoco, e il por-

tone finiva ia stuzzica denti. DEM. La moschetteria però faceva fuoco , sempre fuoco coatro le mura. Eraso le ore 5,

o mezzo. P. C. E già se intenae, der Rologio alla Francese?



DEM. Questo era un certo Pasliccietto ripieno che pare ua presse-papier; veane ia Roma per essere uno dei capi del Genio ... dell' Artiglieria... di qualche cosa di questa tiata; ma quaado apri gli occhi e conolibe che bisognava soste-

DEM. Altenti. CAS. E chi finta?

DEM. Il Caanone era sul punto di sparare-CAS. Con tatto quel muricciolo di carne DEM. L'avevano fatto seansare. Perchè non si sbagliasse il colpo, ecco un Carabiniere, che va a pianture una llaccoletta vicino al portone. CAS. Vedete quanti disturbil

DEVI. Se il cannone traeva, la porta era

P. C. É de naturalo. So palle, eho non dicheno de no. L'avemo visto in tempo d'essedio. DEM. Ma all'istante circola, e va crescendo una voce, che il Papa vuole un'ora di quiete per risolvere. Tutti fermi.

CAS. Miracolol

DEM. Giren alle ore sei vieno la risposta che il Ministero rimaneva composto come aveva voluto il pubblico; ossia il popolaccio. Indorinate? Non era nucora suestio bene dal portono il Calletti, che uno ... non si sa perciba, spara il fucile. Parce la batteria della girandola. Questo sparo generale durò a lungo, e sintene fino alte Rotonda, e Campitelli. Si cresitte fino alle Rotonda, e Campitelli. Si cre-

delte sprofondato il gran palazzo del Papa.

P. C. Che paural Me ne aricordo. Se avessivo visto quanti deltro de facciaccia in terra pe la paura delle palle; quanti stramortiano e se fecero colore della liacca! Ve basti sapene che der povero Prencipe Rospigliosi ... già po-

verol Povero so io .... CAS. Ebbene? Entrarono in casa le palle?

P. C. Ma che palle. Nun ce rimase na gocici d'acele, e dopo ce nricomananssimo pe un po de vinor, e cor vino na po de pasa e cacio. BEM. En exicano plor sevo, freeso il Constemporanco, e dice al N. 203. nano 2. « Nel-val a giornata del 16 il picnigo lenosigliori fice ce sponianeamente dispensare alla folla su Monte Carallo, pane vino e formaggio, non reggendogli il caore che molititudine di citationi e valdati colà raccolte per solo anarce.

» di Patria avessero a patire per mancanza di » vitto ».

CAS. Povere besliolel
P. C. Ma guarda che stracci de busciardi!
lo c'ero. lo non so tanto .... lo vidi. lo vidi,

comannello a Dio; sapete che mannò a di ar dispensiero? Quello che vonuo sti Padroni. Tutto, tutto. Cantentatili. Non fate difficorfà. Embis? E spontancità questa? So cose che se fanno in tempo de purga involontaria....

CAS. Ma intanto questa storia resta li , e io moro con la curiosità in corno.

DEM: La storia li terminò, che Galletti fece intendere che il Papa avera accordato tutto, e allora evviva a furia, che l'eco si senti fuo-

ri di Porta Pia. Ma ... CAS. Volevo dire che il ma si facesse aspet-

DEM. Volevano fare a pezzi gli Svizzeri.
Non c'era modo da far loro intendore ragione;
ma il Calletti s'intorpose con tante preghiere, e
il popolo si calmò, e se ne tornò a casa.
CAS. Pare impossibile. Gli affari erano seri,

e i ferri erano caldi assai. DEM. Calletti disse che il Papa; per evitare

che si versasse sangue; aveva annaito che il nnovo ministero fosse composto così.

Abb. Rosmini. Presidente del consiglio col

Abb. Rosmini. Presidente del consiglio col portafoglio della Istruzione pubblica. Mamiani. Afferi esteri.

Galletti. Interno e Polizia. Sercni. Grazia e Giustizia. Sterbini. Commercio e lavori pubblici. Campello. Guerra.

Lunati. Finanze. Così terminò lutto, e la nolle .... almeno in

apparena si passò trinoptillo.

P. C. Ma no quine. Fra si e mure c'era er circolo in seduta permanente; secusì co fune arimatosi inchicolo in secultura meculi (qua arimatosi nebicolo in secultura meculi (qua riori de tutti il corpi, a fane l' ave flabbi, il comprimenti, le strette de mune. ... Figurateve che giu, in der Portono feccos quasi a pang per decido so chi era sistio quen brav'ilmo che con consistenti della consis



e me aricordo Iseae, e non dico basele: ... So pregò per un po d'aceto; poi pe qualtro dita ile vino ... e ... me capito? Ar solito, agocettanni, specettanno esi utaricò l'appetito, e sa domannò quarche vecchia crotta, e na fettarella de cascio. Er prencipe ... che possa campà atille anni ... e io mille o un giorno pe aric-

quamo grorioso e trionfanle l'ariportomo alla cuccia, me se perdeno le parole. Li alla Filota, je dicereno: che sil benoefeto! Nun si a collera, ce avemo pensato tardi a tene! la mo collera, ce avemo pensato tardi a tene! la mo te avemo cojocciulo. Ti a sei la teru mediama. Nun te lascisamo piume none; nun to aribartamo piume: cocctera, eccetera, eccetera.

DEM. Ecco: hanno ottenuto quanto volevano. E che ne nascerà?

COS. Guai a barrozze: Si capisce per aria. DEM, Infami! snaturatil Matti furiosi! nlmeno leggessero gli stessi libri dei loro Autori prediletti; ma no; il capriccio, e le barbarie, e il delirio ecco lo tre Faville, che li riscaldano. Dassero uu occhiata agli scritti dell'italianissiino Balbo. Questo Torinese stampo fino sutto Papa Gregerio un volume intitolato - Le Speranze d'Halia - che si disse doversi meglio iutitolare - Le Speranze di Cesare Balbo - In goell'opera diceva questo sentimento, che bisoguava lascipre ai Principi Italiani la decisione delle

mutazioni da farsi nei loru Governi; e che al Papa, come uno di questi Principi, spettava questa decisione per i suoi stati; ma non taceva, che il governo Pontificio era di tal natura da soffrire più difficilmente questo cangiamento, e che forse queste innovazioni, eseguite per forza, scontere bero intervenzioni, e forse invasioni dell'universa cattolicità. Da questo v'accorgerete che il Balbo, benche liberale, non avera perduta la testa; anzi da abile sturico, verificava il detto del Mazzarini - un eccellente storico sarà un buon vaticinatore - Infatti l'intervento vi è stato. L'invasione è accadata, e ringraziamo Iddio che non

è accaduto di peggio.

CAS. Oh! mi si fa giorno finalmente; e adesso incomincio a capire come il Papa avesse tante forti e concludenti ragioni d'abbandonare il Quirinale, e la sua Roma, e scappar via. Peraltro se in petto di quei frabultoni ci fosse rimasto un avanzo d'onore, se avevano una mezz' oncia di cervello con eui avessero pensato al futuro; ch'è un tempo, che pare lontano lontano; e arriva di galoppo, avrebbero potuto trovar la mantera di rimediare, in parte almeno al mal fatto. Ma io con un' occhiatina alta alta, ho glà esaminato l'indole di questi peccati mortali in calzoni e corpetto, e indovino cosa mi risponderete.

DEM. Manco male. Signor Cassandro mio con questa razza di dannuti vi pare prudeaza di fondarci nna speranza? Ravvedersi costoro? Quando? Tre giorni dopo il giudizio aniversa-Ie. Pio IX. confondendoli di cortesia volle prendere diversamente questi capi vulcanizzati; sperò che le tezioni ricevute in tanti diabolici tentativi sventati, li avessero eruditi, e ridotti alia via rella; così che potesse contar su loro come tanti nuovi figli, nuovi sudditi a lui fedeli, in-namerati di lui, e cangiarli ia buoni Cristiani; ed iu tal maniera ridonare la tranquillità alla povera Europa sconvolta. Ma pur troppol le sue care previsioni , le sue dolci e sacre speranze svaporarono presto. Non appena affatto liberi; quasi con i pezzi delle catene ni polsi, torna-rono al vecchio fobbrile impazzamento, e subito sabile, come primo loro sacro devere pensano a minare il trono del Papa , e tanto si congregano, e tanto si affaticano, che gli strappano di mano lo scettro, di dosso la Porpora, e arrivano fino a minacciar di uccidere la sua Augusta Persona (Vedi Vignetta pag. 30).

CAS. Ma, ponto e virgola, altrimenti nel capo mi rinasce il Laberinto di Villa Altieri : lassù come termino la giornata? Ditemi tutto Sig. Demetrio mio; filo per filo se no la matassa s'impiccia, e mi confoado.

DEM. Non ho scrupolo. Tutto vi ho detto dall' A. fino al Conne Ronne Busse, Solo vi aggiungerò che a mezza notte quanto accadeva si riferiva qui sotto nel caffe, ove famando, e bevendo stavano vari propagandisti. Oni si scrutinarono le concessioni, e poi si fecera schiamazzi , Evviva .... Evviva Noil e il concerto dei Dragoni suonava a perdita di fiato: ma poi s' accorsero, che tutte le concessioni altro pon

erano che il ministero... P. C. Ohl Allora poi scappenno parole nove da fà diveotà er sole color de faligine. Brutte carogne? E che avete fatto cor cannone? Niente. Una vorta che je l'avevio appuntato ar Portone faleje nrinunzià ar Dominio Temporale, faleje. Preti che comannino qui nun ce li volemo. Ce capite sì, o nò? E che aveme parlato turco? A chl diceva: zitti, zitti; ln faremo un'notra vorta .... che n'antra vorta? Sta sera s'aveva da fa; sta sera. Chi ha tempo nan aspetti temo. Sta sera je se doveva fa firma la carta dell' abrenunzio.

CAS. E già al solilo ... l'illuminazione gene-

DEM. Io non la vidi, ma nel Contemporaneo del giorno 17, sta scritto con - Giungono i Carabinieri al Coreo reduci dal Quirinale: gridando: Viva il nuovo ministero! e tutte le case s'il-

P. C. Ehf se dice accust, strettamente accusì, l'affare è vero; ma bigna sapè er come. Pa sta illuminazione ce fune la ricetta der sereia-

CAS. Ma che i selciaroli sono medici di collegio?

P. C. Adesso ve faccio capace. Sti lumi in quella serataccia, dopo tante payure e batticori, a divvela tonna, non li volenno caccià fora nisciuno. L'antre varte contro la niente volontatem meam la ricella delle sassale, ordinata dal serciarolo, fece er suo effetto, fece; ma in sin sera, sapele che ve dico? Trrrrii, Trrrrrii, li vetri sfasciati plovevene gin; ma le finestre restoano all'oscaro. Nisciuno si calò li carzoni. Tutti fecere li tosti, se arrosponno, e se spregò un mucchio de serel, che in petto loro avrebbero fatto mejo de na pillola de Triaca del Gammero. (Vedi Vignetta pag. 33.)

CAS. Vi dirò, che una Illuminazione così brillante, amiversale e spontanea va registrata

ad perpetuam rei memoriam. DEM. Vi basta? avete terminato Voi il discorso: volete altro?

P. C. Eppuro, sor Demetrio mio, se ve arlmuscinale in saccoccia, quarche antra cosetta ce la trovate ... Quarche mollichella scordata... quarche arimasujo ... DEM. Davvero ... non saprei. Mi pare d'aver

volato il sacco. P. C. Ma che so io? Nelli pizzi ... fra la

cucitare .... cercate un po .... strufiaateve er frontespizio; e chi sa che nun ve aricordate d'ua certa Cardinale in der Palazzo de la Consurta...

DEM. Abl Lambruschiai? Eh! Aveteragiane. E ana storiella che la so bene bene, e ve la schiechererò tutta. Vi ricordate Padraa Checco der gran Processo?

P. C. Che processo?

P. C. Che processo? DEM. Di quella celebre congiura del di 15 Luglio 1847, che poi con una sbaglio mador-

nale, vease battezzala col titala del gran processo?

P. C. M'avete fatto capace, m'avate: Embè quer gran Processa, che pareva quelto de Gam-

mardelin, e de Cajostro coma anaò a terminà?

DEM. Sor Cassandra, ditemi un poco, avete
mai tirata la somma d'una filza di zeri?

CAS Si quanda andaza a cuala all'igno-

CAS. Si; quanda andava a scuala all' Ignorantelli il maestra per burlarmi un giorno me la fece tirare.

DEM. E che cifra venae? CAS. E che cifra aveva da scappar fuori?

DEM. E precisamente questa risultò da quel tanta magnificato e strombettato Processo. Un graa zero. Ora questi cari signorini, coa la san-

che si companevana, e si eccozzavano in elcune botteghe, specialmeate aella famosa del Tabaccaro Picciosi, e nel Caffe, e nelle quali chinaque entrava aggiungeva per privata bile un qualche nome, sempre vi era il Cardinel Lambrusebini, dottissima Barnabita, vecchio più che settuagenaria, incanutito nelle cure diplomatiche, nelle fatiche a pro della Chiesa, vero Ecclesinstico, ma energico, risoluto, insovvertibile, forte; e che quindi ben conoscendo fino dalla sua giovinezza, e pai dall'epoca da lui vissuta in Francia come Nunzia, tutto le sottiti e inique fila della Prapaganda, e la mira infamissima che nverano per unico loro scopo, si altraversava sempre con indomita e celebrato fermezza ai loro empj artifizj. Perciò usando una frase di Bordica minor , il Lambruschini era la Bessia nera della Demogogio, e lo desigonronn per vittima futura, e lo condannarano a morte; così lo avrebbero posto accanto al ministro Rossi; magari fosse loro riuscitn; ma l'uomo propone e Dia dispose. Dio sventa con un soffio il consiglia degli scellerati; e questa volta ci soffiò.

CAS. Sig. Demetria mio, muojo di sete. P. C. E mo sceano giù a l'Osteria de li Sca-

In mire di seculiare alevani canteali labali, almoni pura percuisagi, in diginiti, e per valormonitore a posquandici in polisia, che servira d'inmonitore a posquandici in polisia, che servira d'ingombrio ai inva risitati, il perché calde calda fossere date le armi alla Civica, secondo il progetta Narmisiana, investatoras questa congiura; in investano per la companio del consistenti del der steno, appurali i fatti, disaminato il canogiare un pretenta immoginato ad ingunane il licoremo i uriaree gii aami, e capo delle liste gi

lini qui sotto, e ve porta su un bocale da quattra ch' è l'assa ....

CAS. Statte fermo. Ho detto al sig. Demetrio, e non a te, Padron Checco mio.

DEM. Sig. Cassandro mia, possiamo nadare al Caffe di Bagnoli alle Convertite, e prenderema una Limanata, un Orzata....

CAS. Orzata? Limonata? aht ah! nh! eh! nan voglio incommodi di barsa; no; ho sete di sapere qualche altra cosetta di questa gran congiura, che deve essere stata un architettura di

Satanasso e compagui, mi favorite? Ve ne prego.
P. C. Si, sor Demetriuccio mio; fatelo contento l'amico; parlateje voi che le sapete delle birbonate der sor Gran Processo. Voi sete ar giorno de gran cose. Mejo de voi chi può spi-

ferà certi affaracci segreti?

DEM. É indubitato che fu una spiritosa inrentinos della più ismbicenta bricocoria. Serivendone in proposito uno dei capi od un deguo ano amico fuori di Roma, usara queste frasi a Lu sparacchio della congiura è riuscito ben nissimo, e che se ne sarebbe raccolto buon y fratto » Perattro sig. Cassandro caro, siale di miglior memoria. CAS. Cioè?

DEM, Clob, Vossignoria Illustrissima ha detto... e noa è molto a me, che noa interrompessi il filo; altrimenti vi s'intriova di più il laberiato della maiassa nel cervello; e adesso reste che salassi dalla storia all' pipiodiol Non nui pare prudenza. Lasciatemi dara altre dua botte a quella; e quando avvò terminato un discorso, ricordatemelo, e seconderò i vostri desideri;

CAS. Ho torto. No torto. Nen lo farò più. Seguitate, che mi sto zitto zitto a scntire. DEM. Dunque per seminare germi di rivoluzione, che spigassero bene, a dessero grano a tempo, ossia al momento dello sviluppo, i capi Propagandisti faticarono subito per screditare, distruggere la Polizia; così ottennero facoltà; anzi ardore d'armarsi ; indi a porre in discredito personaggi potenti per autorità a virtu; onda si attenuasse la loro influenza sulla massa del Popolo. Vennero funestamente a capo di tutto. La polizia fu messa a terra dal ceppo. Dopo volevano togliere dal mondo qualche Cardinala, e per vendetta qualche Prete e i Gesuiti, di cui avevano una maledetta paura; perchè i Gesuiti dalle cattedre, nelle scuole, e nelle Chiese, insegnaudo cristiane virtù infrenavano, illuminavano, dirigerano giovani e vecchi, maschi e femmine. I Propagandisti perciò li odiavano a morte, e aliora si coniarono queile parole magiche da Toroastro, o da Merlino - Oscurantisti, Neri, Retrogradi, Congiurati , Gesuiti , Padri Rugiadosi, Austriaci , Lambruschiniani, e Gregoriani. - E allora per ammazzara un galantuomo innocente bastava dirgli in pubblico - Già sei un Lambruschiniano, già sei un Gregoriano, già sei un Gensitajo, già sei un Patatucco Tedesco. E la cantonate, e per i Giornali inutilmente si tapezzavano, e s'inserivano proteste che il signor tal di tale non apparteneva ne a Lambruschini. ne a Gregorio, ne al Caravita, nè era un appassionato pel Sarcraut.

CAS. É perché queste proteste?

DEM. Per la porce paura: Vergognal Vergognal E a che serve la vila, quando non si vuole sagrificare per l'anore del vero? Perchè non dire a fronte scoperta, e con solemi parole. Est Est : non non. Ritorrando al nostro discorso, pocendo capo-Lista il Lambruschini fra i congiurali, reuivano a smisurira la riputa-

zione accreditata, e meritata d'uomo stimabile, tranquillo, probo, ottimo cristiano, e se riuscivano di ucciderlo l'impressione nel Popolo sarebbe stata di consolazione. Queste furono le premesse di questi Signorini, l'esecuzione poi esser dovera nel giorno 16, ed ceco ciò che avvenne. Pino dalla fatal mattina del 15, in cui a tradimento fu svenato il Rossi, un ignoto a me, un Uomo di pregio, avverti l'Eminentis-simo Lambroschini, che il Ministro sarelbe stato freddato, a che ancor esso doveva starsche guardingo e badare alla propria vita. Al che il Cardinale, sanza turbarsi, rispondeva che in quei momenti nen sarebbe stato possibile il prendere una improvisa, benche utile risoluzione. Alla fuga fu ben lentano dal decidersi; Ma tenne in prouto degli abiti d'Ablate, perchè, scrupolosissimo ne suoi debiti d'ufficio, ancor sottracudosi, abdicar non voleva le vestidella Chiesa, a cui apparteneva come Prete, Cardinale, Voscovo. Se ne stava in casa col suo Vicario Generale, e monsignore Gambero, suo segretario ed amico che uniti nel gran Palarzo della Consulta, che tutto a sè soggetta vede la Piazza del Quirinale, furono spettatori inorriditi delle svariate funeste e sacrileghe scene del giorno 16

CAS. Certo che il cuore di quei tre Galanluomini sarà stato con nan vera febbre sincopale. Tre degni Ecclesiastici, attaccati alla Chiesa, amanti del Papato, ebbero un gran brutto spet-

tacolo da contemplare.

DEM. Mentre sui Fizzarle succelerano tutti que ladraria ejendoj, che si ho minutamento descritti, circa le cinque pomeridiane, ecco uni temoda residente descritti, circa le cinque pomeridiane, ecco uni Lemoda residente che insepara montar subtito all'appartamento del Cardinale. Il Pulezro della dil papartamento del Cardinale. Il Pulezro della min, le Cassella Nobelli; et erdeli Diregon inseriera injui, le Cassella Nobelli; et erdeli Diregon inseriera con la contra della proposita della productiva della presidente del contra della presidente del contra della presidente del contra della presidente della presidente del contra della presidente della presi

CAS. Figuralevi la rabbiaccia di quei Cana; ci delusi. M'immagino di vederli. DEM. Mentre il Cardinale, non smarrivasi

ma pensava al sollecito travestimento, ed ai luogo dove celarsi, fortunatamente siaccorge, che pell' ultima camera, dalla fenestra che mette corso a quella Piazzettina dietro il Palazzo, che è attigna al Portone del Principe Rospigliosi, entravano frettolosi parecchi individui, che avevano fatta una scalata, e si dirigevano al sno appartamento. Consigliato dal suo Vicario, con somma rapidità ascese al superiore appartamen-to, abitato da Monsignore Picchioni; e appena v'era ginnto, che cercò la Cappella, ed ivi pro-statosi avanti alla Reliquia di Maria SS. intonò le litanie, ed alcuni salmi. Tremava come una fronda il Picchioni, che sentiva sulla piazza il frequente iungo spararsi dei fucili, ed era sulle smanie dell'agonia; quando accorse, e io fece respirare il Ten. de Dragoni, che correva, promesso, che sarebbe tosto volato ad avvertirgli quando imminente fosse stato il pericolo. Il Tenente subitamente pensò a fare scanzare da ogni mortale insidia il Cardinale, propose tre luoghi per



mascoaderlo; uno il Quartiere delle Guardie Nobilli, l'altro quello dei Dragoni; il terzo un sutterrenco, ove pereva difficilissimo, che potesse essere trovato.

P. C. Er sotto - terra?

DEM, Si, signare. Il sottolerra, e quindi fu condotto col nuo fido Vicerio e Mansig. Cambero per la scuderia dei Dragnui in un loco scuro, umido, brutto sotterranoe, che giungeva fino sotto il Cortici del Quirinale non cavai che un poco di pagitu, e nao sgabello di Iegno. Il Tenente si scussi, il lascio soli, portò secu ma lanterna, col cui lume li aveva guidni, chiuse la porticella e si mise in lasca la Chiave.

P. C. Mamanania Soli soli, e all Cestrol Case da exist de ficie avanii per la paun. DDM, limanti soli consinciaron a retabari solt to compromedica il Tolinico presuperaturi sul trasti personale de la Casa de la compromedica il Tolinico presuperaturi personale de la constanta de la compromenta de la constanta de la co

P. U. Ohi annate a crede alle ciarle! E a mene me avereno spergiurato che l'Emiaenzia sua stave vestita da stallino, coreato supra un mucchietto de stahibio con un farajolaccin adosso! Dunnue sta chiacchiera era huscie?

DEU. Quello che io vi racconto è verissimo, e non v'è da mutore una sillaba. Il Cardiunde non ha mai deposti gli abiti Ecclesiastici. Vestiva da Abate col mantello e cappello del suo Vicario, e di Cardiualizio uoa coasorvava che il zucchetto.

CAS. Ma intunto quel bravi signorini della scalain cosa facevuno nell'appartamento? Erano nolti ?

DEM. Trents, Uno dopo l'altro vennero su, parte, come vi dissi dall'ultima fiaestra dell' appartamento del Sig. Cardinala, che guarda la Piazzetta vicino ed un' eltro Portone del Principe Rospigliosi; e parte, con uoa scalate, snli dalle fenestre della Segreteria della S. Consulta. Con due colpi di pistola sfraçassaruno I cristelli, posero dentro una mano, e resero agevole l'apertura. Certo è , che nel passare, nppoggiandosi improvvidamente, si ferirono nelle spezzalure dei Cristatli. Entroti che forogo, ruppero con violenza straordinarie una grossa e salda serratura, e così poterono saliito intromettersi in una scala segreta, la quale mesa oell'appartamento del Cardinale. Là catrati cerca, cerca, cerca, spiavano per ogni buco, fino sotto i letti, e solin i canterani. Coo dne pistole ingrillafe si presentarono ad un domestico, e minacciosi e fieri mirando il suo volto in allo di fare uscire la botta, gli ordinerono dire all'istante ove fosse il Cardinale; perchè se altrimenti faceva, e ne stava tacente su quanlo gli domandevano, l'avrebbero ucciso. Me il sarvo fedele seppe coa vari straltagemmi esimersi dal rispoadere, e col suo sileazio fa assai utlla al Cardinale perseguitelo. Disperati di non arrivare e trovarlo, per farne Dio se che......

CAS. Si può immagiaere. Tutti scolari di Zambienchi.

Zambisechi.

DRU. No Tecro che dispetti, villanie, olmigrati del Camera,

DRU. No Tecro che dispetti, villanie del Camera,

pagia i de Inquestro il letto de parte a porteporte del camera del camera del camera del camera

porte del camera del camera del camera del camera

del camera del camera del camera del camera del camera

del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camera del camer

CAS. Bell'Imprese! Bel Trionfu! Fecero più che Carlu in Francie.

DEM. Quando poi giuasero ia quella stenza, ove egli aveva costumo di ricevere, le ire crehbero alla vista di molli bei quadri di pregiati Autori. Per forza aprirunued esemiaarono ogni credenza, ogni credenzino, ogni pià piccolo liratore. In altra camera accorsa loro il Busto del Lambruschiul effigiato in marmo da quel famoso scultore, cha è Tenerani, ed incirca dodici di quel manigoldi con le caodele accese. non potendo incendinra il neso, almeso tanto l'affumarono da farto diventar nero, e pari el carbone; ma poi capitato loro fra le meni un busto di Gregorio XVI, fra schiemazzi a belle enn grao solenuità lo gittarono dalle fenestro. tusomma nache in meno che jo ve lo dica, quei saudali eccaniti resero quell' appartamento un vero deserto. Enessa pietà a visitarlo, e contemplar le ruine, di cui le traccie speventose si scorgevano ad ogni passo.

P. C. Vermeute fa a affare da aani, 1470m de hanto lalendo, e che a forze da studh, tudi'v, era escito da Fraticello dar Convento, e de era stato fatto Arrivecevo de Genova, po Nuntio de Barfgi in tempi tristi, 1risti assel; e se seppe areagh da Vecchican. Poi vento quane sotto Gregorio fattico banto, faticò, che daserni je fece fa bona figura. Ma ecogossera essi; e essi che cognosceveno fut, nua lo poteveso vede, nun lo poteveno.

CAS. In quel sottosopra figuratevi che Repulisti!! Quanti misern ciuque per levar sei! se si fosse fetto la rivista delle saccoccie all'u-

DEM, No, sig. Cassaadro, no. Ci deve essere stata une parola d'ordinez gantalet; ma noa portite via. Si mostri odio a lui, c niente più. Sfateciarono credeszini, over atavano oggetti d'argeato; e l'a lescelot tulto tutto. Tritarono le scarpe; ma le libble d'oro rimasero intette. E' un gran dire; ma pure è così : re lo ripeto mila affatto memeb, solo fla portato tra una

borsa di danara, che stava sopra un mobile vicine alla fecestra per cui entrarono; e cento scudi in carta monetata, ch'erano entro ad una credenza ove si trovavano gli Argenti. Ma di questi ultimi chi sia stato il rapitore si hanao forti sospetti. Peraltre voglio farsi osservare, che fondata gucita cara Repubblica Intti questi riguardi andarono a spasso, e al Cardinale venne telto tutto senza ulteriori complimenti. Di la passarono nell'attiguo appartamento del suo segretario monsignor Gambero, e si esercitarono le identifiche manovre vandati-be; anzi quando veniva loro fra lo mani un Ritratto del Lambruschini, come cani che si contrastano na osso, se lo strapnavano furiosi, lo trapanavano, lo laceravano, e gittato ia terra ne calpestaveno i bezoi

CAS. Come sarebbe a dire? mi burlate? Noa c'erano più Tribunali , aoa c'era più Pulizia , noo c'era più Giustizia?

P. C. Ma che Giustizia v'annate giustiziando, Sor Cassandro mio hello? Lo prima a cascà e dà de faccia ia torra fu la Giustizia nella morte der povero Rossi.



C.1.S. Questa scens la vedo degna di quella pietà, e di quel Galatro, che li meserà dritti dritti un giorno, on el tre legoi, o per la strada di Civitavecchia; ma vorrei sapere come ricesi al Cardinale di eserre dal Palazso; perchè aii pare che si trovarono ad un grau brutto partilo.

DEM. Ecce il come andò la faccenda quando Il Tesselo lo fece avvertilo che non solo il la Cossulo rece e sectore del con e con la come del con e con e con e con e con e con e con pieza sicurtà tornarene a Casa, l'Esninentissino se ce tornò su, e feco sublio subito imbandire una referiose, a cui partecipassero tutti coloro, che s' erano corrierencia persatia i pero curargili lo acampo; ed egli però di sulla gustò affatto.

P. C. Sai che voja da magn'i poteva tiene quer cinreinato!

DEM. Si andava da tutti, quasi in congresso, almanaccando il come far scappare il Cardinale dal Palazzo; che era un imbroglio assai serio. A cavallo aon si poteva. A piedi peggio. Si pensò al mezzo della earrozza; e parve il migliore; ma come? Verano difficoltà di primo ordine. Bisogaava cavar fuori la carrozza dalla rimessa, e alle l'orte del Palazzo v'erano vigi-Innti le Guardie Civiche con occhl spalancati come lanterne. Sentite cosa si trovò migliore; si apri una trattativa con i Civici stessi; che permettendolo Dio, pietosamente si mostrarono henigni, e andarono essi stessi a staccare un Legno da Bianconi, col pretesto plausibilissimo in quella sera, che serviva alla Pulizia. Il Legno veane, e vi cotrò il Curdinale ia abiti d' Abbate; cioè coa quelli del suo Vicario; ed il suo Vicario con divisa do militare, Moasignor Gambero, ed il Pittore.

P. C. Ma dunque aua è vero, che se vestisse da stallino?Che stava su lo stabbio? Quante

dijacchiere!

DEM. Lo so lo sc; ne furnon dette lante di carle; e talan en fiscosa anche stampate, ma tenete per assiona indispatable, che il Cardicarle; che carle de la cardicarde de la car

P. C. É inutile. Ce haano fatto sapene na vera favoletta. Nua c'è de peggio, nun c'è a nun sape bene le cose ner midollo, tutti vonno di le

di la sua e caventa, enventa, enventa.... CAS. Come il signor Lelio il Bugiardo del Golduni

P. C. A miodine ce aveveno della cho er Cardinale s'era ritirate in ner monisterio, e se ae stava nascesto vestito da feumaina. Vacee a credet DEM Non solamente questo sogno fu spac-

ciato per Vangelo; ma quella venditrice di luffonesche mensogne, la signora Pallade....

P. C. Bigna caccinsse er foago a sto nome disonorato ... volevo di, onorato. Ahl ah! ahl DEM! Nel N. 400 ... eccolo qui, eccolo qui (eercando e leggendo) cioè sotto il di 21. Novembre stampo, a Si asserisce che il Cardinale « Lambruschiai non è puato fuggito di Roma; ma che all'incontro trovasi nel Monistero delle « Munache Francesi alla Longara. E da aotarsi « che da jeri ia quel monistero è stata spiegata la Bandiera Repubblicaca Francese » Questo si dicevo e stampava per far sì che dai zelanti Demagoghi aon si rallentassero le ingegnose indagini per ritrovarlo; infatti nelle di 17, 18, 19, venivano a spiare, a perfustrare, a cercare se l'Eminentissimo stava appiattato nel suo appartamento. lo cosso accertarvi che per tutta quel-



la noite il Cardinale si trattenne nel Chiostro. ove si era recato, e nella mattina appresso col suo Vicario, che aveva indossato l'abito di Certosino, unito al Priore se ne uscirono dalla Città, dicendo alle Guardie, essere i Consueti Certosini, e si diressero verso Tor Pignattara. là dopo ebe il Cardinale ebbe tutti esauriti i sacri doveri che incombono nd un Sacerdote, era sul punto di decidersi a prendere col cibo un qualche ristoro; ma ecco inalteso e spaventoso un avviso tremendo: partite, partite; il vostro attuale asilo è conosciuto. Figuratevi: tolsero su quello ch' era destinato per cibarsi, e se ne andarono di soppitatto in casa del Parroco di Tor Pignattara, e la pranzarono. Nel di dopo di bel mattino, alle ore cinque, entralo in una vettura parti per alla volta di Ticchiena, ed ebbe a compagno il P. Priore, mousig. Gambero, ed il Pittore. Il Vicario rimase in Roma per vegliare al disbrigo degli affari Diocesani, ed i viaggiaturi ebbero la fortuna di ginngere in Napoli; e così il Cardinale, tanto odiato, o perseguitato, fu in salvo. CAS. Ah! Laciatemi tirare un sospiro di mez-

za canan! fino che non lo sentivo scivolato via, tenevo una pietra di naccian sullo stomaco. Scusate signor Demetrio mio, lo per la ceriosità sono peggio delte commari di Borgo. Voi siete di sentimento, che se capitava loro in mano il Cardinale, lo avrebbero...

Cardinale, lo avrebbero.....

P. C. Affettato, strascinato per Roma, e poi buttato in una Chiavica.

DEM. No: era deciso, che se lo trovavano mella sera del 16. lo pugnalavano, poi lo restivano da Cardinale, e quiudi lo meltevano impiccalo ad una delle fenestre della Consulta. Era cosa decisa; perchè così ottenevano di farlo svillaneggiare anche dopo merlo.

P. C. Che razza de cani da monnezzaro? Auf! Pare impossibile arzigogolane de più! Proprio Farfarello je soffiava in per cervello.

prior Fariarias je vonitri i in der overents, listercentali Mistercentali Matamape apenti che spatano i polanosi a dir anale della pena, dimotre, che pio dapo un prosenso in repora, dimotre, che pio dapo un prosenso in repora, di matama di matama di matama di matama di lamba di matama di matama di matama di matama di matama di che appeta di matama di residuali proposita di lamba di matama di priori di matama di ma

assassinj Padron Checco mio!

P. C. Ah! proprio a me, m'avete dato na bottarella d'Assassino? mo, e perchene? se sà?

CAS. Per caso, Padron Checco mio. DEM. A voi faceva specie, sor Cassandro quella maniera di condanna?

CAS. Un tantino.

DEM. Quando poi capitò quà quell' Angelo

di Giuseppe Mazzini, si muto registro.

CAS. Ohime! M'avete nominato un pessimo
organista; prevedo cattive sonate.

DEVI. Costul aveva un Tribunale secreto, che secretamente condannava in compendio, ed aveva i suoi esecutari, che il Popolo chinmava I Barbieri della Giovone Italia.

CSS. Barkier? Na che peli tagliarana? on the le Barke is portraron alla Cappecian? BEB. Il pelo dell'esistema e in segreto. Il granties chea Mazzini stessa gli uni ci di locca perdonerò mai a Roberspierre d'acce fullo. Le perdonerò mai a Roberspierre d'acce fullo. Le se escessioni con tanta sofernali, ed sin pubbrico. Noi samo testimosi, che di quando in quando moriri qualdedinoro come è unera? Ukt. Di che male? «Chi lo sa? Chi l'ha caració porto. L'el Bujocen fullo ».

CAS. Bella orazione funchrei DEM. Vi voglio raccontare un fatto in pro-

CAS. Già; voi siete un Fattarellaro. DEM. Non asserisco mai cosa alex

DEM. Non assertico mul cosa alcuna, so mon ho in maso tanto da pruvardi. Dunque fra i lepotati della Camera, della Costituente, e por della Republica, i insulta i lingurito: Vi portico della Republica, i insulta i la negarito: Vi Ebbero però an demetriol quello di aver anore. Ebbero però an demetriol quello di aver anore terno Repubblicano. Bisogna però dir tutto: i erdelette autorizzatia fafin in aprimi tempi, perchè si cenno persuasi con la Retiorica di aver posendo proposendo i di Algistori, a Stepinia, i Canino, posendo si qui Algistori, a Stepinia, i Canino,

ai Rusconi, agli Armellini, e simile canaglia. CAS. Di què la Rettorica, e di là il cannone? È da quando la Rettorica è direntata di Bronzo? È poi, anche il Bronzo a forza di palle, si aun-

macca, si sbuca, e va in pezzi.

DEM. Fu uno sbaglio; e ..... speravano far
rinsavire qualche compagno, servare tulti, o quasi tutti i suoi diritti al santo Padre, e per quanto era possibile, giovare a questa disgraziata
città.

CAS. L'intenzione era buona.

P. C. Mamma me dicera: Fijn mio, casa der Diavnlo è piena de boue intenzioni; ma chi ce sta, bigna che ce stia.

CAS, Mamma votra era nas hosa Denas. DENI. Los di quegi coneral herainetteinenti era il siguro delorio Françaio (Propilo della Perina Della Casa della Perina Peri

Che forti Argomenti! Che vera eloquenzal CAS. Ebbene? DEM. Ebbene, due giorni dopo Tranqui non era più qui.

.

CAS. Era partito?

DEM. Lo avevano fallo partire.

CAS. Per dove? DEM. Per l'altro mondo. Nessuno disse: che

è? Che fo? Come fu? E morto, o si crede di veleno. CAS. Veleno? signor Demetrio mio! altro cho Erode, altro che Masenzio, altro che Nerone. Così si sirigavano delle buone Persone. Vedo che in

forca è poco.
DEM. Ecco in che mani cravamo capitati, E

se li sentite, tutte le ragioni sono le foro. CAS. Li farci morice a sossate di pietra ponsice chè una morte dolce diete da durare si considerate del consider

DFM, Che gente tile e proterval Force l'accimento sarà stato l'effetto della incorsa, e da essi disprezzata scommunea. L'abbandono di lib, è la peggiore, e la più desolante delle disgrazie. Così fornoo come quell'ammalato, che mentre pietosamente il medico gli offre i secori medicinali per camparlo dagli aperii artigli della morte, con inandita ingratitedine, cava un puguale, lo accoltella, lo ammaz-



P. C. Perceita, or Penedio mici ra tile all'america prairietta, or l'enterdio mici fra til cain all'america propositione del propositione per quantità la bajor Discontinuo del propositione per quantità del propositione per quantità del propositione per quantità del propositione per quantità del propositione del propositione per quantità del propositione del pro

DEM. Sor Padron Checco mio, se si dovessero mettere in piazza tutte le cose, siate persuoso, che tutti sbatterebbero le mani, e direbbero; hanno ragione; è giustizia; fanno Lene. Amico mio, anche in questo Mondo si può esercitare la Giustizia, e vi si esercita. Non vi nego già, che..., così.... a prima vista, pare che Mamiani avesse un gran merito presso il Governo, tanto per aver parlato a lungo, e con parole sentenziose contro la Repubblica, quanto per non aver date il suo voto a suo favore, e per aver anche rinunziato infino ad essere l'eputato ; mn vi sono delle magnifiche Forme di l'armigiano, che a contemplarle di fuori, a tagliarne gunleko fella, vi fanno venire l'acqua alla bocca; ma la magagna sta dentro, dentro è il tarlo. Bisogna col coltello entrare nelle viscere, ed allora si scopre il marcio. Esaminate l'indole; osservate i desideri di costui, e subito subito verrete in chiaro di tutlo. Bisogna internarsi nella nn-Inra dei priacipii, nello spirito che lo ha indutto a quello declamazioni, a quella reaucaza a votare, in quella, apparealemente magnanima, rinnuzia. Commedie, Commediaccie!

P. C. Oh guardate!

CAS. Strasecolol Casco dalle nuvole! Oh Andale a credere ai Frontespizii!

DEM. Dovele dunque sapere, che questo generoso signor Mamiani, s'era fitto in capo il progetto di toglicre al Papa il Dominio temporale.

Era il più tristo, il più fino, il più infernale di lutti. CAS. Lui? Mn questa è ma maschera muova.

DEM. Nel famono Congresso tenuto in Parigi fra i celebri Capa-llemonj vi fu scisma, divisione, seissura nella scelta dei mezzi per giugonere allo scopo. Mamiani in pensava in un modo, e Mazzini in un'altro. Questo voleva venir giù precipitoso, marciare avanti, atterrare, ridurre in poltere, e subito subito.

CAS. Che prescial si per le poste.

P. C. A vederlo non pareva che lenesse tan-

lo zorfo in ner petto.

DEM. Ma il signor Mamiani peasava tullo

CAS. Vi capisco: era un così detto: Gian -Flemma, cocimi un'ovo.

DEM. Già: a vederlo scommettereste che la virlà dell' umiltà, la virtò dei graa santi, ba lasciato i Gabinetti delle stelle, e si è iacarnata in lui. Il suo gergo costante, sempre con tuono soave da musichetto innamorato: ha ragione: ha mille ragioni.... non si può dir meglio.... questa è logica: Bravo! Benedetto! Così si ha da parlare. - E poi vi bacia le mani, si sprofonda in inchiai, che non so come non gli si spezzi la spinal midolla; ba sempre zucchero e miele sulle labbra.... ma poi è un rospo nelle sue idee. E tosto come un muricciolo. Tignoso, veramente tignoso, secondo la frase nostra. Vuole quello che vuole. Non ottiene oggi il trionfo? Poco male: dice che l'ollerrà dimani. Fallisce dimani? Non si dispera. Crede o predica che è solo il tempo che opera e conserva le grandi Rivoluzioni. Freddo, imperturbabile, non si comove

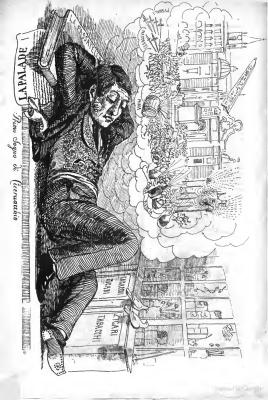

mai. Vi ricardate, che lo firebiarono più d'un llasso cantante senza vece? You re ue presa de fatto. Domani si fa acclamare, il suo bottoro pago rarie centinaja di sendi senpre per la rei e da Pinzza tii spogna al liabuinat, me abitave, de qeli uno può parlare perchè ba una liera costiparione.

## CAS. Povera bestiat

P. C. Ma pare ci fu....

DEM. Se mi lascierete finire dirò tutto: si affacciò il medico, e disse: ringrazia: ma non gli si può permettere di prendere aria; perchè è mortalmento raffeddato. Pure... forzato dallo grida frenetiche, mostrò una mano.... sola nan mano, salutando; o fu segnale di far scatenare un' inferno di applausi. Sapete perchè non s' affaccio? Per pun essere costretto a parlare, e compromettersi. E furbo quanto salamasso. Ora lo proposero per la camera di Torino; ma poi ò stato sfavato; ed esso va dicendo, che non ama più mescolarsi in affari politici. Cho vnol vivere in tranquillo ritiro. Non vi fidute: Aprite gli Occhi. Sta in Piemonte. Il suo mantice soffia come quello dei Farfarelli in Casa del Diavolo. Povero Paesel Povera Torino! Povero Re! La Propaganda lo balzerà nel ministero. lu no lengo una gran paural

Egli adonque non stimò opportuno d'improvisare una Repubblica di cere a raggi del solo. Non ildres il Papa; otbo; anzi dichiaro solo. Non ildres il Papa; otbo; anzi dichiaro di travertito per contrastargicia. Inalti dale suo occhiata a tutta la sau vita, a tutti i soso ciritti, e lo l'ovorete esmpre qualata e saelesso. Oggi conta la toi simpatto lo eccusa delle une nella rimonata sua deleta degli mal fati a quelrilatro galastionno di Auguste Barbier, Anche al epoca dell'Aministi acon fi sampre d'una al epoca dell'Aministi acon fi sampre d'una obbilgarsi alla fedellà sulla sua parola d'Unore. Capite?

P. C. Armanco sto sor Mamiaul giucava a carte scuperte; e s'era confessato in prubblco.

DEM. Nel Maggio, ricordaterene bene, vi fin un battibuglio in serra serra per una grandiosa e maschia atbocuzione del Papa; in quel maggio quando e Papa a Cardinnil alvanno con le ciurade di piantone: e in cui Pio IX fin da quel mese concepi l'idea santa di dure le spalle a questa corrolta mei opoli, s'indiuse......

CAS. Chi în che s'indusse?

IEV. II Papa a condicendere ad un minintero în cui vi fasse questo l'orrerate Mannini.

Reto în cui vi fasse questo l'orrerate Mannini.

Ba a lattere la solid della musica suo. Ci proviplan pisation, e principio dal cercare la seconiurizarione da himistre dell'Estero, Questo era

trattat dovrax, che sono sempre ecclestatari.

trattat dovrax, che sono sempre ecclestatari.

sono potera, e non volle mai condicendere che
tale curion fasse secolarizanta. Vi intruso MiniStorigetta, Autres oritione di sus Sentiti de mol-

li, e molti anni, ma gli disse amich: rolmen'd e Insieme dignitosamente; che come Marchetti venisse a vederlo quando gli garbava; some Ministro nun mai. Infatti vi andava spesso, ma sempre nell'unica qualità di amico, e come Isla lo serviva.

CAS. Questa è storia segreta: chi poteva saperta? Dal Quirinale al Palazzo Fiano, el quidem nella bottega sul Cantone che guarda il Caffe movo, questi anedoti non arrivarono mai-

DEL. Ma il flemmatico Mamiani con la sus instidiosa freddeza non si movesa usai di li; ol il Santo Padre, a cui era finterdetto ancho inserire un articoletto dichiaratorio delle cose sus aella Gazetta uticiale, per provarce, che il vinistro dell'Estero era sempre un Eminentissimo, o non già il Conte l'archetti, straordinariamente nomino il Condinal Segtia con un Breve Apositolico.

CAS. Benone! Da par suo. Queste furono boi-

le da gran schermitore.

DEM, Intanto ecco il gran mamento di da-

versi aprire le camere. Mamiani come ministro dovern recitare un suo gran discurso, meditato e scritto, il programma cioè del ministero; ed esso la rimise al Papa per l'organo di Farini. Piu IX. cominciò a leggerlo pacatamente, e qu'i e là come ne capitava l'occasione, ne correggeva alcune frasi, ne rettificava qualche espressione. Il discorso doveva recitarsi ad un'ora beu tarda; onde v' era tempo a fare quante correzioni bisognava. Ma quando il Papa arrivò al un certo Irallo malizioso in cui lo scaltro Mamiani pitturaya Piu IX come tutto assorto in profonde considerazioni su i Dogmi, sollevato miracolosamente nelle reginni superne a contemplace i caratteri della Fede, significar volcada con manifesta volontà, che il Papa spogliavasi, d'ogni qualunque cura terrestre, ne abbandonava il disbrigo ai suoi ministri, e alle camere, Indiguato altamente esclamb a questo è un n prendersi veramente giuoco del Papato, collun caudo il Pontefice così fra le nuvule. Questo s è anche ua prendere a scherno noi , si noi n stessi , ponendoci innanzi un programma di n questa untura, perche nei l'approviamo. n Anche il Farini, vera scinin del Mamiani, mise in opera le plu mietato ed artificiose parole per trarre il Papa nel laccio; mn Pio IX stello saldo, stette fiero, e non vulle proseguire oltre nella lettura, dichiarando assolutamente di non poterlo in conto alcuno munire di sun approvarione.

CAS. Figurateri il Mamiani come si sarà Irovato confuso, e sbalorditui

DEM, Eh! Sor Cassandro mio, voi non conoscele certe faccie loste! Avele mai vista la colonna Antoinia venirsene via pel corso, e retrocedere verso Piazza del Popolo, spaventata da un Tamburino della gran Guardia? Mi direte di no.

CASS. Almeno che sappla lo-

DEM. Il Mamiani non se ne occupo affalto, affalto, riprese la sua birba chinochierata, ed identifica, tale e quale la recito alla Camera.

Alcuii Depulali si meravigliarono, assai assai che fosse volonih del Pana la recita di quel discorso così insatanassato, e non colarono il loro siupore, e Maminaui, per cominorarii, fece toro ossevare le correzioni fatte qua e la dalta mano stessa di Pio IX. A quella furbesen e birnissima prova, addioi dobbii, addioi, sluporii.

P. C. Che trappolel CAS. Spaccio aperlo, e fabbrica con Bre-

velto d'invenzione per trappole nuove.
DEM. Adesso ve ne dirò una più bella.

CAS. Sentiamo nuche questa; mn v'avverto, che quella del Programma è stata bella assai. DEM. Entrni i Francesi, il priacipio Mazziniano ando subito a soqquadro; ed ecco di nuovo in campo il Mamiani. Cosa almanaca?



Fare impossible immaginata. Egli aleso a fece capa per richiolor di Generale Antido, e fece capa per richiolor di Generale Antido, de la compania del capa d

dire, che si bramava il ritorno di Pio IX bensi con tutte quelle riforme di libertà già accordate da Lui, e come dal Popolo erano aperlamente desiderate.

CAS. Ahl Cremn di ribalderin!

DEM. Ci fo però qualcumo più lesto, e dando una acorsarella al preambolo, à varide della truppola scaricatoria; ed allora, palf, se ne siese subilo subito un'altra, in cui semplicomente si dicera il vivo desiderio Romano, che il Papa tornasse quò Papa ia tutto e per totto, c delle firme e ne fu un reco diviro. Etè che ve ne para del sor Mamiani? Credete adesso che c' em divitto di fario voltar via?

CAS. No, e mille volte no?

P. C. Como sarebbi sto No? E che zeta della ganassa voi puro, sor codino arrabbiato? CAS. Farla volar via, No; ma saltare in aria evicanduci un mortaro o una bomba. Che razza di enccialorel Alla larga.

DEM. E notate bene, che io non vi ho raccontato, come lo stesso galantuomo .....

P. C. Ve no confissected do sin parolectia. BEVI, Avea addit pastind filom, falla inforcellare una leitera in cifia della Segreteria di Sruto, come tromata nella posta di Torino, e quindi pubblicata in divere lliornalii. Non vi he racconino constante di goranzia. Segreta della constante di posta della constante della constante della constante della constante della constante della constante del suo income dispia un congresso taunto in Torino con diverse allero nonciatissimo persone del suo income dispia un congresso taunto in Torino con diverse altre onorialissimo persone del suo income dispia un confirma del suo discredito confirma del suo discredito constante del suo discredito con della confirma del suo discredito con constante del suo discredito con constante del suo discredito con constante del suo discredito con discredito con constante del suo discredito con discredito con constante del suo discredito con

CAS. Figurnievi gli nmici suoi come si fingerano alfannati, per continuare la farsa. DEV. Molti lo eredevano davvero, e recita-

vano la parle con untoralezza.

P. G. Mu non schiattò come pare.

DEM. La ticetta fu semplice essai: Il sangue di Pellegrino Ilassi, gli fece ricatrare l'anima in corpa; risascità forte come un Cesare,

o torno in Roma di botto,

CAS. En poerco Parler di Famiglia con us carrettino, e us somarello va alla sua Vignola, fuori di Porta, a cogliere quattro Brocc-tii, on pued d'instaltino, per dar da mangiare alla povera Esmigliola, e, si algnore, ribalin, gil si stascia il Carrettino, gli si soscia l'asso, e n lui gli si rampe una costa. Ma il sor Maniani destinato a fare la maccher, an, Signo-re, arrino bello e pulito, fresco, e brioso, e dispostu file più stoppede birconerie.

DEU. Giudizi di Dio. Bisogna chinnre la testa. Esso sa quello che fa. I seui tial per noi

sono Enigmi.

CAS. Già.... Non vi scandalizante, lo parlaro dal teito in giù. Pià sopra delle stelle io non el volto col pensiero. Che eredete che io sia un Maminnetto, unn Sterfinetto, un Cernuschelto, un Vusignanetto (bibli Di minutino non ho che il Nonne Cassandrimo.

P. C. Tutti ve eognoseljeno per un boat Omo.

CAS. Piano con questo bog' 0mo. Non sono tanto buono, come pensano certuni. Nel capo ho ancor io le mie furie.

D. C. Non ho voluto offennere, sor Casan-

P. C. Nen ho voluto offenneve, sor Casandro mio. CAS. Lo credo, e stiamo in pace. Certo...

tornando al discorso di prima, darei volentieri quattro . . . . . al sor Mamiani, DEM. Aucora non vi ho detto tutto, vi dirb

poi di una certa lettera venuta da Bologna, che capito nelle mani del Papa.... CAS. Ma intanto scusatemi, vi confesso, che

quell'affare del 16 Novembre a Monte Cavallo quello mi ha fatto venire il volta stomacn. Se ci pegas tremo como una fronda di malva quando soffia la l'ardanella.

DEM. Anche li hanno sempre ragione essi.

sempre. Cuardate, transmontato l'infanstissimin giorno 16, di cui avcte inteso parecchi aneddoti piuttototi instananasati, udite questi impridenti con che temerità ne scrissero in quell'infansisimo Giornale chiannato Il Contemporanco, alla cui compilazione studiaryano Ire vere l'arie, P. C. Fall Sor Bocciel Nun me dite male de Bomolo; chè er sangue me fa subito blit, blit. CAS. Ed! Munelletto mio tu non sai che Bomolo per superiàs, e vogità d'esser solo a dire: vogitu e una vogito, escamb il proprio fratello? Ti pare, figlio nio, che so tuo fratello il scannasse... che sia detto ni cani..., sarebbe

un galantuomo? lo dirci di no.

P. C. Avele un nacco de ragioni.
DEM. Senile di più: ecce signori miet, come si espressa il medicini Giornalista reconsente proposa di medicini Giornalista reconsente proposa di medicini Giornalista reconsente proposa della consenta discribe signorie e spinisto, e quindi envicionadosi le prime file del hapola della Giornale Solziere, queste eleccionamente remo, le addoprie, La sioria, è come si narrai rediciacione, che quando il Proplecico ubrianzia volle, e teoria impetionamente di entirare, già Statest Giornale, e con e consenta della consenta degli altri, venenco a tutta forza strappate dal prepo la Alabarde, che fornosa spezzate, e dopo



Sterbini, Agostini, e Torre. Tre Purie; e forse ho dello poen.... aspottate che cavi il mio grossa taccuino ave ho registrato un estratto dei Giornolacci che si pubblicavano allora.

nalacci che si pubblicavano allora.

CAS. Bravo signor Demetrin mio! Mi quadra
questa idoa. Ve ne andate col vostro archivietto

DEM. Ecco qui (anno 11 N. 201.) nel ginrna 17. Novembre in data però del di 16. Oggi il Popolo Romano si è mostrato pari al suo nome alla sua grandezza.

in tasca.

CAS. E mica diceva male. Gli antichl Romani.... intendiamoci ve, gli antichi, cosa furuno? Ladri, Assassini, Sgrassatori, che ai radunavaco io un asilu ia Roma, secondo l'invito del signur Romolo, altro Calantuono cune essi. incominciarono a combattere con i sassi. Credete poi che il Contemporaneo si azzitti? Oibb. Nei N. 202; ossia nel Num. appresso stampo Roma è risorta, e farà risuonare muotamente il suo nome per tutta Utalia.

P. C. Crepi l'Astroligo.... e me pare a meoe che sia erepato. llanna tutti preso un fugone, che se non aveveno boue scarpe nun arrivavero a acqua traversa.

CAS. Ehl Figli cari, in certi casi bisogna, intunnare l'Inon Gamba mia, in te sola confido. P. C. Adesso che se semo liberati da sti sciabecchi, bigna sgrallà de dosm la polyeracia bro. Le sola casa per Pietre-relative participata bro.

cia luro, e cant's cor sor Pietruccieltuccieltaceio Sterbini « Scoti o Roma la parvera indegna ». DEM. Vi sono due altre righette: Qualificare gli ultimi accenimenti noi non sapremmo, fuorchè chiamandoli degni di Roma e d'Halia.

CAS. Era meglio che avesse detto degni della Palaszina e della Galera. Ma come mal quei Signori Giornalisti, avevnno coore di mascheyare così affaracci manipolati da loro, e da loro maledettamente compitil

P. C. Veramente bello imprese da groriaspenel Mo mo sentiremo er fijo vantasse de avè impiceato su Padre. Oh Ceti, se ne ponno seuti plu, se ne ponno!

DEM. Sentite queste altre due dita d'aleatice ( segué a leggere ) Col trionfo della libertà è grato al Popolo di Roma che resti pura, ed immacolata la fama di Pio IX. Dayvero, io non so di quali espressioni d'indignazione fare la rcelto, e con che impeto sdegnarmi, ed inveire contro la feroce impudenza di questi sfacciati, che ardiscono dono tanto misfetto alzare la voce. e far conoscere, com'essi dicuno, che mantener volevano la fama a Pio IX. Che non fecero, che non immaginarono, che non tentarono perche Pio IX, che è la santità, In rettitudine personificata, comparisse alla faccia del mondo una persona della loro pasta, della loro tinta? Ecco il perche nno hanno moncato di atterrorne lo splendore, denigrarne la fama, copririo di opprobrio, inventando e prestandogli detti, e parole, che giammai si sognò di pronunziare. Ora dicono costoro, ehe è grata al Pupolo di Roma, che resti pura ed immacolata la fama di Pio IX! Propriamente non capisco come siavi terra che possa accogliere e sostenere questa sublimità di ribalderia. Dopo il grudelissimo e sperilego fatto del 16 hanno In temeraria baldanzo di dire: O'i! a quale rovina non era spinta la dignità del Papa dai suoi traditoris E chi sono i traditori? Chi sono? Essi, Slido che si norsa provare altriarenti. Infami! Non si dovrebbe dire che vernmente era sospinta a grande rovina la dignità del Papa, se con saggia ed utile fuga non si fosse sottratto rapidamente dalle loro scaltre, e maledette machinazioni? Essi iudovinarono per certa scienza, e glusta previsione eio che di loro la storia avrebbe detto, e unindi, in tempo, come almeno si persunsero, hanno voltato la faccia delle cose. Buffoni! Empi: buffooi! Si ricordino, che quando trattasi e si parla di dignità Papale, non è mica affare d'Uomini, è affare tulto di Dio; o Dio che è sempre reggente, potente, giusto, vendicatore, non poleva permettere, che a rovina sospinta fosse la sua dignità, volle e provide.

CAS. Ma questo Contemporanco era scritto da veri Manigoldi degni di cavallette tre volte per giurno! Così si sfogavanu quelle povere bestie, e non sapevano che il regno luto avrebbe

durate poce; ma, vernmente poce.

DEM. Un momento, un momento: Credete che sia finito, sua son è vero. Voglio leggervi certe righe nello stesso Giurnale del di 17.... parche leggendo non mi crepi nel pesto una vena per la violenza della rabbia.

CAS. Ohel Siguor Demetrio? Attenti alla vena maestra. Legge'e con pausa, e con lo smorrature. I razza di gente sono di nuova stampa....

DEM. (leggendo) Pio IX tornerà col pen siero a quei momenti, in cui lo stendardo del Popolo venica innalzato di fronte al Quirinale, Ohi Sarà ben convinto, che la sola, la degna bandiera del Vicario di Cristo è la bandiera del Popolo. Oh! In rabbin mi soffocal Mi seoto un vesuvio in gola e in petto.

P. C. Sor Demetrio mio, questo è er caso d'un bravo bicchierone d'acqua fresca. Sentite bene a me ; se mni Pio IX che benedetto sin nddove sta, se sentisse in capo sto nensiero, so farebbe un crocione de na canna e mezzo, e lo cacrierebbe via come na tentazione de quelle eattive; un crocione came quanno serocchiano in tempo de tempesta le saette ... che Dio ne scampi la nostra compagnia.

CAS. Sentite due parole: io shagliero; ma lo shagliare è libero: io credo che quell'articolo sarà stato scritto da qualche capo ameno, e messo nel Giornale per burlarsi di quei enpoccioni saputi. Non devono aver capito che quella è tutta una vera ironia da cima a fon-

do. La penso così. Scusatemi,

DEM. Per directa, sig Casandro mio caro, questa idea m'era saltata in capo anche a me; ma ora bo certi maledetti dublij; perche vedo costante e consentaneo il modo di vedere di cosloro; mentre vedendo prendere qualche misura energica, dicono arditamente, e con nris eomicamente ingenua: a proposito di che? Esiliu! censura! processil che abbiamo fatto? Cosa si fece? Ahl si? Niente avete fatto? Niente? sinmo intesi, buone lane. Volete rimanere inchiodati in Roma, ed Incollati in quel posto per far peggio? No, non mi parlate di vendetta no: è giustizia, leale giustizia. Giustizia voluta, provocata da voi. Invocate misericordia? Voi? E non fu usata? Negatelo: Non fu usata? E che ne avvenne? Che ne avvenne? Che na avvenne? Rispondete rispondete; ditelo, ditelo .....

P. C. Colle bone, sor Demetrio mio, colle bong, carmeteve, our ve fute diventh er sangue una cardara de pece grega. Ve fate d'un coloraccio brutto brutto! Forti cor cestone, sor coso. Me cognoscrie? lo sò Padron Checco; oun pijamo equinozi. Nun vorreis me capite? lo nun

ce ho che fa nientaccio.

CAS. Ma però ci voleva ma gran faccia di perino per scrivere e stampare tali empie buffonerie! E poi se le dicessi io: si farebbero una risatina, e direbbero i signori Dotteconi : Cassandrinate, burrattinate. Si sa: un Burrattino eosa ha da dire: scioccherie. Corpa di Saturnol queste erano scioecherie modornati, superlative, sublimità di sciorcherie, che Cacasenno non l'avrebbe dette.

P. C. L'antri Giornali saranno stati più educati. Non averanno messe tante carole.

DEM. Pigliane upo, e li pigli tutti. Figurati il Monitore romano, era diretto da quella buona Lana deil' Ex Prete Dall' Ongaro, pubblico Protestante; sulla speranza e nell'Epoca ci lavorava Mamiani nella Pullade ci serbera Meucei, e Cheocheletti ..... e poi .... le bugie di questa













P. C. A proposita di huscie, sentite questa, che è proprio da ride, e accusi voi sor Demetrio mio ve ariposercie, c ve carmerete. Voi antri sete ar giorno delle tante carote, che ce venaeveno, delle buffonate, che ce daveno ad intenne; embè, alle barricate, un giorno cho me ce aritrovavo, accusi ... pe smiccià ... pe potè di: fanno questo ; fanno quello ... eccoto che viè un certo coso .... che mò per quanto me strabilio, nun me ne aricordo come se chiamova; ma aveva un nome curioso assai. Stava in scarpini lustri, come se avesse da annà a na festa de ballo. E puro pareva, che fusse uno delli capi delle barricate ... maunaggia er nomaccio suo sconfusol . . .

DEM. Forse Cernuschi?



P. C. Bravo, sor Demetrio mio! M'avete aiutato a partori, m'avete. Cerluschi. CAS. E chi era costui ? Galantuomo , già

DEM. Era un' italianissimo. In Milano s'era fatto grand' onore con le prediche per le piazze, per i Caffe, e dalle Fenestre; quà era venuto raccomandato da Mazzini, o dal recitante Modena, uno dei capi dol Circolo Popolare di Firenze; in Roma s'ingeriva, anzi era Presidente delle barricate, che per costruirle si prese sessantaquattro mita scudi, oltro alla mano d'opera pagata dal municipio. È il sig. Cernuschi che ci stampava - Noi che abbiamo assistito indolenti alle rovine delle nostre suburbane delizie - Nostre? Anche noi saressimo spetlatòri indolenti se gli dessero na cavalletto a sangue sulla piazza Navona. Le nicche, e le pacche sue non sarebbero nostre. Senliamo cosa accadde.

P. C. Cayb fora un' occhialino tutto elegante, da vero encazibetto, e guarda su, e guarda giù, e addimenna a certi che metteveno su n'nntra borricata: Dite; avete posti dentro tutti quei travi? Tutti quei legni, come vi si è detto? - si. arrisponneno; e lui a loro : - Attenti che la Repubblico non tollera le Buaie -.

CAS. Già due cose non voleva la Republica: le Bugie, ed i Ladri; e di queste mercanzie non ce ne tu mai una più larga ricchezza.

P. C. E che volete? Me prese uno sbetto de ride tanto forte, che se nun me ne annavo in un vicolo, credevo de sgarganellamme, Entrai ner vicolo, e m'appoggiai a no stipite, e là risi cor commido mio.

DEM. Per bugie poi era classica la Pallade. CAS. Cosa disse la Pallade del giorno 16,

pop ce ne avete fatta parola.

DEM Lasciatemi scartabbellare nel taccuino... ecco... ecco qui Pallade nel di 17. Novembre 1848 (legge) La giornato di jeri sorà di glo-ria o Roma, e d'onore eterno alla milizia tutta .... il Popolo fu sempre sulle vie legoli ... CAS. Dice Lni

DEM. Non fu assalito il Palazzo del Pontefice come dimora Sovrana; ma si bene come azilo e centro dei massacrotori del Popolo... e nell'issesso Numero, nell'articolo. Viva il nuovo Ministero, diceva .... questo Ministero il Popolo lo ha comprato col sonque, E pure una tremenda verità! - quello che prima ottenevamo cogl' inni di gioja, e coi nazionali tripudii, or bisogna ottenerlo ol rimbombo delle fueilate, e collo miccio accesa accanto al cam

CAS. Capperil Che bella confessione! Eh! questo numero, se si trova, me lo voglio comprare subito. Questo e un cataplasmo sulla bocca di quei signori, col cappelletto basso bian-co, e la fettuccia del coruccio; perchè gli è morto il gatto, che vanno dicendo: tutto si è fatto legalmente. Non si è trasceso mai, Tutto sempre in piena regola. lo capisco che un Padre non dirà mai: quella gobba di mia figlia, quel guercio di mio nipote, ma non dirà mai che begli occhi ha mio figliot Che bella figurina da farci uno studio sopra è mia figlia! Bisognerebbe aver rinunziato al senso comune. o credere gli altri tutti cicchi.

DEM. Costoro, per Logica rivoltata, chiamavano glorie gli errori, virtu i peccali mortali. Espressamente dichiarano che hanno adesso ottenuto quello che pretendevano a prezzo di sangue; e prima l'ottenevano con gl' lani. Questa pagina della *Pallade* è un tesoro, perche documenta la nefandità della loro storia. Vero serraglio di Belve feroci; come potrai seusarti con i posteri, mentre a lettere cu'itali ti sei accusata da Te stessa? Non puoi trattare da malevoli coloro, che t'ingiuriano; perchè ponendoti da le stessa dalla parte del torto giustifichi l'ira di chiunque teco si sdegna. E chi non si avrà da sdegnare con Te, vedendoti così illegale, feroce, brutale? Oh! Anno 1848, prima del tuo tramonto quante infamie, ed eccessi di scelleraggini li convenne a vedere! l tempi erano maturi, e gravidi; figlinrono e produssero iniquità. Tenete bene a memoria quello che vi ho letto della Petlade, che - E pure una Iremenda verità! quello che prima ottenevano eogl' inni di gioja, e coi nazionali tripudii, or bisognava ottenerlo al rimbombo delle fueilate, e colla miccia accesa accanto al cannone, e confrontatelo con quello che la Pallade stessa dice nel di 28 Novembre N. 406 . . . . Di quali sacrilegi Roma adunque è colpevols? Forse perche volle rispettato quello statuto che pure venne a Lei dal Pontefice concesso? Forse perchè volle assicurarsi le franchigie e le istituzioni minacciate? Il sacrilegio consiste forse nell'essersi il Popolo adunato al Quirinale? Ma non era egli senz' armi? Non inviava una onorevole deputazione a presentare i suoi voti al Pontefice? Perehè quindi adoprò le vic della for-24? Perchè un branco di perfidi che avrebbero voluto ove ne avessero avuto la forza imitare gli orrori di Napoli, fecero fuoco sopra di lui: allora egli indignalo corse ad assalire non aià la sacra dimora del Pontefice, ma a respingere la forza brutale che gli aveva provocati.

P. C. Vedele se un Gurlaitecia, un muscococicioca admante no potent introly de piul concicioca de la potent introly de piul concernitoria de la concernitoria del consecutario del Armellia bianchi... no come et Trimuriro. Armellia bianchi... no come et Trimuriro. ma quelli der Pelliciario, e ereco neri come na cappa de cummino, che nun ha sentito del ratinateccio pei anna la Propara per na dimsiriata del Come nun del consecutario del dell'inni, del li Gord l'Auf Pare che nelle: capocia dell'inni, del li Gord l'Auf Pare che nelle: capocia dell'inni, del li Gord l'Auf Pare che nelle: capocia para de casolo, co o finan inberti, e o fina, e apposta kippa arriccomansesse a lise, che o legga le su sastitu muno sur capo; prechè ne longa le su sastitu muno sur capo; prechè ne

Lui ce dice addiol semo iti de botto, DEM. Ma goi già non fece punto le scelleragine; perche volle enche meglio segnalarsi premiando chi si copriva di delitti. Il Circolo Popolare si arrogava, dirò così, il jus sanguimis, che godereno elcuni antichi Baroni nell'Epoche Feudali; quindi alzo Tribunale, e giudicava, e deltava leggi a suo modo. Non aveva in seno ne Lienrghi, ne Soloni, ne Numa Pompilii; ma pure con tuono Legislatorio, anche presente il Papa in Roma, ordineva, disponeve. comandava. Più di Pio IX nessuno affalto curavesi; ma tutti nel Circolo Popolare fissi tenevano gli sguerdi, e de' suoi voleri arbitrarii ragionevolmente tremevano. Dal suo cenno diendevano dei Dragoni n Cevallo, che servivano da steffelta per far circolare gli ordini quasi con la rapidità del pensiero. Ecco uno de suoi Deereti pubblicato dalla son devotissima serva La Pallade in uno de'suoi immortali foglietti in data del 21. Novembre - Deliberazione del Circolo Popolare (leggendo) Il Circola Popolare nell'adunanza di jeri ha preso le seguenti delibera-zioni. I. Considerando che gli allievi della Speranza nel giorno 16 furono i primi a difendeproteiner la results indettil, grantituda chiprote tutte le sur influence presso il Georma per migliorarne e generalizarne la organizasione. Il. Camisternado che la Proppe stanziale in Roma hamua data nel giurno medeziziale in Roma hamua data nel giurno medeziciale in Roma hamua data nel giurno medidati el data liberti, divercia sia ronista vina medagita di gran dimerzione e distributta in gengo di riconocerneza a quei Bistignia e compagnia del corpi del si brocernos in Roma nel alla levo soluttero, si, filcula è opprendama alla levo soluttero, si, filcula è opprendama

CAS. Cosiche Quei ragazzini da latte con quel Decreto della grammatichetta salterono alle

porte dell'umanità

P. C. Ehl Sor Cassandro mio, per umanith ne sapereno più de voi e de me: se sapessivo che schiumel Che discursetti santi faceveno sti bonsitelli nelli quertieri, che razza de matattinece se teneveno addossol Mamma mial Alla larga. CAS. Mi rullegro con l'signori Teta e Mam-

ma, che il crescevano per la canonizazzione di Porin Leone. Capite, comprendete, scandagliate, che fioretti venivano su.

DEM. Anche il signor Avvocato Francesco Sturbinetti Presideute della Camera dei Deputati di molto fama in Roma, e fuori.....

CAS. Ribbene Anche questo muth casacca? come nu Bone dolce, simpatico, monicroso...

DEM. Ve lo dirà io: fu servitto alla Propaganda in un viaggio che fece. Dunque in camera diuse queste tremende e significanti parole. Che il giorno 16 il Popolo non aveca fatto che una delle colité dimostratoni; c che doveva cuere guardata dal Pontifice non con dispetto, ma con festerole accoplienza.

P. C. Eh! Sicuro! Er Papa je dovere fa cugnà na medajona grossa come er Buco della Ritonna, perchè se l'appiccassero tutti all'osso der collo.

DEM: Ecco terminata la narrazione di quebe che originata i giorno 16. El<sup>2</sup>50° Cassander 7 Che ne dite di tutte questa trema dila Builla Casa di ministrero la pieda Ecco guardades: ecco il ministrero la pieda Ecco guardades: ecco il ministrero, che allora padronegiara la porera Ramo. Sta tutto possiba sopri un pagnate. (Fall Figuetta popt. 40), immagiara la porera Reschiedi, proprio il cagnetos Sterhini ... che da furbo si è preso per se il portateggio di entori pubblichi.

CAS. Non ci vodo una gran furberia a prendere quel portafuglio. DEM. Si eh? Ce lo vedo io. Stendo in quel-

ponterimin del triggioni a Gernalio, che nervirano

1925. S. che 7 Le la vecto in Stendo in quefte la rapidità del presione. Coco uno del tran llote certi pubblicato dalla son devottaziona serra La

Pubblicatio uno del coni immortalis glestiri i dalla

polica del prodo immortalis quelle tradi la

polica del prodo immortali pettiri i dalla

polica del prodo immortali pettiri i dalla

polica (leggendo) II Circolo Repolare mell'a
te lacido altenna si si intentiali Prigrativiti se

damanta di prin ha presa in espeniali delibera
tenna. I Consideranolo che gli allicui della Spa
re di camanta di Prodo, premda satte la guara

marchia della considerazione della consideraz



viva. Guardale a chi ha fatto le grida di eatusiasmo per la Costituente. Pareva che avessero la febbre. Guardate a chi fu che venne a Testegriare la nuova Repubblica con le nale . ron le vanghe, e con le farcine. Non furonn che Lavoranti che dipendenti da t.ui. Parve nna Repubblica nata come ua funga ia mezzo ad una macchia. Sterbini , aache dapo che perdette quel Portafaglio, perche venne gentilmente accusata par Ladro, tanto disse, tanta girò, tanto brigh, che affina di mantenersi la signaria popolare si fece dichiarare direttore dei lavori pubblici; così rimase sempre all' immediato continuo contatto di coloro, che potessum giovarlo, e di cui stimava, in qualunque caso polersi servire; perchè corruttibili con un pugao di monete. Guardate il Tragica Campello armato d'Ali fino ai piedi, cho preade migliaja di scudi, che occorrono per la Truppe, e poi fa - Sparizinne di Vienna. - Vola via , e chi si è visto, si è visto. Il dottissimo llaminni, per dare un'iatontita a tutti i Gabinetti Europei, s'è afferrato il portafoglio degli affari esteri; e in core suo già caata viltoria; ma dice il proverbio: da qui a Belvedere ci manca un pezzo: La Pulizia, ossia la somma, diligente, severa, efficace premura di pulire ... capite bene? Di pulire; spazzare Roma da galantsomini se la piglia tutta Galletti; e gli sta meglio che un par di maniche. La bilancia delta Giostizia, già si può immagianre ove se la penesse. Purchè ottenga il suo intento, tornerà sempre al suo vecchio pragetto: Volcte trarre diciotto con tre dadi in Roma? Cautar trionfo? Non e'è che una, unica via: bisogan, o cacciarne in loatanissimo bando, o annichilarne diversi ceti di persoae. Dato un'occhiatian al suo muso strambo, e v'accorgerate como abbia l'aria di corbellare sonoramente tutti. e far sempre, alla fia de coati, a suo modo. il suo sostituto dell'interno va in estasi, giunto all'apice de' suol voti, eioù al poter crearc. indi artigliare la Repubblica; perche tutto il ministero, come l'ago magaetico al polo, teade a piantare quel maledetto berretto in cima ad ua palo. All' Istruzione vi fu posto l'Abete Rosmini Serbati; ma tosto maado la sua formale rimunzia: Rimediarono subito, ci applicaroac il famigerato Decano di Rota il sublime Carlo Emanuele Muzzarelli, la cui casa era un ecatiano flusso, e riflusso diurno e notturno di Letterati, Deputati, Miscredenti, Protestanti, Maestri di Cappella, ogni sorta di persone; in somma un veru miscuglio: di tutto un po. I Giorualisti poi fioccavano. Esso li poneva tutti a contribuzione perenna perche tessessero il suo panegirico per essere incensato vivo; ginechie non poteva sperarlo dopo morto. Era la pietra nell' anello. Crollando sempre il capo, e quindi il cappello, uso contratto da suoi più verdi anni sottu al berretto militare, quando era caporaletto sotto Napoleone, perlando oscuro, peggio scrivendo, era un molello senza eguale per l'Istruzione pubblica.

CAS. Ma dare scavavano questi morti? Un Decano di Rola? Li li per diventara.... DEM. Cardinale. Signor si; ma la superbia

è un gran bratto vizio. CAS. Mi shaglierò ; ma è un male di eut

non patisco. E alla Fiaanze ci pensarono?

DEM. E che vi para sig. Cassaadro mlu?
Ci misero l'Avvocato Lunati, che ancor esso, dupo poco tempo fece Marco-sfila. A Grazia e Gin-stizia vi posero Sereni, ch'era un'altro Galan-

tuomo.

CAS. Questi due non mi ci garbano. DEM. Ecco il Miaistero, cosa ve ne pare? Ecco che la Rivolazione ha vinto la partita. Ecco ottenuto tutto. Ecco che i proclamati miaistri si pougono a sedere su quel posto tutto brutto di sangue.

CAS. Quattra miaati, per enrità. Voi sig. Demetrio min, dite che la Rivoluzione ha ottenula tutto? M'imbreglio! Ma la Rivoluzione non comincia adesso?

DEM. Minime, nequequam, aca. La Rivoluziane adesso stava raccoglicado i frutti della Rivoluzione.

CAS. Tre quarti dopo mezza notice, e lutili Lampiosa imorazi. Non teolo hume. Ba, sig. Benestrin mis, la chiarezrat e quella che si pagi. Benestrin mis, la chiarezrat e quella che si pagi. Incine mio Cagresso che fin il force del Congressi più inciqui che mai sirani tenutinei vecchia, o ed autoro Mondo. V ern capo Marzini. Impidochia necesa rivichario anno anticolo della cario più della recesa rivichario anno crisi gran fanchi nottura in ell'anaturezrario della carciala fanchi anticari mi l'anaturezrario della carciala del Comorn.

CAS, Ecco l'affare dei focaracci sulle Mon tagne, di cui si parlò tanto!

DEM. Voglio che osserviate come in tutto le Rivoluzioni vi è stata sempre nescolata un t Persona Popolare, che influisca sulle masse, su i Cervellacci grossi, così riuscoado bene la baracca, i capi iusaccano la vendemmia. Se l'affara fallisce, và rotta di collo l'imbecille, che vi feca da Protoquamquam, lu Napoli, a tempi autichi, pareva che recitasse da Caro Masaniello, ou Pescatorello, che poi fu fucilato dai suoi stessi complici; in Rema vi primeggiò Padron Augiole Brunetti, sopranominate Cicernacchie. Tutti lo conosciamo per un igaorantaccio. La rozzo carrettiere, di pericolosa tempra, come bene lo defini la Gazzetta Loiversale di Venezia del 22 Luglio 1847, Coechiere di pericolosa tempra or fattosi Capo-popolo. E tauto bestia, che non sa nesameno esprimere le proprie idee; ma

per nequizia, è primi ordinis, primae notae.

CAS. In pochissime parole, è una bella orazione funebre.

P. C. E una fisonomia tala e quale; na copia spotata.

DEM. Chi non conosce questa sporea facceada, pare che Cicernacchio san atata l'anima della Rivotuzione; od è un graude ablaglio: Udite. Quando Mazzini, dopo il congresso di Parigi, ritornava a Londra, e inviava i suoi degnissimi Apostoli per tutta l'Italia, ad ajuture il fermento, e dare una mano ni progetto diabolico di applaudire, ed alzore alle stelle i Sovroni, ed ubriacarli di festeggiamonti, e teutar sempre nuove Riforme, coi danari, che gli regalò un Principe Siciliano, essendo esanrita la cassa della Propaganda, spedi appusitamente in Roma col fine di studiure l'indole del popolano Brunetti. Così venne formata qui la rivoluzione , elle sutto la suleudente ornellatura del progresso cra nttesa dni Gonzi n brnecia nperte ; ma costoro vennero poi schiacciati a terra da questo dosiderata Rivoluzione, quale si presento collo scudo di Cicuruscehio, il quale era colui, che si faceva il motore, l'anime, l'eccitatore di ogni festa, di ogni gronde atto filantropico n pro del pop. lo.

steminata di domando, e come Capo-Popolo proprorio arcitinente perchi i Piocifici dicosse di si; ma gil riasci malo massi. Il Papa ripo, per del Piocifici di cosse di si; ma gil riasci malo massi. Il Papa ripo, del Piocifici di cosse di Piopolo, e i capi del Circoli giravano per i Caffe, per le Trattorie, per lo strade, grida van sizzati: veden questi haffine di popola-trincin di Logistatore del personale di personale in la consistati di Logistatore di consistati di Logistatore di Che ideal Che ambiani nel l'un lett di rissech dei oldi Capisca e vooi finita da Rifermanirechi Pure impossibile che moni inclusibile. Section in al'interfeccio.

non intende. Eccori un'altro fattarello.

CAS. I fattarelli mi divertono assai. lo ci
pesco sempre dentro qualche ensetta.

P. C. E poi er sor Demetrio nun è mica na Comarc, è n'Omotto de grinta, che ariconta cose sugase, e che ve apreno l'appartamento



Allora il l'o'lore Tomassoni, ne serlise e sianipo una vila. Allora un certo Geraldi , nomo incognito, ne commentò, come si fa con Dante, le parole, e gli dette sensi che non avevano. I ricchi lo regalarono per paura. I poveri lo lodavano per speranza, e lo Rivoluzione con questo scudo preparato, ed imbracciato, si apparecchiava a fare uno scenuflegio. E questo bietolono, questo scioccolone , questo imbecille non avente iogegao da prevedere la non lontana fine di quello macchimaccin sconnessa, era però assai birbo per servire volentieri da istromento degli scellerati; ma non s'accorgera mai che sarebbo stato un forte baluardo da coprirsi in caso, che non era impossibile, di naufragio; ed era anche per i Capi un nucora sieura per essi, con cui ottenere il meglio che pretendevano di ottenere. Se no volcte qualche fattarello, ve l'accennerò. Il Santo Padre non ebbe appena un giorno concesse alcune riforme, ecco presentarsi a Lui tutto baldanzoso Cicerunechio, con una nota I

der giudicio per capi l'Omini. Lui sa quella che dice, lo lo sentiria un mese a bocca raperta senta magnà e beve.

DEU. Nel tengi di rivuluaime; quundo si recle dia especcioni divere seminoti abbastanta di male con gli sestiti, con gli agintori, 
no la solutioni, arriva il momento che si vuoli 
fare un'i avragito, unn sesudagilata dello spirito pubbles. Allora si lamo di terralitri per 
osservara n'che grado sila il Baronatiro della 
si il ilmonelamino noi principi dei Confei, se 
à birho, o dirò meglio, se à imbiribion regno, 
e gli si di una solleticata. Vi ricordate quel 
momento critico in cui da Francia veone a Boma in cerio Lesteys.

P. C. E me ne aricordo si, nun potevo arrivà n dine quer nome.

DEM. Ebbene, fillora quel malizioso Sterbini per accertarsi a che stava il popolo, e su quanti palmi si navigava, e se la irreligione s'era diffusa bone come un enniagio colerico, e per far conoscere a quel Personaggio, che Roma di Religione, di Papa, di Preti non voleva sentirpe parlare copiando ciò che avvenne a Marsiglia, in una delle forti rivoluzioni di Francia, portarnno in una Piazza quell' immagine di Maria Vergiac, di cui il Popolo era devutissimo; e fa solo per tontare il Popoln; non per altro: colui che la portava fu ucciso a firia di pugnalate : s' immeginò quella diabolica scorreria dei pulpiti, e dei Confessionari rapiti con temeraria soverchieria dalle Chiese. specialmente dal Gesù o Maria, da s. Carlo al Corso, e da e. Lorenzo in Lucina, e si strascinarono sulla piazza del Popolo fra beffe, ed urli, e derisioni villane per dar loro fuoco oella sera con gran solennità. Ci voleva uo capo a questa pubblica bricconeria, e Sterbiai stesso se ne andò da Padron Angelo, e lo consigliò, lo eccitò a farsi capo di questa tenebrosa ope-

CAS. E ... certo ... un Popolo che si lascia brugiare confessionari e pulpiti, dà a vedere, che della sua Religioco non glieno importa più un il.

P. C. Discurrete da quell'omo che sele. CAS. E come riusci? DEM. Male, male assai.

CAS. E ditemi un poco: il sig. Sicrbini co-

me si regolo?

DEM. Si regolò da Macchiavello consuma-

to, com 'era. Stampie unbito nel Cantempurenco; che qui movimente era nato da on mucchio che quel movimente era nato da on mucchio di persone mal guidate, mal consigliate; ed eggi siesso si recò caldo caldo a ritovare cli cerasarchio, dicendo: non ci siamo intesi; io mon disti: iacendo: non ci siamo intesi; io mon disti succendiateli, scheritelli, no, Padron Angielo min; ma sole: sersitevene per lo Barrireate se non avete altri areaste da impiegarci. Vedute che bella figura ci fece Ciceranacchio. Le bolte tocevaron sempre a Le b

CAS. Ma quelli che ajutarono Padron Angelo, come se la passarono?

DEM. Buttavamo la broda su Lui, e si salvarono benone. Carne mancava; ma per rampini ce n'era abbondanza. Se mai il così beno architettato assassimo di Rossi, fosse riuscito male; allora avreste sentito che declamazioni a rebbero fatte costoro cootro gli assassini, e specialmente contro il mal pratico Carnelice.

CAS. Signor Pemetrio caro, scustarenja, mor voter Signoria biogos atta semper camo il Gaccitor alla Test; cido cel Tratore fi in Control alla Test; cido cel Tratore fi in gressioni tumo belle, grationi, tuporde, per chà a poco a poco, a goccia a goccia con civori sendedistere, cun i votri fattarelli mi mettete in mano le fila della storio ma, almostica in mano le fila della storio ma, almostica di mano di fila della storio ma, almostica di periori del giono, va in a dire, al control del periori del giono, va in control di periori del giono, va in oli control allo notici del 15 npsi. Nai abbismo disci-fatto tito il 16; na dope? lo si all'esercio, con con l'ante tume, batto il espe dore ni cono mi fatta tume, batto il espe dore ni cono mi fatta tume, batto il espe dore ni

DEM. Non posso darvi lorto, e sono pron-

tissimo a soddisfarvi.

P. C. E io poro me ce diverto; perche noi poveri fij di Madre erimo drento alla magoga,

e nun ce capimio nicate, nuo ce capimio.

DEM. Dopo il ginrno del 16 il Papa taceva...

CAS. Prisdentissimamente.

P. C. Quarche gran Santo l'ajutò.

DEM. Secone nel popolo vera scisurra, e sopra mole fisconmie trapelara l'interno disigusto, il Deputato Potenziani propose aclle camere di mandare da Lul chi lo rassicurasse, che nulla si meditara contro i svoi diritti, e che nulla si meditara contro i svoi diritti, e chian, ca altri della medestima laglia vollero scialira parlare! Ohibb. La proposizione, chi era couvementissima, fa sfavata, fischila, urlala.

CAS. Capisco: ceaveaientissima, si, ma compromelleva quei poveri galantuomini, che macchinavano di far dare al Papa, e al troco un capitombolo.

DEM. Nella sera del giorno 17 il Circolo popolare nella sua plenipotenza emanò un' avviso interessantissimo, che diceva . . . . (ecrando fra le earte) . . . , diceva . . . eccolo qua ( louge).

## AVVISO INTERESSANTISSIMO

Il Circolo Popolaro Nazionale al solo respo di conditures il Ministero de da S. S. fu arzunio ieri di potere, osserale, non sono conlenti di quanto hamo falto, aggiugnon anche il diluggio, che da cha Santida fu asunto ieri al petere, e per intelera l' croitare pubbleo e al petere, e per intelera l' croitare pubbleo e qui buno Cittodino a potretejoure al Circolo qui buno Cittodino a potretejoure al Circolo pubbleo de la consensata qua tanque asterimento dal quale potesse essere turbata la transpullità di Roma.

Dal Circolo Popolare Nazionale nel Palazzo Fiano. La sera del 17 Novembre 1848. I Direttori

## D. Macchielli - G. B. Polidori

DEU. EM! Che ne dire? Polete aver cuere di dir male di questa gené. Leggendo questo la risco de forza concluitere... è una decisione prudeuziale, Pensarano all' ordine... all' cridine ma a quale? Ve lo svelerò lo: averano psura di una resiscone, en oni si fidazano affatto del Carabinieri, e l'articolo fu motivato nel circolo, per questa raginae siate persuasi rion nel stavano sempre in sospetto, e ne averano continua paura. Na triramo ravatoi.

Stard manda a dire al Circolo-che il Forles. Angelo restava alla piesa loro disposizioso, e gli venne risposto, che rimanesse ia sue monni, perchè il Circolo fidata si di Lui, ed i posti erano occupati promiscamente dalla Linea o Circa. Questo Circolo che di e nutto regliava iasoano operoso, energico alla diffusiono del sittà di un Carpo di militia, che estesse a guardia dell' ingresso, e scolse il famono Batteglion dello Spersono. CAS. Li Pulcini che facevano lo Gunrdin alli gallinacci. Sciò sciò. Ditemi, e quel nuovo Ministern creato o miccia ordente?

DEVI. Nello mattino si condusse dal Santo l'adre ma si dice per certo, cha il Papa non volesse vedere che il Golletti. La Gnardia svizzem venne disarmata, e tanto al Vaticano, che al Quirinale vi fit postn lo Civica; e quei soldati, minutamente, spiavano, osservovano, dirò cosi: analizzavano chiunque entravo nel Palozzo, o ne usciva. Una moltitudiue di curiosi stavano sulla Piazza di Monte Cavallo. Nello sero il Tentro Argentina col fine di festergiare solennemente il nuovo Ministero, fù lutto illuminato, e vi si canto l'Inno di Guerra, che venna poi ripetuto per porecchie sere. Anzi vi dirò, oncoro che in quella prima sera nel delto Teatro, vi fu un momento nssai rischioso e pauroso; perche si sparse la voce che in quetta medesima sero si sarebbe voluta proclamnre la Repubblica; ed in meno forse che lo ve lo racconto il Teotro rimase vuoto; perchè quasi tutti se ne uscirono iofretto; quoli per dar mann; quale per chiudersi in casa; purchè i primi niomenti dei Governi, che si mutano per impeto, sono molto pericolosi.

CAS. Eh! Lo Prudenza fu quella che inventò i Catenacci.

Di'M. Le Grida, che confusamente rimbombavano erano strone, e spesso orrende. Non vi dico gli Evvira: li potete immaginare. Il morte ai Neri; alla forca i Preti: Fia i Retrogradi: corano succherini; nno vi si ndi anche: Ervira Geni Cristo il prino Democratico. Si può sentire di peggio? Non è un'orrore? Vi senivate reccapricciae. El dera forza star zilli ...

CAS. Eh! Capisco: era una situazione da Conforteria. Purtroppo! Ne avete passate ossai Brutte.

DEM. Per tutta quella sera, fino ad orn tarda assai , assai , si lasciò sbrigliate tutta quanta le milizia d'ogni arma ; e non potete ideare quante paszie fecero, che tumoltuosi converni, che urli mettevano, come andavano scarrozzando per le vie. Vi fu qualche nomo prudente, che stimò provvido partito renderne avvertite il Galtetti, affincia si affancendasse a revocare tutti i militi all' ordine: tatle le truppe sotto la regotar disciplina; ed egli rispose; va hene cosi: accade precisamente ciò che desiderovo. Le mie brame erano, e sono, e saranno, che i soldoti, fraternizzino col Popolo. Da questo modo nasceranno gran beni - Ed era posto in esecuzione l'Articolo 6: che ha per titolu: Ostacoli: delle Norme d' aversi per compire la Ri-

voluzione in italio, detiote dal Mazziai nellottohre 1846, quando due Emissarii riformisti partivano da Losanaa, possarono a Chambery (erreando fra le carte), e il primo Novembre erano a Torino, d'onde ne partivano pel relo d'Italia, per rimetterte ai cooperatori della loro impressa... Eccolo - Agli d'antici d'Italia.

6 Outsoil — L'armaté è il più grath entsois al prograso da socialismo, i purper sommonas per education, per organizatione, per dipendent e la è na granie, picto pel disposimo. Corriera peritizzate cat'educatione generale del popologognatio i sara difficuo el guidalico Télese del Termata Intia sara difficuo el guidalico Télese del Termata Intia per dificadere il passe, non deve in ateua casoto del proposito del proposito del proposito del podo, si porta andrese assualizzana di lei, ed anche contro di lei, esta artichio...

Aodiomo avanti colla nostra storia - Nel giorno 18, Legionarj e Tiragliori a'acquartierano alla Sapienza. Povera Università?

P. C. Addomanno scusa. Miodine ha visto partina li Legionari, ner 18 nun cereno.

DEM. Portirono; sì signore, non ve lo cootroslo; ma non erano quei tali Legionari che fecero tanto sussurro per partire; no; erono nuovi arruolati. Dei veri, pochissimi se ne andarono - Molti Cardinali cominciarono o credere utile divisomento il voltar le spalle a Roma, e partono. - Galletti viene nominato Generale dell'arma Politica. Gallieno Generale dello Civica. Nello sero il Palazzo Madama, detto del Governo era illuminato in onore di Calletti. Un Poeto estemporaneo sciorinava giù strofe, e dopo strepitosi javiti, il Galletti si nffaccia alla Loggia, e rende grazia coo saluli... coa baciamani , con parole, e dice: ch'esso è sempre, e sempre sarà per il Popolo, e conil Popolo. Allora puovi strilii di Morto ai Cardignli, a qualche raro: Evviva Pio IX. I giorni si prevedevano sempre più tristi, e quasi tutti... non tatti, ma guasi tutti i Cordinali erano partiti. Si fece il Progetto nel Circolo di riorganizzare la Guardia svizzera; e in questo Progetto v'era un perchè; Era noto il timora degli Svizzeri delle Romagne, avendo saputo l'affronto ricevutoda quei di Roma, fossero deliberati di marciare sulla Capitale per farne aspro vendetta. E si sapeva che gli Svizzeri , non sono persone da scherzarci. Intanto le Camere non si pessono riunire, perchè sono mancanti del numero legale, tutti stanno in uno stato ambiguo, irresoluto, impauriti , presaghi, che non abbia da scoppiare una qualche forte sommossa. Non si vedevano che fisonomie sparire, occhiate so-



spettose, passi rapidi, e rotti. Sterbini s'ern posto in lusso. Avexa un bell' appartamento, una Carrozra, ed usciva sempre a Cavallo. Se lo vodevate lo Sterbinil Yero fratello di Lucifero, era monatol in superbia, e pareva che dicesse a tutti: Sono: io, Pictro Sterbioi: guardatemi.



Ora non faccio più il Medice; no: Sono Ministro. S'era inforcato al naso un miglior pajo d'occhiali, erasti insformato in u Otanimede, sempre con carle fra le mani, leggendo, rei desserito. En casa da far juecce, cioi da far sculito. En casa da far juecce, cioi da far l'effetto di quattro gradi di tartaro emetico. Nelle Camere poi questionava sempre e veniva a tu per tu col suo solito contraditlore il Principe di Canino.

CAS. Ladri di Pisa. Si schiaffeggiavano di mezzo gioruo, per rubare insieme più sicuri a mezzanotte.

DEM. Era la sera del giorno 19, quando arrivò in Roma Campello, ed emano un Proclama ai Soldati, ed agli officiali di ogni arma, dando lor o assicurazione, che tutte le poche sue forze le avrebbe consacrate a degnamente corrispondere all'onorevole fiducia accordatagli dal Ponolo.

CAS. Si, ch? Gli consacrava le forze sue ad alzare il tacco con la soma de danari presi. E chi lo ripiglia? Guarda, guarda, come corre. Ci perderebbe la scommessa nn Lacche di professione.

DEM. Anche il Gallieno mise fuori un suo proclama in quella occasione. CAS. Eh! Figuratevi: tutti avranno fallo a

pugui per vedere il proprio nome e cognome incollato per i Cantoni. Che febbre di stamperia! P. C. Ve basti sapè le mura non se sapeva niù se chedereno: Pecelte de nuà, pecette de

là; e li Gonzi ammucchiati, a fasse pistà li calli, a fasse dà le gomitate, e a fasse ingarbuglià da un diluvio dè chiacchiere!

DEM. Si arriva al giorno 20: ed ecco spargersi e crescere nuove concordi, che nel medesinio giorno in cui in Roma svenato mori il Rossi, cra stato pugnalato Gioberti. Più si aggiungeva, che Mamiani era morto di elisia.

CAS. Tutte favolette inventate da quei signori! Tutte spiritose iuvenzioni! Che purè di

P. C. E ancora semo alfa miuestra! Pe arrivà alli frutti c'è tempo.

DEM. Anche in quella sera i polmoni non stellero in ozio, no; anzi si straccarono in grida birbe, infami; in imprecuzioni contro Gregorio XVI: Fra quei strilli vi fu perfino chi ebbe la temeriti di gridare - Evriva I Inferno!

CAS. Mamina mia! Mi si smove la verminara!

P. C. Pare impossibile; ma l'ho sentito io puro, l'ho sentito.

CAS. E non cascaste morto dallo spuvento. A me se mi danno una lanceltata, non m'esce unn stilla di sangue. Evviva l'Inferno! Mica si burla l

DEM.Si disse che in oggi era partito il Principe Rignano travisato da Carrettiere e saltando le mura; perche gli avevano messa addosso una fortissima taglia; e la ragione si disse ch' era un certo processo fatto venire dalla Francia per opera e volere del Mioistro Rossi , processo in cui, si provara che Sterbini, il celebre Sterbini era un Ladro, o per inle condannato dai Giudici Francesi. Così fù detto; ma dicesi che Rigoano partisse fino dal giorno 16; che ben s' accorse, che questa non era più aria per Lui. Si disse che Sterbini per pochi momenti fosse ricevato dal Papa, e che avendo mosso il discorso delle strade Ferrate, il Papa glie lo continuasse per poco, ed in astratto, e poi pel Conteporaneo N. 204; in data del 20; Novembre ne dava notizia cosi: (Legge) Icri Sua Santità accolse ad uno ad uno i nuovi Ministri, con segni apertissimi di benianità esprimendo loro la ferma volontà di andare secoloro di concerto onde procacciare la felicità del Paese. Non è vero, è falso, falsissimo, à una menzogna, Iministri ne uscirono altamente soddisfatti .... Sua Santità ha raccomandato al signore Ministro del Commercio e Lavori Publici Dottor Pietro Sterbini la massima cura per sollecitare la conclusione de contratti sulle strade Ferrate - Andiamo avanti .... mi pare che non ci sia altro da dire questa giornata.... Si vi sono due notizie sopra lo stesso numero del Contemporaneo, voglio che tutto sappiale, la leggo - Il 3. Battaglione Civico ha invitato tutti gli altri Battaglioni Civici della Capitale ad offerire a spese comuni una Bandiera al Corpo de Carabinicri in argomento di gratitudine all'offerta dei scudi 460, e alla leale e generosa loro condotta negli ultimi avvenimenti. Alle 8: p: m: il Circolo Popolare, scortato dagli allievi della Speranza, accompadai Legionari e da molto Popolo è andato a

fare una dimostrazione al M. Campello. Alle ealde parole di congratulazione, ed incoraggiamento che ali ha diretto la deputazione del Circolo, il Ministro ha risposto con molta cortesia ed ha confermato a tutti il suo attaccomento alla Patria. I Deputati di Bologna, Minghetti, Banza, e Bevilacque, dopo il rifiuto della Camera proposta del Potenziani, dettero formale rinunzia. Sentito come ne parla il Contemporaneo nel N. 205 in data del 21: Novembre. A quel che sembra , i Deputati, che oggi emisera la loro rimunzia, si sarebbero adontati del rifiuto della proposta fatta jeri dal Deputato Potenziani. Alta cagione invero di risentimento! Prima di tutto si potrebbe dimandare se anessuno toccò la fortuna di copire ciò che realmente volesse il Deputato Potenziani; alla sua incomprensibile proposta rispose con energiche parole il Principe di Canino, e infiue si potè capire che il Deputato Potenziani voleva che la camera non andasse ed exprimere più che un' assicurazione di fedellà al S. Padre. Poteva casere degno del parlamento di supporre messa in dubbio la propria devozione al Trono Costituzionale di Sua Santità?

Voi che cosa ne dite? Per dirvi la verità a me mancano le forze anche nelle mani di sorreggere Giornalaccio di questa sorta; e non trovo parole, che bestino per soffogarli rispondendo. Ma già ditemi, per carità: come volete rispondere a sfaccialaggini svergognate di questa natura. A me pare, che il miglior partito sarebbe di abbandonarli per sempre, e non farli più comparire finchè il mondo sarà mondo. CAS. Siamo ... rispettosamente, ve lo dico,

di sentimento diametralmente contrario. Non confutarli va bene; ma noa hisogna sotterrarli; Oibò; io li farei leggere a questi repubblicanetti superstiti, n quosti Demagoghetti, che sono rimasti in fondo alla pila. Scommetto che trovando quelle lince stesse, avaati a cui inchinavano la fronte, ora diventerebbero pavonazzi leggendole, e forse tartaglierebbero compitandole. Che ne dite? Penso male io? Basta andiamo inoanzi coa la nostra storiella.

DEM. Voi parlate bene; ma caro Signor Cassandro mio bello, come volete andare avanti con questa storiella, che ci vorrebbe un mese a finirla? Date un occhiata a questo medesimo numero di Gioraale, e sentite strombettata la notizia « Sappiamo dal Corriere di questa mat-« tina ebe tutte le città di Romagaa sono in « festa per gli ultimi avvenimenti che hanno « dato un Ministero Democratico in Roma, » Ouesto corriere deve essere arrivato in Roma nel giorno 20. La notizia del nuovo ministero non potè partire da Roma, che aella sera del giorno 17, dunque v'è dell' impossibile, del paradosso; pure fu bevuta la notizia come pro-posizione di Geometria, e si prese nuovo coraggio per bricconerie di maggior calibro.

CAS. Circa l'affare delle Romagoe, mi pare che la notizia potevano averla avuta, e forse avranno anche fatte delle feste : mi shaglierò; ma mi pare combinabile.

CAS. Signor Cassandro, ma vi pigliate giuoco di me?

CAS. lo la venero e stimo; ma ecco il come la discorro fra me, e me, Questa manica di scellerati avevano le fila diramate in Roma e fuori per cui i birbi di Romagna potevano sapere beaissimo che nel giorno 16 ci sarebbe stata una dimostrazione in Roma, in virtà di cui, a per riffa, o per raffa, il Papa doveva chinare il capo, e dire di si. Dico male io?

DEM. Eh! no: male male; no dayvero. Potrebbe anche la cosa essere andata così.

CAS. La supposizione mia aasce dalla voglia di conciliare le cose stampate dal Coatemporaneo, o addebitargli meno bugie che fosse possibile.

DEM. Ob | non siate così tenero di cuore. Non abbiate scrupolo. Le bugie non gli costaveno nulla affatto; ma ripeto, voi forse aveto colto nel segno; perchè quello da voi indicato era quello precisamente da essi per solito teauto

CAS. Sig. Demetrio mio, parlate a meraviglia; ma siate buono, e seguitate il racconto. P. C. Avete falto trenta, fate trentano. DEM. Lascialemi riannodare le idee . .

vedrò di servirvi. CAS. Favorirci sempre : non sbogliamo i vo-

caboli. DEM. Come vi pare. Eccomi lesto. P. C. Che siate benedetto! allungo le orec-

CAS. Scusate : gli altri Giorgali che cosa dicevano? Andavano d'accordo? Era tutta una

musien ? DEM. Oibò; nemmeao per sogno. Tutti i Giornali di Europa si seatenarono, come avessero una sola voce, e fosse voce di sdegno, e sdegna toaante contro tutti questi arrabiatissimi e frenetici Demogoghi. Non poterono essi stessi dissimularlo. Osservate ael N. 206 del contemporaneo Sterbiniano ia data del 22 Novembre, all'articolo, che ba per titolo a Affari di Roma n Finche l'Europa vide il Popolo Romano exultante gioioso intorno al Pontefice non uscì dalla stampa periodica una parola che non fosse di ammirazione e di riverenza a Roma. Oggi che il perpetuo schiamazzar di retrogradi sostenuti da mialiaia di settari del Gesuitismo e del Sonderbund dispersi in ogni parte ha calunniato il buon popolo Romano come trascinato al disordine dal Ministero Mamiani e nimicato al Papa, fa veramente pena il leggere ne fogli stranieri come hanno cangiato opinione intorno alle cose

nostre, e al nostro Principe.

CAS. Ma questo è un pezzetto da meltersi
deatro sllo spirito di vino. Afferma che tutta la stampa Europea è contro loro ? Si può dare di meglio? Pare impossibile!

DEM. E continuando le stesse sue nenie, per fabbricarsi un'appiglio di Apologia, arrampicasi, come si dice, per gli specchi e dice: già, autori di questi articoli sono Retrogradi, Gesuiti etc. etc. Ma la gran confessione uscita dalla loro stessa bocca, che l'Europa mette un



angello di disapprovazione al forsamato attentato. E sublime, è classica, e quasi incredibile, eppure canta canta. Ma, davvero se avessero avuto un'encia di giudizio non che avrebbero mai dovuto porre in stampa certe cosa-

Seniite, voglie leggervi qualche brano di un unqua articolo di persona, che certo non può essere sospetta, riportato da un Giornale di Torino, chianato il Hissorg'immot del N. 11. Decembre 1848, ed è di Nicolò Temasseo, chiaro scrittore, il quale, dopo aver figurato trà i primi propugnatori della libertà e dell'infipendenza tialiana, sodì persino instaurare in Venetia il

d'essere compianto nè confortato da alcuno: ma io ho bisogno di dirgti, che la miglior parte d'Italia l'ha accompagnata nel suo esiglio: che dovunque andrà il suo enore potrà sempre riposare sul essore de suoi figli....

CAS. Brave, brave il Sig. Tomassee, ha ragione, ha ragione!

DEM. Ma fatemi grazia, guardate che razzn di talenti, che si ritrovavano..... Non avevano in capo che progetti di distruzione, di desolazione, di ruine, e con questo hell'assortimento di teste ci vougano a dire con solennità. L'Italia fa da se.



regime della Repubblica...... Da un terzo di secolo essi ( Demagoghi ) sforzavansi, con cospirazioni, sommesse, rivoluzioni di ottenere la libertà; ma uon riuscirono che alla prigione, all'esiglio, allo fuga, spesso disistimali dai loro nemici...... Ma certi liberali, visionari permestiero, non seppero mutar costume, si ottennero al pedantismo dell'odio, alla trivialità dellatradizione pagona allo rettorica delle loro ontiche bestemmie; gli strillatori del progresso rinnegarono il progresso di tulto. Si prende abbaglio se credesi il moto di Roma un moto sinceramente democratico; nel tutt'ossieme non v'ha finora che del ghibellino, e del più basso. Potrei estendermi en di ciò, ma il soggetto n'è doloroso di troppo..... Io non vorrei saperne di una democrazia inougurato dall'ingrotitudine, dalla rozzezza, dall' indifferenza in faccia all'assassinio, di uno democrazia che non avrebbe altro coraggio che quello di gettarri sui deboli. Anche dopo di neer caccioto Radetzki, dopo d'aver ottenuto ragione dal Re di Napoli, ed ai Duchi di Modenți e di Parma, sorelbe stato duopo d'inchinorsi iunonzi ai beneficj, allo virtù, al nome di Pio IX; sarebbe stato duopo di mostrare al Mondo che si sapeva fare buon uso dei diritti da lui concessi, prima di esigerne dei nuovi..... E non si è come diplomatico che io parlo : ma sibbene come Cristiono , come scrittore, il quale è reso da lungo tempo a sopportare la sventura ..... Pio IX non ha duopo

CAS. Seusate; ma da quanto avete spilerata mi pare che piuttosto si deve dire L'Italia si amarza da sc.



P. C. Bravo sor Cassandro mloi L'avete proprio detta da quell' ometto stagionato che sete. Voi non ne shagliate nessuna. Sempre più me capacitate.

DEM. Proseguiamo la nostra storia. Nel giorno 23, dicesi, fusae dala la libe tà a molle caste e vereconde verginelle, rinchiuse in Michele. A nessuno era disdetto di uscire da Roma. Si voleva far credere che qui tutto era tranquillo.

CAS, E il Papa?

DEM. Il Papa? Bildellendoci sopra mi faceva piangren. Il suo volto era serseno. Le sue parole placide. Qualcia volta piangreva, specialmeato celebrando in S. Sessan, ed era il luogo prociscio del pianto nel promoziora e le lenere parole e - genus Del qui tollis precesta Mundi - ma disse a chi il ocircondava che le sue lagrime uno le spargeva sopra so stesso, ma solo sopra il suo Propolo.

P. C. Era un Padre, era. E je ac hanno falle lante sti frabutti, che so cose da inordidi DEM. Allora fu che Pio IX disse, che in quei momenli it suo Ulvin Salvatore, come suo Vicario, gli faceva assaporare qoalche stilla di

Vicario, gli faccus assporare qualche stilla di quell' amerismo Calere, che gli, avera trangregiato fino all' thiras stilla, Instanto Iba-trangregiato fino all' thiras stilla, Instanto Iba-trangregiato fino all' thiras stilla, Instanto Iba-trangregiato fino all' thiras stilla, including a consideration de consumento de concessi presentante o ao la fonoman Repubbica. Si servinon disperci in Tocena; e si appellant risperci. Cil agitatori stanon in motio, appellant risperci. Cil agitatori stanon in motio, Certo è che si stavano secretamente facendo i colonal apparecchi per ana grandiosi dimostra-tione, di sal carattere, di sta forma da fare spantio a con pri la stalle, più cordoli,

CAS. E il Papa nulla ne sapeva. Era all'oscuro di questi soavissimi progetti? DEM. Il Papa previde tutto, e parti.

P- C. Ma dunquo ... faleme capace ... L'arepolibrica dè Roma nun la fecero perchè nun c'era più er Papa? Era na baracca imbastita? Na pizza giù maaipolaia?

DEM. Certinsimmencie. Quando in aax vigaa, o in un Teatro che iii, nel islassio assolulo, e sotto le tenchre scure scure d'una nuclei di sand de lasmol, si risquiron come ò mote di sand del lasmol, si risquiron come ò correnti dispositioni per la uccisione di Rossi, e diccis che is forescer te te sezioni di amere quale, e da ciascuna, a sorte, ne fin estratio expensiva de la ciascuna, a sorte, ne fin estratio expensiva de la ciascuna, a sorte, ne fin estratio expensiva de la ciascuna, a sorte, a consenta de la popular la pidal de la ciascuna del la ciascuna de la ciascuna de la ciascuna del la ciascuna de la ciascuna del la ciascuna

P. C. Cosa me raccoatale! Resto di pielra omice!

DEM. Era poi un desidario aalleo, ed ora lo vi dirò tutti i tentativi falli per proclamarla, ma necessita premettere la aarrasione di quella tal lettern, diretta a Mamiani, che vi promisi,

quando parlavo di Lui.

CAS. Bravo, bravo Sig. Demetrio. Sentiamo.

DEM. Al Papa noa era più soffribile la Persoaa del Protestaute Mamiaoi nel suo delicatissimo posto di suo Ministro- Non basta: Piotx aveva già strappaja la maschera scenica a pa

recebi silri consamali larihanti da Iul benedi, e aéra ciò che significa la pravola tamor, Per sharazarrene dicesi irraltasse un armalo ciò ciò con e della consegnata della consegnata della consegnata della consegnata del mordo, ben a, che in fast of dialercrento, e specialmente a fise di redicto della consegnata della consegna

CAS. Questo lo capisco; ma il Sor Mamiani, che aon era un tento, come si barcameaava?

DEM. Colle sue frasi mielato, col suo tuono patetico, col suo sorrisetto, si studiava di far credere a tutto l'universo, che fra Loi a Pio IX, andavano d'accordo come le canne d'un Organo. Giuocava di Bussolotti, e coa le consuele sue lougie, di cui aveva in tasca la fabhrica, diceva sempre - è volene ni sua santi-TA'. . VADO PIENAMENTE D'ACCORDO CON SUA SAM-TITA". - Questo accordo però hisoguò che si verificasse in una scordalura avanti gli sguardi di tutta l'Europa, e ne venne per necessità, che dovesse ugeir fuori dal Ministero. Allorche si riuni il nuovo Ministero Fabri avaati al Poatefice, del pussalo Ministero v'era Campello, che teneva il Portafoglio della Guerra. Il Papa aveva deciso che lettere, e pacchi di carte, arrivale per via postale, si recassero inaanzi a Lai; che esso stesso secondo le svariate attribuzioni dei Ministri, le avrebbe datribuite, e affidate a chi doveva disimpegnarae gli affari, che vi si traffayasa

CAS, Questa era un'idea da Omone grande: Bravo!

DEM. Infatti si aprono diverse lettere, diversi plichi, e tutto dal Papa viene coasegaslo a chi va. Capitava paa lettera diretta al Miaistro dell' laterno, e Sun Santità la dava a Campello , diceadogli - Leggetela ; perchè del caduto Miaistero non vi siete rimasto che voi. Campello dissuggellava il foglio, cominciava a leggere quella lettera che era confidensiale proveaicale da Bologna e diretta al Maminni. Il povero Campello .... cioè quel frabutto di Cam-pello, scolorandosi, la leggera fra i deali; ma da alouae mezze parole si potè capire, come il corrispondeate diceva esservi rischio che il Popolo armato facesse una salda e fiera renzione a favore di Pio IX. Campello, fingendo averla tutta percorsa, la chiude, c l'intasca. Il Papa dice ad un suo cameriere, che avverta Campello volergli esso particolarmente parlare. Si scioglie il Consiglio. I Ministri escono; ma Campello, avvisato subito, ricutra nella slanza del Papa. Questi con tranquille maniere gli dimaoda la lettera datagli, per iscorgere se era diretta a Mamiani Amico, o a Maminni Ministro; Coavintesi che lo era al Ministro dell'Interno, disse : bisogna che rimanga in nostre

CAS. Bella presal
P. C. Er sercio in trappola, Eh! tanto va

la galin all'onlo, che ce lascia er zampu.

DEM. Ora per ben capire il sugo di questa

Bletera hisogna farsi un quadro di quel momento. Se vi ricordote bene, se no ve lo ricordo io, ia quel lempo nelle vicionaze di Bologna vi erano molto truppe Austriache, e quesir Calonutumini . che alavano a caro della

sir Calonutumini . che alavano a caro della

sti Galontuomini, che alavano a capo della gran macchian, volevano affarrare quel momeoto per disfarsi affatto del Governo del Papa. CAS. Si capiva bene che tutte in gran fineceade loro tendevano a questo, La maiassa mei-

tevn capo a rovesciare il Papalo.

DEM. Libertà, Indipendenza, Nazionalità, erano chiacchiere durale per ubbrincare il Popolo, a seconda di quell'istruzione Mazziniana, di cui già vi ho parlato: e nell'Artic. 4. che ha per litolu Popolo così dice: (legge)

4. Il Popula — e la Italia il populo è assore de crearija ses gli pronio a rospore l'involucre che il ratifico à norze. Pariete spesso, nodos, o per tuta delle une miserie e devolu biogni. Il populo introductiva miserie e di continuo della continuo della continuo di presenta di cuali similari protetta di quasil sentimenti di compossione per il populo, e into o turti di supera. Lo discussioni producte della conto tutti di supera. Lo discussioni producte della continuo continuo della continuo della continuo di continuo della continuo di continuo di continuo della continuo della continuo di continuo

novella.

Da questo sulo poten beoe osservare che volevano rubare al Papa (coma ngli altri Principi intinni) questi pochi politi di terreno, e ingliergli il comandu legittimo, il comando che per tanti seculi hunno autenticato con una rarissima solemiti, p operbi la volevano? Per padroneggiare essi, per lirnoneggiare per succhiare il sanque del pubblico. Dunque dalla Dilta re il sanque del pubblico. Dunque dalla Dilta

il giorno, in cui sara riunito, sara il giorno dell'era

Mamiani e Compagni ....

CAS. Baachieri di Casa del Diavolo! DEVI. Si nimanaccò di simulare nna truttativa con gli Austriaci, sciogliere, ovvero far partire la truppa, e che ogni Cittadino depositusse le armi nei quartieri; costretti I ben intenzionali, i buoni Padri di famiglia rimanevano sprovveduti di armi, e non polevano in guisa alcuna difendersi. Tutte la ben molte armi raccolte e depositate, affidate sarebbonsi al popolaccio; e così questo in massa, o alla spicciolata, in furiosi drappelli, avrebbe tutelata la gran Causa Demagogica, e si sarebbe scagliato contro i loro nemici, cioè i Ricchi, i pubblici Funzionari , e quanti erano predicati di contrario colore; i quali trovandesi indifesi, avrebbero dovato cader viltime sanguinose in quel luttuoso scontro, abbandonando i loro averi al saccheggio, le mogli, le figlie, le sorelle alla hrutale prostituzione in mani d'una plebe colderla, ferce, a ansate sid mocillo. On goodla lettera particularizzaro i casi di questa universale sommonus e sogningene essere quella lettera particularizzaro i casi di questa in l'eccolone de una benezira stappare, per-representativa del processor de una benezira stappare, per-representativa del processor del presenta del composito del processor del processor

trare in porto.

CAS. Ah! Questa razza di stoppa teneva in corpo Il sig. Campello? Altro che l'ragedie scritto per la Santoni! Questa era la Tragedia arci-tragichissimo, che preparava al Papa, e alla

povera Roma? Alla larga!

IBEN. Vedete des Syremit starmon stricitaon cacania o Riv. IX Altro des quelli di Laceoniet Vi ricorduie che nolla improvisa scomparsa di Campello dal Ministero Unit ci guardammo in faccia trasspansi? Il perchè lo sapera il Papa. Le press nella rest, e cotto il pera il Papa. Le press nella rest, e cotto il pera il Papa. Le cotto il ricordi per cui ficco problemo d'invite a inti d'armani per cui ficco carno le solonia protete di tutte le Corti siraniere, il. Papa fece piazzo polita, n se ne starazio.

CAS. Ditemi un poco: ma li Demngoghi ottennero poi ciò che bramavano? DEM. Di togliere il Governo nl Papa, e

proclamare la Repubblica per quel momento . no, ma ottenpero di demoralizare il Popolo, e quella fn una fiera lezione per la povern Bologua, che è stata dopo, la più tranquille, la più aderente ni Papa; perche come ha sofferto Bologna in queste circostanze è un nalla quellu cho noi possiamo raccontare. Nentre essi trattavono intimomente, e dirò così sviperavano con ogni premum un tale affare, qui si spacciavano impredentemente cose fatte in Bologne, cose, che erano procurate da loro stessi i Demagoghi della Capitala. Voglio provarvalo leggendovi alcuni broni di lettere scritte in quell'epoca, da Bologna, eccone una, ... « Un'al-« tra cosa ci ha fatto un poco maravigliare . u ed è che Mamiani foccia credere ni nostri « Depatati di non avere neppure an terzo di « qualla autorità che esercitano gli nltri Mini-« stri ne' pnesi Costituzioneli. Noi Romngnoli a siamo soliti di non credere alle asserzioni, a ma sì ne' fatti. Un ministero che spende da « due milioni di scudi senza renderae conto a a aessuso; che scioglie un' esercito di 30 mila « uomini; ohe dispone e governa senza intela ligenza, anzi in opposizione col sovrano; che « stabilisce comitati di guerra con pieni pote-« ri; questo Ministero non hn ckn un terze dei « poteri conceduti ai ministri dei paesi Costi-« tuzionali? Beati voi altri Romani che sapete « digeriryl coteste verità ministerinli: n soi di « Romagna non vogliono proprio entrare in ceru vello. Sapete in qual senso ci è entrata in mente le dicerie di Mamiani? Come chi vuol « farsi credere martire del dispotismo di Pio IX; « ma il Mondo ha già comprese che sia vern-« mente il martire .... I nostri Deputati hana no detto ancora, che le Legazioni sono prons te a darsi a Carlo Alberto. Or sappi che da « gran tempo emissari della Giorane italia per-

ehe parti Pio IX da Roma, o perche era un progetto antico? Furono tanti gli sforzi, così svariati e frequenti gli strattagemmi che misero in pratica a favore di quella Republica . che sa n'empirebbe una mezza Libreria. Pareva ese avessero da cavare un tesero da sollo terra, da una immensa profondità; mano a corde; mano ad argani: tira, tira, non veniva maisu, a pesave assai.



« corrono fiberamente le nostre provincie; formandone clubs, profondendo denaro, arruo-« lando chinnane dichiaravasi nemico de' pree li, e degli oscurantisti, celando sotte questo pretesto in smania republicana, ehe gli agita e li divora, e proelemandosi campioni delu la Causa italiana! Con inerboliche dichiara-« zioni ebe stordiscopo si cattivano gli sfac-« cendati e gli ambiziosi, e fanno credere che « non volendo Pio IX proclamare la Guerra, « è peressario darsi a Carlo Alberto : Vi sa-« rele accorto como la stampa enoperi a que-« sto fine con tutte le forze: la Giovine Italin, « o i Repubblicani, che sono una stessa cosa « non risparmiano calunnie nache a Pio IX... « Ua'altra cosa ci ha faRo gran senso, ed è a appunto la coincidenza dei fatti. La fallita. « ma non abbandonata idea di governo prov-« visorio , le vestre dimostrazioni Mamismo-« scha , l'occupazione del territorio Pontificio a dni tedeschi, tutte cose accadate in tre gior-« ni, dan luogo a molte riflessioni, che si of-« friranno ancora alla mente vestra .... 5. Agou sto. La Città nostra è tranquilla, e vigilan all' ordine interno la Guardia Civica ed i Cau rabinieri. La scorsa notte partirono per la « Romagna le milizie che qui si trovano. Parg ti pure alla stessa volta l'artiglieria, col treg no , le munizioni e gli effetti di guerra. » Casa ne dite l'adron Checco, di quanto vi bo marrato, e leito, si proclamo la Repubblica per- I le. Non ruspavano come le galline. Migliaia vo-

P. C. Eh! Sor coso mio, con quella sortat de peso che teneva drento al Berretto, er peso aveva da esse straganne. C'ereno drento tutte le loro bricconerie, tutti li strumenti cha aveveno usati, e figuratere, che sorta de massace doveva esse se totta ro'a da strapiomma, e da fa sderena un facebino de ripa.

DEM. Ritormando al fatto di Itologou, dall' utfimo brano di lettera che vi ho letto scorgete: chiaramente, che fecero partire le trappe, quaote mai erano, e dopo pesere le armi in manidel popolaccio, per cui ecco giganteggiar l'anarchia, mentre in meno che in lo dico, il popolaccio armato signoreggiò assoluto despota quella bella e dotta citri. Quando era l'ora del soldo, i Cittadini tremavano. Sul principio esigevano Il soldo due volte il giorno.

CAS. Misericordin f Due volte?' Birichioi?' Ehf sicuro che i Bolognesi tremavano.

P. C. Ma se fanno la earni de golfino, mese fanao!

DEM. Insomme Bologen fu costretta al fine di dar fuori ancor essa la enria monetata. Poi non vollero più soldo a ore fisse; signor no: si presentavano armati in quelle case che credevano più demarose, e senza tanti complimenti, domandarano una somma di cifra spavenlose, Figurateri ....

CAS. Cento? Duecenta? Trecento seudi? DEM. Eh! Non si contentavano di mollichef-



levano, migliala. Sentite una lettera scritta da Bologna in quei dolorosi momenti. - Qui siamo in una perfetta anarchia, e ad ogni momento se ne aspetta la funesta crisi. Tutto il basso Popolo è armato: accede a tutte le case: vuole quello che vuole, e ad ogni momento minaecia d'irrompere. Furono date luzinghe che le truppe regolari avessero avuto l'ordine di ritornare a Bologna. Niente vero di tutto questo! Desse sono sempre nei soliti accantonamenti in Romagna, e mancano affatto d'ordine. Non basta si era perfino ordinato il ritorno a Cattolica di 4, o 6 cannoni civici, che abbiamo qui. Io non capisco più nulla . . . Pare che il Governo stesso favorisca la propria dissoluzione ... Qui tutti comandano, e nessuno obbediscet Non è mezz' ora che è stata sgrassata la casa Dalbello nella Piazza Calderini. Se andiamo avanti di questo passo, Bologna non sarà più che una tana di assassini!... Non so perchè si nieghino truppe ad una Città tanto imponente come questa!

Capite, scandagliale in che miserissimo stacar piombato quell'infelice Paese! Convenospedirvi con amplissime facoltà il Zucchi, e far si che mediante risolute misure, tutta questa ciurmaglin in armi veniser ristretta in una sola contrada, e li poi Casa per Casa si disar-

CAS. Bella operazione, ma da sudarei.

DEM. Eppure gli riusci. CAS. Meritava una statua d'oro massiccio

DEM. Gli fecero feste, lo initiodarono Liberatore, ma quetti signori gbiela tenevano regala, e i inferocirmo costro di lui quando ando a guerreggiare contro Caribaldi, e la prudenza gran maestra in questa povera vila, in questo teatro del mondo, to persuase a partire. Che van pare? Che ne dite? Erano un'infusione di

Drogbe infernali, si o no? Sentiteli hanno ragione essi. Non andavano contro il Papa; nò; Il Papa li ha traditi! Infami supertativi! Avevano concertata questa mina in modo, che distrutto . . . se loro riusciva il Pontefice facevano man bassa su iutti i Regnanti , ehe stavano in Trono. Non basta : Credete poi che si dessero per vinti? No: s'appellarono ad nna circostanza di riunione di Popolo nell'Ottobre nello stesso anno 1848 : ascoltate, e da quanto io vi dirò, comprenderete ancora, che si tentava un colpo di una contemporanea rivoluzione e in Bologua, e in Roma, in Bologna per il volo arcostatico del Bolognese Piana, ed in Roma per gli Ebrei. Nel N. 382. della Patinde in data del 30 ottobre ... lasciatemelo trovare ... eccolo ... Sentite cosa diceva (legge) « Corre voce in Bologna sia scoppiaa ta una generale rivoluzione, nella quale il Pa-« lazzo della Legazione sarebbe sinto invaso dal « Popolo. Non possiamo garantire tale notizia, ed aspettiamo conferma. n Nel giorno dopo, che era il 31 otlohre, sotto il titolo di correzione, stampava: La voce corsa di una rivoluzione in Bologna non si è punto avverato. Vi prego tener bene in mente la data della noti-

zia. Mi capita fra le mani an certo giornale di Firenze intitolato: Rivista indipendente, e questo, eccolo qua, nel N. 125. nnno 4. sotto in data del di 2. Novembre 1848, alla rubrica di Bologna 28 Ottobre si esprime così: « Oggi do-« veva aver luogo il volo areostatico del nostro « concittudino Piana, e durante il convegno dela la solita moltitudine, che accorre ad un tale a spellacolo era stato concertato un tentativo « a proclamare la Republica ; la rottura però di una parte del Globo ne ha differito ad altro giorno Il volo. Dicesi che Amal tenga già a in propto i bauli per partire al momento, che venisse proclamato un tal Governo. Vuolsi che simile trama vadasi macchinando anche in Roma, e non ne sia lontano il tentativo. Questa è la voce comune, ed il discorso di « tutti, » Noo vi è una sillaha di meno, e nemmeno una di più. CAS. Come si lavorava! Bogattellel Si frig-

CAS. Come si lavoravn! Bagattellel Si friggeva a sette padelle, e si badavn a tutto. P. C. Essi faceveno la frittata, e sapeveno be loro quanno stava pe esse arivoriata.

DEM. Non mi pare vi sia bisoguo di postille. La Pallade nel di 30 Ottobre dava per fatto ciò che doveva accadere in Bologna nel di 28 Ottobre. Che sfrontatezza! Sempre così : Osservate nel N.238, in data del 8 Maggio 1848. dice con: « Nel di prossimo 10 Maggio in Napoli accadrà una solenne eruzione vulcanica, tanto promette il continuo barbottamento del Monte Vesuvio - La rivoluzione non sviluppò cho nel 15 di Maggio, - Vi dirò il fattarello degli Ehrei, con eui si tentò spargere un seme fecondo di Rivoluzione; ma bisogna premettere che nel giorno quarto di Settembre di quel burrescoso anno 1848, doveva accadere un fortissimo tumulto popolare; ma le carte dissero il falso, e venne autorevolmente dai Circoli combinato pel giorno 8; e vi ricordate il male nmore sparso, che il Governo trattava con Welden. e la Gazzetla officiale di Roma negli ultimi giorni di Agosto lo smentiva, e le staffette venute dalle proviocie con proteste, e dichiarazioni del inito false, fogli sottoscritti, e in Toscana, e in Roma diretti n formare una separazione dall'obbedienza del Sommo Pontefice; e già dentro la Villa Musignano, v'erano apparecchiati bonetti republicani, bandiere tricolori, alberi così detti della libertà, toreie di pece, scuri, e simili chincaglieric. Il Governo se ne accorse, e sventò; ma i liberaloni lo posero, come meglio seppero, in ridicolo, dicendu ch' era cosa soguata dagli oscurantisti, e per questo D. Pirlone nella Vignetta N. 9. pag. 35, si beffa dei giornalisti, che come certo l'anounziarono, e la Palinde N. 333, in data del 31 Agosto nell' artienlo che ha per tilolo - Alla Longara - così si esprime - « Alcunt giornali Romani farneticano, « vaneggiano. Chi sogna il protestantismo, chi « la Repubblica. Così s'inganna ii Popolo?.... « ma non andiamo in collera, bisogna com « patire. Questi vaneggiamenti sono effetti di fantarie risealdate, di cervelli febbricitanti.... « Bisogna compatire; ma peraltro sarebbe bene « anche provvedere perchè non ispacciassero « questi spauracchi che protrebbero divenire « contaggiosi.... » Contemporaneo nel N. 137 anno II: indata del 30, Agosto fa lo stesso. Ecco come si lavora la Torta.

CAS. Sentiamo un poco l'affare dei Robi-Vecchi.

DEN. L'affare degli Ebrei fu in questa maniera. Onde far nascere per Roma la Rivoluzione, come diceva quel giornale avanti che fosse de-cisa la morte di Pellegrino Rossi; per muovere questo Popolo, che davvero non sapevano come prenderlo, perchè secondo nna frase pindarica di Mozzini, che passò subito in moto proverbiale Questo Popolo non ha slanci - che fecero? Cercarono di pigliarlo pel suo debole. Sapete che in Romn v'e un'antica antica antipatia contro gli Ebrei-

CAS. Me ne ricordo da quando stodinvo: Torsate, sassate, ma è mai fotto.

DEM. E chi ve lo nega? Dunque cercarono di attizzare i Romani contro gli Ebrei, e con questo struttagemma ebbero fede di eccitare tumulto, e rivolin

P. C. Come contro i Fratelli Mor-di-voi? dopo che aveveno faticato tanto pè naturalizzalli, e diceveno d'ave abbrusciato un Libro stampato, contro sto progetto de Fratellanza?

DEM. Padron Checco mio quaudo si trattava di prrivare ad uno scopo, si dava un calcio alla fratellansa. Bisogno conoscerli questi Tomi in foglio.

CAS. Andiamo avanti col fattarello, Riusci? DEM. Fiasco.

CAS. Ci ho proprio gusto.

DEM. Il Ministro Rossi, che aveva due occhi d'aquila, vidde tutto appuntino, prima che scoppiassero le faville, e non gli era ignoto, come questa movimento era legato con le agitazioni suscitate a Bologna, n Livorno, a Genova. A Bologna si prese motivo per la caccinta degli Austriaci. In Livorno il divieto di sbarcare al Padre Gavazzi, la bossa gente rapi le armi, uccise 17. Carabinieri, respinse la truppa ed ebbe la fortezza. In Genova per lo stratto di Filippo de Boni, e pel processo contro i promotori della demolizione del Forte San Giorgio. Totto conosceva Pellegrino Rossi, e soffoco l'incendio-

CAS. Figuratevi la rabbia dei Libernli!

DEM. Commediantoni. Vista tagliata la matossa di netto, si posero a magnificare su l giornali l'impeto potente della Legge, la vigilanza del valente Ministro, e la bonta degli, a torto , perseguitati Ebrei. Da ciò avete una noova testimonianza, come questi Scolari di Lucifero sapevano trar male dal bene, e bene dal male. Procuratevi una completa Raccolta del Contemporaneo, che fa propriamente il Giornale, che a poco a poco operò la Rivoluzione, scorretelo dal primo numero fino all' ultimo, da che nacque fino a che si ecclissò per sempre, e troverete un estratto continuato dalla più scaltra malizia. Vi scrisse Monsignor Gaszola, Il Poeta Masi, il Medico Sterbini, il pingue Torre, il Nanetto Agostini e Compagni, vi accorgerete, che appena Coll'iterum.

il Papa concedeva qualche cosa, mano a lodi, mano a plausi, mano a incenso; così lo portavano alle stelle, e un palmo sopra; ma-

CAS. Eecoci col solito Ma ch'e l'odin mio. Lo leverei dal Dizionario. Sentiamo questo ma-

DEM. Ma nel giorno appresso con sublimissima e orpellata furberia comincinvano subito e piano piano a spigolarvi dentro qualche cosarella da criticare. A poco a poco. Ammazzarono con i guanti nelle mani, e con l Cuscini di piuma. Eccovi una prova per documento. Appena escito il Moluproprio dello statuto Fondamentale, ossia della così detta Costituzione, io so di certo, che con gli garbà affatto; e dopo apertis Verbis lo dissero, lo stamparono, pure appena uscita quella Legge il primo a leggerla fu Sterbini, e cominciò subito a strillare ad alta voce. E' buona! E' buonal e li feste, torcie, grida, riunioni popolari. A queste riunioni li capi diaholici prendevano un gusto matto. Cavavano partito da tutto. E già abitunvano un popolo per naturn tranquillo, nd ngglutinarsi, far massa, raccogliersi in molti, a schiamazzare smodatamente. Tutte cose necessarie per venire n enpo d'una operosa insurrezione. La massimo di Mazzini ern: « bis ogna dare la indipendenza al Mondo, anche per insurrezione. a

CAS. Bella massima inzucchernta! Anche per iosnrrezione? Ci vuole un coraccio da cane. Quando si dice insurrezione, è lo stesso che far piombare sopra un povero paese un vero

abbisso di malanni!

DEM. Seguitando quello che dicevo: quando il Santo Padro scrivevo, o pronunziava parole, che non abisognavano d'interpretazione, che s' intendevano chiare e nette nel fine che avevano, essi scaltramente, ma con un'aria d'ingenoità monacale, le spiegavano tutte a loro vantaggio; tutte a seconda dei loro desiderii . dei loro misteriosi fini. Capitò a Roma un famoso Poeta, Giovanni Angelo Fiorentino, che da Parigi, ove viveva, spiegando Dante in Francese, e scrivendo romanzi e novelle per conto di Alessandro Dumas, si pigliava l'incommedo di portarsi fino a Napoli sua patria, per licen-ziare Sua Maestà il Re, metterlo in carrozza, e chindendo lo sportello dirgli : bnon viaggio, Don Ferdinando ....

CAS. E andò a Napoli?

DEM. Ando, brigò, conginrò, e poi quando cannonate e fucilate ascoltò, su nove Francese scappò.

CAS. Un' ometto prudente. Ebbone? DLM. In Romn stampò un' ironico ed isti-

quo commento, con cui, burlando Il Papa, gli faceva dire cose, che mai non aveva pensale. Se ne vendettero quattromila copie, in venti-quattr ore, e fu tradotto in Tedesco, ed inglese. Vedete che essi facevano sempre da porta voce a modo loro.

CAS. Eh! Di questi porta vece è assai facile immaginare la scrupolosa fedeltà: Virtu in essi Primi ordie, primae notae. Frusta, frusta,

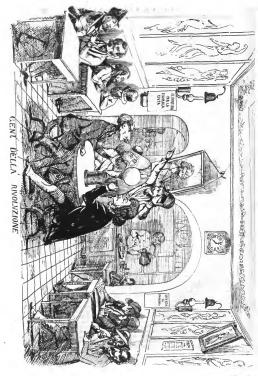

P. C. Quel Titiro vorrà dine; Se riochi? CAS, Brayo, Padron Chocco! Diventerete Mae-

stro Regionario alla Renella.

DEU. Per deroi un'iden di questa loro fedelià ti basti di sapere, che per quonto il S.

Padre gridasse: no: no: no no dirappanatei il Ps,
per quanto risolutamente si ostinasse a non
voter uncire sulla loggini, a non volor benelia
re la bandiera, per quanto dicresse e ripetesse:
non si suode forerra; i portuono estaltamente
(1 Fold Figuretta Rigina 43); sapele quando se
la videro brottla? Nel mese di Magrio.

CAS. Cosa avveone di mnggio?

DEM. Il Papa mise fuori un' allocuzione chiaran, nitida, lampanle come uno zecchino nuovo.

Non viera caro di multari a componinale vi-

Non Vera easo di mettersi a comunentarin, stiracchiandone i sensi alterando il significato delle parole. Signori, no: chinmaxa minestra la minestra, e atufato lo stufato. Si davano la testa per li spigoli. CAS. Voi, Sor Demetrio mio, ci avete fatto

CAS. Voi, Sor Demetrio mio, ei avete fatto un cenno di questa Guerra, dell'allocuzione, e poi? L'eppoi è quello che mi sta sullo stomaco. Scusate, e perdonate.

DEM. Vi ricordote, Padron Checco, di quel Romonzetto di Caffi? P. C. Uhm! Sto Caffo m'arriva novo de zec-

ca pò darse che n'abbia sentito ciufolà quarche cosarella allora pe allora; ma mò la retinitiva me fa cecca, e nun ne posso arracappezzà niente.

DEM. Vi ricordate.... per farri capire, di quel Civico, choi Tedeschi vedendolo colla uniforme di Pio IX. Jo.....

P. G. Al sine, sine, che lo fecero addirentà tritello, e poi sano sano lo impicconno a un arbero. Ne ne ariourlo ; e ..., a divrela tonna, in staffaro li rodeschi nuas e ponno addirento. Pepprio ne hanno falte grosse assal. Yedete, si io num en aritrovaro quello stracció de moje, e quelli pochi fiji, io daverone, daverone, m'anmova bestier, m'anmano. Peprio la bile me s'era mossa datte punta delle fangose fino ar pizzo der fongo.

DEM. Padron Checco mio, mi faresti ridere di core, se io fossi più tranquillo. P. C. E sto ride che sarebbi?

DEM. Sarebbe, che di questo fattarello del bravo Pittore Caffi, che è quello che facara tanti belli quadri dei mocooletti di Carnerale; e che si dicras finciloto dai Crosti; poi attaccato de un albero colla iscriitone in un Cartellone - Così si trattano i bravai soldati di Po IX è un favoletta come quella del Re dei sette Castelli di Cristallo, de dila Pata Morgana. Sogni, bugie, invenzioni. Caffi vive, mangia, beve, dorne quando ha sonno gibingue se glie ne vione fan-

tasia, e sta meglio di me, e di voi. P. C. Inventato! DEM- Di pianta.

P. C. Bucia! DEM. Massiccia.

P. C. Nun s'è nieste de vero!

DEM. Affatto.

DEM. Anzi, vedete, dopo queste favole, il Caffi ha preso moglie, vive a Venezia; nuzi ha eavata partito da questa invenzione romanzesea per servirsene a pro de suoi guadagni. E furbo. Il talento ingegnoso giova sempre. Ila messo a stampa un opuscolo, in cui lealmente confessa che gli Austrisei gli dettero la commissione di comporne per loro parecchi quadri; perlochè è ben presumibile, che nel momen'o stesso che qui si diceva; Povern Cnfii! Che perdita! Che facilità di pennello! Oh Din! Cho morte orribile! Ah! i Tedeschi dovevano rispettare un Artista di tanto talento! - Egli - precisamente allora stasse lavorando dei quadri per lucrar moneta Tedesca. Che ve ne pare? il Sig-Lelio del Goldoni con le sue spiritose invenzioni rimane ecclissato dalle bugie sonore di questi cari Signori. Ecco il come erana prodigiosamente fecondi di bizzarri, e non esistenti episodii, ed eccevi une dei sogni di Cicernacchio, del Padre della Patrin, del fiore degli Eroi Cittadineschi, dell' Epaminonda, del Temistocle Romano, Sogal! Sogai! (Vedi Vignetta pag: 59) Nulla più che sogni. Qualche volta vi sarà accordato di vedere bella e circostanziato na fatto in togan; ma destandovi, lo avete trattato da sogno, e ci avete riso. Ciceruacchio però quando sognava..... chi beve forte del buon vino sogna spesso, voleva che il sogno suo fosso storia, e come tale lo divalgava; così si spacciavano carote d'ogni grandezza; ed esso le spacciava con tanta sicurezza, e con tanta energia, che poi ci prestava fede esso stesso. E come se le hevevano molti, se le beveva accora Cicernacchio.

P. C. Oh! Vatte a fide delle Gazzette!

CAS, Gazzette? Sinonimo di Trappolerie.

P. C. Ma quantée, a come grosses se le semo beutel Pare impossible deures, a ripeanace a anque fredde, ma allora... gii (f a f alto finghattrie)... le grossa.... di artin... anu prette grinnale, che galopavero a loro fivoro! Te sentisi cerpa, îna ce volven poessa, a bitoganva strigueste nelle spelle, e di des it. Bastan ce fusus e rona dei rich facqua ar molino, biede nan samanaceveno mai lori armedia. Ruibou desaro? Estiva in condus girindistis ca bene desaro facilità in condus girindistis ca care della prette della prette della prette della propositione della prette in condus girindisti ca care della prette prette della prette d



proprio su la Cassetta delli Cutrini; e addio, Roba nostral Mo magno er pezzo io puro, e dico; e quelli che da Imiano redeveco sto ginchetto,

averanno riso assai de noi, averanno delto: Ma che bona gente! Che Pea-bianchi! Che gabbiani! E mica aveveno torto; perchè, a dilla, noi dovemio mpri l'occhi, dovemio, e accorgesseae che sti sigaori Cittadini, sti amici der Popolo, voleveno fa l'affari loro. L'unione d'Italia? L'indipennenza? Auff! ma stateve zitti, Ciarlatanacci da campo de Fiore! Alla guerra ce annavio? Cuccu! Cuccu! que ve premeva de sta per empivve le saccoccia de bravo prinfete; e li poveri fiji de Madre, la... a Porta S. Pangrazio a lasciè le pelle pe la Barricate; ma essi.... No: Vc pare? o non aveveno più mamma; o era vecchia; o, in qualunque caso, non li rifaceva più: Prodenza. A case! Viva li martiri della Patria, ai de Case der diavolo. Viva li Veri Italiani l eccusì ce incensaveno, e ce voleveno pija al lecchetto: ma essi sempre sarvi. Se sa... diceveno fra de loro: ner caso disperato.... ma già nuu ce semo.... se capitola; o apertis verbisi, o secretamente anaamo in esiglio; ma la panza rimeae seaz'asole; ma la testa resta sulle spalle; nun ce hanao torto un pelo, e seguiteremo a sgranà pagnotte ia pace, sanità, e allegrezza; e chi vole i Turchi..... sa come ha de fa; se li nmmazzi.

CAS. Bravo Padron Checco, avete detto delle cosette, che mi garbono, e voi sig. Demetrio, perchè non mi aerrate il perchè, e come fosse inveatata quella favola del sig. Caffi?

DEM. Sentite: e così voi Padron Checco imparcrete un' eltra volta a farvi pigliare una buona podagra prime di essere corrivu a credere, altrimonti in questo mondo vi daranno il nome di Padroa Checco il credenzone. Ecco come andò il caso. Il momento era critico assai. si tentava sollecitare una crisi a modo dei Demagoghi. Era stato immaginato na colpo, che sfido Macchiavello a inventarlo più estuto. Si voleva ad ogni costo, cha il Papa dichierasse apertameate la guarra, I Capi diabolici, o, diro meglio : i Capi indiavolati levoravano essi allora ia segreto. Allora .... Cepite bene ... facevano dichiarare tutta riunita l'Italia al grido potente del Papa; e così lo compromettevano avanti alle Potcaze, e queste non lo avrebbero mai più sussidiato, difeso, protetto, liberato. Così Pio IX si sarebbe trovato solo solo. come un' nrfanello in ua bosco, e gli evrebbero fatta quel trucchio; di cui, voi Padroa Chec-co, avete parleto; cioè di metterlu si, e no come Vescovo a s. Giovanui. Dico si, e no; perchè con costoro noa v'ere da prendere numeri franchi. Forse qualche altro sovrano ci sarebbe cascato in trappola, ma il Papa, Pio IX ... Non voglio entrere ia sagrestia; ma è storico il caso, e stette forte. Dunque per cercare di far scoccare una motta efficace, come credeveno essi, a commovere le nazionalità iteliana dal Papa, immaginerono la storiella d'Ippolito Caffi , pittore di somma popolerità fra noi , e cho quindi creduta da molti gonzi fece ua effetto assai profondo. I documenti cha si portaroao crano molti. Si citaveno particolorità minutissime, circostanze recondite, e vi con-

fesso la verlià, che per un poco ancor io sietti la forse, e quasi quasi la credetti una sioria. P. C. Ahl Ahl Ce ho propio un gusto mat-

to! Ce cascassivo quasi voi puro! Ve sta bene. DEM. Ma sentite però, jo non mi fidai nemeno di me stesso, e volli pescare nel fondo, ma veramente nel fondo, e volti schiarimenti sicori. In tanto ecco il fatto come venne annunziato, « Il Comitate Provisorio dipartimentale « di Treviso. Ci giange dal Comitato dal Friali a la seguente notizia cho noi consegniamo agli u anasli delle sciagure d'Italia. Il valoroso tp-« polito Caffi Bellonese cadde le sera del 17 cora reate nello scontro di Jalmicci presso Visco a combattendo contro gli Austriaci. Il suo ca-« davero fu vedulo il giorno appeso ad ua Albero « ed indossante l'uniforme della Guardia Civica u di Roma. Un Cartello gli pende dal collo u con questo leggenda: così si тватталя ге u cuarme civicue ni pio nono. Piantate, o Italiani un' alloro alla memoria di quel grande nel-n l'arte, e nell'amore della Patria ed approg state i ferri ella vendetta-»

« Treviso 20 Aprile 1848. »

Il Presidente - G. D. Ouve La data di questa notizia era del di 20. Aprile 1848; ed ua tale nveva ricevuto una lattera posteriore a quel di 20; e vi si davnao molte nutizie, fra le quali vi eraso, che chi scriveva aveva veduto Caffi, che stava bene che nel di 18, iaviava salutt. Ora secondo il Comitato Provvisorio Caffi era morto il di 17; e la logica diceve: chi è morto il di 17: non può maadare saluti nel giorno 18. Figuratevi che in quella lettera si davano alcune untirie arcano della Battnglia di Viceaze. Si porta questa lettera ael Circolo Popolnre, e li se ne d'i lettura. Appena udita, queste sala divento un mongibello: Non è vero; aon è vero; ò morto; è morto: l'hanao moschettato: l' homio impiccato; no: no; nn; il Papa ha da dichlarare la Guerra! Guerra! Questa letteruccia inconcludente l'ha scritta qualche nero, qualche Tedesco. No: Guerral Guerral Veda il Sig. Papa come i Frosci trattano i suoi soldeti. E così coloro che portaroao lettere furono quasi cacciati vie a calci.

CAS. Dirò uno sproposito; me a me pare cha si potava stampare questa lettera, e smentire le favola.

P. C. Ce poterio provà vol, es potevio. Libertà de stampe pe pubblicà carole; volerio stampà una verità? quattro parmi dè catenaccio pe ogni stamperia: Era litertà pe li loro; pe l'altri, marameo, aun ce se intigneva.

DEM. Quelle lettere furono chiuse a sette chieri. I biri però capirono, che si navigara male, e pesaranoo an un rimedio. Serissero a Venezio e el Avenezio ne el Avereno sopala vere dopo di Rome, venne una conferma, ed eccola nel Numero 230 della Pallede sotto la Rabrica Notirie Italiane in data dei 28 Aprile «..... Colla più vive commoniona dell' aniame « didolorato, debbo notiriari ia catastrofe orze renda cui soggierque il coaume amigio postro re

Offetto Sel Sole di Lugtio 1849

SQUACLIANO

a lopolito Caffi, che fatto prigioniero in piccolo Villaggio presso Palmanova, venne da un peraccia se nascuneva solto a quelli fioril

P. C. Chi l'avese dello o potuto di che vi-



« orda di Croati fucilalo , indi appeso ad un a palo ed esposto al pubblico con cartello al collo esprimente - Così tratteremo i bravi sol-« dati di Pio IX . . . . si firmò - Il Ministro « dei Lavori pubblici del Governo Provvisorio di Venezia - Angelo Toffoli - Ci fecero scomodare un ministro dei Lavori Pubblici ... capite? Uno della balla!

GAS. Per cui la conclusione si è, che Caf-

fi pare che sia vivo? DEM. Pare? E, è, è vivo. Est, est, est, come l'Epigrafe della Taverna di Montefiascone: ne volcie una prova di più? Eccula osservale questo numero 241. della Pallade, in data dell'11. Maggio (legge) Le voei, che si crano sparse dello morte d'Ippolito Caffi, e che ci aveva profondamente offlitti, rendono tanto preziosa questa lettera eh' ei scrive ad un suo amico a Treviso, e che noi eol più vivo piocere pubblichiamo - ed ecco la lettera, che è inconcludente. Cosa ne dite? E vivo, o è morto Caffi? andiamo avanti. Il Papa era stanco: arcistanco, non si tenne più, e volle decisamente dichiarare in faccia al mondo, ch' egli nen islavn in guerra con alcuno, e che affatto, affatto non voleva far guerra. Questo era un parlare a lettere d'Est-Locandn. Allora come vi ricorderete accadde quel serra serra, vennero imprigionati i Cardinali, ed il Papa, furono chiuse le Porte, fermati i Corrieri, tolte loro le lettere, ed un Architetlino si affacciò alla Loggia del Circolo .... non Popolare; ma llomano, invitando tutti a convenire in Campidoglio, per ivi leggere il corteggio dei Cardinali e del Papa. Ma dopo esservi andati in folla, nulla si lesse perche persona, che duvevano stimare per posto eminente, li persuase ch'era ue arbitrio vergognoso, e che dovevano astesersene, essendo sacrosanto il secreto della posta. Allora . . . . temporancamento .... vollero figurare d'essere rinsaviti: Allora la Civica, batlaglioue per battaglione si presento al Papa recando in omaggio uno stragrande mazzo di fiori, cercando sempre di superare l'ultimo in diametro.

DEM. Ed in realtà, io posso accertavelo, la Civica in massa era pentita; ma li Capi Demagoghi no; li capi nen si sono mai stancati fino che non videro l'eccidio, e la fine totale di quella maledetta baracca

CAS. Pare impossibile, che nen mancando di talenlo, siano stati tanto tanto caparij, e non comprendere ch' era un castello fabbricato con lo carte da giuoco da ragazzi.

DEM. Non lo comprese Ciceruacchio, e tanti Gonzi compagni a lui, ma lo compresero bene i Capocciuni che ridevano, e tuttorn ridono alle spalle degli scioccoloni, e non vi esagero.

E voi sten è possibile, che v'immaginiate come nella sera si smascellassero di risa fra loro, raccontandosi a vicenda come avevano ubriacati di ciarle tanti poveri stupidoni, che li avevano sentiti a bocca aperta, come a Piazza Montanara, o a Campo di Fiori i villani del Piglio, della Sgurgoln, di Rocca Canterana stanno a sentire le ciarlatanerie dei cavadenti. Toltí questi Zerbínetti, da quattro a mazzo, i Logra-Corso, gli Esaltatelli di second'ordine, i Repubblicanetti di primu pelo, avevano per loro tutta la parte buffa, le baldonie, le feste, gli Evviyn; dovevano andnre dai Majoreughi a pescare misteriosamente notizie, spiegazioni, e beversele come rossi d'uovo fresco. Essi dovevano opporsi alle giocondità pubbliche annua-, intimore un lutto universale, e parevano tante maschere delli Piagnoni ; avreste giurato che avevano le lagrime agli occhi per i loro Fratelli Lombardi avviliti, oppressi. Toccava ad essi la solennità dei celebri profanati Te-Deum, ad essi gli apparecchi dei mesli Funerali per i martiri di Lombardia, e di Vienna con musicn funebre Messa cantata e Discorso necrolegico. Gli altri alias i Capo-Ilioni, i Primiceri della Ribalderia pensavanu a ciò che si suol chiamare il mammone. Gl'imbecilli, ebc sono rimasti alle botte, ciechi, ostinatamente ciechi, seguitano a volor fare la Rivoluzione, credendo che duri la stessa Commedia, che quei Capoccioni fossero infallibili, che sputassero oracoli. Ve ae voglio raceoatare una graziosa.

CAS. Oh! Si: proprio un fattarello saporilo, qui ci calza bene.

DEM. Frn questi buffoncelli del Cappello e pioggia col fettuccione pero infloccato di dietro, certi, più originoli, e coraggiosi possano ia notte dentro a quelle graa fosse fuori di Porta S. Panerazio (non vi burlo, mica; vi dico una cose storice) e di là giù strillano coa vocioccia singhiozzola: Oh! Dio mio! E dove trovo più il mio povero braccio? Ed un altro: La gamba mia! La gamba mia! Ed un' altro: L'occhio di mano manca, dove surà finito? E poi tulti iasieme: noa importa: siamo martiri della Patria. Viva la Ropubblica! Viva! Edopo chiasso, urli, strepiti; costechè le povere Doone di quei coatorni, piutiosto longuiscono d'iae-dia, che codore a lavorare, per la forte paura che haano degli Spiriti, o come esse dicono, degli Mezzamurielli. Yedela se vi può essere inventione più ridicola insieme e più birba? la questi giorni carnevaleschi hnuno fatto il dievolo a quattro per distogliere le Persone d'andare al Corso. Hanao mandate per mezzo della Posta, lettare a stampa per la case, e si dice ira di Dio, dei Preti, dei Cardinali, del Papa; si ordina di endare fuori di Porta S. Pantrozio e suffregare i martiri della Patria. E poi si mioeccione ogni sorta di guai, e morte. Si avverte che una reazione è imminente. latanto fanno circolare una voce, che vi sarà commovimento, che i Frencesi hanoo belti a pronti i Cannoni, che e caricarli faono presto, lenendo preparati i Carri coo le muniziosi, e cha se avrebbero sparato otto o dieci, e avrebbero fatto una sparecebiata di gente per tutto il Corso. Qui che si ha dei Cannoni, una matta paera, avendo avuto tenti esempj, figuratevi se la tremaralla ha preso a molti; ed ecco ael primo giorao un deserto nel Corso; nessuno, o pochi pochi misero i parati consueti; ma si cominciò a capire da che foate assevano lettere, miasccie, e consigli, ed il Corso ritoraò a popolarsi, come anticamente, a non si badò più a segreti intimi, e comandi.

P. C. Eh! Li scioli so iti a spasso. Er primo giorno, ua pò da lippa lappe e'era; e bi-gna scusà chi l'aveva; me se ebrigò preste. Sti poveri Ciurcinati delli nostri spiaaleti amichi, che aspettoveno er Caracvale po vede l'arma der bajocco, se mogaeveno le mani, se magneveno. Me poi comincionno a di: embe? E che volemo fa le Crape? Semo de Tristevere, e aun ce avemo da fa fa la leggia da sti Areprubbicasi, da sti Frammasonecci; ammascheremese, pijemo sette o olta carrozze, e famoli schiattà de rabbinceia. Detto fatto, ecchete Purcinelli, Mlecchini, Pajecci, Rosette, Contacci, sartano nelli legni, e frusta Cucchiero! e via colte toppe, e quanao incontraveno sti Paineeci, che se voleveno piegne li mortecci loro; je sparavano. na risataccia sur grugno, e je dicernao : Piaguele, pinguele: quest' anao toces a mascheracce o nol. Li cutrini della Reprubbica so scurti, nua ce ne ovele piune; nua ce ae avele; mo tocca a noi. Asci uttateve er bocchino. Ve polete figurà che grugnacci feceao quelli brutti accidentat! Sformovcao; ma bisognova stacce.

e crept d'ento, a ammuecia; perc'he coa quelli di Tristevera aua ce se melte calena, o se ve dicheoo: ziltol bigas oua arifianti; perche se aò flocchea o li sherlelli , e ogni sherleffo vie gini ao scorso de deati. Intomm er Romano , intenno er basso Popolo, è sempre Romano , e aun je se fia.

CAS. Ebbene? come oadò in faccenda? Finì la solitudine per il corso? Vi oodò gente.

Vi rono stale helle corse. IESU. Oh! tutto endò io piena regola. Vi dirò che ho avula occesione di provare no gran piacere. Questi coni malcialezzionati si sono dali la rappo sopra i picdi, ed ovendo scana la lossa aggi altri, vi sono trabbeccati esi stessi. Le loro decisioni sono riododote e pro della buo ca causa , e quindi conto loro. Mi

CAS. Farele liene, perché lo soao nemico

giureto della oscurità. DEM. Voglio dire ch' ere occessario che i Buoni fossero un poco elastici, si alzossero in ua momento quasi ia massa, a mostrassero che aon soao morti, che non sooo pochi, o che aon dormono. Il popolo doveva far vedore che era un Popolo, che ha un volcre onorato. e decisivo. Ed è venuta la circosteaza, Mentro si affecceodavaso a mandare letteraccie infemi per le cese, onde nessuno andesse ni corso, nel che nei primi giorni furoso favoriti dolle paura, e dal pessimo tempo, rimasero aci di sus-seguenti cen un pelmo di naso. Il Corso era pieao zeppo. La direzione di Pulizio, e il Governo banno agilo assai bene. Il Popolo che si trovò animato, difeso, si sbrigliò tutto ellegro. Anzi si videro su e giù diversi Galontuomini stagionoti che prima di Carnevale, se ne andevano e spasso o Campo Vaccino, o a Porta Pia. Tulto fu licto, tutta ordinalo, tutto Tranquillo. Sulle faccie del Popolo si leggovo quasi stampalo: Siguori Demogoglii, gindizio. Aveto data un' occhiata al corso? Avete visto che folla? Vi serva di regola 1 ganari nostra ve li sicte sciupati a Ponte Molle, all' Osterie, e per li Poesi vicini, o edesso, dopo averci rubeti , assossineli, non volcte aemmeno farci godere uno straccio di Carnevale? No ch?....

P. C. Crepale semo tutti d'ua scatimento, avalu capito? Nun aveno serupolo de diverisso, co tulle le riserro. No, e perche ve fir rabbinecia, a vostrodiao ce semo uniti, e tutti, li smicciola tutti quelli der corso, so tutti coatro do Voi. Avete capito.

DEM. Bravo Podron Checco, avele voiuto

CAS. E 1 Demagoghi?

DEM. I Demagoghi abbassavano gli occhi, e poi simulaveno indifferenza: Ecco, guerdole i biblietti che si tiravano o avvolgendo le Caramelle, o le l'asticche dolei, oppure sepolti dentro i confettini. Leggete Sig. Cassandro. CAS. (Legge)





Un gatto perfido Maligno e ghiotto Rubo un ecciotto: L'osso puranco n'avris mangiato Se uon veniragli tosto levato, Cho meraviglia Sora é frenetico? S'accorge il perfido Di dare in etico!

I oostri frammason dicon cosi, Per ciaque mesi e più di Carnevale Ne lasciam volentieri sette di. Ma, carissimi miei, lasciale un pò

Che sette giorni si diversa chi Per venti settimane agonizzo!!!

Non si divertono in Carnevale I demagoghi? Sono sioceri. Matti lo sono e matti veri Pazzie da burfa non le san fac!

Fra i crudi sposimi D'un' agonia Quello ara vivere Nell' allegria! Ma il Carnevale Non ha un sorriso Pel demagogo sparuto in viso Passata l'epoca tanto ridente la cui rubbavasi allegramente.

Che meraviglia sa al nostro Carneval Parte non prende la Demagogia? Tutto già consumo pel Funerale Del bel berretto, quanto ci rapial

Fiore d'ortica La vostra voce o demagoghi é fiora Perché a voi si mostré serte nession

Fior di patate Circoli e barricato son finite Col mele incomincio, fini a sassat

Voler ese tutti piangati l'impiccato E proprio un roler esser aumpatito, l'impresot chi dell'albero la gustato! DEM. Così hanno fatto il contraltare, come si suol dire, agl' infami versi distributti dall'Apostata Dall' Ongaro in carnevale.

CAS. Scusale; ma in easo che nessuno fosse andato al corso, e iavece a fare qualtro urlacci, e qualtro singhiozzi a Foria S. Piacrazio, speravano di proclamare di nuovo la Republica?

hEM. Cosa ovessero in mente lo non ve lo saprei dire; en no vogdio craere; ma il Popolo comincia a squadrarli, a scandagliarli, analizzarli; ed è iracco, stracco assai. E lisogaza lo però studiarli assai, e profondamente. Sono vogli soprafinie. Si mascherano tanto bene, che ci suole gran fiaica a ferziolarli; e velerli faccia a faccia. Mica vi parlo di queste pecore che soao rimanta; Olibri pecore senza Maestri, non sanno dovo buttara; a non sanno erodare.

ragione di niente. lo parlo dei Majorenghi, dei... CAS. Sono tipi miovi noa se ne trova esempio nei tempi antichi, e nei tempi anderni.

sempre, il Popolo, il Popolo, Bugie, Bugie! P. C. Ma che Popolo, ma che Popolo, davero, Bucie, Bucie, o quante a nestrodine ce ne daveno ad intenne. Noi poveri ignoranti chenun sapemo maneo fa er nome nostro, che nun sapemo se fori de perte ce so antri Paesi...,-Els tempo de esrestia pane de veccia. La gente saputa, aveva preso er marco sfila; chi saeva compità non poleva legge che li fujacci loro; li fojacci li stampaveno assi a medaccio loro, e bisognava credecce a forza. Er pregiudizio fra noi lo sapete? Se parla uno co le farde, e er dilongo, a terra tutti: ha parlato er fijo de la Sibilin. Se pe, quello eho spara fusse grosso più della bucia della Ritouna, è stampeto ... Oh! allora è come fusse vero, la Tristevere lo sapete come se dice. Nun cè reprica: è stampato.

CAS. Li Proverbi sono più antichi del Brodetto; e de' broccoli strascinati; ma ve ae sono di quelli che meriterebbero una riforma.

DBM. E' stampant Si dere predoc'il Menderecco, lo Spanud Ilitiri, il rig, nhait Gimmpierto di Vennua, re shunçerino: Instito, quasteberno, vere E. Le Chable per quel giuco del Lott, quante se ne stampono? poi domondatelo ni giuccettari di professione, quello che mi meravigita è, che nessuno nallasse un dargli dei bugiardi, adgli impoteri. Le laro modornali biadolerie ernao tuoppo patenii. Sentiriti, startitto, e pon crepare no mi mare pessible. P. C. A proposilo de Bucie. Perdonateme na ilmana a une, ser l'emetrio mio; arifornama ul Sor Caffo, de luttu quelle cose che e diceveno delli Todeschi, che facerena fante cosacre alle Bonne, alli Preti, alle Chiese, alli Galantumiai, ereno, o non ereno vere?

DEM. Come? Non l'hai vedule?

P. C. lo? E come l'avevo da vede in? E che so stato alla guerra della indipennenzia?

DEM. Ma qui non l' hai vedule? Essi facevano con i falli la storia delle cose cho dicevono degli altri. Sapete chi era che scrivera, faceva stampare tutte quelle fanfaluche? Era il celeherrimo abbate Dall' Ongaro. E tanto basta.

CAS. Basta a voi, Sor Demetrio mio, ma a me no: io non so chi fosse st' Abbale.

DEM. Questo Abbate untivo di Garizia, che andandosene a Padova a fare i suoi studi di Teologia, da quel Vescovo fu nrdinato Prete. Si fece Innto onore sali in tanta fama per l'esercizio delle sue virtù sacerdotali, che il ministro del Culto gli fece sporliare gli abiti Ecclesiastici. Sporlialo di quelle vesti non stette in, forse di dichiararsi Protestante, e come tale andò in qualità di Alo con alcuni giovani Inglesi; e anche da chi regolava questi giovani venne licenziato. A Trieste creava un Giornale, e pensu bene pigliarsela contro un Pittore. I Pittori sono bestie pericolose, e questi stizzato aguzzò l'ingegno per vendicarsi, e vi riusci. Fece la caricalura di Dall' Ongaro; quiadi ne cavo un fedele traforo. e di queste ne dette parecchi a diversi giovani, pagandoli, e in una mallina si videro lulte le mura interpe di Trieste lavezzate dalla caricalura multiplicata, centuplicata di questo Ex-Prete; cosicche se ad nn Triestino domandate: come è faito Dall' Ongaro? Ve lo descrive a pennello in caricatura; poiche non gli si può scancellare dal cerrello. Accaduto il politico-Demagogico commovimento ituliano, il quamdam Don Dall' Ongaro, esiliato dalla stessa llepubblica di Venezia, si rase la barlin, fece il collo turto, venne a Roma, e recito da ligotto; anzi posso assicurarvi, che si cra ordinato un vestiario pretino, nella speranza che gli era slata data di presentarlo a Pio IX. Speranza, ehe svaporo. Il bigottismo poi fece punto appena shucció il Carnevale. Era quel Carnevale in cui spontaneamente si decise di non fare i moccolelli nell' ultima serar ve ne ricordate?

P. G. E me aricordo puro, che poi se fecero in quaresian; come vollero quelli signori. Ma poi venne pelli galantomini me quaresima lunga, che duro fino a Lugfio; e pe essi n'e vernata uma mo, cho je durera finche il monuo

DEM. Pel corro i dispensaramo Bifornedi; de crano di Dall' Ongaro, che vomilata, ridendo, e bulfoneggiando fiere insofeuze coatro; i fesutil; Ritornetti; che poi nefla seras i ponevano i a musica e si cantavano dal messiro Mocrati, senima del Maestro Magazzarri, nella conversazione enciclopodica di Carlo Emanuele Muzzarelli.

CAS. Perchè la chiamate enciclopedica? DEM. Perchè era una zuppa alla santè, un misenglio di lutta, era la vera area ili Noè; ma senza Noè, e la sua famiglia. Mi sono spiegato.

CAS. Begattelle! Chiarissimamente. Torniamo all' Ex Prete.

DEM. Diessi che quella escelazianevila stampala in cartina colorata, perchè non si accendessero moccoli nella sera del martedi fusse del Sig. Dall'Ongaro; altri protende niù di Sterbiaf. lo ne conservo una. Contemplata quanto è gentile, elegande, graziaso.

CAS. Si mascherò il Dall'Ongaro?

HÉU, Tanto bene. All Oriensiale, e credera di farei una lella figura. Guis Orientali ne aveca - Ditemi la verità cosa ve ne pare di questo Boll Gogaro A me pare che appartenga alla mitolagia, che sia un fratello di Vertunno che diceva: quid mirrare meza lot uno in corpore formaza? O un figlio di Proteo, che i Poets raccossiano, che sapseva trasformarsi in toro, in fiamma, in serpente, in fisume. Guardatelo: è Poeta, è Milliare, è Prette, è Borgera delle ci Poeta.



se, Amorino (e nor si specchia f) sevire not Monleton, ossia Bestillete Romane, dello largled Voleniche contra li Topato, e le la ingled Voleniche contra li Topato, e le la inpe Profes, serpre balli Ogare, sempre si medesigno vico, le medesime gambe storte, i finadesigno vico, le medesime gambe storte, i fina
tiodipendenza, e si prondera in guste moisio

de service con estabaramente la profese, captire
dessamente sparvenines; per cui gli s'indrinoli,

bello ripulsationo del lingiar-no.

CAS. Holia patente! Pulrà campare quantor Matusalemme, che quella ripulazione a un la perde giàDEM. Creata la Costituente procurararono farlo segliere Deputato di Fuligno, ed ebbe 1888 voti, e non rimanendo incluso, lo fecero Deputato di Roma. E qui ho bisogno ... ma ve lo dico prima, di mettere nel discorso una Parentesi, una digressionecti

GAS. Sa non potete farne di meno, mettercia.

DEM. Volero farvi notare, che il Depubli si stabilitano a Roma e venirano nominiai fiori. Cosi, che saperano in Poligno di Dali Ouguro, che mai mo e rea stabi fra loro, ce appena qualche mese era stabi fra loro, ce appena qualche mese era visauto in Roma ? E accadion a med in pariere di quesdo ablate? con qualche Ronamo, o senirani dire: piano un pocce: chi o questo lababer? Si arrivan a questo; e poi si areva a dire, che era il Popolo, che spontano nominava i soni Bargerestanati.

CAS. Le Zucche fritte! Ma che spontaneol Che nominare! ltaggiri, mozzorecchierie, bric-

DEM. Sentite questo aneddotuccio, che è corto o piacente.

Accadde, che in Ancona tutle le notti, tutti i giorni succedavano assassini, omicidi; cosicchè la prudenza obbligava i cauti a restarseno in casa, e a non fidarsi d'essere garantiti dalla luce del sole, uscendo sul mezzo giorno. La Repubblica, che sapeva len lei perchè vivea tauta vicenda di farimeati, di furti, di morti, per na pezzo copri fece la sorda; ma poi furono tanti i lamenti, e cosi solenni le rimostranze deuli angariati ed insidiati Ancoaitasi, che le fu forza di scuotersi; ossia simulore di scuotersi, e mandar là il Deputato Dall'Ongaro. Vi andò l'Abbate, e giuntovi, e ricevuto come un' Aaglolo redentore; como colui che avrebbe raseiugate tante lagrime, quietati tanti singhiozzi, sbarazzati dai cuori tanti sospetti, esso, secondo il suo costume, si pose a predicare in piazza. Parolo non gli maneavano. Con isfrontatezza dimandò quale era la cifra dei morti in ogni giorno, e udito uno, due, tre: dette in escandescenze, e gridò: e per questa miseria fate incommodare un Deputato da Roma? Credevamo che fossero almeno cinque, o seicento massacrati per giorno: e poi saraano tatti oscurantisti, Retrogradi, Nari . . . non ve ne affliggete; è meglio così. Risparmiano a noi la pena di farli giustiziare; perebe presto o tardi, la morte che vanno acenttando, la troveranno. E con questo sigillo di consolanti parole se ne parti, Insciando Ancona delusa, e largamente piangente sulle misere vittime di private vendette, di odi Cittadineschi, di empie voglie di prezzolati masnadieri, la Roma ebbe il posto di Direttore del Monitore Romano, ossia dello spaccio in stampa delle più sonore bindolerie. Siate certi che quanto ivi trovate, e che sia uscito dalla sua peana, è tutto falso. Il bello era che nella sera coa il De-Boni, ed altre schiume di Fogna andava dal Castellani, Incaricato di Venezia; e questi . . . . fra i Fiaschetti, e il Rum; naa sern gli dimaadò da che fonte avesse attinte certe notizie di Venezia, mentro esso, che n'era para il Rappresentante in capo, nulla affatto ne sapeva; e Dall'Ongaro a Luit ed io ho notizie secrete, fine. e buone : e mutò discorso. Net di Innaazi all'ingresso dell'Armata Francese, rinunziò al suo Posto, e addio, Excessit, evasit erupit,

P. C. Che vorrà di ; ja venne un' accesso, ebite no stravaso, e se ruppe l'osso del collo.

DEM. Simile a questo era . . . . . CAS. Un momento. Eh! Sor coso mio? Che mi volete pigliar la mano, e ruzzicarvi già con lo briglie sul collo? La shagliate, sor Demetrio mio. Non mi recitate da Polledro. Stiámo all'ordine. Voi, Signoriao mio, avete adesso an del ito con me : mi dovete dire : In Primis et antimunia, come questi Demagoghi da lungo tempo tentassero proclamare solennemente la Repubblica, o detronizzare il Papa, E questa è la metà del debito. In secundis . . . . che è l'altra metà, dovate tirare avanti la storia nostra. Forse a voi s'è rotte il filo; lo riannodo lo. Siamo rimusti che Il Papa parti, e su questo tema non bisogna che ve la vogliate passar liscia, lo pretendo saper tutto dall' A. fino al Coope, Roone, e Busse. Non serve che fate smorfie. Siote nel batto, dovete battare.

mantistica sous electronics, or the dominative is a dielect? Science is a cogne; ma sentitic circa gli attendat ar è uncita di corpo tanta roba, che un posso exart fruoi che le vicare. Pure vi aggiungerò che Gustavo Modena serivera da l'irceas, over en uno dei Capoccion di qual Circolo Popolare. — Me Strebni che fili Dormet. Nei el fallamo di Lui, e fa predere il rempo precisos codò — e che appuna risusi il famuno Strebni con del capoccio dei del considera del

CAS. Di questa congiura io voglio tutle le parlicolarità. Ne sono propriamente eurioso: stiamo alle promesse, re ne prego. DEM. Non mi falo poi il brutto grugno; non mi rimpoverate che si devia dalla storia.

P. C. Si, Sor Demetrio mio; er gran Processo, er Librono grosso grosso, che nemmeno un facchino ce la facera a poriallo; se parlava de unnici Tomi. E vero che er carultere delli Notari, è larghetto; ma unnici Tomi formeno na Ballal



DEM. Ma già . . . . di alcune ense forse altri degl' invitati, saranno meglio informati; ma nell' affaro della Congiura io sonu arrivato al midollo: ho dello di volerri contentare, e lo farò.

P. C. Sielo provisto a carte come nu Curiale.

altri due).

DEM. Fino dal principio io m'accorsì che la faccendu pigliava entliva piega, e non dormii più. Teani dielro a questi signorini, raccolsi documenti, pagai persone che cerenssero, appurassero, registrassero . . . perchi io . . . ero io . . . e non avevo che due occhi. Ora per quei signorini . . . non bastavano mille occhi. No speso diversi seudi . . . e li benedico . . . perche . . . .

CAS. A uffa non canta cieco. A meno che s'inganni sulla bontà, e sulla lorsa di chi lo sente.

DEU. Quello che à arcisicuro, ve lo dirò lotcome me questo latror cascérazion, . . . come lo chiamano . . . Thanno fatto anche altri. lo so multo, mollo; usa vi sarà, e verrà force quì questa sera qualcheduno, che poixfarazi da supplemento. lo [guardando le carle] ho uno preziosa mecoli di vigiletti, de uno la darci per cento scudi... c libo sa che cento scudi mi servireblero assir.

CAS. Ma, facciamoci a parlar e a perlis verbis: voi che avele una raccolta di tante gemme preziose, perchè poi, caro sig. Demetrio mio, non vi mettele coll'anima e col corpo a scrivere da cima n fondo una bella storia?

DEM. Non dubitate, no, che la mia voce avrà una forza tale, che quanto io dico, e anderò dicendo quà deutro si saprà per l'universo Mondo; non già per l'energia della mia voce, no. Connsco che i mici polmoni sono fiacchi; ma perché io rivelo il vero, quel vero che io so, c forse so meglio di molti e molti. Posso intanto dirvi di certa scienza, che sono venuti in lloma parecehi valenti Francesi precisamente col nobile proposito di scrivere questa storia; e siccome conosco essere persone d'ingegno solido, e di specchinta onoratezza, non sto in forse; anzi tengo per fermo, che dalle loro libere e schiette penne uscirà storia leale e fedele; che è il capo interessante per questo racconto, che ha da dipingero un cpoca assai disastrosa per la lleligione, e pel Galuntuomismo. CAS. Ah! dunque ci sono dei Francesi che

oltre il ziff-zuff della spada vogliono udoperare per noi anche la penna? Brasif Mi rincresce che sono anzianotto; perche altrimenti me no naderci alla Rotonda dal sor Coletti a pigliare qualche lezione di Francese per poi capire il

loro seritta.

DEV. Oltre gli Autori Francesi vi sono anche due Inglesi.

CAS. Oh! A quella lingua non mi ci metterci. Ni dicera nn Milord ch' era lingua difficile assai per l'eccezioni, vi pare che io vorrei currere il rischio di rovinarmi la zueca con un mondo d'eccezioni? E poi, a ricordursele tutte vi voglin.

DEM. Dunque dieven che questi due luglesi, non una storia, inn intendono remporre sull'accaduto un Romanzo, cosiechè si pnò eredere che abbiano scello questo genere di raccanto per potervi introdurre quello che loro detta il ca-priccio, l'Amore, la fantasia, ma vorrei che si persuadessero che l'epora nosira non ha bisogno nei di Don Chistotiete, nè di Gil Blas di Santillano, nè di Pameln; che esigni storia pura, leale, circonstanata fa di comentala. Falli non



La Speranza ci basta!!

chiacchiere. Il Romanzo cadrà a terra quando io dirò loro con sicurezza indisputabile chi era che pagava la Pullade, perchè diventò Protestante, che mire nefande si nutrivano in Ruma, che meta avevano tutti i segreti desideri della Propaganda, chi è stato che ha salvalo Mazzini, erchè agivn in quel modo, insomma quando io dirò quali furono le mene iniquissime che shorsarono danaro occulto, e facevaao oascere tanti sconvolgimenti, e mantenevano tanto germe di malcontento, e conservarono vive, fiere, calde tanto nefande persecuzioni contro i Preti, contro i Frati, contro le Monache... si sa, e da gran tempo si sa che i Romanzi sono nan tela tessuta tutta di sogni; e chi ha sonao lo sa: e il popolo pure ha per frase proverbiale; non mi state a fare Romanzi. Storia ci vuole, storia gravida di cose, storia genuina. La storia non deve ingaanare . e taoto prova quasto parra, non inganna; anzi erudisce, ed ammaestra. Col nostro Popolo faranno fiasco, e fiasco tremendo. l gatti banno aperto gli occhil Si è capita la enbola. Si voleva ad ogni costo spezzar via la Religione Cattolica. E'un campione il cui riverbero fa male a certe coscienze di Cannibali. Procuravano a poco a poco di toglierne l'Oglio, così la fiamma si sarebbe illanguidita, e poi smorzatn per sempre. Povern gente! Meriterehbero van statua di Peperiao! Quanto hanno fatto per i Romani! Come era loro a cuore la prosperità di questa Città, da essi idolatrata! Vinggi, praozi, cene, ghinee, discorsi, o trattative politiche; volevano di filo, che il Popolo nostra masticasse Politica, ed al Popolo nostro la Politica gli è indigesta. Dico male, o dico bene?

P. C. E chi ce pò fa na reprica? Parlate come un libro stampato! CAS. Per me dico, che quando aprite bocca

avele sempre un carro di ragione.

P. C. Perdonateme, Sor Demetrio mio, ma sie carte se troveno, o non se troveno?

CAS. Dagli e ridagli colla lima, e lo scopellino tutto s'alliscia, e si fa bella. A forza di cercare si trova, e ln verità viene a galla. DEM. Oh! .... Eccola questa lettera. Senti-

DEM. Oh! .... Eccola questa lettera. Sentitela.

P. C. E che ve pare? Ln volemo senti be.
Se traita de n'affare, che ce fece sià strituban-

ti du settimane, ce fece.

DEV. Leggete voi Sig. Cassandro.

CAS. (Legge) Sig. Demetrio mio Carissimo.

Simo veri regali tatti i varti commelt. Vin sapra velet quanto in nepin della tanto atrondettata congrara del Laglio del 1841; et di osa groupo a dickiararreto. Io non mi credo mica un ti gran Politico di studeinare i agreti fini cin iniranono realmente gli Antori di quella Cabala, pure legyte le mie povere rifettioni, e fattus l'aso che errefuette.

CAS. Sentiamo le sue riflessioni (segue a leggere.)

La finneta propaganda Mazziniana prevalendosi di non di elemensa chi la steria non ricorda più gronde, operò in poco tempo tali straordinarie estranganti suprecisirie da travolgere le meste più astate, per far evrdere che la gratitudine (dettado depennato nel vocabolario dellin demagogia) foue l'effetto di quello dimustration. Ne creditat the fair descriptife, instead for not Colff, well Reside, an in Japaneri, mongid in quel creates compo dell'ower che hance surpre in bottom, quel creates compo dell'ower che hance surpre in bottom, and an anticolomic surpression of the colomic surpression of the colomi

Le grandi, ed universali dimostrazioni, vestite di pura gratitudine settaria, in fine non erano mezzi enfficienti per rinscire allo scopo cui mirazano i nostri benefattori umanitarj, ad onta che coi stessi mezzi svessero incominciato a trascinare in quelle orgie d'inferno buona purte delle Truppe dello Stato, e sotto il manto di festeggiare la elemenza di Pio IX e mai del Pana tefice, nome da essi aborrito, ed escinso dal pronunciarlo, intendevano di assuefare gli assoldati ad affratellarsi e rinnirsi col Popolo, per quindi piegarli ad aperen fellonia. Ma intto esó neppare bastaca, comunque acresero ottenuto moltissimo, e temecano che la truppa na bel giorne non rovesciasse in minnecie di fatto quei tripudj, non gratuitamente, ne opontanoamente ottenuti , perché sono fatti pubblici e notori, che i demographi per accalappiare i Militari a fraternizzare con loro disposero Caffe, Bettole, ed Osterie per somministrare gratnitamente agli nesoldati tntto quello che volerano.

Era per essi nua necessità d'armere il Popolo. senza di che i demagoghi non sarebbero mai mui rinsciti ad imporre la legge al Governo. Perció posero a tortura tatta l'ipocrita scaltrezza di cai sono espaci per persuadere il Governo della necessità di acere la Guardia Civica, disposizione che finalmente ottennero coll Editto pubblicato nel Gingno 1847, sulla inituzione di gnesta Milizia. Na quest' Editto non gurinea ni democratici, pereké satituita la Civica nal senso della Legge, anziche appoggiare le loro mene di distruzione, sorosi nn più potente ostacolo per contrariarla, siccome la Mi-Ezia Cittadina doceva esser fatta di soggetti senza sccezione, ed incaricata di mantenere l'ordine publica già econvolto dalle colcolate frenenie demanoviche. Atlora, nei tenebrosi loro convegni decisero di spurgere la voce della conginza, ne valuero le contrarietà di alcuni liberali moderati che si opposero per prevenire in tanta scellerazoine, i di cui nomi sono registrati nella Storia, e con una gradazione sempre crescente allarmare talmente il Popolo da indurre tutti a ritener vera quella menzogna, e perenadere della necessità di armarsi per la comune personale difesa. Le invenzioni le pin azsardate, i spanrucchi di strage di nuovo genere, le sittime a migliaja da immolarsi, i spacentevoli messi di distruzione già preparati dai fino alloro incogniti Conginrati, che i prezzolati gridatori della setta non mancarano di spargere ocunque per rinscire nei scellerati toro desideri, e finalmente acuta la certessa del generale allarmi, pubblicaro che il giorno 17 Luglio finisto per la Festa anniversaria dell'Amnistia alla Piazza del Popolo, era quello appunto designato per la sangninosa esecusione.

I demospossi, certi del fatto loro, el esculo gió aubilito è nomi delle cittine de meriferent, di giora de bilito è nomi delle cittine de meriferent, di giora. L'aglio incericiona del loro Trilano, el opersos Angolo Ilmenti letto Cierruscolo ad olfigyere le prine note de proscrisiona. Costai accodato da una crossa de ruso satellir, si recio in ma Casa posta ol Rione Monti, free trascrisere 2ª copia, delle nosa che gli ensatte conseguado, da uno Scristora del parlona dei quella Casa, ed appena aeute le distribui, ed in un attimo furono affisse per i muri di Roma. Altri smelliti ebbero uquale incarico, e lo eseguirono.

nEM. Oui per ora sospendete la lattura, perchà dallo spoglio esatto da me fatto, di molti giornali .... Auzi di tutti, e da vari esatti ap panti presi quà e là, mi risultano alcuna diversità nella eronaca, lo credo che accadesse precisamente così. Fino dal Gingno, come vi ricorderete cominciarono certi pranzacci tumultnosi, certe maledette riunioni, e il Popolo ne veniva via ubriacato dal vino, che si beveva a secebi, e da certi discorsi nocenti. Sappiate, che anche il Solapianella, il Tripparolo, il Peseivendolo potava saltare in biconcia e improvvisare nna chiacchiarata sulla Patria, sulla libertò, contro i Preti, contro i Frati, contro i Ricchi. La politica era diventata una pasta, che si maneggiava francamente da tutti; e tutti.... nessuno eccettuato, si eredevano i più gran Politiconi dell'universo. In mezzo alle feste, alle anzie, alle baldorie, ad ogni sorta di ubbriacamento, e sporca gozzoviglia, gridavano come Ossessi, ch' erano i primi Comini del Mondo . cha sapevano quello che facevano, e che l'Eurnpa li stava osservando, li contemplava estatiea; e indovinate? Era appunto nel momento che stavano attaccati alle zucche, ed ai fiaschi e succhiavano. Imprese eroiche, degoe del Guerrier Meschino. ( Vedi Vignetta pagina 51. tavola 5. ) Or bene si cercava di fare un decisivo colpo di stato per raccogtiere li li bello a maturo il frutto di questa sememaia. Ora si presentò lore una circostanza favorevole, e fu questa. Si aveva in eupo di dare la libertà agli Ebrei. Costoro, secondo i loro mali interpretati sogni, sono sempre i perpetui e fieri odiaturi d'ogni sovranità; perche aspettano il Messia che sia Re terrestre di tutto il Mondo. Ed appunto per dissuaderli il Divia Redentore disse, che il suo Regno non era di questo Mondo.

CAS. Si. Parlò ai rospi, e ai sassi. È proverbio: ostinato quanto un Robi di Genova.

DEM. Coatro Il Cristianesimo poi, che alterra, schieccia, frantisma, fis supprare le loro ervone credenze, nudriscono un odio motale. Dusque bisogona specare na modo di annigamate il secchio e il notro Testamerio. Il toluzione. Pena e ripessa, a diri conte fo, i Demagghi si trovarono spostati, saviliti, perdui in quei giorni, quanto il gran Popolano Gicernaccho diere su, qui to; addove el Pagran pranzo de affinistiamo.

CAS. Ha capito. Il magnamini era la colla cerviona.

P. C. Per Toffium, dice l'Oste der Farcone, luttas cosas facta sunt.
CAS. Non è un bel latino, ma il senso c'è.

CAS. L'eccetera me lo immagino. Chi mangia come un majale finisce ..... con quel che

segue DEM. Nella sera del giorno 2. di Luglio, ecco Mecocetto capo-popolo del Rione Regola , se ne va in Chetto ... anzi ... sentite ... un mnmento ..... sentite questo aneddoto lo racconta la Pullade nel 4, di Luglio 1847 N. 13. sono parole sue (legge) - Ieri sera molti Popolani sono andati seguendo il buon Mecocetto della Regola nel Ghetto, cantando gl' inni di Pio IX: ali Ebrei han risponto con evviva e ilhiminando le fenestre - Misti al nome di PlO crano evviva alla pace ..... E già non è egli il genio della pace? Sembra dunque che gli l'o-mini di ruggine verso la comunità del Ghetto nutriti da varietà di abitudini e da altri esempi nel popolo vadano acquietandusi. Certo: il popolo nostro ha euore, e qui non aduliamo diciamo il vero. Chi ha buon cuore può illudersi ma alla fine eede alla ragione ed alla generosità. E a chi si dovrà questa novella pace del popolo? Al popolo stesso: alle cure indefesse di ehi ne rappresenta l'indote gonerosa del nostro Ciecruacchio ... Oh si questi è il vero Popolanol Opra egli il bene reale della patria, e non si ferma alle Ciarle .... Ed è mestieri però dire che molti del popolo lo imitano bene, allenzione u quanto vi dico, o vedete tutto chiaro chiaro. Per gli Ebrei fu rimediata. Ci si mise una pietra di Mela sopra, e per molto tempo non se ne fiato più. Pareva un' affare morte a sepolto. Vicae la Quaresima, e sul pulpito di S. Maria in Trastevere ei monta an Predicatore assai rinomato per la popolarità con cui predicava. Ora costui pregato, fece un belsermone, eloquente assai per convertire i Cristiani a favore degli Ebrei. Fu un colpo da maestro

CAS. Scelleratacci sì; ma la testa l'avevanu! P. C. Aerusì nun l'avessero avuta!

P. C. Aerusi nun l'avessero avutat CAS. E ditemi una cosarella: col tempo gli riuscì di familiarizzare questi Robivecchi? DEM, Vi dirò: in tempo della Repubblica pa-

drouggianum, a, come è naturale, erano decutili fortemente coutre o le directe, a sentiri, dettivano in cuitedra di Todogia, facerano dildettivano in cuitedra di Todogia, facerano dilcte, and a sentire di todogia della compania di che è naturale, ma d'infantità are ommisseo sansi; più che non potete figuraret; anzi anche adenso i siono niconi in crepatatori, che moora adenso i siono noni in compania con innatura di contra di contra di contra di contra di la contra di contra di contra di contra di contra di la contra di contra di contra di contra di contra di la proteccio del commercio. Sanon li Protogramagnam, ed i Factolum, con un'articta di contra di contra di contra di contra di la la contra di contra di contra di contra di contra di la la contra di contra di contra di contra di contra di la contra di contra di contra di contra di contra di la contra di contra di contra di contra di contra di contra di la contra di contra di contra di contra di contra di contra di la contra di contra di contra di contra di contra di contra di la contra di contra di contra di contra di contra di contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di contra di

P. C. E nun è gnonte: se groriano, e faano li granni, dicenno: noi arrimediamo gai cosa. Avemo na certa palla d'oro avemo, ch'è la medicina de tutti ii malanni. Con voi poi, Sor Demetrio mio, ce l'hanno assai:

DEM. Con me? E perche?

P. C. Perehè hanno pavura, che Voi sparlate de luro.



DEM. Oh! Propriamente ci ho gusto. lo vedele, caro Padron Checco, quando m'accorgo che uno che ha sbagliato s'emenda: gli torno amico. Siamo tutti di creta. Tutti possiamo shagliare; ma quando m'accorgo della coccia, della tigna, dell'ostinazione ed io m'incoccio, m'iatigno a dirne plagas, giurno e notto. Indovioate? Nel sabato di Carnevale 9. Febrajo, che ero l'agniversurio della creazione gloriosa della crepata Repubblica, sapete che vi doveva essere pel corso una dimostrazione sullo scrocchio del mezzo giorno. Era combinata una famosa passeggiata, e a dispetto di dover credere che vi era una moltitudine di occhi, che li spiavano, si passeggib; ma chi primeggiava? Uoa quantità di Ehrei in abito nero, è coo gran velaccio nero al Cappello, coo nria da funerale, che parevano tanti credi d'un morto spiantato.

CAS. Sentite io la penso diversamente: il velecion nero al cappello ci stara proprio bene. Bitemi un poce: noi quando i metti proprio bene. Bitemi un poce: noi quando il more torna della proprio del

DEM. Ma devono mordersi lo labhra dolla figuraccia, che ci vanoo faceado, e di quello che hanno fatto nel Carnevale: sappiate che in quella celebre mattinata del di 9. Fobbraio, in tempo di quella Dimostrazione passeggiante un quidam si presento alla Processione Demagogica, e cominciò a gridaro: questi maledetti kepubblicani li vogliamo veder finiti, e cominciò a vomitare un mondo di epitetacci, che veramente li meritavano dal primo all' ultimo. Ebbene ci sono tre Zerbini, che i loro buoni Parenti appartengono alla nobiltà; uno di questi ex Nobili disperati, ma disperati assai; perchè staono a quattrini, come Saot'Onofrio a culzonl, ch' è Demagogo marciu, ma davvero marcio, finse d'essere piccalo, e disse a quel Panegirista: l'avete con me, per caso? - Proprio con voi, bel figlio; con voi sor figurino; ci avereste che diro? Avreste qualche cosa da replicare? E .... paff! Gli gitta uno sputaccio sul muso; o quel Republicano marcio infilò un vicolo con quell' impiastra sulle ganasse, e se l'undò a lavare in una foutana.

CAS. Vedete: io vorrei esser fatto capace perchè il Governo ancora li tollora?

 sponde? Sor Cassaodro mio, bisogna trovarsi nelle circostanze, e poi parlare.

CAS. Avete ragione, e mi sottoscrivo mano propria. Non ci avevo riflettuto.

P. C. Sor Demetrio mio seguitate la storiella, che ce preme.

CAS. Si, si andismu avanti con la coagiara,

With Negli ultimi giorni di Giugno ecce un Mats Progrio di Po IV, e non gariba illa massa Bennaggica, e conincitamo a esaminare, antirrate, cuitere, e disconso mo il tuto como di proposito di proposito di procomo, fanuo combricelle, s'arabibiano, metiocomo, fanuo combrio del proprio del protinuel esseco al Tapa, servi-safegli; the lo stamtimi por tuo concer lo corregazgagore the sertifu e por tuo concer lo corregazgagore the sertifu e

P. C. Ma vedi che bricconi!

DEM. Pni cominciano ad iagrandir la cosa: no, noo è del Papa, è fattura di Mons. Bartoli - No; non c'eatra llartoli; è stato Lambruschini - Si , Lambruschini ; ma un zampetto ce l'hanno messo pure i Gesuiti - E Bernetti, no? - Figuralevi? Anche Gizi, E tempo di farla finita. Se i Rotrogradi ci rimettono il piede sul collo, addio! Ammarza, ammarza mala razza. Che sussurro! Che bishiglio! Chi la voleva cotta, chi la vulova cruda. Tanto dicevano, tanto barbottavano, tanto malignavano taoto si mostravano spaurati, che fu ereduta vera e reale la congiura anche da chi ben doveva sapere ch' cra un sogao di Birbi esaltati e malo intenzionati. Noa riflettevano alla incontentabilità degli Amnistiati, già noti per molte sublimi virtii cittadinesche e morali, degnissime del Porto di Civitavecchia. Fu creduta da molti la congiura. Presero questo momento, e ci stordirono I Demagoghi colle aotizie di Lucca, e di Parma.

CAS. Questo e l'affare della gran congiura? DEV. Ma non sapete cume nacque. CAS, lo, no.

P. C. E nemmono iu. Spiferatece quarche cosa sulla Mamma, la Mammana, e la Balia de sta bella Cratura.

DEM. Stanco dalle discussioni politiche, dogli studi Teologici, e forse più dalle Passatelle, s'era addormentatu Cicernacchio. Anche gli Eroi si addormentano. Quando vide; cioè gli parve di vedere una folla di stili acuti, di pistole ingrillate, di barili di polvere, e fino.... indoviuate, di mine, che uscivano fuori dalla Bottega d'un Tabaccaro amico suo. Vide, ossia gli parve di vedere che in quel trambusto fra uno sparo di fuochi d'artifizio cascava di faccia io terra la Guglia, che sta fra i quattro cani sulla piazza del Popolo. Invece di prenderci sopra uo teroo, comiacia a strillare: congiura, coogiura! E quelle streghe pecoro, che lo corteggiavano non vollero altro : congiura , congiura! ( Vedi Vignetta p. 46.)

CAS. Oh vedi che sogno?

P. C. Eh! Cor goccetto ia corpo se sogna nntro, Podron Cassandro miol Lo sa miodioe. So Tragedie certe vorte.

CAS. Dite un poco: e che effetto fecero le notizie di Lueca e di Parma?

DEM. Ce le fecero sentire per tutti i sensi: ma noa servivano loro che a fine di volerci per-

che gli Esteri togliessero il pane ai nostri. I nostri così ubriacati, vanno in furore. Qualche stilla di vico di Genzano ajutò la barca meglin che meglio. Guerra agli Alibruzzesi. Morte agli Abbruzzesi. E voi sapete bene cosa diavolo necadde in Roma in quei Giorni. Li facevano scendere a forza d'ingiurie, bastonate, calei, schinffi, e i pugni grandinavano. Ci volle la mano di



sundere sulla iniquità delle direzioni di Polizia; e c'insinuavano il modo come in altre città eraco state screditate alcune Persone; perchè avevano in mente il superbo Progetto di fare altrettanto quì, e così potersi armnre a loro talento. Difatti ecco un bel giorno, che provano-

CAS. E come fecero la prova?

DEM. Feoero una lista di Persone, che loro facevano ombra, ne scrivono più copie, e le attaccaroao pel corso. Poi si pengono dal solito Tabacearo, a spiare cosa accadeva. In questo Saggio di persone da screditarli v'erano pochi nomi, e fra questi v'era un certo Coote Bertola. Stavana a guisa di cacciatori a mirare attenti su quei pezzi di carta, su quelle liste di proscrizione. Quando vennero quieti quieti alcuni Carabinieri, e con somma freddezza staccarono quelle iafami carte, e si allontanaroao.

CAS. Figuratevi eon che anso lungo restarono i Cacciatoril

DEM. Presero a fischiare a lungo e sonoramente i Carabinieri.

CAS. E i Carabinieri?

DEM. Freddi, lasensibili, come noa fosse fatto loro. La rabbia se li divorava come un tarlo. Vedevano a terra le loro idee favorite. L'Architettura tanto ben combinata, sfumava in ua momeato! Ma non si dettero per vinti. Ne immaginarono un'altra. Erano più fecondi del Chiari, del Cerloni, del Maneinelli. Si pongono a far nascere scandalosa discordia fra i Vetturini. Ubbriacarono i nostri d'ideacce. Non stava bene

Dio a calmarli. Nelle Provincie faeevano nascere più fieri tumulti ; dove coa un perchè . dove con un' altro. Il Governo mandava dispacci con ottime istruzioni ai capi delle Provincie. e invece questi ricevevano istruzioni diverse con firme falsificate.

CAS. Galera, galera! P. C. Forca, forea! DEM. Si richiamano a Roma molti Delegati, e questi si scolpano mostrando i dispacci muniti di firme, e sigilli ; e proveno che non hauno obbedito che agli ordini precisi ricevuti per via postale. Il Legato di Bologna suda sangue per rattenere, infrenare la gioventia, che e risoluta energicamente di partire alla volta di Parma. Si fomenta l'antica e non mai a pieno soffoenta sanguinosa discordia fra Faenza e i Borghigiani: in Roma si allarma il Popolo, e si sparge la voce che moltissimi ladri percorroao impunemente le vie della Città: fra il Popolo stesso vi è seissura chi la vuol cotta . chi la vuol eruda, tutti coa la febbre, benche di carattere diverso. Si preparano festeggiamenti per l' Amnistin , si strilla vituperosamente contro alcuni personaggi; insomma lo sbalordimento fu di tal natura che risuscitò in Persona la Torro di Babele, e nessuno capiva più l'altro. Chi stava stringendo le redini del potere perdeva il cervelto, e non sapeva più a che partito appigliarsi. Il Card. Gizzi, Segredi Stato, rinuazia il Portafoglio. Il Governatore Grassellini sta in bilico, e aon sa più essa



decidere. Si circonda de' Carablnieri, ed esclama: Ci siamo It fiasco dell' Olio si è rotto da tutte le parti; ed in mezzo a questo generalissimo ubbriacamento, nella sera del di 11, si prende motivo di riscaldare il Popolo trasportando con una gran dimostrazione dal Palazzo di Venezia alla pinzza del Popolo la gran statua di Pio IX, che servir doveva per un celebre monumento temporaneo. Il Card. Lumbruschini se ne parti per alla volta di Civitavecchia, e così là prendere il solenne possesso del suo Vescovado, e questo fu motivo di nuove ed allarmanti ciarle. Il mal' umore va aumentando in ogni momento. Nessuno peosa come l'altro. In Trastevere la gentaglia è sulle furie, e brontola come un vulcano vicino a vomitar torrenti di lava infuocata. I Braecinnti lavoratori volevano tumultuariamente incendiare le macchine introdotte negli opificii lanari di S. Michele, e del Marchese Guglielmi - Una voce si va divulgando, e cresce cresce, che nelle due sere della Festa al Popolo accaduta sarebbe una fiera e cruenta rivoluzione. Allora escopo in campo mascherati come Furie, e cominciano ad inveire contro questo mal' umore, dicendo: sl. sì: vi dovrebbe essere rivoluzione; ma per opera dei Retrogradi. Sono gli Oscurantisti che seminano queste idee nel Popolo. Tutti stanno in paura: tutti. É la vigilia del giorno del giudizio. Fino i Fanciulli vanno indagando cosa c'è di naovo. Si sparge la voce, che vedonsi cerin faccio patibolarie, che non si sa d'onde sieno shucate, e si va dicendo che sono Faentini gravidi di monete d'oro. Cosa è? Cosa non è? Cosa sarà? Cosa aoa sarà? Arriva il giorno 15, ante vigilia del giorno delle vaticinate tragedie. Tremono quasi tutti. Si prende dai tristi questo vero tempo mnturo , ed a mezzo giorno, dentro al Palazzo Fiano, trovasi attaccata ad una colonan questa scritta a caratteri di mezzo palmo: quella che capitò in mie mani diceva così - Nel partire l' Eminentissimo Sig. Cardinal Lambruschini da Roma, non che... Nardoni , onde far nascere una Tragedia popolare, venne dato l'invarieo ai signori - o qui veniva giù una filastrocca di nomi, che furono i nomi di quei poveri ed innocenti, che vennero perseguitati fioo all'iugresso dei Francesi. lu non voglio nemmeno nominarli. Voi li sapete a memorin. Intaato l'aria comincia ad imbrunirsi, e le mura del corso suno, per tutto, da aiabo le honde imprezzate da questa liste.

Si accendono cerini e moccoli. Si corre a leg-



gere. Una non confronta bene con l'altra; perche in ogni nuova lista lo spirito di vendetta. la bile, aveva fatto porre altri nomi. Arrivò la bassezza dello sdegno a tanto, che alcuni Demagoghi coll' Apis si permettevano seguare sulle liste attaccate dei Nomi suggeriti da un vigliacco furore. Che ve ne pare? Non fu una Tragedia Comica? Ma noa si poleva ridere in quei momenti. Il sorriso più innocente s'interpretava come una sfida. Bisognava prender parle, e dire; sarà: pare che sia così. È veramente un' affare imbrogliato. Ancor io mi confondo. E con queste parole inconcludenti bisognava schermirsi. Un mio Amico si presentò ad un Circolo, e fattosi tutto guardingo e romito. chiamò a discorrere in disparte une dei Capoccioni, gli andava dicendo: per me è un qualtro e quatiro, otto, che questa congiura è una spiritosa invenzione; e il capoccione persuaso quanto lui, sorrideado gli rispose: amico, tu vai dritto dritto per la strada di essere nero : bada: metti gindizio: ajuta la barca quando è tempo. Hai capito? Cammina via. Addio. Vedete carissimo Sig. Cassandro come si agiva. Andiamo avnuti. Dopo l'ultima rign della nota vl era seritta con molta chiarezza un' imprecazione. Sarano state, almeno, duecento persone, ehe facevano la seatinella a quelli pezzi di carta involtati per le muraglie, perche, se qualebeduno non si spaventava del complimento imprecatorio, dovesse scappar vin per la paura di buscarci. Alcuni Carabinieri provarono di staccarne qualcheduan, ara, benchè con le Pistole cariebe in mono, dovettero raecomandarsi alle gambe.

CAS. la certi momenti chi ha più attitudine a diventare Lucche, è il più fortunato. Dicevn la beacedett anima di mia Nouna Doroten, femina stagionata.

Gambe mie non è vergogna. Il fuggir quandu bicogna. DEM. Lascio che da voi stesso, sor Cssandro mio, vi figuriate che serata fu quella. Da mezz'ora in su chi scappava di quà, chi di là. Noo. si sentivano che inchiavar botteghe, e portoni; e chi ebbe giudizio dritto dritto, per le scorcia-

e chi ebbe giudizio dritto dritto, per le scorciatoje, se n'andò a casa.

CAS. Una domaoda; so è lecito. Voi, Sig.
Demetrio mio, mi avete detto, che non potevate unire, e reltificare le idee di quella lettera. E

queste idee quali sarebbero? sempre se è leciulo DEM. Dirè. La lettera... dee, eccola qui in anima e in corpo, dice, che le note furono fatto tracticare in numero di ventiputatto dalla Nota-Madre, che venne consegnata a Ciceruscchie; ma am però, per relazionia autentiche, e indubita-lalii, conta, che la nota si fece in una famosa Tabbaccheria; de digunuo era Padrone d'impendita de la contra del partico de l'apprendita del production de la partico de l'apprendita del production del partico del production del partico del production del partico del production del partico e l'estimativo de les productions del partico del production del partico e l'estimativo del partico del production del partico que les productions del partico del

a chi lo alacca. – Bravo Poeta!

BEM. Gli evviva, gli sbattimeoti di mano
si spregarono, e l'impresazione fia aggiunta per
coda della nota. Si disse che quella rima l'aveva trotata il rinominato Dottor Guerrini. Ancor
esso servieva lisso l'iscio, ma questa è del no-

bilissimo Bezzi.

CAS. Per me... se fossi Giudice di Pace, o Presideolo di Rione, concilierei l'affare cosi: la nota fu composta fra Roette, Cartocci, zigari, e Pipe, e Bocchini; ma poi fu porluta in una Casa, ovo si serissero le copie, colle varianti.

P. C. Così tutto va come un Orgheno. Dice bene er sor Lui. Ecco accordato tutto; ma nonamo avanti, perche staffare me hulle in petto. DEM. E' mio vero piacere il soddisfarvi; con-

## tinuate a leggere sig. Cassandro. CAS. (Legge).

Ne fà meraviglia che la stasse assennota si associasse in gran parte ad una calunnia, che potendo considerarla a sangue freddo, non acrebbe giammai prestato il eso assenso, ma i setteri che volevano si credeue ad ogni costo, per giustificare un assassinio come cergognoso, cile, usavano tutti i mezzi loro profans perché nessuno opponesse ragioni, e le minaccie, che sono il conduttore elettrico di tutte le operazioni settarie, costrinsero la quasi generalità o di buona viglia, a malgrado d'essa, a confermare un fatto non mai esistito. La stampa ed il giornalismo già sfrennti di quell'epoca, e Soccursale formidabile della demagogia, sorgeca con bugie di un conio tutto nuovo, confermaca, e pretendeca provare che la congiura ero un fatto incontrastabile, che i mezzi distruttori d'asseuzione s'erano trocati presso taluni accusati, e queste ulteriori menzogne, ad onta she si potessero cerificare; perché direcanzi operate in Roma, pure la cecità mista a spanento era tule, e tanta, che nessuno azzordaen contrariare quelle false asserzioni, santo più che le autorità incase dallo stesso timore, non furono al caso di smentirle. Che se la riflessione aceuse acuto campo di agire, ognuno che non accen interesse di sconvolgere le società, si sarebbe persuaso, a concinto , che la inventata Congiura non era che una delle diaboliche creazioni Mazziniane, e soci, per riuscire a preponderare materialmente sul legittimo potere, mentre una nota di pochi ed onesti Impiegati, confusi ad arte con taluni nomi odiati, the poi aumentucano, o diminuicano a seconda del capric-

cio, o della rendetta di shi ricopiava, e riaffogera quelle note, era una ridichlaggine che ursava il buon senso, in paragone della pretena strage che docevano eseguire sul vissolio.

DEM. E qui non v'è che replicare: è tutto vero, evidente. Con un grido semplice: all'armil Anche i ragazzi corsero giù per le scale, per armarsi.

P. 6. 18. giano nun éren nimico; con chi a pinisi Con mo no e fuserò Ma. no re fascio capaci io: a tutti piaceva e tienè er su fascio capaci io: a tutti piaceva e tienè er su fascio giberna, cartalecute; e daga; ei o, a er fucile mio nuo lo coegani piune; è che ero mato? ve basti a rapence che brava ariette en quelle; ce Padron de Casa, che me vicniva a soccoi tachette, e me innocievam a visità der Curcore, por via della pigione, ne presen la strada, tatto escope un tutto de como con portante del più della pigione, nel prese la strada to escope un tutto de como con casa... giano endita moneta volante; che la carrendo cer apariti.

CAS. Vi dirò ch'era un'ottimo espediente per non essere favorito da visite di Creditori. P. C. Abi Abi Me avete corto in ner segno:

Ecco er perchene tanti e tanti fiji de Madre voleveno la Civica; e tanti e tanti la richiameno. Quanno l'eri infilato quer cappotto, e carzato quer bonetto, chi aveva d'avè se grattava, e mosca: Una parola è troppo, e due so poche.

CAS. Eh! Capisco. Capisco. Era una medicina assi efficace!

DEM. Segoitiamo a leggere. CAS. (Legge).

Non faircono già qui le rindeterie de demognati, con excessa proprie de ma carrigione rispigati consi non technor già a capriccio qui sonsi, non obbre con la comparti della consiste di sono di disterio della contante foliale di coni, e della frenza perce della contante foliale di coni, e della frenza con cia girrico control entire per monteriori in oppi liveri non accredere mai transmite coi lore principio. Per l'altra, imprincer intorce nei rimonati. Hillioni foliali con transmitta compi, costa son le a rimoverna di contror solvita estato.

Che poi sia stata san calassia ceribili, vel tome ferma la parte legici se quel famoso retureto pubblicario dalle Ceria Fineste, el oras che mazza sunt subi contrainante dei collecturamo Gran-Processo dei che subi contraina dei collecturamo Gran-Processo dei sinuscente, fourza ributanti, farmal e riprocessol. Vi la Governo del servere, di processole patti gli impatta il Gioverno del servere, di processole patti gli impatta parte il Palente Vi De conferna a pia la propunitamo del prin Per Il Ministro di Transa Constituto dilla gli suo contributione, del sono eccitarenza pognita suo contributione, del sono eccitarenza pognita suo contributione, del sono eccitarenza pognita.

Ca informe culmania diampue fia il messo de la demogoja pou o dar pie rament la fisiona, e transinare a finovati a sequire quelle fera nelle lovo instataità, e anguinira presediciano. In informe culmania fia, i apprincipio cui a servinoso i nostri sucanistri e finoritori diomentici pre suraprae latti i potri, erro ceciare ogsi ordina legala, per quindi seconocere con acconsistori di antiquiron di Servani, che con peterone giammai sperare, a concemberto al lengituror con orgi strata di accordingi, et della la la fiana. infae portó il generale disordine, e l'anarchia la più sfrenata, che ogga ognuno deplora, perche ne risente le terribile consequence.

Eccori, mio Signor Demotrio, un ristretto rinssunto dei fatti che accompagnarano, e susseguirono questa sognata congiura, che senza tema di errore si può chiamare pubblica calavità. Il resto alla Storia

DEM. Adesso poi io mi piglierò la briga di socciolarvi i fatti, che verseranno lume sulla lettero. Doro che dunque s'erano resi padroni del Campo; eioè dopo che riusci alla canaglia Demagogica a far prestar fede o questo diabolico sogno dello congiura, le fantasio Romane direntarono intle poetiche, o videro cose nuove, irco - cervi - mostri alati, cose insomma che non potevano immaginarsi che da un sbrisco. Potele ben persuadervi, che v'era ehi si divertiva od inventare a spacciar frottole; ed in momenti di paura . . . . a qual paura! Le carote sembravano montagne. Chi diceva: sapete? Si sono trovati sotto terra depositati, nascosti sei mila pugnali affilati: due mila pistole coriche: ottocento daghe, e vi dirò anche dove: sul Pineio. - Un altro scappara fuori: che eccidio cha volavano fare sti neri! Per tutta la strada del Corso, per quanto è lunga, ia ogni cloaca vi stanno baritozzi earichi di polvere, che nel momento ehe s'incendiarebbe il fuoco, si furebbero agire le mine praparate nella Piazza del Popolo, e le mine comunicherebbero la fiamma ai Barilozzi. Sareble stato un colpo apopletico. Ci siamo, traff! Non ci siemo più. Tutti per aria. - Ve ne dirò io una più tarribile. Al primo scoppio del fuoco d' ertificio , sulla Piazza del l'opolo vi sarapno disseminati circa povecento e più Facutini, tutte animacce perse. Spara il fuoco? Ed essi zuff, zaff, dispensano pugualate a chi loro sta eccanto. Doveva accadere uno sterminio. Figuretevi gli urli, lo strepito, il chiasso: le grida: ajuto! ajuto! Aliora sarebbe useito dol vicino quartiera la cavalleria, che avrebbe fatto mon bassa delle persone designate. Cha sora! Che notte! Che orrore! Pensale voi se con tanta favolette circonstanziate minulamente, il Pupolu non doveva inviperirsi contro coloro, che lo setta aveva scritti e designati nella celebre nota? Chi ero ehe ardiva useire dei disgraziati, posti in pubblice sospetto? Si azzardù di useire il Bertole, e vi laseio idearo come tutti si allorgavano per farlo passare, guardandolo in cagnesco, a fischiandolo; mn uessun oltraggio fixico gli venne fatto. Y era una persona a cavallu, che fingava diradaro il Popolo nffollato; ma non focera che indicar Bertole, seguendolo fedelmente, e così ero do tutti conosciuto, sfuggito, beffeggiato. Procurò rifugiarsi alla meglio; a nella sera, pereliè la genie, che a precipizio invadeva in piazza ove alitava, non ne facesse ua macello; perchè gli posevano fino i moceoletti accesi sul viso, convenna tradurlo oltrove ontro d'una carrozza scor-Lain.

CAS. Eh I II Popolo nostro se va in furia bisoguerebbe mettergli la musarola. Lo coao-

DEM. Quasi lo stesso accadde al Capitano Muzzarelli; e per camparlo; da chi voleva impadronirsene, o forse affettarlo come un salame, coaveane gridare; all'armi! e farlo scampare ia casa del Ministro di Sardeena. Tutto averano scoperto; tutto; ed io, a faccia sbendata potrei dir francamente loro: che cosa avete scoperto? (Vedi Vignetta pag. 51. tav. 2.) La pulizia adesso sta nelle nostre mani. Nen v'è rimedio. Nun scapperaeno più. Belle mani da esser chiamate mani della Polizie! Lordi .... (Vedi Vignetta pag. 51. tav. 1.) fumanti di omicidii, di assessinii, di furti, di ranine. Inlaalo ia quell' ora, mentre i gonzi giubilavano per aver tutto scoperto, i furbi, gli astutacci, i cani infernalmenta tripudiavano, perchè la loro carto da giuoco era riuselta benone. Infatti il famosissimo Sterbini scrivcia al Gran Maestro Mazzini. Tutto è ito a gonfio vele; pore ebe possa cogliersi il memento, e tenlara qualche cesetta di più.

CAS. Tutti d'accordo.

P. C. È naturale. Fra avanzi de galera e'ara l'ingergo.

DEM. Nella sora del 16, arrivava l'Eminentissime Ferratti. Fu un gridare di letizia, uno shaltere di mani, un entrargli in carrozza per parlargli, na' accompagnarlo con torcie accese. un farlo affacciare dalla sua fenestra , almonu dieci valte. Che sussurrol che fracasso! Insomma il Cordinale si affacciava fra diversi candelieri accesi, ma.....

CAS. Che sarà quest' altro ma? DEM. Aecauto gli vidi una certa facciaccia

proibita; un certo soggetto, che fa un mestiere... Liugua, sta forte! Tigoti a casa .... È inutile che mi pregate non aggiungo una sillaba.

P. C. Dunque chi parla casca. CAS. Ehl Por me alla bocca ci metto quat-

tro Lucchetti se uno è poco. DEM, Vi confesso, che in quella sera il cervello pareva che volesse riboldare dall'ap-

parlamento di sopra, e schizzare in piana terra, jo pure comincioj o vacillara, e a non capirne più una maledetta. Sono cose da termipare alla Longara.

CAS. Dunque?

P. C. Embe?

DEM. No expite niente vei? No? Figuratevi oa vostro servitor umilissimo. Basta : tiriamo avanti. Corre una voce che eresce, cresce: lo sapete? Si vanno facendo delle carcerazioni -Bayyero? - Altro! Altro che la lista posta per i cantoni! Il Governo be aperto gli occhi, Glio li abbiamo fatti aprir noi. Chi peccra si fa, il Lupo se la mangia; anni sono stati arreastai 60 Faentini, e già Cicoruocchio, seemalo il suo caro costume, credir, ed arrebbe nelle sue granfe tutto il Rorgo di Faena ('Pedi Fignetta p. 54. anzi se vi ricordate, Ciceruocchio scavò dei Faentini fino da una chisvica: e si disse fino

ne sono commesso altre, e grosse, e nessano rifiatò. C era l'orpellatura della Patria. Solto l'Ombra di quel nome tutto era bello, sublime, e per essi anche diviso. Si molliplicarono assazisji, latroccipi, delliti di far inorridire; e contro chil'Contro specchialissimi galantonni, ch'era nei il decore, l'eroamente, l'orgoglio della Pano il decore, l'eroamente, l'orgoglio della Pano.



che uno di questi lo avera pugnalata.

CAS: Magari fosse stato vero i na che? Si capisce. Erano voci sparse per far si che cre-sesse, ardesse a guisa d'incendio la contra-rietà. E di questi Fientini che ne facevano?

DEM. Li carceravano in gran numero. CAS. Come? Li carcerarona! DEM. Tao!' è; ma da una parle entravano,

ed uscivano dell'altra. CAS. Ho capito: apri e serra bottega. DEM. Tutta Roma era Polizio. Tutti carce-

ravano; tutti avevaco il diritto di farlo; e tutti se lo prendevaco.

CAS. Ma pure erano Galantuomini? DEM. Ma erano fino fra i Congiurati, e fra i Galantuomini eranvi delle Persone invise a qualche Classe, sia per un verso, sia per altro e si tessevano Biografie arbitrarie, inginste, false di pianta. Si creavano aneddoti, che mai nou accaddero. Si attizzava il fuoco. Si aumentavano gli odii feroci. Figuralesi: afferravano in fragranti crimine un ladro? A tutto fiato strillavano: è preso un congiurato! Scusntemi se in questa cungiura vi teugo un poco apnoiati; ma è un' affare vernmeute classico, che merita distinta altenzione universale; tanto più che precisamente, come diceva la lettera, tutti, o quasi tutti ci credettero ad occhi foderati di hron-20; o nimena si fingeva di crederci, il fatto ha provato che la verità era contradittorin ntle nppareoze; ma intanto bisogua pubblicare tutte le particolarità di questo episodio, e farle sapere più che si paò.

CAS. Io non capisco una cosa. Praprio non m'entra in testo. Come mai si fincevaco impunemente tante cosaccie?

DEM. Mi fareste ridere di cuore; ma nan è, nè sito, nù tempo. Queste sono ctramelle; se

tria, e si derubavano, assassinavano, massacravano in nome della Patria. Quelli che si lodavano di queste oscene bruttonerie erano Eroi, incliti Amatori della Patria. Date un'occhiato ai Ladri degli oggetti, che formano le ricchezze de Paesi, ai nostri tesori, che emigrano in lontane Città, Insciando i poveri ciorcinati a languire oppressi sotto un fascio di carte. E chi sono questi Nobitissimi Ladri I Graechi, Cammilli, Cincinati, Fnbj etc. e tai ed altri Angioletti della Patria, che svisceratamente l'idolniaronu. E coloro . che hanuo fatto morire tauti figli della Patria; mentre essi se ne stavano rideado alle loro spalle, ed imballando i forti per prendere le poste, e voltare le spalle, e chi crano questi onoralissimi, e virtunsissimi signari? I redentori della Patria. Se avessero odiato la Patria vorrei sapere, cosa le avrebbero fatto di peggio?Non lo so-Appeara up fattarello fresco fresco....

P. C. Proprio de grolla.

CAS. Il fattarello non vi manca mai; pare che
ce ne abbiate in cava.

DEU. Giostissianamente venne fucilate dai Francesia ed il 19: Februro, un certe Purtunale Gatti, che seven a tradimento scannito un soldato Francesia: Aveza El. Anno. Potera diristi Giovannito; ma era vecchio per delitti commessi. Idoovinante: inquetta mattina si videro delle carte incollate alle Murm delle strate, io cui era sevitito. Fortunato chi prore pri a Butria!—Nil pare quanda si arriva a tauto noa vi sia bi-soguo di ricorrere a figure rettoriche.

CAS. Ma vedete, che proprio proprio la Logica è ribaltata. Le Definizioni si danno a pugui. Si chiama Fortunnto chi maore per la Patria, e costui è morto per delitto, e che delitto, e l che delitto Sapete casa mi sarelibo passalo in fantasia?



P. C. Dite, dite: Sarà qualche cosarella cu-

CAS. Facciamo loro una Patria tutta degna di loro: Una Patria, dore possano sedere in cattedra, e dar lezione di probità, rettiusdine, giustizia, e non manchino di scolari studiosi.

P. C. E dove, sor Cassandro mio? DEV. Fuori della Carta Ceografica.

CAS. Da cui non possano scappare. Li si bacino, si abbraccino, ballino, caatino, soonino, e fre loro s' intenderanno benone, perchè fra noi non c'intendiamo più.

DEM. Il fattarello ha la coda.

CAS. Già, al solito: sarà coda di cometa. DEM, Arrivò in tempo una letteraccia di Mazzini , e i Demagoghi ia quel giorno se la distribuivano fra di loro, come una Enciclica. Era dettata con paroloni, coe caldi, anzi bollenti coacelti, con incoraggimenti eroici, che L'Europa v'ammirava combattenti .... serbatevi degni di noi, e dei nostri futuri destini; fieri come il Leone che posa, forti della fede Repubblicana .... La vostra sventura passerà come nuvola. . . . . . . . . . . . insomma in quello stile enfatico da Dulcamano Politico, di cui vi ho già parlato, e che serve ad nbbriacare il povero popolo, in cui come ascoltaste egli stesso scrivera - Vi sono parole gene-ratrici, che contengono tutto, e che devono soventa ripetersi al popolo. - Sapete poi come termina quella sua lettera? Comparte loro la Repodizione

CAS. La Benedizione?

DEM. Tant' è. Cosa da far ridere i Capponi ..., mentre li capponano!

CAS. Ma tiriamo avanti la nostra storia sig. Demetrio.

DEM. Ben volentieri; Voglio però pris diri, qualche parola sulle i tinani aertile: sofferie, i dispiaceri amarissimi prorati da tante enorate persone, e penasadeci sopra con tranquillità ri ravviscerte anche una certa aquisità barbarie, e birberia di qualcheduno. Bisogna che io mi faccia un pasto indietro.

CAS. Un passo veh! Non più. Se nò voi piano piano mi strascinate alla storta, o all'Isola

Farnese.

DEM. Bisogna premetiere come antéstato o, coprologo, che Bousig. Crassellini adhandon infprologo, che Bousig. Crassellini adhandon infproto di Covernatore di Roma, e le redini farono date tutte in mano ad un certo Arrocato Mornadi di Singingtia, figlio d'un bravo Maesten Mornadi di Singingtia, figlio d'un bravo Maesten Vernatore. Era siato si vocalo Riberance dei Esi, e fa pai Fincale, e dopo era quello, che vi lodetto che era. Quest'i Loma neras uno rara, quadetto sua era contentiverio. Lo posso dire senza adulazione.

CAS. Come! Il sor Demetrio fa il Panegirico di qualcheduco? Ergo, liro conseguentiam, costui sarà stata uon brava Persona. Come stavamo nell'appartamento del Cervello?

DEM, Benooe, arcibenone, e riusci a mera-

vigita a quello, cha si era proposto di face. Batter, per ora mi ristriaga daltri, che lo redrete fedelissimo ristratisto nella storia, che ora 
mi accingo a raccontarvi; storia, psono assicurarvi, che sarà di tel maniera esatta, che ho 
quasi scrupolo che lo sarà un poso troppo, perchivederda di uno adi uno comparirvi innausi tituli. 
Congierati. Cili qui, stamo la tre une bel Persone, 
satter anotta, a S. Elena: se viè qualche cosastiere anotta, a S. Elena: se viè qualche cosgerçata, che la raspino in data, in un la sagrò mai; ma se la sanon in tre; domani mi 
verrà fedelissimomente riferira.

CAS. Lb! Il caporaletto aveva certe scappate sugose assai.

P. C. Ma chi era mo slo caporale?

CAS. Napoleone. P. C. Ma io vorrebbi sape che c'entra mo

st'uscita de Napelione? Me pare spregata. DEM. Domando scusa, Padron Checco, ma volevo intendere, che noi siamo in tre; per cui domani lo sapramo in cioque.

P. C. Sarebbi n di? Chi sò sti dua de più?

DEM. Il Pubblico e il Comone.

P. C. Obbrigato alle graziaccie vostre.

CAS. lo non mi piglio collera. La locca è

fatta per parlare, è, cerio, se mi capita di far mi bello con quello che ho imparato, tiro via la carola dalla botte, e finchò ce n'e, che esca a commodo suo. Tiriamo avanti la tela.

DEM. Se fossero qui le Persone che nominerò. direi loro: Signori miei, scusino e perdonino; io non lo faccio che per palesare la loro innocenza-E sia a questa prima mia rivista il Colonnello Freddi, il Capitano Alai, ed il Tenente Sagretti. Freddi, ed Allai si ritroveropo in Roma. Il Primo al Comando dello Squadrone, il secondo alla Compagnia di Comarca. Nella mattina del 15. gli si da la nuova, di essere nell'elenco dei proscritti, come membri attivi della congiura. Al momento rimasero un cotal poco sconcertati, ma siccome nulla gli rimproverava le loro coscieuza; peasaroso che il Governo, il quale ancora esisteva, conosceva intimamente la irreprensibile loro condotta; sapevano che non mai avevano tredita la fede giurata, e l'onore; a pareva loro solenne certesza, che dopo trent'anni di sincero attaccamento, e diligeate utile servigio, non li avrebbe che tutelati, difesi, e salvati da una vile e manifesta persecuzione. Così credevano, e profondamente credevano. Ora fissatevi bene in capo la circostanza cha adesso v'indicherò; perchè coincide con altra dell' Avvocato Benvenuti e combinandole insieme, chiaro vi apparirà il Capo della Congiura, e chi ne fomentasse i sospetti, simulando di esserne pienamente persuaso. Vennero chiamati dal Coloonello Naselli tanto Freddi, quanto Allai, e loro disse, che siccome crescevano voci molto terribili contro loro, così il Governo, riflettendovi sopra, aveva stimata misura prudente che per otto o dieci giorni si alloctanassero da Roma, perchè dopo sarebbero tornati sicuri e noa molestati mentre quella furiosa effervescenza a poco a poco si sarebbe calmata, e sopita. Si dispose che il Tenente

Colonnelle Freddi si recasse a Civitavecchia, col pretesto di giuvarsi di un permesso ottenuto anteriormente, affine di profittare di quell'aria salubre, e rimettere un poco in sesto la sua mal ferma salute. Circa il Capitano Allai si rispose che partisse per la visita di parecchie Brigate sparse quà e là per le Comarca, e che nel di 19 fosse io Tivoli per prestarsi alla direzione del servizio militare in occasione della solenne festa di S. Sinfarosa. Il Colonnello muni ambedue di lettere d'ufficio, che servisse loro di garanzia, e già erano pronti a partire, quendo seppe il Freddi, che l'Eminentissimo Lambruschini, ancor esso compreso nella proscrizione, trovavasi in Civitavecchie, dove era Vescovo, Considerò che l'ondar la sarebbe state accendere nuovi e più feroci sospetti, quindi divisò scriverne d'ufficio al Colonnello Naselli, ed esporgli il perchè potente del suo cangiar d'idea, e se n' andò in Comerca nella notte fre il 15, ed il 16, unito al Capitano Allui. Giunsero in Albano, e uscirono in cerca del Sagretti comaodante la tenenza di quelle Piazza, e udito il fatto, li consigliò ad emigrar tosto io qualche Paese vieino, ed accennò loro come asilo la non lontene Rocca di Papa, ove corsero ed alloggierono in casa del Botti Priore Comunale. Il Freddi, due di dopo s'ebbe lettera da Roma, in cui apprese che la sua abitazione era steta perquisita, e saccheggiata da furia popolare. Freme d'indignazione, e ne scrisse a monsignor Giuseppe Morandi Pro-Governatore : Gli espose l'accaduto, e la decisa intenzione in cui ero di volare al più presto alle Capitale per giustificare la sua condotto; ma che perciò implorava una garanzia durante il viaggio. Il Morandi rispose, che il suo sentimeoto era che dovesse subito il Freddi recarsi all' Estero; che quindi indicasse il dove ed avrebbe a volo ricevoto il consueto lascia passare. - Disponevasi il Freddi a partire, quando eccogli un avviso che il valoroso Ciceruacchio, con una ciurma de' suoi degni compagni s' era diretto verso la Rocca per arrestar Lui con Allai. Quid agendum? Si consultano, e decidono partire con uoa scorta di Carabinieri , ed affrettano il corso a Valmontooe. Di là spedirono in Roma a monsignor Morandi, per dimandare l'analogo passaporto, ed essendo partiti con pochi scudi, pregava per una qualche somma di daoaro. Morandi gl' inviò il passaporto, e sc. 154 41, somma, a cui ammontava un mese di soldo d'ambedue i proscritti. Muniti di regolari recapiti presero la via della montagoa, e alla Comerata paese di confine fra noi e Napoli, fermaroosi affice di riposare, e passarvi la notte. Nella notta vennero destati improvvisamente dal maresciallo Guitti comandante la Brignta di Subiaco, dicendogl', ch' erano scoperti, che il popolo gl' inseguiva, col disegno di arrestarli. Im-mensa fu la sorpresa, ma bisognò adattarsi a rimanere guardati a vista da quei medesimi Carabinieri, che poco prima pendevono dai loro cenni, e fu loro forza soffrire pazientemente le insultanti mioaccie, e le beffe umilionti di un Milliani, Ferrarase amnistiato, ed in quel momento ispettore del macianto, che li svillaneggiò, e gridara che i recapiti eraso fisisficati. Freddi ed Allai risolsero raccomandarsi al Guitti, perché esso stesso correndo a Romo filo per filo tutto l'eccaduto rivelasse al Morandi.

CAS. Ottima risoluzione; elloro Morandi si serà creduto obbligato e subito.... DEM. A dopo tre giorni....

CAS. Tre secoli per quelli due poveri di-

sgrezinti.

DEM. A dopo tre gierni ... otlenti a me ,
tornarsene con il Tenente Colonnello Cattivera,

ed il Governetore d'Arsoli, coo l'ordine di.... CAS. Di chi? DEM. Del prelodato moosig. Morandi che ve-

on segretado de la composición del la composición de la composición del composición de la composición de la composición

DEM. La Fedeltà, l'onoratezza, il galantuomismo. Questo è l'episodio di Freddi, e d'Allai. Cosa ve ne pare?

CAS. Pudre stupisco! Dice nell' Artaserse il figlio d'Artabeno; ed io resto di Tabbacco! Che venti lirevano!

DEM. Ma non ci scordiemo di Sagretti-

CAS. È vero. A proposito, ebbene? DEM. Vede due suoi superiori immediati, li consiglia, e si pose mediatore fra i due proscritti e la superiorità: è congiurato, e lo trasciparogo io Castello.

P. C. E trene; e s'imbussole: E in der Forte. E perchene? Pe da gusto a sti fiji di streghe. DEM. Punto per ora alle cose serie. Adesso vogtio mettere sulle brage Padron Checco.

P. C. E che? Me volete propie propie stuzsich? E le pije foce subite, e famo l'inceenie de Terdinona.

DEM. Stetemi bene a scotire. Voi in barzellette siete uno spaccio eperto. P. C. Me chiameno l'asso alla Gensola.

DEM. C'è un bell'argomeoto da trattarlo insieme.

P. C. Eh! se è robba che la so, ecchemu quà: gnente parura; ma si nun ne so capace,

arzo er tacco, e me mello o fe a nesconnirello.

DEM. Noi stiamo parlando della congiura?

DEM. Not stame parando detta congrera/
p. C. Me pare.
DEM. Voi vi ricordale bene del fatto di Minardi?

P. C. Na cosa de guente l Figuratere che ee persi na giornata, e na nottate; e poi fu cosa da erepasse da ride.

DEM. Va a meraviglie; così mi potrete dare une mano.

P. C. Eh! Per mene ve le do tutte dua.

CAS. Questo barca è eccomodeta. C'è uo testimorio di vista, diurno e notturno; cosicchè possiamo dar principio all'opera.

DEM. Vi servo ipso foeto. Dovete sapere sor

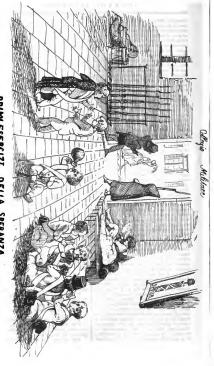

Cassandro mio, che fra quelli della così detta congiura, era preso di mira ua cerlo Minardi, di cui, dicano pure quello che vogliono a suo carico, ma su questa congiura di nulla è reo come non lo sono totti gli altri.

CAS. Siamo intesi, e tiriamo avanti. DEM. Credo che fosse aggregato alla poli-

zia. Ora quest' uomo alto, molto alto, vestito in un modo ricercato, un giorno venne salutate con una lunga sinfonia di fischi; anzi ce lo accompagnarono per Monte Citorio. La musica dei fischi, per dirvela, non garba troppo. CAS. E chi non lo sa? Sarebbe come dire:

una coppia di calci con le soarpe puntute, non da piacere. DEM. Dunque, Minardi prese le sue misure,

e gattone gattone, batte in tempo la sua ritirata. Se ne andò alla Manziana, e di là s'introdusse in Toscana, e si piantò a l'irenze. Voi sapele la curiosità Romana;

P. C. É passala la riverbero. CAS. Nojoso come un Toscano,

Curioso come on Romano, Salato come il Moscinnano.

DEM. Manco male : siamo d'accordo. Carletta ... avete lutti conosciuto Carletta? P. C. Na bagattella! Un giorno si, e un'an-

tro si aveva la sborgnia. CAS. Certe volte, e non so come, pareva

che si svegliasse ubriaco.

DEM. Dunque; giacchè conoscevate Carlo De Giuli detto Carletta questo matto glorioso, in momenti .... rari di temperanza, o diremo cosi di lucido intervatto, si piantava in mezzo ad una piazza a guardare la alto fisso fisso verso gli ultimi appartamenti di qualche grande edifizio, e stringeva le ciglia, come per raccogliere meglio i raggi, e l'oggetto che spiava. Immobile, attento indagatore, stava li piantato come il palo che serve d'anima ad un pagliaro in campagna. Dopo pochi momenti si formava uno; poi dne, poi tre , in mezzo quarto d'ora era contornato da quindici o venti persone, che guardavano, come guardava esso, vedevano quello che vedeva esso; cioè niente; e si domandavano fra luro: che è stato? Che si vede? Qualc'.e canario scappato? Qualche ladro su i tetti? Fumo d' incendio? Insomma diventava una cosa seria , un'affare di stato. Ognonu la spiega a modo suo. Dopo totti hanno visto; tutti raccontano con la giunta. Torno a Minardi. Un giorno, nell' epoca di cui vi narro la storia , solla piazza di S. Andrea delle Fratte, un' nomo stava guardando curiosamente verso un fabbricatos ed in cima al fabbricato. CAS. Che guardava?

DEM. E chi lo sa? Si ferma on secondo, un terzo, un quarto, e guardando, e nun vedendo che tegole, coppi, e cappe di cammini, domandano: scusi : che si vede? E colui stranito: niente: Minardi, - Minardi! Questo nome fu una louda. Ecco venti, ecco trenta, ecco quaranta perdi-tempo. É Minardi che scappa

per i tetti. - L'arete visto? - Con questi occhi

miei. · Ecculo la. · Dove è andato? È entrato

in casa della Vaccara . Eh! Giù dalla Vaccara? Bisogna entrarci a forza - il sito è pieno reppo di persone, e non passa una mosca. CAS. Ma, fatemi grazia: cosa avevano ve-

duto per i tetti? P. C. En paro de stivali ( Vedi Vignetta pag. 51. tav. 4.) Eh! Nun c'è da ride, nun c'è. Quanno ve lo dico io , che ce arrivai un momento dopo, ce potete crede, ce potete.

DEM. Da quella povera diavola c'entrò ammaccata, tra gomitate, urtoni, spintoni un' orda di gente, gli fecero uno scenuflegio di roba; che subbisso! che ruina! Allora mandarono a chiamare I Clvici. I Civici vennero per dissipare la moltitudine, ed arrivati che furono peasarono utile partito mettersi in sentinella di piantone a quella casa, perche quella disgraziata

Vaccara non fosse rovinata del tutto. P. C. E mo tocca a me, perchè da qui in poi co st'occhi, ch' ho in testa ho visto io totto quello che soccesse. Avete duaque da sape, che io me aritrovavo de là, cioè-, propio de là, no; ma all'incirca; quanno sentòi sape? - Che d'e? -S'e scuperto er nasconnijo der sor Minardi. - Der sor Minardi? Dico io; eh! nun c'è tempo da perde; vojo annà a vede er fattaccio mio; me metto a curre, e me aritrovo intorchiato fra quella stretta de gente, allora addimanno: Ber fijo, ch' è stato? E me seulo arisponue a me: E' er sor Alinardi er congiurato, che sta scappanno pè il tetti. - Pe ti tetti! Aripijo io, e sparo na risatona, come quelle che me fava sparà Ghitanaccio, benedetlo dove sta cor Casotto delli Burattini. - E che cè da ride, sor coso? - E io : e va a nun ride! E che Minardi è un gatto, che salta pe li tetti in amore? Corpo der zibibo è n' omone grosso, jungo, con un corvatione che sarà un lenzolo o pesera quattro dicine Oh! Va a saltà pe li tetti, e chi je curreva appresso? . Ma sele tosto come un rospo? E nun ve persondete a vede la Civica, che s'è piantata fi, e nun fa ne entrà, nè riesci gnisciono? Me strinsi nelle spalle, e chietto chietto me misi a guardat dicevo fra mene: si è resa liorirane: stamo n vede; tanto nun se paga.

DEM. E la Civica cresceva, cresceva; come quell'alluvione, che venne guit pel corso fino al Palazzo Chigi; me non veniva mica per sven-

P. C. Pe sventra, slne, pe sventa, none. Ar solito: se trovava a recità da forza armota, e voleva fa quarche cosa; li capi de Magoga je favano fane quello che voleveno. S'armeno per scaccià il Ladri, e faje dà er fugone, Je prometteno Roma e Toma, e po er Sor Sterbini je fa strillh: Viva la Costituenzia! Vango a ruba le Campane a S. Fitippo Neri; e ecchete la Civica pe sedà er tomorto, e poi? E poi se met-te a fa la Guardia, perche er rubamento porce diretto dar poveta Meuccio sia fatto con ordine, e tranquillità. Ve piace? La baracca annava accusì

DEM. Da una fiuestrella della Vaccara s'affaccia ua certo Gigli, che se non mi sbaglio , era Tenente dei Dragoni ; e fa una chiacchieratinu: e fu la primo predica. Poi cavila Sterbiai .... già in questi casi non mancava mni. Seconda predica. Poi viene Cicernacchio, e finalmente Moraadi Pro-Governatore, s'affaccia dalla medesima fenestrella della Vaccara e dice a tutti; quieti, trasquilli, Son què io, per voi,

figli miei. E in nostru potere. CAS. Chi era in loro potere?

DEM. Un fiasco; mo grosso como una damigiana ( Vedi Vignetta pag. 51. tav. 3. ) Minardi intaato avova fatte molte e molte miglia. Gli si mandò l'avviso di questa farsa Eroi-Comica, ed esso s'inoltro sulito nella Toscana. scoppando ..... e allora scappava davvero. In Tosconn fu presu, si rivolle da Roma, Cuerrazzi stampo una serittura; ma fu preso, e fu

condotto a Ruma. CAS. E come oadò a terminare questo burlella?

DEM. Morandi si protesta, che non se ac anderà se rimane un solo in quella piazza. CAS, L'obbedirono?

P. C. A chi? Ma va pure? Je loeco annassene nella porteria der Nazzareno, e mannu a pija er Padre Ventura, che venne con na crocefisso in mano, che pareva annasse a scongiurà un battajone di Salanassi; e già a pensalla bene; nun era ua l'attajone de Diavoli; ma n'esercito - zitti - zitti sontinuno che dice - chi è? Chi nua è? - Er P. Ventura! - Nun se parli. - E Ini parla.

CAS. E che dice?

P. C. Dice ... Dice .., Fale na cosa, sor Demetrio mio, ditelo voi quallo che anno dicenno; iu povero gnorante nan ce è grazin.

CAS. La vostra grazietta l'avete voi purc; ma qui per prudenza se cedete lo Armi fate da le Littanie, e poi li fece benedire; indi spèse buone e care parole persuadendoli ad audarsene in buoa' ordina alle case loro; ma chi volote persuadere? Le l'ietre di stagnaro? Ohibò stanno tosti, toulo più che si sparge improvisa la roce che a Miaardi è riuscilo trovare un sicuro rillro in quell'Oratorietto che sta precisamente iacuntro alla Chiesa di S. Andrea delle Fratte, Arrebbero messa la mano; anzi tutte e due le mani, e anche ire, se le avessero ovule sul fuoco, che Minardi s'era appinttato là dentro; arrivarono a coavincere lo stesso P. Ventura, cho credè migliur espediente farsi dare la Procura del Popolo e dette la sua parola, che sarebbe andato esso stosso a cercario, e pigliario, e seco lo avrebbe menoto in Castel S. Angelo per ivi conseguario al comandante, come prigioniero. Il Popolo non resiste alla veemenza di quello parolo, e dà il sno assenso. Si prepara una carrozza, ed il Popolo le si affolla inlorao al meno per vedere il Ninardi, a fischiarlo, urlarln, ammazzarlo con le contumelie. Il P. Venturo, nella geometrica certezza di trovor dentro il congiurato fugiasco. si fa dar le Chiavi dell'Orolorio, entra ed è sicuro di vederselo in faccia. Cerea, guarda, ricerca, chiama sollovoce, a voce furle, di quh, di th, e...., non trova niente.

CAS. E che aveva da trovare quando l'Amico era ito già tanto loatano?

DEN. Fu un miracolo di Dio, che non cascasse morto d'apoplosia falminante quel poveru frate. Era freddo come un sorbetto: e diceva fra sè e sè: e coma faecio ora a dirglielo? Come farò a dire, non vi è? Ed io stesso li hu rassicurati io he garantita la carecrazione con la mia sacra parola! Termino lapidato. Signore, datemi coraggio; Anima mia fatti forzo. Si affaccia sulla Porticina dell'Oratorio, e dice



HEU. Fer stormore il Popolo, che pareva li in-letiodato, intribi latti a senire in Chiesa , e apri loro il Paradiso Ierrestre; Sece che cantassevo simistro del sautanti. E La stessa pienetara

del coro replica: Si. - Ebbene, figli miei; io devo accertarvi che qui Minardi non vi è - Uno scoppio di voci fra insolenti, minacciose, ed incredule, strilla: E dove sta? Allora a questo aco preveduto puato ioterrogativo, che stava fra l'irragionevole ed il ragionevole, il povero P. Ventura si trovò assai imbarazzato; pure coa una risposta, suggeritagli dalla paura, forse, che lo rese iagegnoso, gli disse: E dove si pon-gono i Rei? - Ahl Ah! Ah! rispondono tutti con una risata di soddisfazione; e così il P. Veotura la scampo; ma la passo brutta assai. Dette però allora facolta a tutti d'iatrodursi pell'Oratoria, e fare nuovo indagiai. Infatti irruppe deatro la folla, cercò, per lutto, fino sotto l'altare. Terminata la perquisizione il P. Ventura monta nella Carrozza preparata come vi dissi prima, ed iosieme con Mossigner Pro-Governatore Moraadi, viene accompagnato con molte torcie ardenti, che facevano ala, e i soliti strilli, viva, morte etc. ctc..... Quando poi venae riaccompagnato al Governo il Morandi coo i medesimi complimenti, esso pensò di affacciarsi alla gran Loggia, od arringare paternamente al Popolo. Erano nulla meno che le ore dieci pomeridiane, e fu la prima volta che gli usci di l'occa la fatalissima espressioae:

## GRAN PROCESSO

P. C. Mejo pe lui se prima je se seccava la lingua! lo vorrei sapene che razza de' diavolo je lo schiaffo oell'orecehio. Chi lo tento er dia-

riflette, caro signor Cassendro mio, non si riflette io tempo; e atlora....

CAS. E allora bisogaa dare in terra il cosi dello crepaccio. Apposta diceva ua'aatico proverbio, che lo recitava sempre la ho; me: del sig. Lattazzio mio veaerabile bisnoaao. Peasarci prima, e non peniirsi poi.

P. C. El curione è sisto, che curi buffini sentiali, che a mo unu ne cognocerene, cama seperano chi ero sisto in quella sera in nella seperano chi ero sisto in quella sera in nella la guardia a roy filiaerdi io casa della Vaecara, ch'era legato tanto siretto an accia, che cordiceli je faccieno under anagou dalle condiceli je faccieno under anagou dalle e che non je se volte dà, che po fi trafugota e che non je se volte dà, che po fit trafugota in da una muntata de Cifrici in motorira. Ecc pargiturierano, è cu se sarebbero fatti scansà, visiti-fra la folla a fa cognara tutto ia sera.

DEM. Ecco il moodo.

CAS. È stato, e sarà sempre così. P. C. E anaeremo sempre dè male la peggio.

Se la verità aun va a galla; ah va bè.... CAS. Ebbene? L'episodio di quella sera come poi terasinò?

DEM. la apparenza terminò cosi; ma per utita la notte v'era geote, che spontamenneute pottugliara per la piazza di S. Andrea delle Fratte, pel Narareno, per S. Silvestro, per S. Claudio. Entrava nelli portoni, saliva le scale, tendeva le orecchie; la somma yoleva chiarirsi so era stata ingannata.



volo?

DEM. Quella espressione azzardata assai venne ripettus in una sua Notificazione del di 27. Luglio 1847. in cui si esprime così - ... Il Governo è pronto ad ace giliere i loro reclami; perchè ceso delerminato a scoprire la verita, e a progredire con energia, e lealmente nel giudistorio che si en compilendo,...

CAS. Mi pare che ua Galantuomo, specialmente se sia un Pubblico rappresentaate, quando compromette la sua nobilissima parola dovrebbe petare le parole nel bilaacino dell'oro come fanno i Bacchieri.

DEM. Fu vero shaglin in grado eminente da eui, come da un primo inciampo sono venute dupo molte, e molte scaadalose cadute. Nou si CAS. E intoato Minardi aveva preso veato.
P. C. Artro che vento! Ma poi l'aricchinpponno a Fiorenze l'aricchiapponno.
CAS. Il torto è suo: non duveva fursi ni-

gliare.
P. C. Eh! Dile beae voi; ma mica aveva
l'ale. Ma armanco fiui qua sta jeja della Con-

BEM. Prima di far punlo ci è tempo sentile questa: Uno de più distinti Impiegati del Coverno Pustificio per talcuti, onoratezza, e servigi prestati, e che ora noto a quasti avevano coore, e giudicio, era l'avvocata Bencenuti, adesso Fiscale Generale, ed allora Assessane. Mella prima nota dei Congiurati il suo nouve

non v'era; ma poi fu messo in uo' altra delle

tante che si moltiplicavano ad uso di fonghi. ma esso nella piena coscienza d'essere incolpabile, non se ne pigliava fastidio. Quando un bel giorno gli si presenta il Morandi, e di punto in bianco si fa a dirgli: signor Avvocato, bisogna ch' Ella parta. Che io parta? dice il Benvenuti ammirato; ma vi sarà un qualche forte perchè? E Morandi, faccia a mio modo, parla. La sua vita è in sammo pericolo. Si fidi. La prudenza è una bella ed utile virtù. E Benvenuti a Lui; per me il partire sarebbe un favore che otterrei, avendo estrema necessità di viposarmi; così me ne anderei a vespirare un poco d'aria di campagna; così chè se Lei mi ottiene il permesso e il lascia-passare, io obbedisco subito il sno consiglio. Morandi esce, ma non tarda a ritornare e col permesso, e col Lascia passare.

CAS. E così eli sarà accaduto come a Freddi, ed Alai

DEM. No: ascoltate: Benvenuti con la sua intiera Famiglia si pone in viaggio per la via di Viterlo affine di condursi a Montefiascone. Per la strada rifresca ad una Locanda, o albergo di Campagna. Passa la diligenza. Il Conduttore ed un Viaggiatore, lo conoscono; e giunti in Viterbo spargono voci insidiose sulta pretesa fuga di Benvenuti; la Civica fa tumulto, ed eccitata da quei due traditori..., che altro nome non meritavano, e persuasi dalle loro maledette insiguazioni, che arrestando il Benvenuti, uno dei Capi della Congiura, rendeva un gran servigio alla Civica di Roma, si propone di non farsela scappare di mano, Anche Viterbo aveva il suo Ciceruacchio.

P. C. E li Ciceruaechi c'erano po tutto

c'ereno. DEM. Dunque come vi dicevo, il Ciceruacchio di Viterbo, era un certo Conte Pagliacci, con altri della sua stessa pece, fermano il legno di licavenuti, e con insolenza domandanu il Lascia-passare, Yeramente a Benvenuti a quell' affronto saltò la mosca sul naso, e non voleva darlo; ma dove è nua prepotenza di forza, è merlio chinare il capo, e cedere. Benvenuti contemplando quelle care fisonomie, cavo il Fagtio e lo consegnò. E falso. E falsissima strilla Parliacci, e voi siete in arresto. Come in arresto? Come falso? Quella è firma autentica . . . . Non è. Vi dico che è. Me ne appello alla Logica, al senso comune, che mimo viaggerebbe, se si dovesse sempre dubitare sulle firme de Passaporti. Figuratevi se quella Schiuma di trementina voleva sentir parlare di logica, e di senso communel Tutta la logica loro stava nella schioppetta, e il senso comune nella Daga.

CAS. Oh! Vedete a che rischi si trovava un galantuomo! Cose da cortellate.

DEM. Benyeauti appello al Presidente; e non si poterono tirare indietro; ma, con luro immenso dispetto, in dovettero andare culla catturata Famiglia. Il Preside, che non mancava di talento, cerco con un ingegnoso strattagemma salvare capra e cavoli. Dei Viterbesi esaltati di cui ben conosceva l'indole, non voleva provocare contro di sè il mal'umore; ma gli pativa il cuore, che Benvenuti, e i suoi passassero la notte nelle carceri; quindi si fece malevadore, ed offerse la propria casa al proscritto perseguitato, ed alla sua Famiglia; e subito spedi circostanziato rapporto all'EminentIssimo Segrevario di Stato in Roma.

CAS. E i Viterbesi... così delusi, non fecero Magaga? Non si misero in sentinella perchè la preda non venisse trafugata dal Preside pietoso? C'era da temer tutto da certi capi bul-

lenti

DEM. Figuratevi se stettero zitti. Nemmeno per ombra. Aveyano it mercurio addosso, Faceyano dei gruppi quà e là. Per i Caffè per la Piazza dell'Erbe, verso Porta Fiorentina, sulta Piazza della Delegazione. Si concertavano, sussuravano, risnivevano sul quando, e sul come trasportario a Roma; perchè in tal guisa contavano di amicarsi la Civica di Roma. Allora tutto era fratallanza; e questa fratellanza la volevano annodare strettissimamente. Ma già non avevano più pazienza. I momenti parevano loro mesi. Non stavano più alle musse,, quando ecco o spron battutto la staffetta con la risposta al rapporto, che si diffonde in larghissime raccomandazioni al Delegato, e in ampie scuse sull'accaduto al Benvenuti. Allora questa polizia si divulga in mono che non ve lo racconto, e., vedete quanto mai erano matti, corrono alla Delegazione con Bandiere, con Civica, e festezgiaodo Benvenuti, che di lal maniera fii salvo,

P. C. Figuratevo che Te-Deum avrà cantato quer pavero ciurcinato scampato dall'ugne de

quelli ucetlacci de rapinal DEM. Ma la lezione gli servi, ed invece di prendere per Montefiascone, se ne andò a Civitavecchin; perchè disse fra se: caso mai succedesse un serra-serra, salto in una nave, m'imbarco, e chi vuole restare in guai ci resti. Ora voglio darvi l'ultima peunellata al quadro e andiamo un poco ad osservare nel Castel S. Angelo î disgraziati, così detti congiurati. Perche dovete riflettere, che i Demagoghi quando vennero a capo del loro maledetto intento credettero aver tirato 18 con tre dadi. Fra loro cantarono vittoria. Non mai s'erano immaginati , elie il Governo sarebbe cascato nella lorn trappola infernale; ma quando s'accorsero del si, allora praseguendo a recitare la loro parte e cercarono salvare qualcheduno come vedrete; mentre i gonzi Demagoghi, con la bavarula, e col torcolo, che, quasi pecore, andavano dietro ai capoccioni, continuarono a tormentare questi sciagurati; i quali dalla Repubblica stessa vennero riconusciuti innocenti. Entriamo dunque...

CAS. Nel Forte S. Angelo, senza passare il ponte, perchè io sto inchiudato qui, e non mi movo

DEM. C' era un certo capitano, forse per equivoco iscritto netl' Album dei congiurati; perchè era un vecchio settario proscritto, che era stato scampato dalla galera, e lo misero per capltano de'sotdati guardiani della Basilica Ostjen-



se. Figuratevi Ciceruacchio, e l'improvvisatore di ritornelli, padron Tofacelli con una supplica firmata anche da altri popolani, impetrarono da Moracdi la libarazione di questo Agnello, che divento poi una Tigre contro al Governo Papale, ed in compesso gli venne aumer-

tato il grado.

CAS. Magnificamente! DEV. Per mancanza di prove usci Eugenio Galaoti. - Per impegno di Sterbioi fu salvato un Teoente, e non so se sia questo o altro, che dove trovare due ottimi testimonii, che giurarono avergli in antecedenza sentito bestemmiare il nome, e gli atti di Papa Gregorio, e dicesi che invece fosse stato beneficato da Gregorio. Rimasero vittima in Castello il Tenente Colonnello Freddi , i Capitani Paolo Galenti , ed Allai, e Muzzarelli, ed il Tenente San Giorgi. Appena giunti l' Allai e Freddi furono locati in segrete divise, ove passarono sette eterni mesi. Gli altri stavano alla larga; ma importuoarono coo tante istanze d'essere liberati, perchè ionocenti, che ancor essi poi stettero in segreta cinque mesi. Nel di 21. Luglio del 1847. nel momento che si firmava il lascia-passare per Allai e Freddi, affine d'avere ingresso nel Regno Napolitano, si firmava anche l'ordine di arresto del Sagretti, che avendo la Tenenza di Albano erasi posto mediatore, come già vi ho detto; e quiodi Sagretti ancora venne a villeggiare in Castello.

CAS. Crescono i convitati. Allegria.

DEM. Vessazioni senza numero. Si vocifera connivente il sergente capo custode, si toglie, e gli si sostituisce altro sergente simpatico al regnante Circolo nel palazzo Fiano, Si fanno perquisizioni nelle segrete; e al Freddi ed all'Allai si tolgono illegalmente i pochi danari lasciati loro dal Castellano; percui l'Allai mise protesta negli atti contro tale illegalissimo sopruso. Benche un capitano avesso in mano de fondi pecuniarii di proprietà degl' inquisiti, e questi cercassero, noo squisitezza, una miglior condizione di cibi, si stette saldi a negargliela, non dando loro, che ciò che accordava uua macra giornallera tariffa. Molti erano d'età avanzata, infermicci, dallo stesso isolamento ridotti mocilenti ed intristiti; e quasi tutti fiaccati da lunghe fatiche militari. Non erano argomenti da commovere a pietà. Implorarono dai loro carnefici un poco di passeggio in cima al maschio. Certificati medici coonestavano la dimanda. No , no : fu la risposta. Solo dopo cinque mortali mesi, parvero un poco commossi, e permisero a ciascheduno un'ora di passeggio per giorno, guardati severamente a vista. Alla coscia destra del Capitano Allai si manifesto acerba spasmodia. Reclamò ; ma che? Per 4. interi giorni fu sprezzata, reietta ogni più umile preghiera, ed al quinto per grazia solenne fu accordato che il prof. Baroni accedesse alla cura.

P. C. Fateme el servizio, fateme, de dimme, se a casa calla se starà peggio? Mamma mia bella! Che razza de cani da giostra! Eh! se s'arimetteno le giostre, questi orecchieno puiro er Toro de Farnese, nun lo cognosco, ma me dicheno, che mette pavura.

DEM. Sarebbe lungo riferire minatamente. le illegalità , le sevizie , le seduzioni , che si usarono contro un povero diavolo garzone di un Caffe, per essergli uscito di bocca avere inteso dire nel giorno 27. Luglio vi sarebbe stata congiura sulla Piazza del popolo. Pu posto in carcere, si offersero danari, grado militare, lascia passare, e si voleva che deponesse contro Allai, e Freddi, e esso giurava, che non li aveva sentiti nemmeno nominare. Fu fatta la perquisizione a Muzzarelli, e Sangiorgi, che prendessero l'impunità, e quelli non polevano inventare una cosa insussistente. Una mattina un caporale de' vetereni assoldato alla ditta del Gran Processo, come appartenente alla eustodia dei Congiurati, entrando per i soliti servigi di camera da San Giorgi, finse essere tutto confuso, ed in tuono di alto mistero gli sussurrò guai grossi - Il maresciallo gli dicava, ha presa l'impunità. Regolatevi: adesso si scoprirà tutto. Ve lo avverto perchè mi siste simpatico. - San Giorgi ignaro di lutto, e non sapendo chi fosse questo maresciallo, che usciva in ballo grotlescamente rispose: Caporale me ne rallegro assai assai, e ne ringrazio lddio; almeno se realmente esisteva una congiura, il Governo verrà in chiaro, che nè io , nè i miei compagni d'infortunio n'eravamo compresi. Dopo apesto solenne e spaventoso fiasco. dolenti della cabola sventata, pensarono ad altro satanico artifizio. Fu di potte alta, con grande apparato, e preparativi trasportato il Minardi in Castello dalle Carceri di Campidoglio. ove era stata racchiuso ingiustamente per ben cinque mesi. I Yeterapi, incaricati alla custodia dei detenuti furono tutti concordemente avvisati. che con aria di mistero dicessero la segreto ai pretesi congiurati, che finalmente Minardi aveva prese la impunità, e che ora si saorebbe dall'A.B.C. fino al conoe roune busse della conglura. onde stessero guardinghi, e la Pallade in quel giorno d'à questa notizia; cioè che . Minardi ha rivelato tutta la congjura - Ciò era detto con tanta malizia, che i miseri prigionieri vi prestarono fede, e dissero; Te Deum laudamus; certi, che se aveva esistita la congiura, essi non vi avevaco presa alcuna parte; onde tecevano per fermo esser vicini al termine della reclusione; gaindi della notizia data rendevano grazie di cuore ai Veterani.

CAS. Oh! vedete che trappolari!
P. C. Queste sò ragazzate; hanno fatte de peggio. Er tempo è galautomo, e troppe n'ha da seropi.

DEM. Adesso viene il hoono. I così detti congiurati averano ottenuto di farsi fare il desinare da un detenuto, che stava alla larga; Minardi lo seppe, ed ottenno dal sergente capo custode di goder ancor esso di questo pran-

zo, pagaodo la suo quota. CAS. Fin qui non ci trovo male. DEM. Ma indovinate: fu proibito, perchè, dicevano: i Congiurati basno sapulo il fatto dell'impunità, ed avvelenemono Minardi. Vietnin questa cucina economica, se ae diffuse in nuova per Roma; e quindi la congiura divenae un fatto storico, a guisa di Massa-niello, di Cola di Renzo ec. E i poveri pranzatori dovettero, se vollero sfamorsi, ricorrere alle osterie vicine per mezzo dei galectti, che li servivano. Dopo sette mesi furono posti alla

CAS, Oh! manco male!

DEM. No, per carità, non le dile. Fu peggio. CAS. Sor Demetrio? Non mi date in cute-

DEM. Seatite che coadizione. Si trovarono a contatto di un grosso numero di Ladri , ed assassini; e la ristrettezza del locale li obbligava a trattarci continuamente. Si fecero ragionate rimostronze in iscritto, ma servivano pel camminetto, e per accendere i zigari, CAS. Quando è così; dile benons ; stettero

peggin alla larga.

DEM. Lu Civica, s'era posta a guardia de! Castello sotto il pretesto di far osservare il buon ordine, ogni giorao aguzzava l'ingegno, e inventava auovi argomenti di supplizio, fino a far loro delitto, di qualche piatto, dicendo: ecco, eggi hanao gozzovigliato questi birbanti perchè sono giante delle nuove poco allegre per la indipendenza : ma si coa vertirà loro in veleno quello che mangiano, e la gran causa d'Italia si vincerà. Si potè far giungere nelle mani sovrane un foglio, e all'istante decretò, che tutti gli ufficiali deteauti per quella supposizioae, entrassero in qualche casa Religiosa , e godessero il così detto privilegio dell' extra carceres; ma che ? I Ciceruacchi , i De Bezzi , i Carbonnretti, gli Sterbini e compagni avevano impresso tanta paura in tutti, che molte corporazioni Religiose si ricusarono di riceverli. Riesci al solo capitago Muzzarelli di trovare un coavento, che l'accolse. A poco n poco dopo nuche gli altri trovarono un' asilo ; e Freddi ed Allai poteroao ricovernesi in Palombarn, con in difesa così detta a piede libero, ma depo un mese e dieci gioral bisognò tornare in gabbia.

CAS. Misericordial 40 giorni! Il lempo d'un puerperiol E dural

DEM. Allai e Freddi vi commisero delitli. CAS. Oh! Allora poi.

DEM. Avvicinarono qualche prete esemplore, e dettero qualche elemosina a storpi ed impotenti. Figuratevi questi misfatti se fecero ondare in collera il famoso Repubblicano Governatore di Palombara! Impenaò subito subito na rapporto caldo, rovente a Romo, dicendo, che i due, Allai e Freddi, con scandalo dei Polombaresi, con largizioni teatavano di sovvertire degl' individui , per organizzare un' altra reazione. Basti questo: s'ingiunse, con ordine sperticato al Copitono Calandre'li, di pigliorli, e tradurli subito subito aucvamente nel Forte. Là passarono pericoli fierissimi, perchè i sicarii Garibaldiai, Finanzieri, Civici mobilizzoti, tenla-

rono parecchie volte scannarli; che se loro aon riusci tutto si dee alla oporata fermezzo del Capitano Gennari, aiulante di Castello che li salvò. CAS. Almeno mi avete nominato un gulan-

tuomol

DEM. In quei giorni capilò in Roma il Tenenle Achille Freddi, figlio del perseguitato Cólonnello, ed implorò di vedere suo padre. Due sole volte lo vide, e vi si abboccò ne primi due giorai, la cui era la Roma, ma nel terzo, meatre usciva dal Colonnello Calderori, da cui em stato per dovere, venne arrestato da cinque Seberri armati, e gittato, come un molfottore nelle segrete del S. Ufficio, dove fu costretlo a languire circa un mese. Si voleva partecipe della segreta renzione; ma dal processo nulla risultò a suo carico; quindi fu dimesso, e mandato nella proviacia Ascoluna.

CAS. Ma inlanto il Gran Processo cammipava?

DEM. E sicuro; e così vennero dimessi come purgnti d'ogni accusa sull'articolo della congiura, i Capitani Muzzarelli e Galanti, i Tenenti Sangiorgi e Sagretti, il Santangeli ed na certo Franchi, e così Gennaro Mottaccini di Trastevere, detto Gennaretto, che subi l'arresto per accusa del Teacate Colonnello Cavanna, rinomato nei fasti Republicani. Poi auovamente fu arrestato il Teneate Sangiorgi, perchè sa lui cadde il so spetto che fosse stato l'autore dell'incendio la cul furono distrutti i carri d'artiglierin ael locale del carrosziere Casalini; ma dono fu dimesso, e relegulo nel convento di S. Lorenzo in Lucina.

CAS. Così Allai e Freddi saranao rimasti gunsi Eremiti in Castello; perchè furono scarcerati taali loro Confratelli in accusal

DEM. Eravi aache Miaardi. E questo fecero riflettere quelle due martoriale vittime al Presidente del Tribunale Criminale Repubblicano il benemerito Creatore del Circolo dei Zapputori, e sapete cosa rispose? Dichiarare innocenti Freddi ed Allai sarchbe lo stesso che dire al Popolo: siete stato illuso. La Congiura tanto decantata è stata una favola. E poi quei due sono due rami maledetti, parasiti, degni di fuoco, odinti do tutti. Che stiano in Castello, e zitti.

CAS. Che orrore! Se ci penso non dormo per un' aano, che superlativo d' iniquità ! Sig. Demetrio mio vi chieggo una grazia, prego d'illumiaare ua povero cieco, ditemi: questo Processo, cui Morandi appiccò l'epileto di grande, era almeno grosso, paccuto, volumiaoso?



I sample

DEM. In, a dirvi la verità, ho veduto dei Facchini, che faticavano, una gran quantità di Tomi, accainstati uno sopra l'altro.

scienza potè più della Fame, e seguitò il Genzanese a protestare, che non mai avrebbe dettu d'aver veduto, ciò che veduto una aveva. Allora



CAS. E dove li depositarono

DEM. In consulta. Ora lascialemi continuare la storia. Il Tenente Sangiorgi coabitntava con un tale Ispettore Politico, e teneva per servo un'onesto, ma halordo Cenzanese. I Balordi sono le Mosche di cul vanno a caccia quei nostri Ragni, cho noi chiamiamo Furbi. La tela fu immaginata, e posta sul telnjo. Un cerlo Capitano de' Carabinieri s'incarico, o fo incaricato di tirare nella rete il Genzanese. Se lo fece venire a Casa, e cominciò con parole inzoccherate a compassionarlo perché essendo stato ingabbiato il Padrone Sangiorgi, dovesa murirsi di fame. Il Genzanese non poteva dire di nn; perche tutti gli ubiti gli si erano allargati assni assai per diginni involontarii. Vi è rimedio a tutto, riprese il Capitano: un impieguccio..... utile.... vi si travera; ma, figlio mio, bisogua fare qualche ensetta per la Patria - Eh! se sono buono: eccomi qui. E il Capitano, voi potrete... nnzi dovreste fare una deposizione legale, come vedevate spesso venire dul Tenente vostro Padrone, moltissimi Romagnoli, specialmente del Borgo di Facuza, furtivi, di notte, e tener discorsi segreti.

CAS. E il merlulto cascò?

DEM. Non era poi tauto melenzo quanto molti credevana. S'impietri, s'impallidi, e disse: non posso in cuscienza. Il Padrone mio non riceseva mai altre Persone, che qualchedunu del Corpo, e per affari di servizio. Allora si mise mano ad un'altra Batterin. Il Diavolo Tentatore aperse un Cassetto, ove, forse ad arle, erano disposte circa duccento Piastre d'orgento; e vedi? gli disse; vedi? E tutta mercanzia, che t'entra in saccoccia, basta che quando sarai esaminato tu depouga fedelmente e minutamente quelle circostanze, che ti ho indicato. E la Co-

il detto Enpitano d'intelligenza del Gran Processo meno seco il Genzanese nel Palazzo Madama, diventata vera fueina d'iniquità, e dove bolliva il Gran Processo. Lo fore salire in un Piano superiore, ove trattenevansi due Carabinieri, che fatto il ceffa anche più bieco dissero al Genzanese. Ohèl Pensaci due volte a quello che fai. Se tu non deponi contro quell'infamacci della Congiura, noi abbiamo ordine di buttarti in fundo ad una segreta nelle carceri nuocc.

CAS. Figuratevi il Genzauesc .... DEM. Tosto più d'una bufola. Tacque e aspetto il Capitano che era entrato nel Tribunale di Pilato e Caifasso a render couto dell'Operata... usci e fece entrare il Genzanese all'esame. Non so se sappiate, che nel Vigente Regulamento organico di Procedura Criminale.... mi pare... lib: IV. Tit: I. Articolo..., credo 248, sta prescritto circa le regule per gli esami dei Testimoni - Nell' atto dell' esame dei Testimoni nou può essere presente alcano; nè per parte del Fisco; nè del suo aderente, nè dell'inquisito alla riserva dei Ministri incaricati di assumerli - 1.0 che suol dire, che si restringe al Giudice, col Notaro.

CAS. Saviamente ordinalo. DEM. Ebbene il Genzanese, prima ci Irosò tre persone; se lo fecero sedere in mezzo, e cominciniono a dirgli taute chiacchiere per linire di confortario dopo tante enozioni di quella giornata, esaminandolo, imbragliandolo, e forzandoln a deporre cio ch' essi bramavang, Questa tortura darò cinque ore e mezzo, e a quando a quando ricompariva il Capitano, esortando, sollecitando, istigando, direi quasi obbligando il Genzauese n depurre contro I nefandi ed abbominevoli Congiurati, se volevn godere del premio promesso io moneta sonante, e dell'impiege, a cui per fame e indigenna contrato ombrea. Il Gerazates e mo promurià sillata, chai non losse consens al rero; als sillata, chai non losse consens al rero; Smagiori, Codi dopo che il magna carie aveva scanlocebiate quattro o cinque pagina erie aveva scanlocebiate quattro o cinque pagina erie aveva scanlocebiate quattro o cinque pagina glione non andò in buona fedo da quel ot clapilana per l'impière promesso? Meglio per lui non el fisses andesto! Si trattano meglio i casi la con con consensa del con con consensa del con la contrata del con con contrata del con-

c.AS. Scusate sor Demetrio mio; galantomone, ben cristiono, si; ma bisogna che fosse pure una gron pecora!

P. C. So cose umano. Un povero ciurcinato se confonne, ma intanto guardate che ber modo d'aci!

DEM. Lu' altro fattarello.

CAS. Bravo! mi c'ingrasso a sentirli raccontare du voi. Ve lo dissi; siete un vero fattorellaro. Questo è un nome ebo ve l'appicico vo l'imbolletto e non ve lo stacco più.

DEM. Sempre lepido, sempra faceto. Udita: Prima che fosse attaccata per i cantoni di Roma quello famosa lista di Conginrati, un tal pomo trovavasi in Rocca Priora; perche siccome. a dirla alla Romanesea, non sapera come apanare, cercava il mezzo di trovare, e lucrar tanto da comprar pagnotte e vino; e siecome conosceva il Teocnie Colonnello Freddi, da questo, di tratto in tratto veniva pictosamente soccorso. Ora il sig. Gran Processo, che per rendersi favorevola il Popolo, aveva gridato dalla gran Loggia: ho io in mano tutte le fila della Congiura, aveva a cuore, trovandosi cusì compromesso, di provare alla meglio il supposto delilto di cospirazione, ed architettata reazione. Gli parve non disutile arnese questo pover uomo che già lo conosceva, ch'era ricorso a Lui per ottenere una occupazione, e lo fece intimare. In quell'epea, la persona che primeggin in questa dolorosa narrazione per alcuni suoi incomodi ora obbligato a starsene in letto; ma in sua cusa si fece tutto. Si desiderava che l'intimato deponesse circostanze a carico del Freddi, come se avesse veduto, udito, saputo; ma fiascheggiorono. Venne aperta una porta, si presento un ignoto, e chiese, che il testimonio venisse dal Malato. Fu sospeso tutto, ed il Testimonio fu menato nella stanza del letto, ed allora l'intimato, attaccando, come suol dirsi, il tallone d'Achille. la parte flacca, incominciò a dirgli aver già motaramente pensato a suo vantaggio; ma a coudizione che doponesse rettamenta quanto sapeva sulle trame della Congiura; perchè essendo amico del Freddi, dovevn essere al giorno delle mene di quella cospirazione, ed era tenuto a svelarle, II Testimonio rispose; he deposte ne più, ne meno di quanto sapero. Ebbene, fate a mio modo, riprese l'infermo, tornate dal Giudice, e deponete, deponete tutto negli atti. State certo poi ehe per voi.... Atto secondo di comedia; anzi terzo: Giudice e testimonio. Richieste vuoto d'effetto, Minnecie inutili. Preghiere, idem. Nuova comparsa dell'invisibila ascoltatora, novello invito a consulto medico dal malato; nnova sospenzione d'esame; e nuovo gita. Si rinnovano promessa, ed anzi si amplificano; si minaccia, s'insiste, si rimanda dol Processante; e allora ripetizione delle medesime formule di minaccie, e sconnesse interrogazioni in guisa, che il povero Testimonio perdette la Bussola, e non sapeva orizzontarsi.... Erano nudici ore, che si continuava questo Martirio; quantunque vi sia la legge che victa dorsi un esame oltre alle tre ore continue, prevedendo che possano confondersi le idee esmarrirsi lo stessa virtuosa costanza Nulla si ottenne; e la rabbia dei delusi fu veramente stragrande.

CAS. M' immagino che razza d'imprecazione cul Ritornello avranno macinato quei Signori, che si trovorono con lo Pive nel sacco.

DEM. Non ho finito.

CAS. C'è altra robbo? lo sono stato sempre amico della buona misura. Votate, votate, che noi due, Padron Checco ed io, vostro umilissimo

servitore raccogliamo.

P. C. Eh! Per mene nun fo easenne niente
per terra, nun fo, onnate puro dicenno, che

appizzo l'orecchie.

DEM. Il Tenente Colonnello Freddi oveva un' ordinnoza, Carceroto il Padrone si credette non doversi lasciar franco il servo; ed infatti venne per due mesi e mezzo tenuto ristretto nel professo della Caserma detta del Popolo. Si volevo a forza, costni deponesse qualche episodio immaginario sulla Congiura a danno dei così detti Congiurati; a questo fine recarono più volte nello prigioce ad escriarlo, Inrgheggiando di promesse sia per grado di ufficiale, sia per una somma di danaro, ma furono tentativi gittati al vento; si finse fino che alcuni Carabinieri fossero colpevoli di qualche mancanza in Ufficio, e si teonero nella carcere con lui, affine di fargli dira una qualche parola, che dasse onche loniano sospetio; ma nemmeno questo strattagemma riusci. L'Ordinanza nulla disse, coma nulla poteva dire, e, finalmente venne rimesso in provisoria libertà.

CAS. Pare impossibile, che a confusione dei Demagoghi, si trovassero tanti Eroi.

DEM. La medesima identifica storia è quella di un Brigatiere, carcerato nel Prufusso ol Popolo, circuito, tentato, mioacciato, ma iu pura perdito.

CAS. I nomi di questi Galantuomini anderebburo seritti a caratteri d'oro.

DEM. Allora disperandosi, ragion canlanta

10.20., Altora usperanous, ringtur, cuntanta falliin, per non trour prove da far direntare realità un loro segue poerer gli cocchi peper colletto per colletto pe

penzione. Ma Nardoni rispose costantemente, esser cell partito da Roma nel primo di Giugno nel 1847, con amplissima autorizzazione della segreteria di stato, per così salvarsi dalla morte che gli avevano giurata i settarj; e che quindi nulla poteva sapere affatto d'una congiura, di che non parlava che Monsignor Morandi, fattavi noscere dalle chiacchiere della demagogia esaltata per solo fine di assassinare legalmente; cioè, che con le apparenze delle Legalith tanti innoceoti che daono ombra troppo potente ai rivoluzionarii. Montò iu bestia il Morandi, e sospese ipso facto il soldo o Nardoni , che fu costretto a languire orribilmente per due anni in esilio, senza mezzi di sussistenza. Che ve ne pare?

CAS. Di benc in meglio

DEU. Morandi, che pur la voleva veder fuori, e far buona figura, spedi quello stesso signore, onoratissimo agente a Modena sulle tracce di Virginio Alpi, ch' era uno degli accusati, anzi tenuto come capo della congiura,

CAS. Dove scappa fuori adesso questo sig. Alpi? perchè non ce ne faceste mai parola? DEM. Pereho, savissimamente se ne parti da Roma, ed ora il governo perche lo conosce per un vero galantuomo, gli ha affidato un delicatissimo impiego sulle dogane: cosa ne dite? Ma andiamo avanti. Procurò quel signorino sorprendere il sig. Alpi, e strappargli di bocca un qualche utile como. Difatti recasi per mare a Livorno; quindi se ne va a Modena, trova Alpi e gli fa credere essere dovato fuggiro da lloma, ed a titolo della congiura, in eni, ad ogni costo, scuza saper perchè, lo avevano compreso. Alpi deelamo, o disse ch' era un'invenzione calunniosa per far guerra a chi si odiava, e nulla disse che garbasse al gran processo; pure fu esaminato lo spedito . e depose cose scandalosc a carico d'Alpi e di Freddi; e così a sangue freddo si procedeva all' assassinio di galantuomini. Capisco, che adesso bisoguerchbe dare una bella spogliata al processo, e fattone un fedele ristretto, per sommario quadro, provarvi che tutto era una solenne calunnia; ma siccome questo ristretto ha girato per le mani di tutti; non vi è più necessità di trovar

mezzi per mostrare come la innocenza vi campeggia. CAS. Ma voi cosa ne dile?

DEM. Per me dico, primo, che manca la generica affine di provare la congiura; perchè volendosi provare l'esistenza della congiura, sarebbe mestieri si toccassero con mani gli estremi.

CAS. E sarebbero? DEM. Deposito d'armi, di munizioni, riu-

nioni in congressi, carteggi ec. ec. ec. CAS. E nemmeno l'elcelera vi si trovava? P. C. Oh! Pelli congressi quarcheduno ce n'e slate; che io l'ho visto co'st'occhi mii ari-

trattato in una Bottega de libraro stampatore alle Convertite. DEM. Già, già, già. Si ajularono in cari-

catura a fare un quadro e c'era, Bertola, un 🛘

Faentino, Minardi, nn Gesuita, Nardoni, e Freddi. Di questi Nardoni, e Freddi uscivano, e gli altri erano in atto di fare un giuramento sopra i pugnali. Ma, pazzie! Ragazzate! Nemmeno fra

loro tutti questi si conoscevano. Dunque non è congiura. Sarà conato, tentativo di reazione; ma su quali basi? Sentite come si facevano i Rapporti. Un Ispettore di Polizia ecco come si esprime in una lettera autografa diretta al Pro-Delegato apostolico di Civitavecchia (Legge):

Chiamuto a rispondere sulla domanda del Signor Tenente Colonnello Freddi, Capitano Allai, ed altri che furono compresi nel nominato Gran-Processo della supposta Congiura di Luglio 1847, debbo dire quanto ap-

Summe che so fossi appoggiato, sobbene Ispettore di Polizio con nomina a Camerino, al meddetto Gran-Processo in Roma; e sebbene con lu suddetta qualifica, pure la mia continua azienda si fu quella di portiere, incaricato cioè di porture le chiamute ai Testimonj., piuttonoché du Ispettori

» Ricordo che il solo Giudice Processante Segnor . . . . mi dette in diverse epoche delle minute di alcuni rapporti riferibili al detto Pracesso, che quindi io redigera, dico meglio, copiaro in polito, e le munivo di mea firma e qualifica, poiché lo stesso Signor Giudice . . . . cui assicurava essere già pro-vato in Processo il contenuto, e perché essendo io prattico degli Offici, cui era occorso le tante fiete rimarcavo che anche nelle Processure Criminali taluna volta occorrendo un rapporto d'una o più circostanze relative alla Causa, il fabbricatore delle tuvole processuali si diriggeva per arerlo o dal Capo della Forza, o da altro Ufficiale pubblico, sebbene questi il più delle volte non ne sapesse un che.

> Le sopraccennate minute poi venirano da me re-stituite all' . . . . ripetuto, che le lacerava, e la copia in polito, che quindi perciò avera, ed hà forsa di originale, era intestuta, ossia diretta, se non erro, ni Sig. Accocato . . . direttore del replicato Gran Processo. Rammento ora, che stando io mulato in Casa , mentre ero. addetto all'azienda, l'.... mi mandi in Casa stessa la minuta del rapporto precisamente sul Vice Brigadiere in allora de Carabinieri (seppur ben ricordo) Falconi, per alcune circostanze a di lui ca-rico emerse, o che ivi si dissera emerse in una Brigata del Patrimonio, e se non erra in Bassan di Sutri , pacse che io affatto conosco ore sia situato - e copiato in polito glie lo mandai con la minuta da un mio figliastro per nome Adriano. Tanto per la pura verità, ed in obbedienza agl'or-

dini di S. E. Rmu Monsignor Ministro dell' Interno communicatomi dalla Lodata E. V., mentre F. V. V. Ispettore.

Dallo spoglio poi eseguito del gran Processo, io non intendo di fidarmi di me; ma invece per vostra tranquillità vi farò sentire un sunto, che io medesimo ho commesso, ehe mi venisse compilato da uno de' più accreditati Avvocati, che ora sono in Roma, questi, ha lette e studiato il Processo da cima a fondo, ecco il come me ne ha offerto i risultati in iscritto (Legge):

Dopo tanto searaborchiare d'inquirenti, dopo aver abborraccioto tanti volumi di processo da empiras un grasso scaffale, dopo acere imprigionato e diffamato innanzi tempo tanti individui, dopo aver suonato per tutto il mondo le trombe sulla esistenza dell'orrebile congiura, trambe che trovarono eco in tutti i ciornali politici e non politici dell' Europa, e destuto così l'ansia e la aspettazione delle genti, le quali impansite aspettavano di vedere una volta sa faccia questo mostro infernale; cosa ne usci in fine? Quale fu la conclucione? Quali i risultoti di quel gran Processo? Indoninnte mo? Un bel NULLA: tanto e; un belliseimo NULLA. Comparee nl pubblico una relazione fiscale, in cui, dopo lungo preambolo e giri e rigiri di parole, annanciavasi . . . . . . dal Relatore che la conginra era provata da una serie di fatti contemporanei, ossia (per usare le identifiche parole) dall'apparizione simultanea di grandi fenomeni nello Stato Pontificio: e qui si ennmeravano i subbugli di Romagna, lo seatenamento dei cerci di pena nella Rocca di Spoleto, i tumulti de cocchieri e dei lanari in Roma (tumulti eccitati da enegli stessi agitatori che s'eran fitti in capo di pescar nel turbido) l'numento della guarnigione Austriaca in Ferrara; e cose cimili. Ma questi erano fatti già noti; erano fatti di pubblica ragione: il forte era di mostrarne il NESSO, di promre cioè come l'uno fosse legato all'altra, e tutti derivanti da quell'unica cansa motrice e tutti cospiranti n quell'anico fine; hoc onus, hic labor. Out il Relatore, pover'uomo, si trocci arrenato, e non espendo come uscir d'impaccio venne a dire che quei fatti eran certi (e chi ne dubitava?) ma iavinbili i fili ehe li connettevano, invinibile la cagione donde provenivano, e con ció egli stesso confesso implicitamente che quell'ideata congiura non era che la fantasima, la befana, l'orco descritto dalle madri volgari ai propri binsbi per iepazentarli. L'inganno allora fa chiaro: gli uomini dapprima troppo corriei, si guardavano in faccia I un I altro, come e dire, ce l'han data grossa a bere; i tristi se la ridevano sotto i baffi, ma gia la cosa era bell' e fatta. e l'intento consequitor spomentate le popolizzioni con quella grande meteora; tolti di mezzo gli ostueoli col sacrificio di quegli nomini che per isperimentata fede erano più affezionati al Governo; paralizzata l'azione di questo; armate tamultuariamente le masse sotto speeie di guardia civica; insomma giltata la pietra an-golare di quell'edificio rivoluzionario, che doveva sorgere come la maledetta torre di Babele ad insulto degli uomini e di Dio.

Cui ternind quel dramma infernale; e il grappressuo fip sussion all'articire degli usunai di della pressuo fip sussioni all'articire degli usunai di la giungo; percebi non veglio compromettere diverse Persone, che parte per ignoranza; parteper adulare, e favorire qualche majorenza capitet banno coniato questa aporca e trista caulunani: chi 'e flaffere direnterebbe una Peterbe

lezza. Ed ecco finito il racconto della Congiura.

P. C. Mi zia Cromentina, l'acquavitara ia
Panico usa de dine, quanao se fernisce aa cosa
ua pò lunga: accusi ferni Tordinone! E mo io
puro averebbi così de di: accusi fiorni sia con-

giura.

CAS. Eppure mi rineresee! DEN. E perchè?

CAS. Perchè ci avevo preso guste. DEM. Alla congiara?

CAS. Eh! No; ma sentirrela raccontare cosi fresca fresca: sor Demetrio mio, e perchè noa coatinuato ua' altro tocchetto? DEM. Sor Cassadro min, quando il me-

raagolo è spremuto, sapele cosa si legge sulla scorza? Vi si leggu scritto; merangolo spremuto, da qui aoa esce altro. CAS. Ilo capito, V. S. il merangolo, me-

CAS. Ilo capito, V. S. il merangolo, merangolella del «non c'esce altro! » ma.., ci scom-

metto, che so vi mettele le mani la saccoccia, e rimuciaate, qualche mollichella ci si trova.

DEM. Proverò.

CAS. Bravo, bonzilello; che poi questo pangiallo vi pagherò quattro goccie di torrone.

DEM. Duaque vi diro, che ai demagoghi coa quel sogao riusci di ottenere mari e monti; e dopo aache sveatala ... storicamente, l'esistenza della tremenda reazione dei aeri, ..... così detti bianchi sono venuti a capo di grandi casi, all'ombra di quella crudelissima huffinnata. Figuratevi misero in piedi la civica; che era aao degli elementi contemplati da Mazzini nell suo Olimpo per effettuare le bramate rivuluzioai; e si contentarono allora, che fosse una cosi detta mescolanzina di vigna, ed affastellarono insieme aristocrazia e plebe, l'eccellenza e il sor coso; il principe e il bottegaro; il marchesiao e il tripparolo. D'ogni colore ... canite bene? Altro che l'Iride! E ai quartieri ai don iachiai , scappellate ; i titoli fioccavano ; li .... scusi .... perdoai .... aazi lei .... ero distratto .... mi riacresce davvero .... si spregavaao; ma poi piano piano toccava alla Pallade, cacciar fuori nei suoi fogti certe accuse leate leate, ora coatro Caio, ora contro Tizio, ora contro Semproaio; cosi destavaasi sospetti, ciarle, diffidenze, e quel galantuomo era ....

CAS. Fritto. Capiscimiai. Bella maaiera di far la guerral Alla sordiaa, o cietro alle spalle. BEM. Eccovi ua fattarello. In Trastevree era. maggioro di quoi battaglione, che s'acquartierò incontro a S. Maria in Trastevrer, era un erro Forti, fiore di galantuomini, osurralo, pietoto, noa porero; ma era cristiano, e cristiano cattolico.

CAS. Pessimo connolalo nella carla di libera circolazione!

DEM. Vol. lo conoscerate padron Francesco?
P. C. Eh! Va hi! Se lo cognoscevo! Era attaccato ar Papa, ar su governo, e alli preti.
Pe er Papa se sarebbe fatto scasaà quattro vorte. Ereno cose serie I C'ereno certi aegozianti.

però, che nun la poteveno vedeae; ma je toccava fa mosca, e faje bon grugno.

DEM. Ebbene, la signora Pallade coa i suoi
articoletti impepati, dagli, dagli, se ae
vide bene, e hisogrò che facesse l'atto dell'abre-

auazio.

CAS. Ci scommetterei che per il sig. Porti sarà stata una vera fortuna di rimaner fuori della civica; che altrimenti chi sa che acepola gli toccava.

P. C. Quarche incarcatuecia ar cofino nun je la levava aisciuao.

DEM. Ginrateci pare, che le intenzioni erano tutte color di fuligino. Dunque, come io vi dicevo, accadeva nella stessissima guisa alla Nobillà.

GAS. Ma.... scusatemi: qualche volta costoro hanno legato con i Nobili?

DEVI. Le basi Mazziaiane, stadiate in Londra, erano sempre quello di cui vi ho parlato. Le norme erano invariabili: norme che aon soao poi di Mazziai, ma copiale dal celebre Weisshaupt:



vi leggerò il secondo articolo, che ha per titolo: i Grandi.

2. f. Grandi — il consorto dei grandi è di sercessità influyambile per fore reserce il rifformazione in un parce di fendidità. Se voi son avete dei l'opolo, il difficient nascreta il prime passo, ce tutto sara perduto. Se il movimento è condutte da alexal grandi, questi esviriamen di prime passo, per per dell'ambiguita dei prime della ricolatione; la biogne dei soni l'arcessita per l'ambiguita dell'ambiguita della ricolatione; la biogne dei soni l'arcessita que della ricolatione; la biogne dei soni l'arcessita in più per gendere per la vasiali. Podel regimes anches dire sino et fine. Il constatità si è dei della ricolatione della rico

Nel fine dell'articolo istitolato: Tutti così

Un re da ma kege più liberale, applicatile; de desse seguinelle de desse seguine. Le ministro son unsista che mire di progresso, databi sero non unsista che mire di progresso, databi per modella. Le gue siquere mente sun sepreri che fare de' mai printigi, metterori sotta la sun direzioni egi re egli vuolo arrasticati, via itiche a lempo a losciarlo; egli restoria indata e senza forza contra quelli che si sono opposti si vostri propetti. Tutti di dipitarcri personali, tutto le limbori, tutte lo sunbitioni irritate possono servire la cuasa del progresso, se altri di ture bossoni directione.

El? che ve ao parc? Eld cece, amicione mio, come fabricarono seupre seile neciderine fundamenta. Così a poco a poco si facevano sparire metat. Così a poco a poco si facevano sparire quelle palle di bassodiote che davano fattifio. Quanti loro facevano omira eraso a goccia a sparati Ni. Così fattu una sparatolata dal Comando Cirico del veri Galantonomia Parapoliti, questil... coriornaliti riamaerano Commonia, e sottomessi el obbligati a currare il capo al censo Demagogico di certi difinisti...

## CAS. Della chiavetta.

DEM. La Policia, come già vi sarcie arrivalo col vostro laktico, venae rassan faltota, e con quel Gran Processo fe del tutto segosta. (Fied. Figuretta Pag. 67) e la vena, efficiene, altivissima Politisi di ripolire la Città dei sette colli orgi sorbe di Galanisomia fi tutta trasportata, concentrata nel Lircolo Populare, che avena provocarrata i Caffe delle Bela era diose standardo dei se della proposita del proposita del proposita concentrata del Lircolo Populare, che avena como della Birolaniza (Fig. Figuretta Ing. 73). Già credo sia intaliti il dirici, che se andarano avanti era sempre a forza di tradimenti, di hugie, di rieggià.

P. C. Trappolari sati, e maestri di birban-

terio. Ne investaveno certe degue de forca. Parera che ce ne avessero la frabbica; ve aricor-

date de Radestki strascinato a coda de cavallo? CAS. Che già, noa sarà stato vero?

P. C. Er fiascaccio lore aacora strascinato a coda de cavallo. Bugiardi più d'un mozzorecchio!

DEM. Difemi ua poco: c le vittorie? La prosa di Maatova? La presa di Verona?

CAS. Avranno creduto che finsero prese di rapè.

DEM. E quando strillavano per Roma : la Sicilia s'è fatta un re?

P. C. Si îr e de coppe. No se aricorde; e comel Quello sendetus Bona de mi mojo quanno scaiira, quelli strillosi dell'estratione che giravano per Bona, teffice, je dava er ba-jecchetto, e pò se facera compità dall'arroitano ar caslone lo stampado. Ariagarizava lbie, che je sè secuto er gargarozzo, e aun vanno più uriano quelli searar coni, che mi hanso fatto spregè tanti belli moccelii ( Fedi vignette pagino 80.)

CAS. Il resto poi per questi signori sarà andato a vele gonfie? Noa è vero?

DEM. Tent'è. Riuscito bene quel colpo, ne lemiarono altro, finchiè venaero al momento, che le iniquità essendo giunte all'estremo fu consigilie prodectissima, che il nostro Pio IX si allontannesse da Roma.

CAS, Oh! Ci siamo arrivati! Attacchiamo coa un aodo forte il filo della vostra staria, e diteci qualche cosarella della Partenza del Papa.

DEM. É troppo giusto. Sono da voi.

P. C. Si, so l'emertiuccio nostro, sificatece
quarche coselta. Pa un fattaccio; lo rintano;
ma quer poser l'ono che arera da restare a fa
qui? E pa, so cose che lo ann me ce confinono.
lice beno mi moje... ch' è na hosa Cristiana:
Lui è boso, Lui è er Vicario de quello lassiy
e volcte che Lui... quel Lui che Lui in figura
ma je aresse avrissolo tutio in tempo? Queste

so cose chiarc, che sarteuo all'Occhi. GAS. Si; va tutto bene, ma mi nasce un X. in testa.

#### DEM. Spiegatevi.

CAS. Ecco. Mi pare impossibile che le Porto del Paluzzo sul Quirinsle, dopo lante minaccie, ed attentati, aon le guardassero a tutte l'ore coa gli occhi spalaneati, anzi anche con gli occhiali. Il Papa come s'involo? Non arrivo n casirlo.

DEM. Altro che guardavano! stavaan fi impalati, immobili, come quelle quattro capoccie di marmo prima di arrivare a Ponte quattro capi. Stavano avanti, spiando, osservando, contamplando minutamente tutti e lutto, a dicevano millantandosi: Eh! di quinon esce una mosca: L'aria passa, ma nient'altro.



CAS. Eppure...

DEM, Epipure il Papa scappò. E già, toccava a Dio salvare prodigiosamente il suo fide e hersagliato Vicario. Figurateri poi quando si sparse la notinia: il Papa non c'è più! Corraro e restarono con un palmo di naso; e dovettore ince me come? Ma quando? Na con chi? Ma verso dove? Ab! Funica cosa certa è che il Papa scappato! Si disperavano; me era fiato buttato.

E come a Napoli? Ve dico che Bucciounti ha scriito che l'ha visto de notte montà in legno; e er capo marinaro je sè buttato in ginocchio e je ha laciati tutte e due li piedi delle gamme. Me l'ha detto un medicone de Piazza Barberina; n'Omo delli bravi; e che se la fa con li Casoccioni.

CAS. Ditemi un poco: partito che fu il Papa, chi sa quante ne fecero?

DEM. Ve lo potete immaginare. La magnilica de con come già vi, bo detto: la istituzzone della llegubblica, lasata sopra l'eterno fundamento d' un gran castello di carte da giuoco (Pedi Fignetta pag. 73.) bata una lebbecciata, a il fundamento si sparpaglia, e patatrà la Repubblica è in pezzi.

P. C. E già averete inteso a dinc che l'ore più contente delli disperatacci sò propio quelle, che fanno li Castelli in aria. Embe? Accusi fecero sti priechi; na Reprubbica: un Governo novo... tutti Sovrani. Ahl Ahl Ah! Me viè da ride, me viè a ripensaece! La sovranità der Popolo! Er Popolo Sovranol Sor Demetrio l'aveste visti sti sovrani? Nooe? lo sine. Sapete chi erano? Quelli Ciurcinatacci che staveno grattannese tigna e rognia, e faceveno la caccia a chi non voleveno trovà . là pe la scalinata della Receli. Quanno ce capitavo, e li vedevo; dicevo fra mene, e Padron Cheeco che so io: tutti sovrani? Somari tutti, che porteno la soma, e cha soma! Quella loro Reggia era la scalinata, e li se divertivono a sonà la chitarra coll'ugnie, e a fa sbadii da mezzo parmo avantaggiato, L'antri imbertaveno, e pativeno d'indigestione; e questi piagnereno e se moriveno de fame. Che bella Vita! (Vedi Vignetta pag. 62.) DEM. Ma essi erano intimamente persuasi

cha burlavano con le loro promesse; pure erano nella necessità di far prevedere illusione ad il-



P. C. Pe Tristevere fu na terribijo. Nessuno ce voleva crede. E poi le chiaccherette che se fecero! E annato a Civitavecchia; nò è ito in Spagna; none; ma che ve dite? Sarà a Napoli.

lusione; come nella Lanterna magica, o nel Mon-

P. C. Un giorno proprio proprio me fece na risatuccia de core. Uno de sti accattoni, mezzo scarso, tisichetto piuttostosi, se presentò a uno 14\* pe'espisse a un Nero, a uso der partito contrario all'Ariprubbica o je chiese la limosina. Quello fece du passi in dietro, se cavò or fongo, je fece un iachino, e je disse: Come? Fratello sovrano? Tu chiedi la limosina? Noa ti conviene. Non siamo in regola. Sappi che lu sei Padrone di tutto, signore di tutto: provati: va: entra i:: vu Forao. Presentati al Basco, e di al Ministro, in nome della tua Sovranità: Ministro, date pane, Ciambelloni, Pizze col sale al sovrano lo. Ma non me burlate, je diceva er Poverello, aun ve pijate gioco con me, povero guitto, che sto più de là, che de quà. Ed il nero: E ti pare che io voglio aver enere di burlarti? Ailio: tu sbagli: fa a mio modo. Estra dat Fornaro, e vedrai, lo me sentivo sfoconà. Se durava un popiù la scena me toccova finì dar sor Mariani, a S. Claudio. Ma levateme un dubbio: se er Popelo era sovrano, averà dovuto avè li sudditi. Oh! Ma sti sudditi chi ereno? lo me confinuo. CAS. Forse avrebbero tutti communidato, o

così non si era chi avesse obbedito.

P. C. Sapete che ve dico? lo la penso cusì ne, che averchbero fatto a scarica barili: un po peruno; mò quello, e mò questo, ossia averebbero dozuto obbedi sempre li poveri scontantacci der

Popolo. Oggi essi, domani essi, e dopo de dopo domani essi. CAS. Ma quando ebbero proclamata la Repubblica, vorrei sapere, cosa mai ci speravano,

cosa, ottennero.

DEM. Certo che con questo, come suol dirsi
si diedero la zappa solli piedi, mi Capite?

CAS. Eb! Capisco, capisco. La zappa sublipicdi è due cose: uu gran sluglio, e un gran dolore (Fedi Fignetta pop. 101), Ma a loro gli sta meglio d'an bel paro di maniche nuove tagliate e cucite da Reanda. Ma ditemi una coss; almeno avranno simulato un'affratellamento; saranno stali affabili, corfesi, mauierosi huoni con tutti. Si trattava di fare un gran passo.

DEM. Eh! gli abbracci, le strette di mano, salti si spregazano. Siamo tulti Fratelli. Tutti (Fedi Figuetto pag. 86). Ma quando poi diventavano Deputati... Buona notte! Montavano lu tuono, e bisegoava trattarli una canoa da lontano, e dare it muso per terra.

CAS. Una volta per uno, non fa male a aessuao. Essi a uno, a uno hanno tutti fatto il bottaccio. Rotta di volto, fino che non li raccolgo, ed lanoo da aspettare uu gran pezzo (Fedi Vignetto pog. 91).

P. C. Se li vedete mó! Ald! Pareno tanti Niofiti convertiti. Collo torto, testa bassa incorvattati con un lenzolo; perchè tira na grun tramoulana... per essi però; e bigna arà drillo; se 100, l'affati vanno male.

CAS. Ma voi, sor Demetrio mio, che avete un auchisio in corpo, mi saprete dire qualche costetta di quello che soccesse in Roma, proclomata che fu ta republica? Vi leggo negli occhi, che avete certi fattarctii, chu vorrebbero escir fauto.

DEM. Tutto vi dirò quanto so, e anche con qualche particularità. In prevenzione sen-

tile questo superbo brann d'uno scritto, che dipinge appuntino gli effetti di questa sovra-nità. Sentite come è leale. - Appena da nomini disperotissimi, e cattioissimi s'inconinciò a predicare la sovranità ed i diritti del popolo rovesciati tutti i diritti, ed ogni sorta di socranità, frautamate le leggi tutte, e calpestate nel momento tutto fu messo sossopra, andò in isconcerto, e fu posto in raina. Paste voglie olla indigenza, alla erudeltà l'empietà si congianzero (incitamenti, per certo, esperlativi ad ogni specie di misfatto), ottoro ogni libidine , ambizione, superbia, ignominia, vitupero, parvero piombar sopra la Republica. Quel popolo sorrono poi , uel cui nome , e per cui volcre le cose lutte operavansi, null'altro ei accorgemmo che era se non il fango e il peggio della plebaglia; ad una certa fazione di nomini procellosi vigorosa di cercare per se quanto ugli altri invidinea; iasomma d'uomini indebitati, occattoni, buffom, chiacchieroni; oltre a ciò ogni pecento d'incontinenza, l'adultero . il parrasito, il bordelliere, il sacrilego, l'empio, il parricida, in poco, nomini o scompati da ginridica condama, o degni di subirla, o che ne stavno in panra, strigliati si dettero n furti e stragi, e feroci come bestie in farore, dando addosso olla cosa pubblica, fucendo rapina della podestà, impresero a straziare, spolpore, intristire quello ch' ero vero popolo. Avvedutosi danque ampia, e senzo confini facoltà ad ogni più sfrenata voglio, ad ogni razza di delitto, di ardire, e commettere quanto più loro talentasse; e intimata aperta guerra alla virtà, alla innocenzo, ollo nascita distinta, olla dignità, non movendosi zaffa contro i colpevoli, ma anzi contro coloro, che neo non avensero. non contro a cici soltanto, mu contro anche ai morti, non badandosi offatto ad ctà, groda, condizione, sesso, s' bicominciò od incrudelire atrocemente, parte per sete di sangne, parte per speranza di bottino, parte per disprezzo di religione. Alloro, come per giuoco sistemate earneficine, stuprate vergini, cose poste a sacco, i lempli si, le stesse chiese o rase al suolo, o consegnale a chi d'ogni colpevole bruttura, c d'ogni peccato di sangne la profonosse. Finalmente o dirlo in compendio . ogni qualità di delinquenza, di turpitudine, d'empietà, commessa dal popolo sovrano; ne tempera o nietra olcimo alle stragi, oi misfatti, nè freno alcuno olla licenza della inaccrbito, e furente popolor moltitudine. - Sono tutte parole fedelmente trapiantate dal latino is volgare. Cosa ve ne pare? E predetta appuntino ogni uera scingura che abbiamo provata?

P. C. Me pare artiratiato er tempo nostro. Ne aremo visit de guijacci! Ne avemo monante de nespolet Ne avemo digerito de pillole de carcitaccior Figuratese quosta. Er Saltajona della speranza era diventato er cocco der Giraccio Popolare, cho diceva! Ver fine la guardia colo Popolare, cho diceva! Ver fine la guardia del composito del consensato del composito del consensato del composito del composito del composito del composito del consensato del composito del composito del composito del consensato del composito del



vere Madri... no, tutte vè; che ce n'ereno delle baggee, che annaveno in acqua de ronninella a vedesse er fijetto colla gibernetta, la daghetta, lo schioppetto; insomma molti Padri se li ereno ripliati; e già sentiveno la puzza der finimento cattivo; e allora er Battajone fu ricompito colti regazzi da Termini; chè je misero la scorza; e ne potete immaginà . . .

. che speranzuccie bella che daveno! (Vedi Vignetta pag. 94). Aveva da fa er capo a tenelli sotto, a ordinà, a predicà; si, va aripija un carretto pella scesa della salita de Crescenzi, o de Monta Cavallo! Ma tornamo a noi; e diteme un po chi è stato quer grao omo cha

ha sputate quelle sentenze?

DEM. Indovinateci un poco.

P C, E cha voleta cha indovini?

DEM. Usero per intenderel una frase impropria: è un bianchissimo. Il Padre Ventura. P. C. Come! Er Padre Ventura de Saot' Andrea della Valle ....

DEM. Lui, propriamente Lul. P. C. lo resto de pietra pomice!

DEM. Quel Ventura che si pslesò tanto annuente ai moti popolari, alla sovranità della pleba atcetera, etcetera; ma in quel momento quel povero Frate aveva la fehbre. Siamo Uomini. Bisogna compatirlo; ma quando scrisse

quell'altro pazzo che vi ho letto, stava bene di salute, ed in pienissimo vigore di sentimenti. CAS. E dova serisse quel pezzo?

DEM. Nella sua grand'opera del diritto pubblico ed Ecclesiastico, che spiegava dalla cattedra in Sapienza. Pare che quella faccia a calci con molta cose dette, o stampate in tempi più anai.... fonestamente vicini; ma torno a ripetervelo: l'affare di questa differenza di scrivere dipendava dal polso. La passione ch'è un esaltamento febbrile lo fece trahoccare; ma si rialzò, e si rialzò trionfalmente, perchè l'umiltà gli appianò la strada, e tricofò di sà stesso; così emise subito la sua gloriosa ritrattazione solenne; in virtu di cui non vuole che si creda che al P. Ventura antico, come ora è tornato ad essere predicaude in Francia, e precisamente a Mompellier, e fa un mondo di bens, converte peccatori, persuade increduli, e si mostra animato da santo efficace zelo Apostolico. Per isvelarvi come la pensava saviamente ne primi tempi, sapplate che nel Tomo secondo dell'opera che vi ho citata, parlando della Monarchia dice non solo ch'è la più antica forma di Governo che s'incontri nulle storie, ma asserisce con intima convinzione, che di questa verità erano profondamenta persuasi anche quei filosofi, che avevano interessa di provare essere i Governi Repubblicani di più vecchia data, che i Monarchici: di più quello stesso rimedio usato per terminare lo scenufleggio in Roma, predice egli essere l'unico, ed il necessario: ecco sono sue parole. - Rimedio unico ad imbrigliarne e comprimere la popolare anarchia, e salvare la cosa pubblica dalla morte e dal precipizio in tanto econquasso e trambusto di tutto è il Militar dispotismo; quest'unico rimedio fu il solo sempre ritrovato efficace. CAS. Ed in tal maniera si rimediò tutto in Roma, non è vero?

DEM. Certamente; si mossero di concerto tutte le Potenze Caltoliche, e pel mese di Luglio venne in Roma l'armata Francese, e li ha fatti svaporare, dileguare, annientare.

CAS. Eh! Vi dirò, che col sole ardente di Luglio tutti quei Portafogli tanto ambiti, quelli elmi tanto lustri, quelle spalline così ondeggianti, quelle sciarpe tricolorate, quelle superbe bandiere si saranno facilmente squagliate. Povere bestie! Ab! Ah! Ah! Come si squagliarono, ( Vedi Vignetta pag. 73). E ndesso poi dure sono iti

a terminarne i loro capi?

DEM. Poteta immaginarvi che a guisa di ucelli di rapina, vanno radunandosi dove sonn Cadaveri. Hanna spinto dove si congula la schiuma della feccia Europea, e la voltano i passi di galoppo; ma fra poco spice heranan un volo tutti quegli Emigratl, in America; ma questi mamalucchi non sanno che gli Americani li aspettano colle Leve, Reti e Gabbioni. Arrivati che siano, saranno questi, logabbiati, e noo sene parlerà più, e doveranco lavorare la terra... (Vedi Vignetta pag. 99). CAS. Ma facciamo qualche passo in dictro.

Torninmo dal S. Padre; dave se n'andò?

DEM, Se n'andò yerso il Regno di Napoli, dova trovo fiore di cortesia, gentilezze inaudite, ospitalità tutta degna di un Re Religiosissimo, Cristianissimo. Figuratevi quella linguaccia di Don Pirlone, come si sfogò, che prima ne aveva detto plagas, che da un momento altro aspettava un erozione del Vesuvio, ed appositamente aveva in una sua maligna litografia espressa una granda eruzione vesuviale con un Lorretto Democratico sul cucuzzolo della montagoa. Il vesuvio ha dato fuori; ad ha vomitato torrenti di lava.

CAS. Dunque questa volta D. Pirlone ci colse. L'eruzione ci è stata. DEM. Si; ma sono venuti fuori fiaschi. (Ve-

di Vignetta pag. 102). La mano della Provvidenza condusse via quella carrozza, e la fece posara presso al Re Cristianissimo

CAS. E quelle Bestie partito che fu Pio IX. figuratevi come si trovarono inviperite! DEW. Avete detto magnificamente bene: Be-

stie; chè altro non erano, a guardarle con occhio filosofico. Sterbini in scimia cappuccina -Gattatti in Gallinaccio - Canino in Rospo - Mazzini io Barbagiano - Armellini in Cone - Saffi in Papagallo - I Tiragliori in Topi, e poi la Belgiojosa col suo seguito ( Vedi Vignetta pag. autecedente). Si conglutinarono, s' impastarono insieme, fecero imprese brutali, sentirete, sentireta. Ho certa stoppa in corpo da farvi....

P. C. Zitto, zitto .. . CAS, Chi hanno ucciso? P. C. No: viè gente su pe le scale; e nun

pò sapè... CAS. Sorcio in bocca, Aspettiamo, esaminiamo e poi parliamo.

## FINE DELLA PRIMA PARTE

# GRANDE RIUNIONE

## TENUTA NELLA SALA DELL' EX-CIRCOLO POPOLARE IN ROMA

PARTE SECONDA

CAMANDRINO — PADRON CHECCO TRASTEVERINO — IL NIG. DEMETRIO DROGUIERE — MENICECCIO GIOVANE DI TRASTONE — APOLLONIO PROGURATORE — TOLO IL NACARIMANO

### CASSANDRINO (Rientrando e ridendo)



redevo che veoisse su il gran Nogolle. Nignor, no. 10 Giovana
di Tratiora, è unn specie di Caannia, barbèro, taciturno sospettuoo. Indovinala Grillo. Chi saria'
un creditore mio?.. Non crederei; perche gin sanno tutti, cho
da che dorano non pago più un
hojecco di dobiti. Tempo ni teaipo senza fretta verrò in chiaro
di totto.

#### PADRON CHECCO E DETTO

Ohè! Menicuccia! E Ta pum ce sei capitato qui? Ma che? Eri de sto circolo?

#### MENICUCCIO E DETTI



dei Majorenghil Una hagnitella! lo tengo in corpo una segreteria, od on'archivio. We stato sussorrato in unorecchio, che henchè la haracca sia sfasciata, qui ci sarà questa sera una gran rionione; ma... io di questi affari me ne intendo.

Per i pranzi si va sempre prima, ma per i congressi sempre dopo, che mondo! Aspetteremo. Na dite, Padron Francesco, quell' Ometto stagionato in perucca, in fibbie, e con la lattughella in petto, sarebbe il sor Cassandro? P. C. In ossa e pelle, perchè le polpe je se

so Inriate.

MEN. Adessa che s'è impresciuttito farà disperare li Becca Morti. Quanto è curioso!

CAS. (da se) Mi fischia un orecchio. Dovrebbero fare il mio Panegirico. DEM. Tu sei Cameriere, ed io vado matto

DEM. To sei Comeriere, ed io vado matte per i camerieri.
MEN. E perchè quest' amore sviscerato?

DEM. Vi diro: i Camerieri... non vi pigliate collera, sanno totto, sentono migliaja di cose, e se le ricordano. Così caro sig menicuccio, da lei spero ricavare qualche bella notizia. Inconinciamo.

MEN. Incominciamo pure. DEM. Cosa si dice per Roma?

MEN. Momente ertiço assai, Si tratta di riassestare le osas seongagiane. La flegubilità, seonecto la macchiato ene che falicano per rimetterla insiene, tutti aprono honcea, e mandana foori il fintu; esce quello che esce. Chi la vuole in un modo, chi in un'altro. Li Repobliciano focciono ona eastroneria? Che brave testel! Che Ominoni Il Goverono legitimo si stedia di fare una costa aggiustata, stile al Popolo; e lutti ci dicono sorra la loro sentenza.

CAS. Il mondo è stato sempre così, e sempre sarà così.

MEN. Ma il Governo ha hisogno di spalancare gli occhi come bocche di forno; perchè..... E poi sapete di chi si parla molto? DEM. Non saprei, se non me lo dite.

MEN. Di vostra signorin Hinstrissima.

DEM. Di mc! Oh questa è curiosa! E che?

Disono forse che io sin una linguaccia?

MEN. Signer no signer no; anzi vi lodano tutli; anche; i vostri nimici. DEM. Boona grazin loro!

MEN. Perché dicoso che sede molto educato.

Ma.... a dirvela, priana di voi la trinciavamo
male assai, e sapete chi erano quelli che la
musticavano amari? Quelli che stavano in panra di essere sunascherati da voi; perche avevano
un gran timore che voi ne diceste il nome, e

il easato.
DEM. No, no: non abbiano limore. Si tranquillino, si screnino. lo dieu solo poche cose per avvertire il mal fatto, e per insegnare la verità della storia: ma non discendo alle personalità, I pubblici fuazionarj eran veduti da tutti. Beritavana in un teatro ben osservato da tutti. Ma perultro, benche io non abbia idea di far male ad alcuno; pure quando trovo tigna, o rogna scusate, caro sor Menicuceia, lo bisogna, che per serupola di coscienza le sveli, le accenni, e dica: guardate che guai: mirate, che piaghe, lo cusi faccin, perelie penso dover fare cusi; e poi me la rido. Ma dimeni, lealmente, schiet-

tamente: sono bene accolte le cose mic? MEN. Si, signore; ve lo ripeto: Vi vogliona hece; e specialmente chi si può mettere la mano sul petto, e non sente rimorsi, anzi i Repubblicani stessi vanon diceudo: ha racione; quello

che dice è tutta verità. DEM. meno saale; ma voi mi trovate per

tutto? MEN. Nei salolti, in varj Caffe, si, ia vari, na. Basta: lasciatenti girare na poco, e vi dirò tutto con precisione, ma..., ridete: sapete a chi non va?

DEM. Non sanrei.

MEN. Agli Ebrei.

DEM. Ah! guardate! povera gente! MEN. Anzi certi dissero, che se vi vedevano in un certo Caffe, dore essi frequentavanu acu

ci sarebbero più capitati. CAS. Povero Caffettiere!

P. C. le mancherelshe sta gnaechera. Li Cnffe dove vanno l'Abrei, sl'Abrei ce spequeno besc. e... Orchi mii che seatite! E chi è che se ne vie de qua? Alie! Menicuecio? Sta all' erta: de la vedo un certo nottolone, che aun me sconfifera niente. l'are che giochi a nasconnarello.

MEN. Mi veniva tacche taeche di dietro, ma io di dictro noa ci vedo; era scuro, e non ne ho capito la fisonomia.

P. C. Ar riflesso della lumiera me pare da aricogunacenne la finosomia. Si aun me shaio, na malliaa enel sor Lui stava discurrendo accalorato in sto caffe quà de sotto fra na moechia de baffi e de barbe, che pureva de sta alta l'ajola. E se arriscarda a tanto, che quelli musi proil-iti se animuscono de più. Nun lo capiti bere. Chi sa se è carne, o pesce.

APOLLONIO (nell'altra camera incontro)



za di gente adesso m'imbatto! Capisco: mi guardano sosnettosi. Ciarlano fra loro. Dovrebbe exsere us grappo di Demagoghi; ma con me capitano bene. to per bacco aoa ho paura manco del Triunvi-

rato con Sterbini, Galletti, e Musignano per giuata. CAS. Che robba è questa silencio improviso? Un male di cola appoletico? L'erola caluta ner rontaggio? Eppure certi medici, il male per conlaggiu lo negaco.

P. C. Sor Cassaadro mio! Quel Sor Eme Enne, che sta de là, ce guarda e ride sotto cappollo. Dovrebbi esse pareato de mastro Titta lo: me: ce la fa, ce la fa! Ausamosene. Annamosene. Melleleve sollo ar braccio a mese, pijamo na scorsacella, e alla Catogniana, Rumori frasciali,

CAS. Padrou Cheeco ? Ma noa mi conoaci più?

P. C. E appunto perché se cognosco, e re vojo bene come a na patre; anzi come a na fije; anzi come a un fratello, ve vojo strascina via der pericolo. Morto voi,

CAS, Bestate vol.

P. C. E ve parono cirrostanze de burlà? lo treue a uso de terzana. la sta sala non cè da fidasse, guardate che s'arrivo a di nue re da fidasse manco der proprin patre, che ve ha messo ne menao. Osà ce se raduanta curta schinma de galera, che comincia a strillà a mezzo giorno; è notte! è notte! e ve locca n fa da corista a areprica; è notte! E se dite de no se danno un' incarcata ar cofiao, e con la testa ve famo di de si.

DEM. Sono passati quei tempi. Adesso tira un cerlo scirocco, che da nelle gambe. So stati smascherati. Non ci provana più.

CAS. E ci provino; ci provino; che mica staro col lurchetto alla bocca; e poi ..... nel caso, qualche sventola l'ammolliamo anche noi... mi pare che siasi ritirato. Deve essere un' nomo prudente.

P. C. Sor Cassandro mio, ce faressivo na cattiva figura. Bignerchbe, che a quattr' occhi ie faressivo n'operazione tulla vostra, dico n'aperazione cefalica, mulaanoglie quer cervellonaccio porco, che se aritrovano con ua cervello da galantomo. Allora se poterebhi sperà. Eh! voi asete dormito, e nun sapete tutta la storiaccia. Se l'avessivo visti! Grossi, grassi , tosti insurtanti .... volete vede come faceveno? - Oh è, Menicuecio. Tu se onto della donua, ajuleme,

MEN. E. lesto ( Passeggiando a capo chino con le mani inerociate dietro la schiena, ed una paglietta in

bocca. ) Tutte le nazioni , tutta l'Europa ci stanno mirando.

P. C. Dije de si, L'ommini granai dal ride, gliè accaduta una certa disgrazia.... MEN. Ventimila Francesi verranno dalla parte nostra.

P. C. Accusi annava dello; intanto de Francesi ne sò venuti tresta mila; e hanso fatto sparecchià... CAS. Questo è un Daale col commento, Avan-

ti, che ci piglio gusto. MEN. Eccoli un fichello d'iadia, tullo impettiin, con ecalo penne dò gallinaccio sul cappello, ch' entra nel caffe; E lui gli dice ebbenc?

E il paino - Li abbiamo respinti per due pollici indictro. Bottega un bicchier d'acqua. CAS. Al tondo, e col eucchiarino.

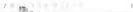



Retorno de una Deputazione Specita a Molo

DEM. Intanto crano essi, gli eroi che areveno ricevnte le mela, e grosse assai.

P. C. I morti quanti furono?

MEN. (sceneggiando) I morti cento... e seltanlazette feriti dell' inimico. Dalla parte nostra ... non vi sono che ... due feriti P. C. Rivortate la medaja, e leggete all'in-

contrario CAS. He capite. Quand' ere gievinette un'abale amico mio , invento la Logica ricoltata. Le conseguenze venivano alla rovescia, e spes-

so .... non dico sempre; ma spesso l'abate l'indovinava. MEN. Quei poehi Francesi a momenti salla

ranno richiamati. ola P. C. E fatta. Propin accusi. Era una freb-

be de balorderia che ve ariconsolava. MEN. Un' altro diceva : Non hai inteso il oran Sterbini? ehe lettera che leggeval E un' nltro: F. Mazzini ehe ha scritto? Che per noi è accaduta un' altra rivoluzione in francia, e ehe

li rossi hanno preso il sopravvento. P. C. E li rossi avevano presa na bollitura d'erba fumaria.

MEN. I Francesi sono senza municioni. senza pane, senza vino, senza medicinali, e si muojono dalla fame.

P. C. E nostrodine a rine granne ce ha comprato gran vino; e che vino? E er pane? Na callalessa! a sacchi se ne crompava alla minerva, alla sapienza, all'appellinara, dove s'acquartieronno. Oh! Noi si che stavamo per morisse de shadiji! Erimo al verde, érimul MEN. La Francia ha riconosciuto la repu-

blica Romana.

P. C. E per queste mannava bomme, mitraie, mortari, razzi, e ragnicelle; che Dio ne scampi ognimo. Ereno ingredicati pe faje na festicciola da cimiterio.

MEN. Dalla Cupola di S. Pietro si vede Ondinot che si strappa i capelli per rabbia di non poler entrare in Roma.

P. C. E invece er sor Ordinotte pe compassione nun ce vuleva entrà; perchene e era la maniera; un bombardamento fitto fitto, e de core; arrovina de quà, arrovina de là, un ma-

cello de carne umana, e Roma era presa. MEN. I Francesi entrando, saccheggerebbero tutto, ruberebbero le altrai mogli

P. C. Mc capite? Essi farevano, e dicevano delli francesi. Qui campane levate, argenti levati. Li Preti e li Frati scappati, o travestiti, o nascosti. Le Donne... le Signore Scimmie a fà le serventi pelli Spedati, vagheggiane li Giovinolti feriti, faje carezze, e divagalli dar pensiero delli quattro nevissimi. E miea vecchie, ve! Anzi paccutelle, freseotte, e... senza scrupoli: semo intasi.

CAS. A certe mogli, e a certi mariti....che m' intendo da me, sto rubamento delli francesi

non sarebbe mica rincresciuto! MEN. Povera Roma! Era diventata na Bicocca dopo quattro mesi de peste.

lo me ne slavo in botlega più che potevo, ma

DEM. Il giorno per la città faceva paora.

c'era quella maledetta Guardia, che m'obbligava

ad uscire. E alli quartieri quante ne sentivo! P. C. Sentite questa: na Profezia sbusciardata dalli fatti: a momenti sentirete cosa avverrà in Napoli. A momenti vedremo Garibaldi che ei eondurrà Pio IX sulla Piazza di S. Pietro, e li sfogheremo le nostre vendette. A mo menti vedremo venire la moglie di Garibaldi eon cento mila l'agheresi.

CAS. A usu di mosche. Vedi quanta carne al fuoco! E ce se credeva a ste baggianate? P. C. Ve ce averei valuto vede a voi, ve averei voluto, sor spula-scalenze. oll at AS. Platto con li sopraznomi, o mello mano

of barallolo delli sfrizzoti.

P. C. Sentité quest' antra. Stava in un caffir erimo circa cinquanta; perche nua ce n'ereno mai meno, non ce n'ereno, e io avevo preso un Rummulo alla vitturina pe' na gran magnata de fonghi, che me fece più peggio, Quanno eccole un battibojo da nove de vittoria, de sconfille, de botte ricevute, che ar solito, collostesso linguaggio, e tristo chi glie reprienza, er dicereao i Francesi hanno preso er fugone. Soscappati via senza seurpe, e senza carzette. Certi se sh fino buttati a noto, per fuggine pile presto: C' era un giovinotto, che a sorsi a sorsi se pijava na semala, e abbozzava, abbozzava a stava zitto; ma che vni? La botte schiatto, e disse ste poche purolo - u me... me fa paura er Tedeseo, e er flusso, e nou correi, .... Nun l'avesse mai detto! Sésscionno le sedie, buttonno per aria li tavolini , rompenno nun so quante chiechere! Brotto carogna! Oscurantista! Retrogrado l Nun ce capità più a sto Caffe. Qui semo tutti Repubbricani. Oui nun se trema. Er Russio ? Er Tedesco ? Passavia! Sciò, Sciò. Sc manneno via come mosche. Vib. Viè alle barricate, vie a vede come se combatte fra li saechetti. Viè là, brutta seimin, e si non hai core de battete, vie a strillà: Viva la Reprobbica! Viva Ruma, Viva la indipendeoza! Murte ai Tiranni! A te: cammina, A Ta, marcia, E a forza d'artoni, e de spinte, de filo lo straportonno fino a Porta S. Sebastiano. E era um giovinotto de 25. anni , con dii porsi da pijh a pogni una cantunata, e che je fumava l'anima, je fumava. Contro li troppi non basta esse forte. Er easo d'Orazio e Contimazi ar ponte, è stato uno solo. Voi pure ce saressivo cascato come na pera cotta.

CAS. Adesso comincio a capire, come poi con parolone studiate dassero ad intendere, che futti pensavano così; che tutti così volevano. La zecca la tenevano essi, e coniavano monete

a nome di tutti. Benedetti! P. C. Maoco male, che ve sete fatto Omo . ve sete. La forza la prepotenzia, er manegiac-

cio sporco oggi, pe riffe, o pe raffe, fava fà na cosa, e taffate domani, appena giorno, nelli fojacci loro se leggeva: leri vi fu una gran festa Popolare. La gioja si vedeva su tutti i visi-Sentite questa...

MEN. No voelio dire io, altrimenti me la perdo, e buonanotte. Sappiate adunque.....

P. C. Ma lascete servi; abbasta che nun te cali l'ugula, porterai quanto te pare; ma mo, vedi, lascin parla a me; lascia; a piuttosto tu famme da correttore. Sentite questa che c'e da ridene. Sto povero Popolo, che infonno poi è de na bonn pasta, ara stufo, sinfaccio proprio de sti Befanoni, e nun li poteva soffrire; figurateve, che se je capitaveno incontro, tossiva, e vortava stradu, mettenno mano a un vicolo. Em-Bè, quella sera, che vanne avanti a quello matl ina, che miodine puro anno strillanno, me toccò annà in cerca dè panzanera, che strillassero in coro, e ma fu detto dal Sor Sterbini; Padron Checco, voi annatarene do quelli della Beneficeozia, che magneno er pane der Governo; e nun ve poteranno di da none;a poi me capite?Promettetegli er ciancico. E io locco focco, ma ne vado da quelli della Beneficenzia, pijo l'nffare nlla lontana, e concrudo....dopo la promessa der pezzotio, che hanno da strillà con tutti li pormoni, che je ha fatti mamma: Evoica la co-stituenzia, indovinatece un po? Quanno fussimo ar dunqua ste carogne, a loro dicenno, sapeta che strillonno? Evviva la Beneficenzia! Er Sor Bezzi, che l'intese, con un gomito puntuto ma fece na carezza fra costa e costa, cha ma durerà finche arifiato. E pò quella sera che fu procramata sta maledetta costituenzia, nisciuno voleva mette Il lumi, a a forza de serciate alle finestre, je sa faceva illuminone de filo. Li

comprimenti se spregaveno.

CAS. Eh! Il Popolo era tutto per loro. Volava loro un bena dell'anima.

P. C. Tornamo adesso a noi. Parea la sera da quella mattina della costituenzia.... DEM. Oh caro Padron Francesco, voglio dire

io appuntino appuntino coma proclamassero questa Costituente.

P. C. Na grazietta de soverchiaria? Va so

disobbrigato: armeno poi fateme fini a me el racconto da sta bella commedia.

DEM. Signor Cassandro mio, vi sorprenderà:

ma questa è bella assai. lo riprendo il discorso la dove lo ha lasseinto Padron Francesco; tu poi, caro amico, mi dirai se dico il vero; perche tu, ch' eri mescolalo con quelli galantuomini, puoi darmi falsamento.... Oh! Dunque, nella Domenica 17. Decembre 1845.....

MENIC. Punto a da capo. Qui c'è un'inissampone, e cascata atombolone: lo prendo la data più addiero; si trattu che io lo prendo dalla sern del dodici, quando qui sotto in quasto Caffe incominciarono a fari uscir l'animo sirilfando: Viva la Repubblica.....

Fig. 18 gare the dichi lene, ma pare; dunque famo acousi; rol Sor Demetrio mun rupri-ree locor fino gali quad der dicastett; os locare locare fino argoine della casa della casa del management della casa della casa della casa della più antica; da quanon più seno la gente in petto per faja strilla. Morte alli neri! Morte of line fino petto per faja strilla. Morte alli neri! Morte alli neri! Morte of line fino petto el li Retrografia. Vedata chi so no scana-munil, cha vado ar fonno delle cose. Giacobi se a regno da sgoria ros oro Casandro.

bigna diglie fino all'urtimo finocchin. Dico bene, o dico bene?

CAS. Lei parla come un Autore in foglio. In sono qui tutto orecchie per ascoltar lei, e dopo lui, e poi quell'altro, lui. Raccomando l'economia del tempo, sa no ci farà qualche brutta barla.

APOL. (Avvicinandosi alla porta si pone ad

accollare, dicendo fra sè)

Cosa diavolo barbottano sti ucellacci? Dovrebbe essare un gruppo de Democraticoni fracidi fino all'anima. E già, qui chi ci ha du capliare?— Accoltiamo.

pitare? — Ascolliamo.

DEM. E via, Padron Checco, voi ci volete
portare delle storielle nuove, e non si è detto
fino all'ultimi giorni, morte ai neri, Viva la Re-

pubblica?

APOL. (gridanda, ma con un sorrisa fra-

APOL. (gridando, ma con un sorriso ironico) Si viva, viva sempre la Republica! P. C. Ah che ce semo! (tremando assai) sor Cassandro mio, alzismo le cinache, andis-

mo via de galoppo serrato. CAS. Ma che è nrrivato Burbone? La Befa-

na? Il Mazzamuriello?

MEN. Le paure di Padron Checcho so cose
nuove! E lo volevano a fare a fucilnte al ca-

sino delli quattro ventil
P. C. Nun lo vedete line sulla porta?

CAS. Lasciate fare a noi. Signor .... coma si chiama, perchè non s'incomoda di accomodarsi?

DEM. Che bel locale è questri Non è vero?

APOL. Si ... (sorridendo) bello; bello as-

DEM. Con questi camblamenti adesso piange. APOL. Certo ... piange ... piange ...

MENIC. Ma per poco più .... APOL. E perche? P. C. Perchè .... riderà.

APOL. E nyrh motivo di ridera?
P. C. Direi; perchè a momenti ....
APOL. A momenti? ... Cosu?

P. C. Si riaprirà ... Dicono. APOL. Per un'altro Teatrino di Burrattini? CAS. (piano) Questo cerca qualche garofolo di cinque fronde. Alla prima insolenza che spa-

ra, sono allegro.

P. C. (softowoos) Più parla, c mano lo pesco. Provatece un pò voi antri.

DEM. Niccome ... perchà ... mi penetra?

APUL. lo no..

DEM. Volevo dire, ehe non ci sono più enmplimenti ... gli dirò chiaro e tondo, che Y. S.

c'è un poco sospetto.

APOL. Mi rincresce.
DEM, Sta a lei il levarci d'affanni. Coso è

Lei? E Papalino, o Rapubblicano?

APOL. E lor signori cosa sono o bianchi o

CAS. Se mi data un occhiatina alla perueca in capo, o alla lattughella in petto, io sono-hianco come un cigno. Le pulpe le ho bianche. Bianche le calze. Bianca la fodera del vestito. Il viso .... grazie nuche ad un poco di cipria, che ei fiocca sopra il mio servo Giaco-15º mino quando sto in toletta e lutto hianco. Ci rimano l'anima; questa non si vede a occhio nudo; e manco con gli occhiali; ma io vi posso assicurare, che pare uscita odesso adesso di bucata.

APOL. Jo confidenza; sarebbeco Republicani?

MENIC. Populini.

DEM. Papalinoni. P. C. E ce ne vaplam

APOl., Quà la mano. Una sirette forte, ... Così siamo tutti amici. P. C. Ali - Respirol - Me s'è levato dallo

stomico tutto pie de marmo!

APOL. È un gran piacere per me trovar
qua ... notate beoe ... qui .... dei galantuo-

mini.
CAS. Scusi sa ..... ma il suo riverito nome qual è.

APOL. Credo che il sig. Demelrio dorreblie riconoscermi. Mi guardi bene. Vanga al lume.

DEM. É vero! É vero! Sig. Apollonio ? Mi pare ... Non mi shaglio? Non siete il euriale al vicolo del Gambero?

CAS. (da se) Si chiama Apollonio: è uno. l'a il curiale: è due. Abita al Gambero: è tre. Fora mi chiamo.

Fora mi chiamo.

APOL. Precisamente eb'si una causetta contro di voi: avevale ragione; ma... eravalo nero!

DEM. La perdei!

CAS. Sono esus che succeduno. Giacchè, gentifissimo sig. Apollonio, abbiamo aruta la fortunata circostanza di fare la conoscenza di vostra signoria, potrei azzardarmi ad implorare da lei un fasore.

APOL. Commandi il mio sig. Cassandro. lo le ho tante obbligazioni, che qualunque co-sa facessi per Lei, lo resterei sempre delitiore. CAS. Obbligazioni? Non saprei; che lo mi

ricordi ...
ATOL. Me ne ricordo ben io. Per sua sola ATOL. Me ne ricordo ben io sono dissipate certe repatrate, che mi rendevano fratio conse terre patrate, che mi rendevano ricinio conse consecutation del cons

CAS. Grazie alla bonk loro. Complimenti curtori il nio merici. Dunqua profiliando del-la sua critesia, le dirò, che arrel un desiderio di sapere ciò di soneccioni cogli dimini tem-di superio di sunti di superio di superio di superio di superio di superio di sunti di superio di superio di superio di superio di superio di sunti di superio di superio di superio di superio di superio di sunti di superio di superio di superio di superio di superio di sunti di superio di superio di superio di superio di superio di sun

e si radunano quà in sedota riuniti questi riveriti signori.

APOL. Nulla di più fazile mi potera chieere. E niccome Roma è piena di Beffetti, e cappelli alla conse-ce-pare, che se dile quito di la conse-ce-pare, che se dile quito di la conse-ce-pare, che se dile quice, vi deno nei incensata di fume e ri spano un impodentiatanto no a vero ; coni in ni neno metamorfostato in un archivie amblante, e noe eresò di casa sessa no bel corrementi per ribatire si pallong; e al non è red are di della presenta di proportio di prere da red irindutto nei no, è corr. Leggete.

CAS. Bravo! La Prudenza, e la Provvideaza sono due belle virti.

APOL. Voglio smescherarii. Ne hanno fatle troppe; e le haono fatte sessa un filo di giudizilo, senza rifiessione; ciole a dir meglio essi agirano con un fioe direrso da quello che noi eredevamo. Ci davano ad intendore una cosa e ne facevano un allra.

DEM. Ne sentirete delle belle sig. Cassandro. P. C. Averemo da ridène, averemo.

CAS. Zitto, chiacchieroni. Non vi pigliate collera. Adesso tocca al sig. Apollonio, ch'e arrivato come la Manna. A lei sig. Apollonio, Ella tanto huono com'è; potrebbe dire qualche cosa dalla parlenza del Papa in poi.

APOL. Partico che fisi Papa, lorrece di ubbiere, e riconscere la comunicione, estratuco no Governo Provvisorio, e fatto, che l'ebbero, di loro testa, cercarano con bei priodi, dare di intendere, ch' ensi pigliarano quella misura imporanea per manegiarri intunto, a for si che Pio IX riloranase. Tutta scose, intel Pantonine. Il Gorena provisorio avera un sole socontine. Il Gorena provisorio avera un sole solepabilicano, ed iri disperderio, e proclamaro la Repubblica.







CAS. Caro Lei, tutto queste cose le ho iatese luile, ma vagamente, a fronda a fronda, noa usite; ed io amo la particolarith ed il filo della storia. Circa il filo noi siamo arrivati alla parteata del Saato Padre, adesso bramerei che continuasse giorno per giorno ua Diarietto coa una qualche precisione.

APOL. Spero poteria conientare. Conosce il perche, ed il come il Papa se ne andò? CAS. Si: ma qualche altra paroletta non

guasterebbe.

APOL. Deve duaque sapere, ed essere persuaso, che dopo lo spettacolo sacrilego del di 15. Novembre, Pio IX fu accertato, come nel di 26 dello istesso infausto mese, vi doveva essere un' altra Dimostrazione molto più spaventosa; perche si trattava nulla meno che cercar di obbligarlo a firmare la creazione in Roma della Costituente Italiana: siccome erano intimamente conviati che avrebbe ostinatamente detto di No. così allora vi erano due progetti. Primo di fargli spontaneamente rinuaziare ia iscritto di proprio pugao al Domiaio temporale; e siccome uon vi avrebbe mai condisceso anche a costo della vita, così allora si realizzerebbe il secondo progetto, ch'era, quello di consumare ua' assassiaio completo sulla stessa sacra Persona del

P. C. Mnmma mia! Ma se ae potereno ia-

ventà de peggio? APOL. Ma già bisogna entrare sottilmente nello spirito di questi facinorosi. Questi Cari signoriai fiao dal principio tendevano sceretamente; ma energicamente a quello, che hanno fatto; e su ciò aoa v'e bisogao di argomeati, sillogismi, discorsi; è chiaro, e tutto il moado n'è persuaso. Si eraso posti in capo, che, il santo Padre alla flac dei fatti avrebbe poi obbedito alle loro idee. Poveretti! si trovarono delusi nel meglio. Si accorsero che il Papa li aveva conosciuti, profondamente conosciuti, analizzati, e quiadi indietreggiava, si ritirava. In ua coavito tenuto in Costantinopoli dissero, che venendo a fare al Papa ciò, che poi effettivamente gli fecero, sarebbe stato un coprirsi d'immenso disoaore iananzi a tutta l'Europa; percui miglior partito era l'ucciderlo; e così venaa deciso. Ma riflettevano che faceva d'uopo non caricarsi dell' apparenza di questa uccisione; per cui combinarono di fare in modo, che ne venissero con tutta probabilità accagionati i così detti retrogradi. Ottenendo che questa accusa fosse ben motivata, era per essi mezzo di scagliare poteatemente i popoli contro costoro, e così essere nella necessità di proclamare la Repubblica. Partite da queste basi e seguitiamo la nostra storia. Appena il Papa seppe il progetto del di 26; si raccomandò a Dio, e si abbandono nelle mani dei Ministri delle Corti estere; e si risolse, o di partire, o ritirarsi nel Palazzo Colonaa presso l'Ambasciatora di Francia. Doppio partito; e sempre rischioso. Il Papa era sempre guardato a vista, e aoa era affatto affatto più lil'ero, aemmeno

di esercitare la potestà di Postefice, come si esprime a chiari termiai nella sua allocuzione. Tutti conoscono di che eccellenza sia il cuore di Pio IX; ara si figurino, che battaglie interne dere aver durate, prima di risolversi solennemente ad abbandonare i suoi sudditi; anzi si nara coa certezza, che ve il o decidesse un prezioto dono mandalogli dal Vescovo di Valenza la Frascia.

enza in Francia.

CAS. E che gli mandò la regalo?

DEM. CF invi\u00e9 ana teca, entro a cui il Papa Pio VI; quado nel 1798 renne deportato portava ia viaggio la santissima Otta connecrata; teca, la quale con altri pochi unoi oggetti fu trovata quando mori, e che dal preiodato Vescova ol possedeva. Egli vide; coi dice un' opuscolo malto importante. Egli vide in quel dimo prerentatgiti in quel formi, conne una manifestazione della volontà del Ciclo. «

rotta ogni dubbiezza parti.
P. C. Ma dileme un pb, e come feee a scappă?

APOL. Secondo che er a stato concertato s'incaricò al conto Spant ministro di Itaviera il modo della partenza. Nella sera del giorao 24 Novembre, il ministro di Francia d'Arcourt, se ne andò, come costumava al quirinale, ed entrò, al solito, per l'udienza consueta dal Papa-Allora il Santa Padre , lasciò nelle sue stanze l'ambasciatore di Francia; così di fuori dovettero credere, che fosse cominciata l'udieaza, se ne andò nella sua camera, si pose sul petto la detta teca, eatro cui era la sagrosaata particola, e con le vesti di semplice prete, scese giù per la scaletta di quel secondo corridoio, che chiamano degli Svizzeri, e moato ia una carrozza, ed il cocchiere istruito, rivolse i cavalli verso S. Giovanni in Laterano

P. C. E l'Ambassiatore che fava intanto solo solo nelle camero der Saato Patre?

APOL. Quello che facesse non in si; ma circa due ore dopo, coluro che stavano in anticamera sentirono suonare il ben coaosciato campanello del Santo Padre; il che cra il consueto segnale del termine dell'udienza, e che il ministro stava per uscire. I camerleri aprirono le bussole...

CAS. E scopriroao la baracca; aa poco troppo presto!

APOL. Orbo! Si vide il sig. d'Arcourt, che si carvava misurandu le profonde riverenze, ed inchiai voluti dal ceremoniale diplomatico; lo che feco credere, che dentro vi fosse il Papa.

CAS. Li avranno preso fioto.

APOL. Era tempo. Il Papa, anonimo, sconosciulo a tutti, stette nella locanda detta di Cicerone , dove già prima di Lui era giunto per aspettarlo, il Card. Antonelli, ch' ero partito prima, ed il Cav. Arnoud Segretario della Legazione di Spagna presso la S. Sede. Meno il Conte Spour, che tirò dritto dritto verso Napoli, gli altri, dopo corto riposo, se no andarono a Gaeta, e giunti la presero alloggio allo locanda, che è detto del Giardinetto, E da sapersi in primis, che abusivamento questo docaleaveva il nome di Locanda; ma gli convenice solo quello di Osteria. Secondariamente, che pierano alcuoe Camere, mo indecenti alquanto, e che la solo tollerabile era quelto del Letto, ove dormiva il Padroue dell'Osteria.

miva il Padrone dell'Osteria. MEN. Ossia l'Oste, E chiaro.

CAS. Oh! vedete dove andarono o sharcare! AFOL. Il Santo Padre fu slimato previsamente in quella stanza; ma chi ha vioggiato, e conosce la costumanza di certi, paesi, sa licne che l'osto nella propria camera tiene un deposito di biancheria.

MEM. Che se non è bianca non importo, e pai bottiglie, posate, etc. elc.

APOL, Launde l'oste non coasppevole di chi onorava la sua catepcochia, era costretto:, non infrequentemente, piechinre alla porta, e domandato il permesso, entrava, e portava via un qualche arnese di cui avevn urgenza. Nammeno in sogno sospetto che sorta di personaggi stavano ospiti nelle sue stanze; ma pure rimase up cotal popo imbarazzato osservando che quel prete se ne stava isolato, che lo sorprendeva sempre in devote preghiere, e che con lui si abbondava in cortese attenzioni, in inchini, in consolimenti. Ouesto assidua circostanza era fronzo marcata; perchè non svegliosse la sua curiosità! Alcune volte anche le preure mostrono talento. Chi sarà? Chi non sarà? E ogni volta ch' entrava in camera lo misurava da ca-10 a piedi come volesse farne il ritratto. Pover' unmo ! Più squadrava e msno capiva. Al governatore di Gaeta il general Gross subodorò essere in quella Locanda dei furestieri di qualche riguardo, e stimò se non suo debito , nimeno, per parte sua, cosa gentile, il presentarsi, c fare, ia una certa guisa, gli onori della città. CAS, Si vede che il Galateo l'avero letto.

APIO. Fra i forestieri vierno delle teatus di spirito, e i viena gran latento per acevar loro di corpo cii che si volera agna latento per acevar civit, che il ca. Arnand, connervando il lastivit, che il ca. Arnand, connervando il lastività per superiori. Per superiori con il composito della contra della

P. C. Vedi che matassa che se và a imbrojàl APOL. Il povero Araaud si scusò, dicendo che non em in esercizio da gran tempo; ma questa scusa non potern valero pel segretario...

CAS. Che ne sapeva meao di lui? APOL. Gia. L'intrico era immenso e tremendo; ma l'Antonelti trovò un pretesto ed oluse la necessità di rispondere con parole di un Dizionario che affatto, nffatto non cooosceva, Uscirono per la maglia rotta; ma il governotore .... si suol dire, pensò fra se: qui Gntta ci cova! sospetto assai, assai, ed uscendo diramii ordini secreti, una decisi, che i foresticri siano guardati a vista. Non gli basta : la sua tranquillità è andata o spasso, Risolve, si pente ... almanacea, finalmente toran alla Locanda, e dice, e prega, e scongiura a quattr' occhi, che gli dicano francamente se mai fra loro vi fosse no qualche Cardinale fugiasco, che, per carità non lo facciano mancare al suo ufficio, al suo dovere ; che oel di avasti n'era passato uno anonimo, ed incognito, non oveva potuto prestargli quetle convenienti attenzioni, che avrebbe voluto, e potuto. Gli sorridono e per tutta risposta gli dicono ; ma le pare che fra noi ci sia una foccia cardinalizia? Noi sinmo qui ner contemplare da vicino, e fuori e deutro la Fortezza; e se V. S. può, cortesemente

giovarci, le oe facciamo preghiera.
P. C. E er Papa dose stava allora?
APOL. Si ritrovava sempre solo calca la

catoera dell'oste.
P. C. E er governatore che disse?

APOL. Il governotore a quelle parole casca dalle nuvole, e noi lascia:colo la, dove casca; e andiamocene a Napoli presso nl sig. Conte Spaur, che trottando per la via ginase di aotte, e corse da moasig. Caribaldi, Nunzio Pontificio presso quella corte, e da cui venne subito introdotto da sua Maestà il lle, o cui offerse una lettera autografa di Pio IX, che io ne lio letto una capia, ed ecco i precisi termini -- Il l'icario di Gesù Cristo chiede ospitalità ni figlio diletto della Chiesa Ferdinando Secondo Re delle due Sicilie, ne suoi Stati .-Pio IX. -- Il Re di Napoli, cristianissimo qual rempre fo, ed è, rimase colpito da meraviglia, da pictà , da confusione. La giola fu all'eccesso quando da capo o piedi discorse quelle poche lince, della preziosa autografa lettera del Romano Pontefice fugiasco, che ricordando le non provocate, e sofferte feralissime traversie, implorava da lui come da fedelissimo figlio cortese ospitalità nel suo Regno. Leggeva; ma gli occhi andavansi continuamente velnodo di largo pianto; perchè con doppio rivo di lagrisae gli piove o sul viso, e sul petto. Corre, come trasognalo, per inita la flegia, desta i figli, desta la Regioa con grida di smodata esultanza, e quasi non credendo a se stesso. Le parole venivano sila gola; ma si spezzavano per l'intensità della gioia. E poi esso medesimo si pone, lutto affaccendato, e volenteroso, a preparore cio che stima occosrente per Pio IV, pel nuovo suo ospite inaspettato, e consolatore; fra queste cose, che crede occorrenti, non

dimentica un nuovo vesfiario; fino alle calze di seta ei pensa; ed entro una gran borsa caccia una graa quantità di danaro. Era nette, e notte molto avanzata; ma per quel lle nulla è la notte, vuole, e quando vuole si ha da fare. Duaque volle ed ordian che un Battagliose del Primo Reggimento Granatieri della guardia, ed un Battaglione del Nono di Linea s'imbarcassero sulte due Fregate a vapore il Roberto e il Tancredi, destinando amendue quei Battaglioni a servire il Sommo Pontefice in Gaeta; aazi egli medesimo s'iml'arcò sul Tancredi coll'augusta sua consorte, e le loro Altesze Reali il Conte di Aquila, il Conte di Trapani, e l'infante Don Sebastiano; seguiti dalla Signora Marchesa di Monferrain, dama di compagnia di S. M. la Regina, dal Maresciallo Conte Gaetani, Ajutante Generale di S. N. il Re, dal Capitano di Vascello Roberti, dal Tenente Colonnello Nunziante, dal Maggiore de Steger, e Capitano Severino, dal Maggiore de Yongh del 2. Svizzero, dal Capitano di Vascello Palumbo, e dal Tenente di Vascello Felgori, Salparon di Napoli alle ore sci del mattino, e dono sette ore circa erano già insanzi Gaeta.

CAS. M'immagino che per Napoli la notizia di un caso tanto straordinario avrà circolato subito!

AFUL, Nella mattina i Pogli pubblici calda cisseminarono ufficialmente la gran novità. Eccovi un giornale militare Napolitano La Sentinella dell' Esercito: — sentite in che tunon mattiestò l'accodicto. Caro sig. Cassandrino, abbiate la compiacenza di leggere (gfi da un foptio).

CAS. Di tutto cuore. (Legge)
Napoli 26 Novembre ere 8. a. m.

Ai Nopolitani

Una nova mo aspettata allegrezza noi vi arrecienos. Islio pieteos fu tocco allegrezza noi vi arredi il nostro vota. Noi tremendo, ogni di tenerano move oltroggi, nonoi previo il S. Ponaglev, preda Segritoga di coelterationime di agrattiatini, avonimi no, trobori al faella - Napolliana, giudiliati Pio IX a già salcod Lu muno dell'Onsiperana il trassa ngi tingliani arriggii il neprecontante visibile di

Geits Cristo è nel Regno, fra poche ore sarà in mezza neu. Alle tante amorzae che anche una inspraitudine insqua arroctro al nostro autos necessos disposcondo la progensia di S. Luigi, é ospite del Santanios condo la progensia di S. Luigi, é ospite del Santanios Poli L'Augusto copo della Cristoniosi già disconsolo poli L'Augusto copo della Cristoniosi già di Poli L'Augusto copo della Cristoniosi già di Consociale di Consociale di Cristonio di Poli Consociale di Milio è con moi, o Napolitanii Sereni giarra incecercama nelli nutra Sciagare. Po IX oggitta di no-

cederanno alle mostre Sciagare. Pro 13. ogyatto di antmirazione, e di maraziolia nell'invieren, mirarolosamente salcato, è sagro Celeste pegno, che affida Iddio al nostro Principe ed alla nostra Patria. Raggnapi dell'arros del Souvno Ponteket in Gacio.

Le prephiere fatte, ordinate dal religiosismo cuore di sua Maestà il Re (N. S.) per la liberazione del sommo Pontefice sono state prontamente esaudite!

Il Sommo Pontefice Pio IX é salvol Egli é solvo per opera del ministro di Francia di Olanda, di Baviera, i quali simulando con esso lui una segreta con-

ferenza sono riusciti a deladere la vigilanza de manigoldi che lo accerchiavano, e travessito farto consere dal Palazzo; divenuto pel Vicario di Cristo una prigione.

hasse, december pel Venera di Cristo una prepione.

Il Conte Spara Missiari di Bareria la la eccuIl Conte Spara Missiari di Bareria la la eccudi Gatta, eser da ineggisto i giunto la eccura notte, ed di Catta, eser da ineggisto i giunto la eccura notte, ed di Catta, eser da ineggisto i giunto la eccura notte, ed di Catta distallantesi truvosi in piene escruzza notale Casa del Vacesco di quella Dioceni, e forme fra son moles sural tra soni. La desse Context Spara el quindi recesto in Nagoli preson la Missia del Re (N. S.) porotore di suno ictera distribuje del S. Padre sullo quale chaiceungli opiaditis. Sonno dello Il Cago della Capatino della Catta della Catta della Catta politica della Catta della Catta della Catta politica della Catta della Catta della Catta politica della Catta della Catta della Catta della catta politica della Catta della Catta della Catta della Catta politica della Catta della Catta della Catta della Catta della Catta politica della Catta della

Lo M. S. seguedo l'impulso religionissico del uso Real anno, che tanto lo distinguir, sha disposto che nella etem sonte un battoploro del 1. Grenosteri edilo Gurria di Rocte, ed na Battaploro del 2. Meggionesso di Luca sui battalli a rapori si reconservo immediatamente in fortate per rebitato egii covori chemi alla Mancal del 2000 del 1000 del

pare il Tancreti, sii del quale imbarcatani il Re a la Regima e tatti i Principi delle Reale Emispila, con austroro seguito, n sono recati in Gaeta per bosirire il pide alla Santisi Sua e rendergli quegli omoggi cho mercita tanto illustre Principa. Quale e quanta sia fa gloria chi torno al nostro Piases lo arer accolto selle una cuarra il Capo de Credenii, non 2 In chi io instenda.

Dicano ora i demagoghi, dican gl'impostori se fis falsa o vera la protesta articolata del Pontefore, se fis fulsa o vera la sua prisionial Si resalamo ora grazie all'onnipossente Iddio che protegge l'innoemte, l'onesto, il ginto. Il Pontefor è solvel L'accellimento sia pei tristi, per essi saranoo eterni

l'onta, il disprezzo!

Il tripadio, la gioja sia di buoni, ed a quest'annunzio, che ci affrettiomo dare al Pubblico, siam certi

nunzio, che ci affrettiono dare al Pubblico, siam certi che non pnò non essere sentita da tutta intera la nostra benou popolazione, la quale ri è sempre montrata de Sentimenti religiosissimi sequendo l'orme del nostro Augusto Peincipe.

Andate poi a negare che scutivano un'allegria tutta nuova. Questo articolo non ne fa restara alena dubhio. (Rende il foglio) APOL., Torniamo al nostro Governatore di

Gaeta. Da tutte le parti scorge Bastimenti che arrivano, e chi fa forza di remi, chi spiega tutte le vele, chi sussidiato dalla eaergia del vapore, non corre; ma vole. La sua mente gira come un Arcolaio....

P. C. E che sarebbe?

CAS. Quell'imbroglio che vendeno gli Omhrellari, che serve alle Donne per le matasse, e che vostra moglie chiamerà l'ignomeratore. Ventra?

P. C. M'entra, m'entra. Tirate avanti. APOL. Cosa sarà? Cosa noa sarà? Oui vi

è quabhe affare grosso assai ... e. .. certo... mas is non ne esquisco nieste. I gierno 26 ceco il Batello a vapore dette il Tenare; ch' è lega da Guerra, proveniente da Civitavecchia di Vrancia Barone d' Arcourt, quello di Portogallo, Barona de Venda de Cruz, Monsignor Stella campertere segreto del Pontefico, e qual-che altro personaggo. Da Napoli ceci il Roberto con truppe, che shareano zitte zitte; escreto del proposite zi proporto con truppe, che shareano zitte zitte; escreto



co il Tancredi con S. M. il Re e la sua real famiglia. Allora il governatore va ad umiliarsi al suo sorrano, che scherzando, e crollando il capo gli dice - Darvero mi trovo un travo governatore in Gaeta! Qui v' è il Santo Padre e voi non me ne serioete nemmeno una sillaba! -Intante il Re sbarcando viene complimentato dall' Eminentissimo Antonelli, dal Ministro di Francia, c dal Segretorio di Legazione Spagnola; quiadi, siccoma questo venire ad incontrarlo quando sharcava, avvalorar poteva il sospetch'era già consinciato nei Gaetani, che Pin IX fosse fi, e si radunava, si affollava, e hisbigliava, e dimandava, pensò che il miglior partito prudenziale era di richiamarlo altrove facendo una visita; affine che il Papa, cui furono mandale istruzioni, potesse in un perfetto incognilo trasferirsi nel palazzo abilato dal Governatorc. Il partito il lie in mise in opera subito, e riusci a meraviglia, ed il Sauto Padre potè a piedi, non ravvisato, traversare Gacta, a racarsi al loco destinato. Quando il Re venne positivamente accertato di questo trasferimento condotto a termine con tanta felicità, si recò coa tulta la sua Real Famiglia a baciare il piede all'adorato Pio IX. Non si trovano parole convenienti per descrivere come fu commovente, e Icnero goesto incontro. Il Re, costantemente geauffesso ai piedi dal Papa, piangendo rendeva caldissime grazie a Dio, cha fra tanti pericoli, e dalla minocciata e tramata morta. aveva cendotto rapidamenta in salvo il suo fido e perseguitato Vicario; e ringraziava il Papa dell'onore che faceva al suo regno avendolo trascelto per suo asilo. Il Papa beaedissa affeltuosamente Lui , la Renl Famiglia , e lutto quanto è il vasto Regno di Napoli soggetto. l'oi vennero ammessi al bacio del piede i principi Reali, e la corte Regia, che aveva seguito il Re; in cui crano parecchi ufficiali e generali; ed a questi, in precipuo modo rivolgendo, dicera: - Voi fate parte, o signori, di un esercito, che è specchio di disciplina c di fedeltà, che col sangue ha sostenuto l'imperio delle Leggi, e ha liberato il Regno dal flagello dell' anarchia. - Si degnù poi di ricevere ancha i marinari della lancia del Re, Insciò da essi baciarsi il piede, e disse loro - Figliuoli misi, voi siele fedeli al vostro Sovrano, siale tali fino alla morte. - Depo ebbe la bontà d'invitare alla sua tavola le luro MM, il Re e la Regina, ed i Reali Principi; intanto il Cardinale Antonelli, in altra mensa di stato riceveva il Ministro di Francia, il Ministro di Baviera e la sua Famiglia, il Ministro di l'ortogallo, non che altri diplomatici, che si trovarono in quel puata in Gaeta, il comandante del Tenare, ed il segulto delle loro MM, ed i PP, RR, Terminate il pranzo la Real Famiglia si ritira, non seoza aver prima auovamenta implerata, e ricevula la Pontificale paterna Benedizione. Il Ra ordinò che il Tenente Colonnello Nunziante, ed il maggiora de Yongh con i loro soldali rimanessero alla immediata disposizione del Papa.

CAS. Che giornata elle devressere stata quella per i Gactani!

MEN. Beato chi ci si sarà trovato!

P. C. Me viè da piagne, ma viè! So cosche nun se leggeso nelli libri. So cos- dè sio secolo nostro! Noi antri Ommini stagionati semo curiosi semo. Guardale dove ne fa un salto ci cervellonaccio mol'ol Indoviantece un piò All'Oste. Alla fine se sarà disingannato, e sarà rimasio cor visio longo longo.

MEN. Con miglior carattere di quello nostro, penne più temperate, inchiostro fino, e carta di Bath, avendo servito ad un sovrano...

. CAS. E che Sovrano!

MEX. Avrà calcato il conto, e tirate gii le parlite con cifre rotonde per cui la somma finale sarà sinta una specie dell'ultima scappala della Girandola.

APOL. Signori no: L'Oste, appena ascollò la notizia che quel Prete innominato non era altro che Pio IX, che il Santo Padre, che il Papa di cui s'era discorso tanto, e poi tanto, shottò in un pianto di tenerezza così forle, ed affettuoso, che non potera frenarsi. CAS. Elil Lo compatisco.

MEN. Eh! Sono circostanze, in cui bisogna

trovarcisi, per sentirsi spezzare il cuore.
APOL. Chiuse quella camera, dopo averne baciali lutti i mobili. Non ci abita più, e non vi dico una cosa esagerata, se vi accerto, che la venera come una Reliquia. Li forestieri non mancano mai, che dimandono visitarla, a capo scoperto, ed esso cortesemente vi si presta, raccontando minuti aneddoti , e sempre con la lagrima ngli occhi. Inlanto si affacceodò per avere calda calda un'udiruza dal Papa, e polergli baciare il piede. Il Papa lo seppe, sorrise, e glio l'accordò subito. Andò, volò; voleva dire tante cose; ma resto senza fiato. Pio IX, voleva rimunerarle con le monete; ma si ostinò a ricusarle con tanta dignità, con tanto amora con tanto religioso rispetto, che il S. Padre si risalso di dargli mia hella medaglia d'oro entre d'un' Astuceio. Dono che riusci tanto gradito, che non si trovaco parole per ben significarlo, P. C. lo ce averei necesi li lumi, a quella

medaja.

APOL. Non dubitale, ne; che medaglia ed

astuccio sono divenuti neri; tanto è il continuo sbaciuccamento che vi fa esso, e colora che lo pregarono ogni di a forgliela vedere. F. C. Dicemola come l'è Sor Pollonio mio,

usciano fora de Porta, famo quattro passi, e la Fede, e l'arreligione se trova. Mica pe tutto sò turchi. Ce se erede, e ce se crede. Nun c'è che dire. MEN. Auff! Se me facevano passare, m'era

MEN. Auff! Se me facevano passare, m'era venda l'ispirazione d'undarmi a presentare per cameriera e quell' Oste, che dopo la shajoccato del gagliardo, e io. povero regazze me sarei messo a parte qoattro vecchi scudacci; cha sarebbero stati per me una vera acqua di maggio.

CAS. É vero, sor Apollonio, andavano molte persone a Gaela?

APOL. Quanti patevono. Ogai serta di gente.

MEN. Figuratevi nelle locaade come avraa-

no scorticato? APOL. Pagando anche vistosa somma spesso spesso noa si trovava ne letto, ae tetto. Cardinali, Prelati, Priacipi, di ogai nazioae

di ogni paese. Era un flusso e riflusso. CAS. E poi tutti i Cardinali presero il mar-

co-sfila, e corsero via?

APOL. Nei primi giorni rimasero in Roma sette od otto; ma poi, gli altri sparirono tutti, meno quattro che stettero gelosamente occultati; perchè cominciò a tirare ua' aria da aon scherzarci. P. C. Perdonateme, ma aritornaaao ar Papa, e ai Cardinali che scapponno, me pare dè arissomiglia tutto alla pricisione del Corpus Do-

mino. Prima vengono un muechio de vassallo-

ni con li liori, colla mortella, poi li frati, poi

li preti, e pò er gruppo de Cardinali cor Pa-

pa. Accusi: Primo la fioreria Cicernacebiana pi lo scaccione a quelli poveri ciurcinati delli Gesuiti, pò le persecuzioni ai preti, e l'ammazznmento de qunrehedono, e po er gruppo, lo scappaneato dei Cardinali cor Papa, Gran bratto appaccio quer 1848! Asperebbe scritto a lettere de foco in nelle storie! Che se ae possa perde la memoria se ne possa. APOL. Dice offinamente il aostro Podroa Checeo, e dopo il gruppo dei sigaori Cardinali e del Poatefice, viene il Magistrato, alcuni Nubiti , il corpo delle Guardie Nobili , e così appresso veane tutta quasi la Nobiltà. Nel giorno 27 arrivò ia Gaeta il fratello di Sua Santità, il Coate Gabriele Mastai coa il Conte Luigi suo figlio , dopo vi giuasero , il Principe Borghese, il Principe Doria, il Duca Salviati, e così nei di susseguenti altra nobiltà. Aache nel giorno 27, come aveva praticato nel di inaanzi il Pontefice ammise alla sua tavola ta Iteal Famiglia, e dal Cardiaale Antoaelli vennero trattati i diplumatici. Dupo il pranzo il Santo Padre si fece al balcone, ed imparti la sun santa Benedizione a tutto l'equipaggio della Real Fregata il Taneredi, aonche all'immenso popolo che si cia strettamente, e con grande entusiasmo affoliato ianaazi al palazzo. Non s' udivano che singulti di lenerezza; perchè tutti erano commossi, e piangevano, e frequentissimi Viva nl Papa, ed a Ferdinando Secondo rompevano l'arin ia tuono di vera letizia c

devozione. Ma lo spettacolo veramente impo-

uente, e religiosissimo si vide net giorao 28.

E proprio degno d'essere registrato coa lettere

d'oro dalla storia. Dovele sapere, amici mici, che il Saato Padre manifesto l'intenzione di

recarsi al celebre Santunrio detto della Santis-

sima Trinità, il qualo sta fuori di Gacta. La guarnigione della piazza, in tutta gala, giù al-

le ore 10 trovavasi bella e schierata sulla Batteria Philipstal. II S. Padre si pose fa car-

rozza con le loro Maestà il Re, la llegina, ed

in altro carrozze nobili del Re andavago i Reali

Priacipi, i Cardinali, i Ministri Esteri, e tutto

il digattoso seguito, e così procedevasi ia bel-

l'urdine alla volta del Saaluario. Circa la me-

tà del cammiao il Papa discese, e tosto fu imitato da tutti. Sali ad un poggetto, d'oude si domina la Città, ed ivi, da un locale appositamente coa decenza disposto, il Papa benedisse al Sovrano, e alla sua Truppa; e siecome il Cielo era d'uan purissima serenità, Pio IX ebbe sactivo di dire affettuosamente, che ia quella limpida candidezza Incidissimo di quel Cielo trovava it significante e fedete emblemn di quella sehiettissima fede, ehe il buon Esercito Napolitano serba lealmente att' adorato suo Re

CAS. Che bel trovarsi in quel momento! APOL. Dopo seguitaroao il loro viaggetto al Saatuario, che sta fabbricato proprio al mezzo di una Roccia, la quale presentando la vista di uan spaceaturo, viene detta volgarmente montagna spaceata. Arrivati là, dovo si era spedito avviso opportuao, catrarono nel santuario, ch'è ufficiato da Frati. Quel Priore celebrò la S. Messn, che dal S. Padre venne udita col suo sotito esemplare raccoglimento; ma dopo volle egli stesso impartire al devotissimo Re ed al Popolo la Santa Benedizione coll'Euearistico Sagramento. Quindi si accustò all'altare, ed ivi prostrato, mentre tutti genuficasi aspettavaao che terminasse il sacro rito con la soleane Benedizione, ecco il Pontefice preso da noa umano trasporto, col volto acceso di santo zelo, coa fervore emulo di quello che anima gli Angioti, con una voce non commossa, che ben rivelava i procellosi affetti, che ne agitavaao il cuore, incominciò a parlare coa Dio. CAS. Questo è un caso nuovo.

P. C. lo nea l'ho sentito arricoatà da gaisciuao

MEN. E figuratevi jo. Ebbene? Che disse? APOL. Tutta la Chiesa fece sileuzio; ma le lagrime, i siaghiozzi, le voci sommesse! Dio mio coasolatelul si sentivano, ed necrescevano la solennità di quell' augusta funziose. Che scena fu quella! Che eccesso di tenercaza! Che vero eatusiasmo di Religione!

CAS. Lo sancte cosa disse? APUL. Lo so sicuramente, Ce l' ho stampa-

to, e adesso ve lo leggo. Eterno Iddio, mio Augusto Padrone e Signore, ecco ai vostri piedi il Vicario abbenche indegno, che vi sup plica con tutto il cuare a cersare sopra di lui, dall'altessa del trono eterno nel quale sedete, la rostra Benedizione. Dirigete, o mio Dio, i suoi passi; santificate le sue intenzioni; reggete la sua mente; governate le sue operazioni, e qui , doce Vui nelle vie mirabili lo conduceste; e in qualunque altra parte doresse egli trovarsi del vastro Ocile, possa essere degno istrumento dello rostra gloria, e di quella della chiesa costra, presa. ahi troppo! di mira dai vostri nemici. Se a placare il rastro seegno giustomente mosso da tonte indegnità che si commettono colla roce, colle stompe, e volle azioni, può essere un'olocausto gradito al vostro cuore la stessa sua vita, Egli fino a questo momento ve la consagra. Voi concedeste a Lui questa vita, e Voi, Voi solo sieto nel diritto di toglierla, quando vi pisecia. Ma dek! O mio Dio, trionfi la vostra aloria, trionfi la vostra Chiesa. Confermate i buoni, metenete e deboli, e scuotete col broccio della vostra Onnivotenza tutti coloro che giacciono fra le tenebre e fra le ombre di morte. Be· CAS. Oh! Qui davvero si può dire: chi non piange, o non ha occhi, o non ha cuore.

MEN. lo ei ho gli occhi che sono diventati fontane.

APOL. Parole: che non sono terrene: sono

parcle seese di lassù. Che Dio lo consoli in tutto e per tutto. MEX. Sono parole da scolpirsi con lettere d' oro sul bronzo; ma gli Augioli le avranno

registrate.
P. C. Tenetele pè certo. Nun ereno parole

P. C. Tenetele pè certo. Nun ereno paroli da spregasse.

ÁTÜL. Commonsi, stopefalti, stordili torarono tatti in Geta, si guardanas molti fra loro, e ricordando l'accadioto, si striogyano lia planeco da Tingoli, si striogyano lia giunzo da Angoli fina diti Vapori da guerra, portando al piedi di Po IV Il vico annalração l'acases dandin, e il ministro Vrancete preseo la Corte di Vapoli sig. del flaynessi, e "Embardadare di Sopara biase di Santonia. Si firma un Meta-proprio per stabilire in soma uza Commissione forvatale, e de ora ti leggio uza Commissione forvatale, e de ora ti leggio.

## PIUS PAPA IX-

#### AUSTOLDILETTISSIMI SUDDITI

Le violenze unate contro di Noi nei scorzi giorni e le manifestate volonta di provonpere in oltre (che IDPII tengo lontane, riprimado sensi di uvonità e moderazione negli animi) Ci hanno costretto a separarri temporanamente dai Nottri endditi e figli, che abbusmo sempre amoto e amissono.

Fri te coux che Ci komo induta a queto pame. Di la quanta descreo al Natre Contr, mas di granditima inportanza è quella di nere la proto l'attrici mit enercia della apprenta patesti dilla Santa Sola, quale servicito petrole con fundonanta dubitare l'Orde (catalleto, de nella statudi circuttanza Ci venius inporta, Cite uma tole cidenza dagostro pri genda anarzas, questio ne cereze a diminera riganda anarzas, questio ne cerezea a diminera ripantado alla materia d'inpuribalitar cararida da una chaza di sonsidi pererra di caquiste dill'Evaque a del chaza di sonsidi pererra di caquiste dill'Evaque a del control del pererra del capita del considera del imprena la alegna di 100, de gento a terdi rende effector le peut selladi della ena Cite.

Nella ingratitudine dei figli riconosciano la mano del Signore che Espereuote, il quale vuol poddisfazione dei Nostri pecenti e di quelli dei popoli; ma nenza tradire i Nostri deceri; Noi non Ei possiamo autenere

the distribution of the di

quills devient di neuna rigore e di neuna legalità. La dure verità e le prestate van espette Ci uso unte etrappate dal lobbro della moltista degli usoniali e dalla Natra Goniessa, la quale nelle circostante gravati Ci ha con forza alimolati affererizio dei Nutri duceri. Tuttanci Nel confiliano, che non Gi surà citatto innuti al cospetto di Dio, mentre lo utriliano e appleticiano a planesi Il Sondopo, di cannicaria la Nutra prepliera colle parde di un nano fine Profera Memetro Donice Ducei di canni sunanterilatio.

ejae.
Intanto avendo a cuore di non lasciare aerfalo in Roma il governo del Nostro Stato; nominiamo una Commissione Governatica computa dei seguenti sogyetti: Il Cardinal Castracane Monsignor Roberti - Prin-

ricipa di Roriano - Principa Barberini - Marchesa Becipa di Roriano - Principa Barberini - Marchesa Becilesequa di Bologna - Marchesa Ricci di Mucerata - Tencute General Zucchi.

Nell' a finlare alla detta Commissione Governativa la temporonea direzione dei pubblici affari, raccomundamo a tutti i Nostri suddaji e figli in quiete e la conservaziane dell'ordine.

Finalizate coglismo e comordiamo de a Bio ĉiras mático quisiliano de fereis propiere per funda Nasistra Persona, e pretrà cia rem la pare al mondo e progrisifiante di Narro State as Bona, see auri samper il Care Natira, qualisqua parte Cadherghi del Secretizio, à stali procedora, devisionamente incrcisiona la gram Matrie di Mercroedia e Vergise Immaciona, ed l'Asal deposital Peter e Polos, affarele, come Nos arbeitassensis electricismo, dei altonismos del de Tatal al Bona, ed parte le Siano la Terriparationa.

#### Datum Gejetae die xxvn Novembris мососхичнь PIUS PAPA IX.

tes PAPA IA

Per ora eccovi soddisfatti circa la voglia che avente di sapere gli aucddoi dell'arrivo del S. Padre in Gaeta, ora senza spendere, o a Ballelli, o a Vapore, o a Diligenza facciamo un poro ritorno a Babilonia.

CAS. Síamo intesi. Nella Regia Parnasi meteremo a Roma, del 1848 1849, simonimo, Botteremo a Roma, del 1848 1849, simonimo, Bottelouía, SI, si, torniamoci e diteci tutto e bene. Vi raccomando la cronologia, pereble la successione dedel edei casi d'i molto lume a chi e fla sopra qualche meditaziono. Vi si adi particolar premura di non scordorri di lutti i fogli notizionati, di quella fiumara di giornalacci.

APOL Procurero di non dimenticar cusa alcuna, specialmente poi farò particolar menzione del Dun Pirlone unito all' Epoca, e della Pallade col Contemporaneo, che sono i bei fasti, i trofci dello rivoluzione Romana.



P. C. Bravo, sor Pollonio! Bona memoria, e annamo avanti. Ce ne farete senti delle belle, ce ne farete.

C.AS. Perdonate sig. Appollonio, jo m'immagino che quei Signuri impouriti da quella non sospettata fuga, saranno corsi dietro al fugiasco per richiamarlo; o almeno per ruggiun-

APOL. Su eió non so nulla di positivo. Si chiacchierò quolche cosetta ullora, ma sinceramento vi dico, che non potrei garaotir nulla. CAS. Ne sapesse qualche cosetta il sig. Demetrio. El sig. Demetrio che ne dite? Ci po-

metrio. Eli sig. Demetrio che ne dile? Ci potete favorire qualche mutiziola al caso? P. C. Bravo sor Casandrol mn ve vojo bene. Al! accusì trattate li Amichi? No ve arriccomannale ar sor Demetrio? In se fussi Lni,

mò vorrei fa mosca e burumbella, e manco le Bufole me caverebbero un elle da corpo. CAS. Se è lecito, Padron Checchino mio, e perchè date fuoco alla zolfatara?

P. C. Els! Se arintennemo. Ena parola è troppa, e dua so pocite. Finchè ne avevio bisognia, ne arevio, ve arricommannativo a Lui; poi è capitato er terzo, e lui l'avete mannato a sode; adesto poi ve ce arivortate; sessateme, mo è na specie de agratitudine; me pare a mene

CAS. Na voi interpretnte male la min preghiera .... come sieto acctosof Figuratevi se uno vi tiuticassel lo anxi mi sono voltato al sig. Apollonio per dare intaato il tempo di riposarsi al sig. Demetrio.

P. C. Sarà come volete; già doveressivo avè fatto er Curiale. Corne nmanca; ma pè l'ampini non se trema.

DEM. Quoratamente ri dirò che lante belle particolarità narrale così minutamente da quel signore, m'erano ignote affatto. Adesso mauca a Lui uno notizia? Chi ha polvere spara. Que- ginocchio, e ne avera baciatti i piedi.

sta notizia la do io. Eeco un Foglio Napoletann, chiamato la Nazione; sentite eosa dice (Legge)

Per Staffetto sappiomo che sua Sontità è riuscita per opera de Ministri di Francia, d'Olanda e di Baviera ad eradere dal Quirinale. Il Corpo Diplomatico si era introduttu nelle stanze del Puntefice, dopo acer assicurato i Romani, che volcea tener col Papa una secreta conferenza. Pio IX intanto travestito da abbate, e seguito dal Menistro di Bariera uscica per la scala grande. Di là a due ore fu inteso suonare il Companello, e gli uscieri oprirono i battenti. Il Corpo Diplomatico fingera di profondamente salutare per non dore oleun suspetto e guadaguar terreno. Scorso olquanto di tempo, qualcheluna della Corte, insospettito di non sentir dinuoro la sanato di campanello riapri la porta e se occurse della fuga del Pontefice. Ne fie dato subito erriso al circolo ed al Ministero, Trenta l'omini a Carallo a spron battuto si misero sulle tracce per inseguirlo; ma giunti a Portella, venuero respinti. Ignoro poi quantu sia veridica questa noti-

zio; perche vi faccio riflettere, che in quel momento di confusione Balchica, non poterono immaginare dove si fosse voluto e poluto diriggere il Santo Podre. Potrebbe essere vero elie subito subito venissero spedite parecehie persone su brasi Cavatti verso la parte di Napoli, o forse ed è probabilissimo, che ac avranno inviate altre verso Civitavecchia, verso Fiumicino, verso Toscaoa. E non solo nessuno Irapelar vide cosa oleuna, che gli dasse fondato sospetto; ma neppure era possibile che nessuno potesse pescare qualche lampo di luce in quel pelago di tenebre. Vulete che ve ne dica una più bella? Furse nommeno il Papa, interrogalo, avrebbe saputo dirlo nllora per allora. L'Epoca assieurava, che da una sua corrispondeoza di Civitavecchia aveva saputo con certezzo che Piu I X s' ero imbarcato sul Tenare. Indovinatene il perebi? primo perebi questo Bastimento si foce venire espressamente dal ministro di Francia ; secondo perche quando il Popa usei dalla porta grande del suo palazzo, nascosto nella carrozza di Filippani . . . eircostanza che voi signor Apollogio avete dimenticalo di accennare, la della carrozza con Filippani, che per farsi ben conoscere si pose dallo sportello a salutar tutti cortesemente. si diresse al palazzo Colonna. I due salirono nell'appartamento del ministro; e li pare, che si pigliasse il decisivo concerto di partire subito scegliendo la porta S. Giovanni, Anzi un medico ch' era uno de capi più scaldati del Circulo Popolare, disse a me, con la sua hocca, vicino alta Rotonda esser certo, che il Papa cra partito da Civitavecchia; perchè una lettera di chi abitava nel porto gli diceva, come lu serivente avendo sentito rumore giù per la così detta calata, s'era affacciato, ed aveva visto due persone, che secodevano, e che avendo fatto un segnale, s'era accostata una Lancia, e su quella erano andate ad un Legno, nve giunti, esso scrivente aveva visto che il Padrone del Legno, a lume di Lanterna, avendo riconosciuto uno dei due s'era gittato in CAS. Vedi quanti dettagli ! Bisognava crederci di filo.

DEM. Siccome d'Arcourt, e monig. Stélla si potarcon a Ciritavecchia, rendament montaron su quel bastimento, le idee s'incrocia-ron e, nenque l'equivoco della notiria. Le ciarle si abbigliouo, si maccherano, si travesano. Ugunuo decanta come storice la propeiga tutti giarano che sanno il vero, e diceno il vero, e pei? Dale un occhiata alle contemporane contraddizioni delle Gazzette, e poi ditemi se ho razione.

CAS. Voi parlate meglio dell'abbate Cancellieri.

P. C. lo puro pè Tristetcre sta pietaeza la magnai accomidata con diversi intingoli. Sai come l'è? Dissi un giorno n Meo lo scatolaro vicino ar Vicolo der Macelletto: sarà ito ner Monno della Luna. MEN, E figuratevi all'osteria quante chiac-

chierette se facevano fra un mezzo e un bocate? P. C. Ah va bi l Ce fu un chiavaro, che arrabhiato ammoliò un papagno alla meglie, perchè je dicera. Toto mio, nun pò esse accuis. E Lui, paffete! A vio sora munfia, vilta quanno parlamo noi, che semo maschi. Ce furono un pò de lagrime; un pò de carezzo, e io subito je dissi — Le Carafa so asciatte, e ecopote du hocati, e se sigilib la pace.

DEM. Non perdiamo il tempo che è prezioso. Ore continuote, carissimo e cortesissono sig. Apollonio; perchè anche a me sarà oltremodo gradito sapere meglio quello che so dubbiamente, che se io sapessi qualche particolar circostanza la dirò subito con libertà.

APOL. Padronissimo; enzi ve ne prego.

CAS. Bravi! Boni zitelli!
P. C. Ecco che er sor Lui er Boccio se rifriccica tutto; che je và er vento in poppa. Pare
l'Asso tutti lo vunno contentane, tutti.

CAS. Se fossi maestro di scuola vi farei parar mano per aver rotto il sileazio. MEN, E mettetevi la serratura alla bocce

per una mezz' ora.
P. C. E altora schiatto.

MEN. Sarebbe cose che succede une volta ola. CAS. Oh! Finiamola. Dite, dite, caro sig.

Apollonio. APOL. Eccomi pronto a servirvi. Comineterò dal descrivervi come si sapesse la partenza dol Papa. Uno dei suoi Camerieri segreti, nella sera del 24. tornando a Casa, ed aggirandosi necessariamente nolle interac parti del Quirinale, nulla affatto conoscendo della risoluta ed eseguita partenza, vede una certa porta che mena all'appartamento Papale. In quei momenti così rischiosi, netla collera dei Demagoghi, a di notte .... pensò, impallidi, palpitò. Accese nn cerino con i fosferi, osserva, tenta, crollandola, di aprire quella porte, ma s'accor-ge, che è stato impossibile aprirla, sensa sfasciarne la serratura di dentro; furse perchè avovano perduta o in quel momento smarrità la chiave. Pone una mano avanti al lume, perchè l'aria autunnale, e quasi vernale uon lo smorsi, e si dà a percorrere-lento lento, o piano piano le stenze, dimora consueta del Papa. E tutto un deserto. - lu punta di piedi si eccosta alla porta, da cui si entrava nella camera del tetto di Sun Santità. Fa silenzio, ed origliendo ode che dentro a voce sommessa si parla. Allora s'incuora, e leggermente col rovescio della mono piechio. Silenzio assoluto. Nessuno rispondo. Allora piglia spirito, e dice fra se: voglio sapere come va questa boja faccenda: fa sentire la outa sua voce; la porta con cautela si apre, e viene aventi Monsignor Borromeo, altro comerier segreto, che coll' indice della destra sul labbro gli dice: zitto, zitto, per carità! Il Papo è partito, e non si sa per qual parto. Il Prelato impietrò, si commosse, e lacque; ma rese grazie a Dio, che Pio IX non fosse stato rapito dai manigoldi.

C.S. Capisco. Fino qui nou l'hamou sapire, che i soi cancirciri, e quosti credo beur che per prudenza, non fisteranna. Vorrei sapere come in fionen pei se ne diffuse la mosta. APOL. Ve lo direi lo. Partendo il Papa la-Sacchetti forire direi la Partendo il Papa la-Sacchetti forire direi con superiori la propositi di mangali di m

CAS. Sor Apollonio! Vi sentite poco bene? che vuol dire questo silcuzio estemporaneo? Mi pare che abbiate per la testa qualche gran

pensiern.

P. C. Se mai la memorio ve fa cecca, co avemo qui er sor Demetrio; e nau se trema.

E. stato primo principe er Piento qualtro vorle; misea niente. E, un bravo Cirenco.

APOL. Mi ricordo, mi ricordo; ma mi torna in mente un pensioro ebe nii travaglia da gran tempo.

CAS. E sarebbe? . . . se è lecita la domanda.

APOL. Sarebbe, ebe più contemplo la storia di questo Papa, e più mi persondo, che è misteriosa sempre, ora ci vedo compiuta un'Epoca della Chiesa, ora un'altre. Adesso poi in questo fatto ci scorgo copiato il caso di Davide, che fugiasco dalle inique persecuzioni del suo ingratissimo e ribellato figlio Assalonne, lascia raccomandata la Regia; e non solo nel paterno euor suo gli perdona; ma permette anche al medesimo che venga al suo naterno cospetto, nelle regali sue stanze; ed eccovi l'epoca degli Amnistinti. Assalonne profitta di quel lampo di favore, e tutti abbraccia, a tutti sorride, a tutti va specciando leste amicizie, con tutti diventa fratello; vedetene nna copia al Dagberotipo in Sterbini, agitatore secreto, eloquente, potente, che circula, che accende, che avvelenn, che si circonda di un forte partito. Dopo si chiprisce ai suoi fidi, medita, combina una congiura; nulla meno che trabalzare Davide det truno, e svenerlo; Davide lo sa, e per non far macchiaro le mani del figlio perverso in tanto nero e sacrilego delitto, s'alloniano fuggendo da Lui, sperando che in

tal guisa tornereble cul gensiero sul mal falto, el esso dal Dio dei Lumi intunto implorerble che gli dasse Jace bastevole a conoscere l'enermità del falto, e pentirio. El ecco II caso orribile di Pio IX; e sono queste le forti ragioni, che lo moseren o vultar le spalle a noma ai suoi cmi figli. Che na dite? Ci vedete voi il mistero.

11.1'Tl Si, si : avete ragioae.

APUL. Ora accoltate în storia del come si coporesse la paracua del S. Roller. Quando fu la matitan del di 23; comincia a poco a divulgari per Banu la acidizi, prima prià fute, finaliurate fu l'aftare del giorno, e ne pardio in publico, erama late ensiteir, e complimenti. Prima del morso di tutto era paracia, e circulatanta la copie dal vigilenta serticalese, e circulatanta la copie dal vigilenta serticalese, del circulatanta la copie dal vigilenta serticalese. del circulata del considera del considera

Poco dopo il mezzo giorno pubblico as'altra carta a stampa, che diceva precisamente co-

si (legge).

Il Pontefee è partita questa notte da Roma, traseriata da facesti consigli. In gaesti mostenti silecui il Ministero non mancherd a ques doveri che a lui impringaso la miste della patria, e la fiducia che gli accardó il Popola.

Tutte le disposizioni sono prese, perché l'ardine ma Intelata e siano assicurate le site e le nostanze dei cittodini. L'ua Cammissiane sarà nominata all'istanze, che

tea Camminiane sura nominaga ari isange, che siederà in permanensa per punire con tutta il rigore delle leggi chianque osasse di attenture ull'ordine pubblico a ulla visa dei Estadini.

Tutte le Truppe, tatte le Guardie cittadine siana sotto le armi ai loro rispettivi Quartieri, pronte ad arcorrere doze il bisegno lo richiedesse.

Il Ministera, unita alla Camera dei Rappresentanti del Papolo e al Senature di Roma, prenderà quelle vileriari mi are che l'impero delle circonanze richiche. Romani, fotate in sui, mantentevi degni del nome che portate, e rispondete con la grandezza dell'animo

alle estunnie dei costri nemici.
Roma li 25 novembre 1848.

C. E. Muzzarelli (Presidente.) - G Galletti. - G. Lunati. - P. Sterbini - P. Campello, G. B. Sereni.

Dico termini precisi, e precisamente, perchè leggo sullo stampato; onde nou si paò essere fallo di memoria Potete credevo, che Bouschi e Neri, Progressiti e lletrogrifiti rimasero impietati dallo stripore. Nessuno aspava indovinare come sareblesi sciolto quel Dramma che inconinciava a complicarsi assai.

Kl-bero an affacendarri i giornalisti, atei; tutti da noblisvinia affigliati alfa umanissima Propaganda, a stampare, the Fordina ob punpo poo venne alterato, non era miracole: lo sapete bene che il Romano ha an'indole in es stessa, che in circostanze di questo exazilere, si nascoude, fugge, e sta a vedere che pica piglino gli affari. Ammoras fuge lo consicibi i tioro Calsone, e ona se lo scordano, e di

P. C. Embè? Semo fatti accusi. Se seali-

mo botte de fucilate, de cannonate tuffete giù in cantian; taratappete chiudi la porte a sette catenacci. Noa so momenti da recità da Grevacci, e fa da Peppe er duro. Er pericolo de na leccabusciata bigna fuggillo.

APOL. Non si sentivano che suonagli, e carrezze da viaggio. I paesi vicini, i vicini castelli erano pieni zeppi di gente avventizia. Lu Nobilhà, se ne scappo via quasi tutta.

CAS. Non capisco parò come li avramo fatti passare! Possibile, che aoa sia loro saltata la faniasia di mettere il cateanecio alle porte, e chinderla con sotte giri di chiavi!

APOL. Bisogna compatifi. Erano troppo studiti dal colop. Erano ciò de diccai istantici. Così scesse per solito nella Improvisate. Sarà forse accadute anche a voi, si rinnane firesoluti, senza un pensiero determinato; ma dopo ci pensarono bete, ci nicono polera sucire da Borna, e come dopo quella celebre allocasinose del Papa, forcoo serrate le porte, e si sispondeva a chi dimandeva di uscire : addictro uno ni passa. (\*Pode Signutta p. 136.)

CAS. Questa era asa delle libertà date ai Romasi. Bella razza di libertà! Sigaori Romani, allegri, sono liberi. Bravi I Ma hravi davvero! Ecco una vera canzonalura.

AP9L. Inteato Il Ministro Galletti spedi questa circolare a tutti i Presidi delle Provincie.

Sun Santité in questa notte abbandanava improcvisamente la Capitale. Un eus biglietto autografo prevenira della sua partenza il signor Marchese Saochetti saa Foriere Maggiore, e questi lo comunicaca a me: ne vedrà il tenore nella stampa qui unita, e ne conocerà l'alin importanza, perchi riconasce il Ministero (falcissimo) ed affila ad esso l'ardine pubblico. Questi ha fatto quante in si solenni momenti era debito suo: l'altra stampe che pare le unisco, le mostrerà le prime disposizioni Finora il governo regge, ed in tatta la sua forza. Le Camere e gli altri poteri sona tutti con noi. Ella procreda immediatamente onde l'ordine sia gelosamente conservato, come noi finora riuscimmo felicemente nella Capitale, e secondi gli sforzi nostri per salvare lo Stato. Il Ministero rimane al potere con questo precipat fine, finché le Camere e la populazione non aveisamere di procedere a mutazion

#### Il Ministro dell' Interno G. GALLETTI.

Ed ecco suonor anhito la generale, ed ecco tutta la civica sotto le armi, intuato ad nu'ora pomeridiana si raduna la Camera del Depututi, ed i ministri tutta e singoll sono presenti; e v'interviene Mamiani....

CAS. Ma non stava in deliquio? APOL. lu certi momenti anche i morti ri-

suscitano. La malettia svaporò, e si free la commediola ... scusala ... da Burrattiai... CAS. Ilile, dite pure; che avete ragione.

ATOL. Fin dal glorno 23, che gionne in Boma il Maminini, e la Pallade ne din la natizia nel di 24. « leri circo le que 3. giunza in Roma l' Hauter Conte Mamini, directiomente ristabilito in antule. Fgli assumerà ai monessio il portalogilo degli afferi esteri. -Mestre lo stesso Maminia aella neduta dell'25 chichiara, che le circostanze imperiose l'hono



obbligato nd accettare un portafoglio. Scene ! Seene! Mandarono persone a supplicare il sig. Terenzio di aecettare il portafoglio, perche la Patria lo vuole; lo vuole il bene d'Italia; ebe non può dire di uò in coscienza d'uomo d'ingegno, e ben pensante eh è un momento quasi supremo; che si traita di opporre una salda diga al ruinoso torrente dell' nnarchin, ed egli, come la Civetta sul mazznolo, fa mille smorfie, dice il No con le variazioni; fu mezzi sorrisi verecondi , e pni liquefocendosi a pogo a poco come nun candela stearica, risponde, nel-la sublimità delle sue idee di squisito patriottismo, che ju altri tempi stato sarchbe ostinato a dire : non aecetto : non devo : non posso; ma ehe la imperioso necessità in eni trovovasi la Patria, a suu malgrado, affine di evitare un abisso di guai .... aeretta.

CAS, Oh! Quanto è cam! Latte e Miele l Tutto impastato di zucchero d'orzo! Accetta per bene della Patria? Lui? Povera Patria! Quanti inalanni ti devi aspettnre da questo fiore di furfranccia!

APOL. Si fa l'appello nominale nella Camera, e si trova nel priocipio, che il nomero dei deputati non è legale; ma vengono dopo altri due, e la legalità fortunatissimamente è costituita; ma pura il Presidente Sturbinetti.... altro primicerio della Confraternita dei melliflui diebiara, che attesa la solenne serietà delle circostanze erede potere assumere sopra di sè la responsabilità di aprire subito la sedutn; l'apre e protesta che crede urgente nella fiera attualità in eui Roma si trova di porsi in seduta permanente, o siccome questa misura non si puteva porre in esecuzione per la scarsezza dei Deputati, che trovavansi io Roma, così propose che venissero subito iostituite tre Commissioni, eumposte ciascheduna di ciuque membri, le quali, con una periodiea prestabilita distribuzione di ore, si avvicendino fra loro la permanenza nella Camera; lo che formerebbe una specie di seduta permanente, implorata datla gravezza delle eircostanze. Applausi grandinaruno da tutti gli angoli della Sala al Patriottismo previdente, e provvidente dell' illuminato e liberale Signor Presidente. Prende quindi la parota il Ministro Galletti, e rende noto il Viglietto autografo di Pio IX; perlocché viene con pienezza di suffragi approvata la proposizione mntivata del Presi dente. Si passa alla sortizione dei Membri, che dovranno comporre le commissioni; quindi si erea una quinta Commissione destinata a formulare un indirizzo al Popolo di Rnma, ed allo Stato; non si fa, si vola, e nella mattina del di 26. l'indirizzo bello e stampato lezzevasi affisso per tutti i consueti cautoni di Ruma, e ne vicini Paesi ancora, e per le Città più lontane lo facevano eircolare con staffette apposilamente spedite. L'Indirizzo era concepito in questi sensi, e con queste frasi, anzi leggete Signor Cassandro.

CAS. (Legge)
Al POPOLI DELLO STATO PONTIFICIO
Pere curryi manifesto che nell' assunza del Prin-

cipe il governo della Stato rimane costituito nelle medesima forme e colle medesime legali autorità.

Il Complès de Depuisit empre prime solleminist de motivate se il di motivato e all'accesso di moti descri in averda di state sur relacta di Missiere, al quata di sonte Parle se indicerio in perire al di accesso il distinue di relacioni di comparato di motivato di comparato di c

Il Conziglia dei Deputati in suo nome e su nome del ministero necerta i popoli del suo zela instancabile per giungere alla promta attuazione delle più care sporanze della patria comune.

Il Presidente F. STURBINETTI.

CAS. l'erdonale n me una riflessione: ma questi Siguori, si vede che avevano una grande premura, e si posero di proposito e provare la legittimiti del nuovo ministero....

AFOL. Druque quei Signorini un statano, in fuere, dublismo della tealit, o validiti di quella nomina avuta colle teaqüi, o validiti di quella nomina avuta colle teaqüic. Eppare si Papa due giorni depo ito via da Roma con un selecce mottu-proprio dichiarò precisamen te che a quella nomina era tatto vielentato con i modi più farti el acerbi, e perceb secon usu parche, dichiarimon tutti già diti, che sono dei quella (violenza) derivetti di nessun vigure, e di nessuno signific. On anodatino avunti colla storia. Il Consiglio si scioles alle ore cinque e mezzo.

CAS. Porcre heriis! Come faitorazoo per la loro ceiarisian Fairis! Chi non il conocesses!

APOL. Il cerioso fu, che a letti venno si incichi condenporaneo di pubblicareo in un indirizzo, o, in un avitico, in una tilizadi Comsiglio, i popori presumenti su quella atrana emergenta. Le murrigile cento iappestate di questi tato, che il una nezitio era il sver reispe, richiento da quelle terribili circostana; e per questo si acrebbe messo in colipa, e sicchiata

il petto.... CAS. Con un selce duro e puntuto.

APOL. Se privava i suoi Fratelli della diffusione de suoi lumi in quel rischio. Compiacetevi di ascoltarli, uno per volta; perchè si potrebbe dare il caso, che nei tempi, che ancora non sono, doreste raccontare ai vostri Nepoli questa Romana capricciosissima Rivolozione, e perciò vi è di vantaggio, ami di necessità avera queste erudizioni. Cominciana dall' Ordine del giurno per la Guardia Civica. Sig. Cassandro caro, compinectevi di leggere.

CAS. Aucho un'altra volta a me, proprin a me, che nuo suno più ragazzo, e nun ha polmoni di ferro fuso! Basta ubbodicò (Legge)

Summ in un momento supremo! Vi è quindi hinogno dell'ordine il più compinto, offinche la tranquillità pubblica non sun minimamente turbata.

A Val upsta, Malii Catalala, caphare unit i concent alla construction of cost plan depulso. — Le arms if press data a questo neste copu, e sub per arms if press data a questo neste copu, e sub per activate deple acret a data vici dei citatalai. Vai perite constructe qualit e quali servano della plan perite constructe qualit e qualit servano della perite constructe qualit e qualit servano della perite constructe quality contractor degni feli del Roma, e del Patrix un se una tronomical della DISE PERILLE A (1944-184).

Il Tensite Generale G. G.A.HEND.
APOL. VI pure, che in quel momento il Circolo Popolare, La Gron Loggia Massonica, La
Gron Fendita di Carbone potesse rimmere con
e mani fila civilola? Olibbi: ancor vesa mise
a stanya le sue bizzarie. Eccole. A voi sor Casmandro.

CAS. Sono quì (Legge).

Il PONTEFICE è partita da Roma. Egli prima di allevermarii confermi con uno seriito di sua mnoa ratucul diinistra, (fatissimo) racconandondogli di conservar l'ordine, e tutelare le proprieta di qualicoglia claure e emissione. E li baltuno, e li si suno posti di propusito

per far conoseere la legittimità di questa Ministero. Si vede hene che gli amici non stanno ne anche loro quieti di coscienza: basta prosegniamo.

Il Ministero odunque nella pienezza de poteri non

inhistraginado unha via interpresa, maphá in quanpopolo di Roma, les generos di produce serva tutti odiose che la cuerribirea transacer utili guerra sicili, appara seruposamone triure appa si todo e a dimedias eccensasos. Tutte le americà militari, civili, e legida in es si striagoni ariera onde Roma unballo di Civildi per totti i Papidi, faccia comercer ai austi anute comcomerci la un conseguitta pia profunda, su cuesciocione rispeta a totte leggi uneste a devine in mezzo a presi escribirea.

La Guardiu Cicica, istituzione d'ordine e di franchigie costituzionali, unita alla valorosa truppa d'ogni arma selei un'altra volta la Patria da chiunque tentasse perturbarue la noise.

tasse perturbarne la quiete.
VIVA L'ITALIA! VIVA II. MINISTERO DE-

MOCRATICO! VIVA E UNIONE! Dulle sale del Circolo li 25 Nacembre 1848.

Il Direttore - GIO. B. POLIDORI.

Il Segretario - FELICE SCIFONI

APOL. Sinmo adonque al ginroo 26: è vero? CAS. Distinguo: in Roma sianto ai 26; ma io Gaeta siamo auduli qualche giorno più avanti. MEN. E più preciso d'un Esallore.

P. C. Ha ragione. Me tuferebbe a me puro sapi un pio si, un po no.

DEU. Si veda ch'è ionamornio sviscerain dell'urdine, e che voole smidollata in sioria, o Emmaca rhe sin.

AIDL. Non dubitnie, no, nmico Cassandro. Ricordatevi dave alabiumo lasciata, ed io sono

sempre qui pronto a risunodare il filo interrotto. CAS: Eld Viica sono un tonto. Se vi vedessi dispoto a finnavica, e larcianni mezzo cotto, mezzo credu, yi ripigliere e un titte a doe le mani per le fidde del toprabilone. Un non c'è questo pericolo, nai giù ni sono accorto, che siete anuanie della cronologia, e quando nella sufra si è cumologici, qii faffiri marciano heme. Alta primo, secondo, lerzo, quarto, e quintoque control progresso.

AloL, Andinmo avanti. Volete?

C.N. E. che un en pane? Audiamoch pure. APOL. I. Alto consigliu radonasi nel di 26; ed il Tercozio gli legge l'autografio del Papa, e con multi argomenti esposti ia bella lingua italiana, montra la necessità di fornare accordina, e forma renhacele una commissione incarenta di Lermaniare un indivizioni il podi tutti dello Stato Puntificia, l'indirizzo fa composto, stamujato, ed eccolo qui, signor Cassandoro.

CAS. (Legge). Nella mestisia di cui riempie l'animo l'assenza del principe e pulre comune . l' alto consistio unisce con toti unanimi la son roce a quella del consielio de'deputati e del ministera per confortare i popoli nella speranza e confermerli nella volontà che l'ordine pubblico sia conserento, e la convordia fra gli ordini costituiti nello Stato è la salute dello Stato medesima in quolsicoglia torbamento s questa concordia non monekerà certamente per porte dell'olto consiglio il quale risolutamente coopererd a tutto ció che sia proposto per bene e sicurezza della patria. Voi, popoli ci ricorderete che la tranquillità dello Stato Poutificio non solo è necessaria a mantenere quella riputazione di civile sopienza e di bontà, che rei arcte nel mondo, ma è necessaria altresi a preservore e prosperore la sorte dell'italica grandezza e indipendenza e la pore del mondo.

Il Vice-Presidente « ODESCALCHI.

Vorrei sapere, che via batterono i Giornalisti. Il loro lermometra sarà stato curioso.

APOL. Non ci si polessono premdere numeri franchi. Il Gornalismo en comu le Banderonle, prigliana norma dal senta. La principio... accio, acco asso l'accurano, qua qui partenancia ultro non faccunto, che standare, oggi a serireca, come un chindo di harraza, che il Piana della Pilvulzione no hu creme cuminista a tunilico, ma fin una specie di nultre Commedia recitiata a barectio. Circa e particolarita, più in needlosti a barectio. Circa e particolarita, più in needlosti

della Rivoluzione, scimiavano la famosa Rivoluzione di Francia. E questo ricordatemeto, che ve lo mostrerò, palpabile, chiaro, e tondo; e quindi i Giornalisti procedevano alla ginrnala. Per esempio: oggi opinavano che bisegnava umiliarsi? Ebbene, parevano mounchelle vereconde, che dettando gli articoli ponessero le frasi nel bilancino dell' Oro; Domani stimavano, che potevano assumer superbia? Ebbene, non erano più quelli di jeri, signor no, si scordavano quanto avevano già detto, ed graso Rodomonti, ed i primi Eroi delle quattro parti del globo. Partite do questa storica verità, e dopo, se poteto, abbiste il coragyin di leggere una sola colonan dei Giornali d'atlora. Sarebbe lo stesso che sciupar tempo, o noa enpir nulla. Vedete: in quell'Epoen si divisero fra luro le parti caratteristiche della commedia; noa però senza confondersi. Una recitar doveva la parte buffa, un'altro la parte ridicola, ed eccovi il Don Pirlone, cho nella Pagina 299, del famigerato, o gridato suo foglio, pone una Vigaella, e con questa si è messo in capo di fare si che si tenga come indifferente la partenza del Pontefice. In questa gapricciosa Vignetta, che la ridere per la buffonesca invenzione, vedesi una l'igura, che dall'abbigliamento bisogna dire ch' è Italianissima; tiene unn pipn, fuma, ma invece di fumn n'esco una enria scritta; e sapete eosa vi si legge? E partilo. Così volle il Pirloacino far vedere che quella ritirata del Papa la coasideravano coma una pipata, come una fumata, o, come suol dirsi, una boccata di fuma. Vi sono poi dello altre l'igure, cho stanuo rideodo, e dicuno fra loro è partito.

CAS. A directa: io grodo, che tutta quelle

AS. A dirrela: to eredo, ebu lutta quelle dimostrazioni n faccola di poce, fossero tabacco che l'iocendiara. Erano affettuzioni siomachero-th. Del Papa Joro non importava un B. Si, si-guore. Tuttin qualle smanic amoreso cono stata son sevie di sfungate. Bravil Bravouli Bravissiani VI sicie confessati da voi stassi. Bugiardendi, infami neuegope, fucos toporto di ceaere.

AFOL. Ecco capitare avanti come caporiono dei disperati qual mutto del Contemporaneo: ricordateri che il Triunvirato dettante era composto dall'Energumeno Sterbini, dal Torre goffamente strillente, e dal graechiante Agostini picciol di mule, e di livar gigante. Da questa bol-litura di llospo, Aspide, e Basilisco che brodo ha da ascire? Roba da animalati, che hanna idito il Fade in pace dal Medico. Duaque il Contemporaneo recita ancor esso la suaparto; ma... povernegio! Si confonde, non sa a qual partito appigliarei; vorrebbe assumere un' aria coulegnosa di disprazzo; ma ka panra di far peggio; gli verrebbe la idea di raccomandarsi; ma poi dice fra se e se: e messer Popolo come la pigliern? con questo benedetta Popola non sempre ci si scherzn. Che fare? Che dire? Mien si sin arrisce. Lascinte fare a lui. Una cosa ha sempre di mira... CAS. E sarehbe?

P. G. E lasciatelo shafa. Nun je date tempo! APOL. Far eogoseero che non v'è nulla da temere; che neppur l'ambra di turbolenza apparisce, eppuro ne averano una paura matta. CAS. Davvero?

CAS. Davvero? MEN. Eh! si: una cosarella svoglinta!

APOL. Qui chi più strittava aveva ragione, e arrivara nel gincos dell'Oca a bussare da la profidioso, came dicono lo Donnicciole. Obl se aveste vadito, come l' ho reduta io, e lanti altiri, la Sterbini, andar seupre sospettoso, (m-paritio, voidano gli cochi qui e là, come in una rajola, per paura di Lupi, o di assassiali. Canoscevana, che Commediaccia rezitavano; e già, se l'affare durava per pochetto più, si davano sal muso fort di loro.

CAS, Percatol Si sarebbero guastate tanle belle fisonomic.

APUL. Doven fluire covi, Leggele le storie, e troverete contamemente, che queste rivoluzioni terminano sempre a pugni, o calci, ti beat sitelli, mansueli, agorieldi, teotrorelle, in piazza nanovovi, firnelli curanti, ma fa che applio, audio familia, ma fa che piazza nanovovi, firnelli curanti, ma fa che piazza nanovovi, firnelli curanti, ma fa che potre, ti ti vogino comandare, tatti voginoo siaro in cima alla piramide...

CAS. Seduli .... vorrei ci stassero lutti.

APOL. Tutti hauno la febbra di poter dire. Io eoglio; a nessuno ha più vologlà d'abbidiro. Un giorno il magno Garibatdi si querelava nttamente, che mandava ordini, e tutti Bascheggiavano. Bastenminva.... CAS. Sapova pure bestemmiaro! Che bravo

giovianto! Che bravo

APOL. Bestemmiava; perchè avova domandali trenta Eroi sublimi, che stavano ia Ancona, o nessuno era venuto; perchè non glia li averano voluti dare.

CAS. Povero galantuomo! Trenta! É un bet numero tondo. Ma di questi trenta l'eroismo qual'era? se à lecita la domanda? APOL, Scanure, svenare, pagnalaro a mor-

ie, freddire, togliere dalla caria dell' esistana. Erang que financia che lasciarono tante enem di sangue inpocente la Acenaa. Autori di Anedadi tragici sparentania. A Lui quelli che la seco avera parevana pochi, e voleva questi altri; el ivolera, o il volava. u.e. sia detto fra pareatesi: (Maximi non voleva; perchò in Ansona, crano altratianti Zambianchi) claudatiquachi) claudatiquachi clauda

P. C. Iln maganto.

MEN. Eeeo spiegato l'indavinello. CAS. Cho bricconeria sublimata! APOL. lu dunque vi diosvo ebo il Contem-

paramo prese prim il partito di sprociare con faccia fresso, non esseria idaca na supetto di ti-more, chi tetto era tranquillo. È con us colebre articale intiolato - attore della Crypiale-Nei N. 299. dell'anno 2. in data del di 25. Norcoptro, accestraros, che nua solo Roma retara jutti, nu che semblo tranquilla. Sentito tranquilla, nu che semblo tranquilla. Sentito processo della considera di considera di



Na ion poperum essere ni più diservit, mi più gravroti, dalumi in funda dia costi fi finta quatete impirati et pietre spirituate del Papa 7 Nesema i, fi dimandato forse quateta can di strougante o di muro al potre temporta del Papa, come averano Nivate di struciquate, nicute di muro. Man lasta puro dopo aggiume alle memorabili punte el Pospulo Rummo credette di aver reso na escrizio no tanto a es etvera, quanta dilo streso Pipa cal liberarlo da tanti iniqui che gli impotiemo il bera

CAS. Stampavano queste ribalderie ia Ro-

ma, e dormivano trasquilli! DEM. Coscienze di gomina elastica.

APOL. E oon sta in forse di stampere - Apprezziamo gli accenimenti del 16. etbene! Noi non polecomo essere ne più disereti , ne più generosi. - No, no, cani, cani! si doveva slampare - Noi non poleramo essere ne più inginsti, në più temerarii, në più saerileghi. Vedete se poteva empiamente sragionarsi di pili. E là dove dice, del polere temporale non banno domaodato niente di stravagante, salta agli orchi non la stravaganza, ma l'aperto carattere d'insurrezione, quandu si fa la legge al supremo espo del polere, e gli si dice : firma questo foglio. Vogliamo questi ministri ; questi: uno che non ne abbiamo vuluto lo abbiamo fallo ... a spese nostre scannare Dire nello siesso articolo, che avevano fatto una coza, che quasi il Papa lo pensava. Scollerati di prim' ordine! Ah! duaque è stato Pio IX , che ha fallo fare il catechismo anatomico dal chirurgo per scannare bene Rossi. É stato Pio IX che ha detto: all' armi! assediatemi il palazzo, ossaltale i miei Svizzeri, ammazzate Monsignor Palma, strascioate un enauone, ed appuntatela coolro il portone mio per farlo saltare in aria, caricatelo bene, acceadete la miceia, rabate, bestemmiate, ed to persuaso da queste vostre cortesi maniere , sarà docile docile , e col sorriso ia boera a modo vostro. Insurrezinoe! Insurrezione! È il sacrosanto consiglio del vostro valoroso Mazzini; seguitolo, e ve ne troverete conteati. Ecco ... lo spirito diabelieo di quelle frasi infornali. Che ne dite ch? Il contemporanes era degue di forca?

CAS. Se manca l'aintante, sono qui, mi chiamino, e m'ingegacrò.

MEN. Eh! Sor Cassandra mio, non sareste solo a fargli volentieri il Tira-piedi.

P. C. Ne cognosco più dun centioaro, che avrebbero sta voja.

APOL. Vedete bene questi brani di articolo, eome il birbo Contemporaneo va permettendo, anticipando apologetiche spiegazioni ad accuse, che forse avrebbero potuta date acutivo pralifico ad una cuntra - Rivoluzione, che in quel momento poteva forse rinscire fatale ai Demagoghi. Ecco altre parole di cuta del medesimo Giorunlista sotta la ruldeica. Roma sarà tranquilla. Tutto procede nell'ordine, e quantunque siasi fatto un'appello alla guardia Cicica, si è potuto scorgere che non ve n'era bisogno. Ne poteva, e në paò casere attrinenti. Finche nn Popolo è fiero della sua coscienza, quel Popolo non si conturba per siffutti avcenimenti, egti provede, e ne aspetta le consegueuze. Qualunque conseguenza non potrà fare giammai che uu Popolo debba perdere la dignità e la fama ehe vengou dall'indempimento d' una grande azione. Capiscono, signori mici? si bat'ezza col titolo di grande azione, il furtivo freddamento di Prilegrino Rossi, e il sacrilego sfaccialissimo altentato del giorno 16! Vedete che teate eloquenza! Parulone, concettizi roventi, alibriac:menti artificiosi. Termina poi truttando da Pupi nel Crino i Romani.

CAS. Non intendo.

MEN. E manco io.
P. C. E sfiguratere io.

APOL. Leggele voi, Sig. Cassandro.... qui, precisamente qui, e convincetevi.

to the second of the second of

APUL. Ninn mio, siete luonos ehè poi Mamma vi di la Ciambelletta, c il pezastina di Zurchero. Nutate, che il Ministra de l'ascri publici era lo serivento Sterbini, c l'eu sape-a, che non potera concludersi multa nè per le vie ferrate, nè per i lavori d'utilit's per la Caretità dei danari. Vedete come cenno di mala fedet

CAS. lo li metto classificati fra gl'imbroglioni. DEM. Inbroglioni ò poco. Metleteli fra i Traditori, e così stanno a casa loro.

APOL. Dunque un'arte del Contemporamos la aspies dessos, ma ne ha san seconda, ed è che strombetta a voce alissimia, ch'est, cicè i Propagatisti Disabili vindi hasso dirici, quitati ma passa del presi di propositi del presi di propositi di

A me pare di no; ma audiamo avanti. Ora mi toccherebbe farvi parola del giornale intitolato L'Epoca ma quasto foglio nei numeri 209, 210, che portano la data del 25. e del 26. Novembre, danno asciutta asciutta la notizia del Papa partito, e le accodano le solita frasi di Roma tranquilla, calma dignilosa; frasi di cui il Giornalismo s'era dato il santo di essera prodigo in quei giorni; ne lo tacque nel Numero 211, datato li 28 Novembre; ma io avrei volentieri dimandato loro a quattro orchi, o come snol dirsi in Comern Charitatis: chi volete che vi faccia guorra? Chi? t Capi della Civica li averale furlamente posti voi stessi, quelli, che potevano generosamente, con rette intenzioni, farsene capi, per prudenza se n'erano scappati. Il bassa Popolo mercanteguiato da Ciceruacchio, e dal Carbonaretto, e da altri agenti eroici del Circulo Popolore, dava molto a riflettere alla Persone oporale. Il Popolo Romano non era mai passalo per queste trafila Politiche; non era abituato. Era colpito come da un fulmine, e taceva, e aspellava. In questo numero che y' ho adesso citato, rivela, che ha sospetto Bologna forse non rimanere unita a Roma; ed infatti Bologus in questi ultimi tempi datte segnali non incerti di leale sudditanza, e di una vera tranquillità. Ai signari Demagoghi questo contengno scottava: quindi cusì esprimevasi l'articolista dell' Epoca. V hanno però troppi e grandi aryomenti per essere sicuri della fraterna concordia di quella nobile Città nell' interesse delle libere instituzioni, e della indipendenza italiona. - Osservate che tutte queste parnia sono pesate nel Bilancino d'orol che sono maliziosamente scritte, perchè, senza che ne nbbiann l'arla, siann una specie di preghiera. Ma quando siama al N. 212, che presenta il giorno 29. Novembre, siceome erano venuti in cugnizione, che renimente liologna dissentiva da Roma sullo spirito di quel commovimento, che regnava negli animi dei rivoltosi, che agognavano ruvesciar tutto, l'Epoca tempera la penna, e sciorina giù niculemeno che tre colonne di quel Giornale, per schermirsi, esso dice, delle calunnie; cioè delle sollenni verità, che i llolognesi hanno rinfacciato di satanassi deila Demagogia Mazziniana, vero lievito dell'iasserruzione di lloma. Quindi tessa una storia, già tutta a suo modo, e coaclude, che noo hanno

fatto che quasi bene. Fanno capire, che l'Ottimo è altra coaz, ma che di nocessità è hisognato agire cosi; e poi quasi quasi i ancomando; tenlando di persuadere i Bolognesi, che in quel momento era di prima necessità una prefitsisma mione, per così cospirare alla desideratissismi ndispendorna Italiana. Che la calma la dignità, l'Ordine della Capitale le debbono lospirare pienezza di Fidoria.

Il Tempo, che è nn accreditatissimo Foglio Nopolitano, mise fuori un magaifico articolone. in cui francamente stampando uoo sfregio sul volto ai Romani, fa risaltara l'iniquità di sudditi, che hanno obbligato un Sovrano alla fuga. Povara Epoca! Brutto cimentol Essa credesi in debito di rispondere alla gagliarda, a ribattere i sodi argomanti del ginrnalista del Sobeto; ma soda, a raccoglie moscha. Non basta tutta la periodica Enropea, indignata, stomacala, vomila articoloni, articoli, articoletti contro la condotta Romana nel fatalissimo giorno 16 Novambre; e l' Epoca nel N. 214 in data del 30 Novembre, soocciola giù sterili difese. Figuratevi il Tempo aveva detto così -- il Papa era carcerato nel suo palazzo, e l' Angela del Signore ridusse a salvamento sul territorio del Re di Napoli - questa parole danno motivo all' Epoca di pigliarsela contro il Re di Napoli, e sfoga la logiusta sua bile. Continua l'articolista Romano a riportare dei broui del foglio Napolitano, e fra questi v'è quollo in evi dico - Il Nome Santo di Pio IX non poteva lungamente casera profanato tra le Orgie di l'omini, che alla magnanimità del suo cuore ora rispondono con la più nera ingratitudina. -- E questo à nuovo some di diatribe, a perorasioni contro il Governo di Napoli; io direi : a proposito di che questo inutile sciupio di periodi? Perche tanta furia? Vorreste dara un altro noma alla ingratitudine, che si sozzamenta ha macchinto Roma? Questo, cara signor Epocs, è una macchia incancellabile, che non potrebbe lavarsi da tutte le acque del Tevere. Credete forse else non pioverà infamia etarna su voi, su i vostri figli , e su i vostri nepoli? E che .....

CAS. In momento, un momento. Caro siguer Apollonio, ditemi una cosatta; com' è che di questo foglio dell'Epoca, il sig. Dometrin non ci aresa detta una sillaba? E chi stava a capo della redazione di questa carissima Epoca? APOL. Vi dirò. Questo giornalaccio veniva nutrito continuamenta do articoli somministrati dal Mamiani, per cui, chi aveva Ialento, e naso lungo, lo chiamava -- Il Giornale Miniateriale di Mamiani. -- Infatti se date una scorsarella cogli occhi alle lunghe polemiche, di cui è tempestato quel foglio, e vedrete che è Mamiani in persona, che s'arma, e die stringe hrando e lancia per difeudersi da un nuvolo di accuse, che gli fioccavano intorno; accuse che poi lo fecero crollare a cadere. V'erano altri; ma .... capite? Talis pagatio, talis facturatio; come dice il volgo. Nessuno di bell' ingegno v'era fisso; ma degli sciocconi; e poi, a moneta contante, vi trattavano articoli di Ablatoni, di Frati, a fino ....

CAS. Fino di chi? APOL, Di on Ebreo.

CAS. Un Robbi-vecchil Borlate?

AFOL. Non burln, caro, non burlo. Il Giornale era une scalola di l'iscie, un baraltolo di sublimato. Anche in quegli articoli Mamianeschi , estetici , astratti , semi-poetici , v'erano sempra sparsi dei grani di Tossico, e Bella

Downa CAS. Tutto hene, Si Inlio cose sippende : ma quello che più mi diverte è l' Ebreo giornalisla. Come seriseve? Nella lingua degli scarpari?

AFOL. Vi dirò: questo Ebreo, che non mancava di cognizioni pratiche, ed aveva un certo talentaccin naturale, era uno di coloro, cha nei Circeli alzava enttedra, e prononziava Oracoli. Se ne aveve dai Majorenghi una stima assai di grande, anzi correva, e s' ingrandiva di giorno in giorno la soce che gli avrebbern affidate il portafuglio delle Finanze.

· CAS. A un Ehren! APOL. Era uno sputa sontenze, un mastica perle. Faceva l'occhietto? Era un epigramma. Rollera la mano sul tavolino? Era on indovinello. Diceva un sì, a mezza-bocca? Si assicurava, che aveva nuove cattive. Dicesa un No sorridendo? Era seguale, che la nuove erano totte buone. Se poi cominciava a discutere su cose di Finanze, di monete, di carta monetata, di frutti, di cami j, era on Demostene, un Cicerone. Non erapo che un Zero al suo peragone, Galiuni Genovesi, Smith, e quanti hauno dato in luce operone sudata di simili maniere. In somma, ere un mostro, un' Enciclopedia con dua piedi. un'area di scienza. Così doveva andara la faccenda: aperto loro il provvido e prudente chiostro, e fattili circolara nella società, felicissima notte. Essi padroneggiavano, essi influivano, essi avrebbero potuto batter la zolfa, lo lo previdi, e lo predissi a diversi Curialoni, ed avvecatoni, amici miei fidati. Finirà male. Nessuno voleva persuadersi, che i Pro-Nipoti di Giuda Israriotte, di strengolala memoria, quando si fanno a carlare con noi, hanno sempre in mente di abbindolarci, ingannarci, farci cuscare lo qualramenti per essi sono sorsi d'acuna. Ci odiano cordialissimamente. Ci avvelenere bero pur volentieri. Le loro lusingbe sono artifizi por ferci dare di faccia in terra; le toro promesse sono fatle col santo proposito di non mantenere. Veri consagninei di Erode, di l'ilato, d'Amanno.

CAS. Seusale se è poco P. C. Che lista dè Galantuominil

MEN. Credo che abbia ragione. Dore nn Ebreo dice una verità, ci nasce una guglia. APOL. procediamo più oltre. Accostiamori

aila Pallade P. C. E quine averessimo da sla propio in guazzello. Già era femmina; e poi de quelle di primordine.

MEN. Tutti la chiamavano le Petterolo. DEM. Era l'unica Perifrasi, che le quadra-

P. C. E je stava propio adallato sto nome , come a tutte le Reprublicane frecite. Nun ce se poteva combatte, nun ce se poteva. Erene lutte gravide di Indipennenzia, de unità, de ugonjanza. Nun parlaveno, che de - Via lo straniero, abbasso li Neri. Nun volemo più luminetti. L'Areprubbica nun treme; nun ce sa mette calana. Che vienga er sor Rembeschi, je faremo mozzieh er dito. Se se armamu noi Donne, lo femo scappà de là de Costantinopoli. L'Aquile nostra ha certe ugne, che ..... addio! E poi ce sò l'agne nostre, che casanno mei aiuteno.

CAS. Così dicevano queste strerbe?

P. C. Antro: questi so zuecherini pella tosse. Risognava sentilla. Pareveno imbriache de Vino de Genzano, de quello fino. Nun parlo de mi moje, che nun me la merito, e legge, serive. e tira de conti mejnehe un Avrocato; e fra noi nun e'è stato mai che di gnente; ma na certa sora Checca le modista, na contessina de forn. che stava quine, na avanzatella, e barbuta, e pol, e poi, ve feceveno la testa como un nallone. Pareva che er diavolo je se fosse intraversalo in gola, e je facesse spoth veleno. Figuraleve; ennaveno in estesi vedenno quel barrellaccio rosso, che er sor Malerazzo aveva fallo mette in cima alla Guje der Popolo, e avedelle quelle Marfise scontente, pareva che an fossero volote arrampich sulla Guja a pijallo, e a meltoselo in Capo.



che Ireprola. Le lorgie loro costano mella. I giu-DEM. Diciamo la verifi. Sono generalmente



Ritratto del Joverno provisore fatto al Dagnerreospo-

cascale in disprezzo di lutti; e non risorgono pin. Quando si dica: già, era una Repubblicana: bografia, ed Orazione funchre è falta. C.48. Non m'entra in zucca questo affare. Perchè si pigliavano i Signori Demagoghi tanto pensiero di sconcertare, disordinare, e far ri-

bollire le teste da scuffia? APOL. Non è cosa nuova amico mio. la tutte Rivoluzioni si è praticato furbescamente così. Nelle Rivoluzioni le femine sono le leve per far

Nelle Birolauson i le femine sono le leve por far cacacare pi Augulio molla rete, perchie in primis, quando in oua Casa Sirapastano le Diome, quando in oua Casa Sirapastano le Diome, quando in casa Sirapastano le Diome, per la fede di sana Politica. Fale coato che in una Famiglia sia corrotto il Padre, tia analatio, finantico, repubblicanoscio suncioraziato, per la capa di caracteria della capa, sa Irovare l'ora, l'eccasione, il modo di serbar vira la Religione, di far si che i Figli sama perdere il dovulo rispetto, non diastinato di discare d'iliogisti. Se queste la l'iprimo perchè.

Ma ve n'è ancora un secondo. CAS. Lo sentirei voleatieri.

APOL. Sono quì. Perchè la Gioventii Repubblicana è tutta scapestrata, dissoluta, impudica; tutta uscita dalla scuola esemplare di D. Giovvanni Tenorin, di dannata memoria. Ora queste signorine, senza pudore, senza lacci, senza verecondia, servivano con la facilità dei loro vezzi, delle loro infami moine a mantener vivo, come l'aatico Fuoco di Vesta, la calda idea Repubblicana; quella idea, che è la divisa di Mazzini, che fu la divisa di Sterbini, di Mamiani. Tutte le femine di cattiva vita, e degnissime d'una villeggiatura ad largum tempus, nella correzionale antica attigua a S. Michele, erano tutte Repubblicane, idrofobe, indemoniate, disperate. Così non vi faranno più meraviglia le Messaline che ordinano i Maccheroni alla Napolitana; perchi Rossi è stato scannato; e le Taidi, che assistono, baccanti nelle sedute della Costitueate, a sono le prime a strillare: Viva il Papal Morte ai Preti. Marte ai Frati! Ma Giacche il discorso è capitato su queste Vipere, lasciate, che vi dica, precisamente su questo articolo, alcune altre cosarelle.

CAS. Se parlate per un mese io sto qui fermo come un Travertino, e non mi scordo di niente.

AFOL. Baristina abilità, e aou e la susarie. Danque volor orit, dei Demagoglit on serona gil il progetto di aggrapare la solo mercano gil il progetto di aggrapare la solo mente della città per poi variannette survirenza, me anche fentarie controli, e di bonos fiano, a farne delle Classi per poi variannette survirenza, me ampera cua suo cospo. E non vi ponette in monte dhe si a stata sasi inventione moderni, che e supprato con la consultazione in monte della consultazione por consultazione in monte dei stata sasi inventione moderni, che
di vecchi anda, figurateri si sed certo, che
di vecchi anda, figurateri si sed certo, che
di vecchi anda, figurateri si sed certo, che
di vecchi con con sono essenziolorimati il
Organizazione, al financo M'existanopi la crassione
della Cappie per lo Donne in quoto modello.

« La prima classe, sarà composta di donne virtuose e oneste; la seconda di donne incostanti, leggere, voluttuose, Le une e le attre debbono ignorare che sono dirette dagli uomini. Si dovrà far credere alle due superiori « che sopro di cese esiste una loggia-madre dello stesso sesso, che loro trosmette gli ordini, i quali in fondo soranno dati dagli uomini. I frotelli incaricati di dirigerle faronno loro « capitare le istruzioni senza farsi conoscere. Guideranno le prime colla lettura di cià che si chiama buoni liberi, e le altre col formar-« le all'orte di soddisfare segretamente alle loro « passioni, Il vositaggio che può promettersi di questo Ordine di donne sarà di procurare al vero Ordine, tutto il danaro che le sorelle « comincieranno per pagore, e poi tutto quello « che prometterebbero pei segreti che avrebbero da imparare. Inoltracciò codesto stabilimento servirebbe a soddisfare quei fratelli che avreba bero propensione ei piaceri. »

CAS. Cosa mi raccontate! Ma vedete da quanto tempo si architettava, e come queste mali-

ziose sotto-sopra! .....

APOL. Convenite meco, che i Demagoghi mo-

derni erano scimie degli antichi; e nulla più, Ricordatevi, che fino dai primi principii di questa celebre Rivoluzione, fu tantato sempre d'imbarcarvi le Donne. Quando fossero arrivati ad annebbiar loro il lume della Religione, lume che dava troppo fastidio alla debole vista dei Rivoluzionarii, avrebbero avuta la garanzia di ottenere una generazione futura impastata tutta a modo loro. Col latte i ragazzi avrebbero bevuto la miscredenza, e l'odio ai Regnanti, ed ai Ricchi. Partito che fu il Papa, non si nsarono più mezza misure. Primo si crano contentati di acclamarle in qualche italianissimo atto. Avevano cercato, che si presentassero ancor esse nelle Dimostrazioni con sciarpe, e vesti analoghe ai loro pensieri, e coa distinti colori che offeriasero analogia a quei tali affetti, che credevano esservi simboleggiati. E le femine, che haano generalmente per emblema il Pavone, andavano tronfie, pettorute, insolenti, credendo di essere tante Cornelie, tante Lucrezie, tante Virginie. Tornale indietro con la memoria, e vi rammenterete, che le Femine Genovesi si tassarono volontariamente, e mandarono a quelle di Roma un Canuone. L'arrivo di questo arnese da guerra, che veniva in acgalo, esser doveva festeggiato dalle Vestali Romane andaodogli incontro con una mascherata all'antica Romana. Fortunatamenta questa combinata buffoneria venna sventata, a non abbe luogo; ma, certo, avrebbe fatto ridere assai. Le prime istruzioni non erano che Politiche; ma a poco a poco, a stilla a stilla si tramutarono, e diventarono ostili ni Preti, che si definivano per Retrogradi, Oscorantisti, Reazionarii, tranne Pio IX, che si magnificava come modello unico di bontà, caldo di belle inteazioni, e di santo affetto Italiano; poi addosso ai Gesuiti; e se vi fu fecondità nelle calunnie, tutto si paleso allora, e furono calunnie nere, crudeli, indemoniate. Furono dipinti per scellerati; ipocriti, brutali, avari, corruttori; e tanto fecero, e tanto dissero, e moltiplicarono insulti, beffe, assalti alle Porterie di S. Ignazio, e del Gesu, che per prodenza dovettero allontanarsi. Poi fuggi il Papa, ed allora, giù le maschere, abbasso i Complimenti, e Pio IX, pure fu definito come gli altri. Fu fatto un miscugliaccio di Politica, e di Religione, non si osservarono più eantele, si trinciò giù alla peggio; allora con le Donne presero a trattare in modo diverso.

Ascoltate cosa si legge in un celchre npuscolo non ha guari pubblicato a l'orino nella Stamperia Renle 1850 ediz. seconda c. XIX. p. 74. che ha per titolo: La Republica Italiana del 1849, e suo processo. Alle donne la natura affidava l'interno regimento della casa, e lo Spirito Santo encomia la douna forte d'aver maneggiato la spola e l'ago. Che sanno esse, e che possono sapere del Governo degli Stati? Pure la donnesea vanità fu sempre un' arma valente ai cospiratori, non a mantenere il segreto, al che non son fatte, ma piuttosto ad appianare le vie, a tingere le rivoluzioni di un seducente colore, ad essere deluse , ad eludere coi loro vezzi e colla loro loquacità. Sono rare le Aurelie, le Orestille e le Sempronie colme di sangue e di lascivie, e degne di Catilina; ma facevan nausca e dispetto queste madonne appuntine, que-ste saccentuzze, che ignoranti del catechismo. pretendevano regger le parti or di Gioberti or di Mazzini, non risparmiarono, per farsi grandi (grandi nella sciocchezza e nella impudenza) le loro beffe al gran Pio. Sappiano che la donna italiana, la donna cristiana ha ben altre virtù da seguire, sappiano altra volta schermirei dalle ciurmerie di chi non intende a vera libertà, ma a rovinar l'ordine politico la religione e la famiglia.

Orn poi vi racconterò un fatto; e da questo vedrete, che io non esagero. È un fatto accaduto nella nestraRoma, e dicui i testimonj sono ancor vivi. Da questo potete immaginare bene altri, perche gli Emissarj eraso lutti d'un calibro; tatti tinti d'una

pece, e disseminati per Roma. Il fatto è questo. CAS. Un fattarello ci sta bene.

APOL. Il Deputato Guerrini aveva per Serva una buona Giovanotta, ed era l'epoca in eui i capo-llioni si portavano in persona per le cae tutte le arti usando; un poco a furza di lusinga, un poco a forza di strapazzi e minaccie, cercavano, ad ogni costo, di far si che alcone ragazze si firmassero in un Foglio, in cui rimanevano arruollate per Tiragliore. La loro era quella di formare un'Armata composta da Battaglioni di Donne.

CAS. Questa non sarehhe venuta in mente nemmeuo al Demonio.

APOL. Essi avevano il progetto di addestrarle, come Poutrier, Torinese, e Questus suo com-patriotto addestravano l'Esercito indestruttibile della Speranza, e con manovre, e voluzioni le avrebbero, rese tante Amazoni. Voi mi direte: ma ne avevano tante del loro partito; tante, che vantar potevano una folla di titoli per essere ascritte, che non dovevano pigliarsi la fatica di

reclutar allre per le case. Signomo: nd essi premeva fare un' Armata come quella di Serse . come quella, che, come raccontano fu menata sotto le mura di Troja; e doveva essere tutta feminina. Essi volevano le buone, non demoralizzale; non dovevano avere compiuti venticinque anni; e poi pretendevano certe condizioni . da firmarsi, che, da quanto ora sto per raccontarvi, vi accorgerete di che razza erano.

MEN. Di certo intingoli cattivi. Da quei cuochi non potevano uscire huone pietanze.

CAS. Questo si suppone: e poi Demagoghi e Ragazze! Miscricordia! Che piatto!

APOL. un certo Pietro Luzzi; che al dire di quello Serva era un capo ltione, se n'andò in Casa del Guerrini perchè la sua Serva firmasse la carta, di cul vi ho partato. Si presentò, chiamò la ragazza, le parlò n lungo; ma quella tosto, e dura come un rospo; pure i Padroni cominciarono a dirgliene tante, e poi tante: che, finalmente, lorchè di mala voglia, cominciò a piegarsi, e stava per prendere la penna, e firmarsi, ma quando senti le condizioni..... terremoti! Si fece color di scarlatto, le si rizzarono i Capelli come un Istria, e diventò una Furia.

CAS. Ma che condizioni erano? Di restar zitella fino a 70: anni?

APOL. Ecco in poco lo spirito delle condizioni che si esigevano: rinunziare in iscritto a tutti i suoi pripeinii Politici, non solo; ma anche ad ogni sorta di credenze Religiose. Non avova più da prestar fede a Preti, a Frati, ma anzi era obhligata a sprezzarli, a schernirli; lo che nsar doveva nnche con le monache. Non mai aveva da pensar più a Communione, e a Confessione. Lontona dalle Chiese. Bando a libri devoti. Non frequentar mai chiese, e sentir la messa in sole otto Festività dell'anno. Le conseguenze che dovevano discendere da siffatte premesse saltano agli occhi. Ogni Verginella in

un pajo di mesi diventava Donna fatta:

CAS. Alla larga da questi Baltaglioni!

APOL. Figuratevi quella povora Ragazza come rimase scandalizzata. Impallidi più d'un gira sole, cominciò a tremare da capo a piedi, e in cinquanta chirurgi non le avrehbero fatta uselre un oncia di Sangue. I Padroni, anime santissime seguitarono il catechismo; anzi venendo per casa, siccome depone la Ragazza, una specie di Prete, allo, con la cappelletta alla Francesc. facevano da questo portar ragioni, e fare dei ferverini per ottenera la converzione totale di questa serva ostinala.

UAS. Quanto conoscerei volentieri questo Pretel Non ne sapete il nome?

APOL. Il nome, no; ma dai connotati dati dalla Ragazza, non dovrei shagliarmi credendo che fosse quell'angelo del Padre Gavazzi, Consigliere della Belgiojoso e Compagae. Perchè la serva dice: era alto, pienotto, vestito di lungo, con la Cappelletta alla Francese; e questi sono i connotati, che quadrano a meraviglia al P. Gavazzi, che negli ultimi tempi andava costantemenia vestilo così. Dice, era un certo Prete



Francese, ma la gente di basso ceto, chiama Francesi tutti coloro , che non parlano con le grazie ..... o, dirò meglio coa le graziacce del parlare Romanesco.

P. C. Non m'iasurtate sor Pollonio; che io ee prelenno ia ner parlà, e me capischeao

APOL. Noa ho in mente mai di offendervi. È anche da notare che il Gavazzi aveva ua'accento alquanto Romagnolo; perchè molta vita aveva passata ia Romagaa. Circa poi alle materie Beligiose, vedo che in laghilterra .... che poi aon è il paese della santità, nel circolo degli emigrali, il Gavazzi alzò la voce contro chi proponeva di separarsi dalla Religiune Cattolica, dicendo che questo affare dipendo dall' intimo convincimento, e sta tutto ia mano di bio. Quella che è storia, io la racconto; non voglio tradire la verità. Quello che non può porsi in dubbio si è, che impiegarono anche le parole, e i modi di questo ..., chiunque siasi Prete, per far crollare quella Regina delle servo. Ma anche il catechista tonsurato se ae andò coa le Pive nel sacco.

DEM. Ci sarebbe pericolo che fosse stato il Padre Achilli, che ia Roma teneva cattedra di Protestantismo? Già io dopo la sua fuga, gli ho messo aome il Padre Cambalesta.

AUOL, Domando perdono, Lasciategli il nome di Achilli. L'epiteto che dà Omero costantemente ad Achille, è quello di Piè valoce,

CAS. lo poi non saprei cosa dirvi; perchè la letteratura mia non va più in là dei Renti di Francia, del Guerria Meschino, di Paris e Vicona: perdonate: ma ... fecero poi un buco nel fiume eon quella ragazza?

APOL. Precisamente. La ragazza vomitò una lilra di no, da rendorla immortale,

CAS. Gli darei una peosione di dieci seudi l'anno per ogai no; ma .... I padroni essendo un poco sconcertati da questa resistenza della serva; aè sapevano come comandarla, una scra ex abrupto, le ordianno di andere a comprare alcuni capi di reba dolce dal Pasticciere ia Piazza di Vepezla sotto al nuovo palazzetto Torlonia, dove sul caotone è quella betla madonna in mezzo ad una Quercia di materiale. P. C. Che ar cantone de faccia, via, de-

rimpello ce sta er sor Musignani? APOL. Appuato. Don; pe bisogna che l'affa-

re fesse meditato, e combinato d'accordo, nell'uscire che fa di casa, le si presentano certe figuraccie armate, e chi l'afferra, chi le dice fieramente, e sottovoce: non fintaro i chi le fa sentire alla gola la punta d'un coltello. Chi le presenta una pistola ingrillata; la Irascinano dentro una cameraccia, e li la caricano di atroci rimproveri per la sua ostinazione, e le fauno spaventose minaccie, e le assicurano certa, ed immiaeate la morte se aon accudisce subito a quaato esigono da Lei.

CAS. E quella povora diavola che fa? APOL. Quasi sviene, traballa, lagrima, singhiozza, dispera; ma poi per amore della vita, dice loro. Lasciatemi campare, e farò quello che volete. Allora i manigoldi dissero, eiascuno da se: il porco è nostro, le presentarone

uaa carta, ove, esseado aanlfabeta ....

P. C. Che roba ?? DEM. Illetterata. Non sapeva serivere.

APOL. Spaceb ups croce. CAS. E cosa v'era scarabocchialo ia quella carta?

APOL. La ragazza non lo sa. Appena spaccata la Croce, la dette a gambe, e via.

CAS. lo avrei fatto peggio. Ma ditemi un poco, spacenta la croce m' immagiue che avrà obbedite a tutto le pruscrizioni che le avranno falto scaltramente firmare quei cari signori?

Shaglio? APOL. Voi noa isbagliate. Siele un' Uomo. che coluite ael segno, Si, Signor Cassandro mio, nelle ore e giorni assegnati si aveva da condurre ad imparare con una dura e lunga pratica le manovre col suo Battaglione delle Tiragliole, o quel Battaglione endavu niente meno che al Tempio della pace, secondo che mi raecusta guesta Serva. In quel Battaglione erano centocinquanta che erano divise parte in Fauteria, e parte la Cavalleria. Prima che incominciassero le manovre v'era un tal Sergente di Linea; il quale feceva loro un Catcehismo. Religioso ... s'intende su quelle basi bellissimo. che ti ho espresse. Giò che alla ragazza ha fatte un impressione marcata assai, era, cho in egni giorno dovovano dire obbligatamonta qualche cosa contro i Preti, o coatro i Frati; e se mon saperano cosa alcuna di nuovo, ghela dicevano essi, e, naturalmente parlando la improvi isavano. Vi diri anche una cosa, che mi ha narreto. Quando passava per lo contrade di Roma quel bunn serve d'Iddio, l'Ab. Don Vinceuzo Pallutti, il Popolo essendoce obremedo, e con ragione devota, le persone accorrevann in folla a baciargli le maai, e domandargli la benedizione. Ora richieseru alla ragazza se mai

iocontrando D. Vincenzo, le avesse baciate le mani; ed allera le diserce un mondo di viluperii, ed iconumelic contro quell'anima candidissima, che intili conosciamo, per un santo ministro del Santuario. La Serva mi ba detto, che al solo ricordarsi di quello che le dicerano contro il Pallota, gli venivano i ribbrezzi di fabbre.

CASS. Figuratavi che fattacci avranno inventati quei malandrioli Quando si trattava di avvilire i Preti, erano prolifici, e fecundi. Ma dilemi, queste signorine, queste Pantasilee di seconda Edizione, facevano la guardia? Si battezano? «izzuffavano?

P. C. Abl Ya hit alle harricate ce annavpareno c'hoel a patirja per Roma; anti aricroda a to proposito, che le mettenio fu merroro, e ereno tanto curiose, tutte vestite alla Garinalatina, e alla Tegliana... git a modo loro; e na sera me volli crepà de ride, me volli; perchè a dilla find e noi, ce a'ereno certe allegrotte, e paccutelle, ve se faceva su carnoratelto, se faceva, poù a cana ce se aripensava comi moje. .. Rona Donant E annamie dicenno non higas fallo; Li scannoli non fannobene cò de quà nè de lh. E un gran monnacio spored. Nan cè un param polito.

CAS. Abliste parienza alle mie interrogazioni; ma è una malattia, da cui non guarirò sa non moro.

MEN. Questo sia detto el cani.
 CAS. Ditemi: la cosa più seria per loro era

quella di distruggere la Religione?

APOL. E chiaro, chiarissima come la luce
di mezzo giorno. Un poco alla solla avvano la
mente di rovasciaria annientaria, faria aparire

affatto. P. C. No; sentite a meno. Dirò male; penserò peggio, ma io me so fillo ner cervellonaccio, che sta ciurma de Geote voleveno dà un carcetto de bona grazia ar settimo commannamento: non arrubnne; un'antro ar sesto, e ar decimo: non fornicane; non desiderà la donna d'antri. In somma dernostro ne volaveno fa el loro; e accusì c'era quer gran repolisti. Sulle Donne voleveno commercio libero; che moje, e nun moje! Mo panacea la vojo; e Voj sor Marito mesca e birumbella. Quella Racchietta me va a genio. Addio smorfie. Ha da esse mia. Ma ò Monica. E à me che ce preme? Nun ce so tanti Monisteri. Me piace? Ergo è mia. Co sti sentimenti je tufaveno li Preti. Li Preti nun poteveno fa dè meno de dije: Fijo caro, restituisci, o te danoi. Lascia sth la moje dell'antril Tresche, nò. Amoracci sporchi, nò. Nan c'è strada de mezio Autte, autte. O s'obbedisce alla Legge de Dio, o ar Paradiso pe Te c'è er calenaccio.

CAS. Eb! Questi discorsi per essi non sono caramelle, capisco, capisco, che non ce rarrebbero, ne Legge, ne Preti: Ma ..... torniamo a noi. La sora Cosa .... vin, Serra ci credette? Rimase persuasa veramente di quanto gli dissero?

APOL. Quel Prete le fece una grande impressione. E già non senza un gran perchè volevann aver sempre dei Preti con lora, come P. Bassi, Gavazzi, Achilli, Desantis. etc.

Un Prete era una forza mornle, che combatleva a loro favore. Capisco: Un Prete è un Uòmn come gli altri. Quando s' ubbrinos dà in eccessi come gli altri. Le Possioni lo fanno traviare. Date un' ocebiata a Lutero. Sapete bene che guasti ha fatti quel Frate, che .....

P. C. Annamo piano, che quà so bravo lo, e che volcte che nun sappi, che er sor Luterio pra un Frate porco, che je garbizzava poco de obbedi alle regole della su Frateria. Ja piaceva er vino tosto, je piaceveno li grugnetti. Voleva Sgoccetà,.... voleva fa er bello... e c'è de peggio: vuleva esse fatto cardinale. So cose che pun me le presto io , nun me le prepto: sposò na Monica, cominciò a ubriacasse, vomitò eresie, e morì , ... in salute nostra come un maialo. Er sor Carvigo oe sapeva meuo dè Lui, ma a porcherie era Fratello. A quello puro er quinto gola faceva na gran tentazione. Er pattume, je annava a genio Nun voleva senti riprenzioni de Preti Volle campita modo sun, e pianto n'antra Religione. He fa ride, me fà, come se fusse stato er segretario der Padre Eterno e pò era dè Casa der Diavolo.

CAS. Si, caro Padru Checco, sono rimasto persuaso del vostro discorso. mu.... come ficero, signor Appollonio; a liberare quella disgraziata Ragazza? lo li batto, perchè li mi duole.

APOL. Un Zio, per prepotenza, dirò così, la strappò violatemente, è la poce la un mislo sicuro, ove aneora sin, e dove lo ho raccollo da lei questo fatto, menando coo me del testimoni degni di fede, affine che udissero quanto mi riferiva, e che è quanto lo con fedelli ho narrato. Se qualcheduno è incredulo, farà con ma quattro passi, e glia lo farò dire da Lei, CAS. Credo, eredo.

MEN. Ed fo pure.

DEM. Di me pon se ae parla.

P. C. E io credo, e arcicredo, li cognosco

APOL. Vi domando scusa, caro sig. Cassondro, se fo una digressioacella lunghetta. Siamo aull' articalo donae, et quidem donue llepubblicase. Dopo cun precisione ripiglieremo il filo iaterretto della nostra storia. Siamo arrivati nl glornali, e propriamente alla Pallade. Ricordalevene.

CAS. Per memoria stido Pico della Mirandola, o Raimondo Lullo. Mica ho parcetto in capo. V'è cervello, e noa è fritto, ne allessa-

to. Vi sia di regola.

APOL. la tutte le coagiure, in cui ha parto l'iniquità, l' infamia, le mire peccaminose, vi haano sempre parte le donne. Il Dinvolo conesce troppo bene la fragilità della femina, e la poteaza della femina; la fragilità la fa agevolmente casenr nella rele; la polenza amunliatrice la rende come una calamita irresistibile per far cascar gti altri. Date un'occhiata alla celebre congiura Catilinaria, resa immortale nella memoria umana, innto per le eloquentissime orazioni dell'Arpinate, quanto per la storia che ne registrò con minute particolarità, nu antore non sospetto Crispo Sallustio; le cui moralità era più problema, che assionn. Di chi aervivansi per adescare, corrompere, salto lo stendardo della rivolta, la gioviaezza? Della bella e altrettanto invereconda Sempronia, Noa mi sono mai dimenticato le spirito della fisonomia che le dà Sallustio ritruttandola. Sunn cose imparate a scuola ia Rettorica, e restanu inchiodate nel capo. Ura costei noa solo vantava favuri stragrandi d'inclita nascita, o belle forme. ma anche di marito e di figli. Sapeva di Latina, e di Greca Letteratura; elegantemente cantava, e daazava, anche più che o pudica douna conviensi, ne era meno dotta in altri artificiosi mezzi di tessere insidie ni eneri, e curromperli, e questi mezzi ben più enri a Lei erano, che il decoro, e il pudore. Non sarchhe stata facil cosa decidere se più al damaro, che al propriu credito budasse; perchè era siffattamente rotta a libidine, che esse stessa iva a caccia d'nomini, più che dugli nomini ricercata non fosse. Auche la Demagogia che sul tramonto della méth del nostro secolo operò tante spleudide cosette in Roma, chie in sua belta, corrotta, e corrompitrice Semprania, cha a guisa di matconal Gallina, educò prestu presto un Mondo di Sempronielle castissimo, e modestissime. Le nostra llivoluzione Unzeinina, Sterbiniana, Armelliniana, obbe i modesimi studii, e l'indole medesima della Catilinaria. Coociliaboli, Orgie, eperazioni, motii, parole speciose, pescate coll'amo affine di coprire le male intenzioni solto nomi e frantispizi onorati. Per riscaldare, arroventare così i Giovani assoldati, si dava loro piena liberth d'ingotfarsi nei vizj. La taverna era la loru sala, l'Accademia, il Bordello il loro Liceo. I Garibaldini, degne copie, piit, o meno fedeli del Pirnta di Monte Video

Vino. Se loro capitava una povera Botle piena, noa erano contenti se non la vedevana asciutta; anzi uno di questi continenti Soldati, forse degno di cinquanta Remi, ed un capestro, anjandugli di curvarsi ed empiere la secchia col Viao, e poi rialzarla, ed accostarla alla bocca, si pose sdrajato in terra, con la becca esattamente sottoposta allo spillo del Vian; così che gli pioveva ia boren con una mirabile dolcezza, e prontezza, ma poi, in un impeto di tosse, duvette dire le sue ragioni al muro,



CAS. Evviva il Mpiale! Volte ubriacarsi con tutto il commodo suo. Se la pago salata gli stà bene! Dunque la Pupe, e la Bumba erano le loro divinità? Arruzzicali, diceva quello. Figuralevi poi le Bestemmie! Povera Roma! Povera Italia! Va là, che eri affidata a buone mani. Capisco, che costero .... vere Anime perse, avranno menato da disperali; ma quando cuminciú l'attaces di Canaoni, Bombe, e Grenate, non erano di Bronzo, e di Travertiao, e qualche sgraffielto l' avreano ricevuto essi pure.

DEM. Sgraffietti? P. C. Si, sit va pe sgraffietti! Fu ua Cimi-

MEN. Gambe spalle, mnai, bracein, coscie, tutto andavo per aria, e tutto si mescolava, conic i torzi e la Cartacce nell'immondezzajo in Plazza

APOL. Ma per i Ferili v'ernao ampli e moltiplici Ospedali con medici, Chirorgi, e Farmecisti, o Doque.

CAS. Eh! Capisco; le sorelle della carità... APOL. Carità? Nun eraun Sorelle, ao; eraao in grandissima parte, aoa lutte, mogli da maritarsi a chi le voleva, senza testimonj, e seaza curati. Femine dissotute, la cui Biografia dovrebbe seriversi dal Casti; la cui fama le circonda costante, come un aurcola, come un nembo, che è il distintivo dei servi di Dio, per esse, è una riputazione da Lupanure, che si odora da lontano, como quel Cavallo ehe da lunge odora la Guerra. Pio IX che ia Caeta sapeva le più intime particolorità di questi Salanici Ospedali, nella sua Enciclica loro capu erano in particolar modo devoti al del di 8 Decembre dell'anno spirato scriveva

apli Arelyescovi e Vescovi d'Italia in quesle preeise tremende parole: Spesse volle gli stessi seinurati infermi, privi affatto d'ogni soccorso religioso, nell'istante supreme della morte furono costrelli ad esalare l'ultimo sospiro in mezzo alls inique seduzioni d'una meretrice sfacciata. So, e con certezza io so, che queste parole abbiano fatto effetto d'una spina di pesce in gola a molte signore, che si erann recate dai Malati Militari; ma direi loro che fu improvvido assai quell'andare ove dominava una Belgioioso, una...

CAS. Non mormorate fra i denti. Dita aper-

tis verbis.

APOL. Non posso. Perchè sono nomi di amiche vostre. Una è una certa vedova maritata vecchia matta...

CAS. Ho capito. Ho capito. Mi pare l'ultimo giorno della Fiera di Sinigaglia: quello ch'e fat-

to, è fatto. APOL. L'altra è una bella Matrona Girovaga. Non vi dico fosse impudica; no, ma .... è certo, che procurava ai nalati Libri disonesti, e anticattolici. Vedete che provvedeva alla tranquillità del sangue, alla calma del cuore, cose tanto necessarie nei mortalmente ferili. V'era qualche comica, che arrendevole si prestava a carezze indecenti. Che vi si fossero introdotte delle Donne da prezzo è noto pur troppo! I Feriti del XX di Linea potrebbero raccontare aneddoti assai scandolosi. Vi aggiungerù che un Personaggio Ecclesiastico Francese, assai dislinto per cognizioni, il Vescovo di Eschon Monsig. Luquet, alla pag. 318, de' suoi Ricordi delle Buziliche Romane da lui visitate e descritte con l'armata Francese, riporta una lettera speditagli da persona bene informata, in cui gli si esprime, al-Fincirca così: Chi non si ricorda, che al cuscar giù in brani il Governo Rivoluzionario in Homa, dai Capi della setta ei venne proibito in lettere majuscole di cutrare in qualunque sorta di relazione con i Francesi: In quella imperativa istruzione v' era un' articolo tutto dedivale alle femine. Ora pare evidente, che siasi presa una determinazione controdittoria, al meno circa le Donne. Aoi soppiamo tealmente, indubitatamente, che le Donnaccie di mala vita, quelle che Dante chiama da conio si prostiluiscono anche grotis ai Francesi, che se ne vonno fino nelle abitazioni degli Ufficioli, e nelle Casermo de Soldati per stimolarli al peccato. Può congetturarsi fondatamente da eiò, che i settarii medesimi vogliano servirsi di questo potenta mezzo di seduzione per demoralizzare l'ormata; per distruggervi la Disciplina, e farle perdere ogni sentimento d'onore e d'umanità. DEM. Se vi contentate che ci metta il becco

APOL. Dite, dite, signor Demetrio. Anzi fa

grazia. DEM. A proposito delle indecenze che si commettevano in alcuni Ospedali dei feriti, vi dirò: nella Trinità dei Pellegrini v'erano le Majorenghe, la crema delle streghe, le più sedut-

bellone; ergo era il primo Ospedale Militare. La Civica stava di guardia alla Porta, e alle camere di sopra non si permetteva l'ingresso fuori che ai Tiragliori. A un capo posto Civico, questo Figli e Figliastri non persuase, e saltandogii uu certo estro, se n'andò sopra aocor esso, e fece come gli altri, ed anche forse peggio. I Tiragliori, che volevano essere privilegiati s'ingelosirone, pretendevane in quell'ospedale essere soli; brigareno, ed ottennero un Ordine fulminante, in cui si diceva, che a molivo di varj scandeli dati nell'ospedale della Trinità, i Civici non dovevano più andarvi: Figuratevi le furie del Civichetto, e di tutto il Battaglione e tanto fecero, e tanto dissero, che quell'ordine sperticato si ritirò, ed i Civici vennero di nuovo abilitati a fare come prima la Guardia, e soltanto si cereò di porvi sempre un Capo posto serio, assennato. Mi capiscono lor Signori?

P. C. Ho magnato.

CAS. Misericordial APOL. Non sapevo questo aneddoto. È con-

MEN. Donue! . . . . Dice bene il preverbio alla larga.

APOL. Adesso sarei in obbligo discorrerei relativamente ad altre donne; cioe a tutte quelle finte femmiuine, che si sono trevate in quel protocollo colossale chiamato *Protocollo della* Repubblica. Vi avverto però , che sarebbe un discorso lunghetto anzi che no, e chiemando s rassegna provincia per provincia, paese per peese, polici farvi toccare con mano, e provarvi come due e due fa quattro, e quattro e quattro fa otto; che quelle donne, che trovansi firmete sono le parenti stesse di quei galentuomini specchiatissimi, che si erano prima firmati; che molte hanno presa la penna e scarabocchiato Il loro nome per forte paura , perche violentemente e con minaccie a ciè costrette; ed a proposito di quel tal protocollo, desidera che notiate, come fioccono le proteste per isdebliare alcuni nomi da colpabilità, mentre dichiarano il perchè o hanno firmato, e hanno spaccata la Croce. Così questo partito tanto magnificato dalla Demogogia, va scemando a poco a poco, a guisa dei grandi alberi. che in Autunno perdono le finglie, finche sell'inverno rimangono spogliati, e nudi. Queste proteste nascono dall'amore del vero, e chiarissimamente confessano l'ignoranza, di chi ha firmato, e rivelano il timore, che destava il tanto strombettato pugnale. Bisogna farsi uma ragione: quel morire ammazzato garba poce; ma molto poco. Si trattava con anime perse , con persone che puzzavano di sangue; che non rendevano conto a nessuno delle loro azioni; per cui ci era da temer tutto, e sperar niente. Ecco il perche volenti, o non volenti si strascinavano alla sostituzione. Alcuni per rispetto amano; perche nella umana famiglia una droga di Boria, è un elemento che non mancamai. Parlo con persone di mondo; che queste cose me le possono insegnare. Na quello che trici, le più, diremo alla itomanesca, le più poi apparisce si è la lore impudenza nel por-

CASSANDRO: eun afare DONNA Sor Cassandro the hanno in que

vi firme, non acconsenteadolo il proprio cittadina, di cui impravisavasi il nome. Dal che si tiro la conseguenza che questo gran partilo si ridoceya ad una cifra compassionevale assai, Dungue ....

DEM. Cl avrel scommesso, APOL. Di che?

DEM. Che al sig. Cassandra gli pigliavano le convulsioni.

APOL, 3on captseo il perchè.

DEM. La capisco la. Voi, sig. Apaltoala mio, non avete ancora pratica del carattere di quel verchietto. Lo vedete? Dico bugie? Batte i piedi come un ragazzino, a cui la mamma ritarda la merenda. Vuole che si ritorni all'or-

dipe del giarno. Al filo della storia. CAS. Non credo di essere fudiscreta, Mi pgre che sia tempo. Stiamo al patti. Se noa vi ricordate il posto; sano quà ia a rammentar-

velo. Stiamo alla rivista della Pallade. APOL. Avete uo sacco da rubbio di ragioni. Eccomi prosto a contentarvi. Dunque lina dol di 25 Novembre nel N. 404 la pallade annunziando la partenza del Papa aveva detto ; - Il popolo ha dato segui di profoado stupore. -Nel Numero poi 405, in data del giurao 27, sciarios giu una lunga polemica a suo modo, ed is rl prego Sig. Cassasdro garbato, a leggerla, e quando v'interrontpo sospendete che io farò qualche natavella a praposita. Leggete, antico, leggete.

CAS. Manco male! Legga subito (legge). Un socrano, a cui abliamo le mille volte tappezsate di fiori e di arazzi le vit che dovea percorreres un socrano a cui abbiam levato archi trionfali, bandiere di enillanza, corone di gloria e monumenti di ricordanza; un socrano il cui nome, come parola di vita e di salute, abbiamo insegnato a ripetere con religiorissimo culto fino di più idioti abitatori de campia alle tenere lingue della età infantile; un sorrano, n cus non tra itala lira che non construsse la sua melodia, non ardente intelletto the non oli sciooliesse il suo inno. un sorfano insomma, a cui non ana città regina, ma sibbene tre milioni di sudditi teseccano una catena di trionh. & citi mille città, mille templi ardecano gli incensi, come a benefica divinità che fosse discesa alla redensione della calpestata stirpe dell' Como; ebbene questo sotrano, questo Pontefice, questo l'icario di Cristo in terra, si è stancato, noiato, fastidito del rispetto de suos sudditi , dell' amor de' moi figli , della pietà de' moi fdi .....

APOL. (In collera) Buglarde! Impostore! seel-Jernio!

CAS. lo nan c'estro sor Apoltanio mia, leggo quello che trova stampato. Se la piglia-APOL. Can voi la ... con voi Ma vi pa-

re? to farel a brant a braoi quell'infame articalista, che ha cavato fuari in pache righe di chiscchiere, tanto sugo di meazogue: Si sa, si sa lo scopo segreto, scopo infernale di tante dimostrazioni. Ubbriscarlo di applansi. Addormentaria con I versi di Sterbini e di Meneci, e le musiche di Magazzarri, e di Buszi. Si sa, si sa cosa volevano significore quelle adulairici peritrasi, quel chiamario nullamena che nuo-

vo Redentore; trappole, inganni, frodi, Cas), se non m' ingonno lo memoria, quella Tigre di Calligola soffocò a poco a poco alcumi convilati, di cui voleva disfersi con una lenta e incessaole pioggia di fiori, che sopra loro faceva disceadere dal soffitta, llauno il cornggio di parlare di rispetto, di amore, di pietà il giorno 27 Novembre! Essi, essi sono che si hanao voluta scordare il giorno 16, il famosissimo glarno 16, in cui poca meno osavano, che un certo ginoco, che i senatori Romani fecero al Re Ramelo.

P. C. E che gioco je feceno, eh? Ditemelo. sor Pollonia mio; sensate l'ignoranzità. APOL, Le Ingliorane a pezzi; e poi disse-

ro ch'era sparito. MEN. Questo sia detto ni Cani.

APOL, Seguitate, caro Cassandro, e lasciale, che di tanto in tanta mi sfoghi. CAS, Lei faccia pure, Badi nilo voos mae-

straj e poi strifti quanto le pare. Seguito ... Oh! ... siamo rimasti della pietà de suoi figlt .... (legge) Fgli ha polulo obbliare in un puula e le feste di due amii, e gli sforzi e i sacrificii di migliaia di cittadini per subblimarlo glorificarlo come il messo da Dio, e gli omaggi e i plansi di tutte le lingue, e la fede e il giaramento di tutti i cuori....

APOL. Ila il caraggio di parlore di fede . e di glaramenti. Tu che conosci l'anima di Galletti, l'animo di Sterbini, l' anima tua? Bisognes credere il mondo una mussa di stanidi. Prima del di 16 si poteva recltare; ma nel di 16, sig. Articalista, la commedia è finita. Nua ve plu nessuno, che credo olle vostre farse. Il banco è fallito, nuo ha più credita.

CAS. (Legge) Egli ha potuto passare si rapidamente dalla gioia alla tristezza, dalla carità al dispetto, dalla gratitudine alla dimen-

APUL. E chi nan vede in queste parole, che questo iniquo parla di se slesso? CAS. (Legge.)... Dalla doleezza di Pudre

alla severità di gistlice, dat seno de' figli all'amplesso de'rinnegati, dal seggio al Pellegrinaggi:. APOL. Notate beae; dalla doleczan di Pudra alla severità di gindice.

MEN. Come se una Madre, che per una littiga mattina s'è coccollate un suo figlia, e l'ha coperta di carezze e di bici se questo le si rivolta contro, e di furto le mena nu colpo con una forbice, nau devesse, e una potesse, e noo avesse da affibbiargli uo pajo di forti sberleffi!

APOL. Si: If di 16 squaretà il velame, Sigoure Maschere, ci conosciamo. Non mi volete più Padre? No? Ebbene, saro Giudice.

CAS. Dite bene assni, Tiro avanti (Legge) Dio accompagni Pio IX e lo saloil Ma quel Dio stesso meenerised la mino che lo rapion alla Capitale del Mondo Cattolicol

APOL. Che bestisccia! P. C. Fu la providenzia che la fece scappane. APOL. E cosi Dio deve fare incennerire la

mano di Dia.

CAS. (leage)

Oh maledetti gVipocriti! Maledette le volpti, i farita di corte! Han ridotto al nulla le glorie di dae anni, i udori e le sperante golore di tante generazioni. Han reservizio nel fanyo la più bella corona postificale, ne kan deritato le genunce ed el omo di Pio IX han volato furne na susuo vooto e pasergeroi Midedetti le mille volte dagli usomini e da Doit

APOL. Quanto ci godd bi lem troppo Lasidio l'Espovoire ritria di Pol IVI d'an ano possamo più ng mando, le auscherate sono isuatili dicera Cicerne, che gli facros gran nerazigita, come des Auguri invostrondosi per la lemporana e solomen ristali. Viginterio più Canino e Sterlini - Muzzini e Modena · Cerusschi e Gazzida - Muzzarelli e Propia - drmellini e Reseri; velendo si guardandoni disvento della compania della compania di concerni di considera di considera di concerni di considera di considera di concerni di considera di considera di concerni di considera di concerni di considera di concerni di considera di concerni di co

Nulla più facile che tradire principi e populi, per-

nhé gli nai truppi housai daghi altri.
Dal di che Pio IX non fa pin cel uso popolo,
dal di che i ensi penterili furuno instessibili alle vei di tre miliosi di sealiti, dal che una sussa congrega di argie le racchiose in an cercho di ferra,
septembre presentini, di socure tum più arrento
me sobotto, la cua sono non più disprantire genta
me sobotto, la cua sono non più disprantire gotto
me sobotto, la cua sono non più disprantire gotto
me sobotto, la cua sono non più disprantire gotto
me sobotto, la cua sono non più disprantire gotto
me sono di cellale, una como destraggierie dell'opper guer-

APOL. Cuillá, capite? Civiltà supete cons significa? Guerra accanita, recciala cuntro l'imperatore Austriaco. Il Papa disse nò; e si ostinò pontificalmente a dire di nò, ed ecot un cambiamento di scena per i Demargoghi dispiacutissima. Dal Policinellà in Re iu sogue sono cascati nell' ultima scena del D. Gruvanni Tenorio. Li compatisco.

DEW. Io nieule affallo. E sappiale, a quesão proposto, cha il Papa avaz cumicata o subodarar qualche cosarella. Qualche fumatima da lontano lo avera posto in sospettu; citiu una matilara, che accolse parecchi esallati, fra quali il Fresto, i e lo Seijomi praruppe in conricche parole dicendu: Xm la introdono? Non posso e non ogolo fare di pini. Quanto posteo accordare I ho accordato; ma coglissos troppo.

CAS. (legge)

Pio IX danque non è più can noi: la sele del Quirraale è caota: in laoyo di fuyare e disperdere paella pesta d'inettit corrigiane chi che lo anaichilavano, Pio IX ui è luciato trur gia da quegli stessi, che dopo accepti data il bacio di Giula, si apprestano a dargli ora la

APOL. Ma sentite che iniqui! Pinto, parentisi. È non furono essi, che iutuonarono nua gran salve di Osanna, e dopo soli due niui, gli Osanna festivi si tramutarono in crncifiga? MEN. Buuna grazia luru!

CAS. (legge)

Si: una fetida e patrida ciarmoglia di belee sanguinarie hanno ucciso Pin IX, lo hanno ucciso nella sia fama, nella can gloria. Tutto il già fatto disparce: lo opiendore del pasesto s' inobbiesa nelle tenebre del presente. In altri tempi, in altre circostante, in oltri populi la faga del Pontefice portereba il uso effetto, come il viaggio di Luigi XVI a Varranes portò il uso. Mi noi siumo in Roma, nella città pratentissima per eccellenza.

Cusì non fosse stata prudente per panra; che avrebbe dato addosso a questa genia d'imposinri, e avrebbe fatta piazza polita. Pazica-

23. Tirinmo nvanti. (Torina a leggere) Nei conseciono le fatoli i teritaisme conditioni d'Isria, la lotta a cui ei arcinge l'Europa intera: quinti rispittimo la gravita dei mounti, e in lavyo di romprela per sempre, niona fernamente risolati desdare all'anterio intera sièceme epistodo di ciclai desdare all'anterio intera sièceme epistodo di ciclai desdare all'anterio intera sièceme epistodo di ciclai desdendi della della della della della della della Mics. Il visigio del Pontejice è impose l'ordina. Concogliono i tempo.

APOL. Poco tempo dopo i tempi nen imposero più l'ordine, e vollero la Repubblica.

CAS. (legge)

ON certa nalla (nya di Pio IX sono tutte la perfe querana dei divorstori della società eni già cradoso che la exampiglio, il discodina, il rango, il soccieggio cengino in nostre controde Ma no per Diol Roma a lovo scorno e disputto na grucosante tranquille, la sua quite è avestori, è depos dello città innovatale, la sua quite è avestori, è depos dello città innovatale, della consigno è quallo di nan ecdora materiam che non so piangero un abbandonio immerio.

APOL. Gli risponderei con le slesse sue frasi, ma ... siamo moderati: Se è vedova, il marilo l'ha abbandonata per una visita della morte: non si ragionn; cioè non si vuol ragionare.

CAS. (legge)

Il pacifico aspetto dei cittoliai, la non intervata e la di comarcio, in siorezza no ma minerciana e di an notte, la fratellama del popolo e della militie, la cigidaza di grecorranti, la prenazi di neuerosi properti chi suppre caffatri alla romano generolei, son utilitationi soloni che di resono me eterna metalli tristimo si sono i che di resono ne eterna metalli tristimo si sono i che di resono ne eterna metalli resolutiva, quili sparenti di chi ci abbandine. Dono sistema transpira di editare e di predesa poson nell'a procinci dello Sisto presouvene sitrettali. FIFA ROMA... El lo faito.

APOi. Comiaciu io .... Inianto, grazie del suo iacommodo, mi duole, che il suo casterano, leggeado così a lungo, avrà patito, ma ... CAS. Cauterano, Credeazone, e comodino è

lullo a sua disposizione.

APOL. Dunque dirò. Primo che questi Giarlatani mafirinò petuavano, e credevano saldaascate che l'Eco favorevole a Pin IX per tutto il Globo fosse formati soli da luro, cui inni, musiche, strilli, torcie di pseg; ed invece doverno dire, pessante e cerdere che essi stavano nello povera floma, giocandovela a palla, perchè tullerati, nitrimenti chi sarebbe stato i se ciliu; chi in carecre, chi con il rene in mino, chi con iferri ai moti e ai nicii. E reno a. e. 2

con i ferri ai polsi e ai piedi. E vero o an? MEN. Una cosa di niente! E chi nun sa che schiuma di cuai, che erano da prima del 31?

APOL. Secondariamente tutti sianna coavinti, che quelle feste, quelle grida, quella Apeleosi eràno solo affine di ubriacare; a forse vorrebbero rinnovare quella scene; ma la stagione dei Gonzi o passata. I Gatti hanno aperto gli occhi, ed nra non vi è più torreno da piantar vigua. DEM. Sarebbe buono, che sa ne persundes-

P. C. Uhm! Cc ho le mi granni difficortàl Mn pè Tristevere certe vampato me hanno piaciulo troppo. Abasta: staremo a vede. Buriana che viè, chi me tocca er Papa, sur naso nun en conti piune; chè mo lo mngno in un mozzico

CAS. Basta che non sia un ansaccio a peperoncino ni bruscato.

APOL. Ma bisogna farn una osservnzione. CAS. Facciamola.

P. C. Famola puro. Cominciata a dine.

APOL. É necessario guardara alla differenza che passa fra dimostrazione, e dimostraziona. Adesso la Pietra di Paragone, di cui si servono così utilmente gli Orefici, è in mano nostra. Ecco la scrio delle Dimostrazioni, da confrontarsi. La prima nei primi anni del Pontificato di Pio IX. Le seconde per la Repubblica. La terza pel ritorno dello stesso Pio IX. In qualle con cui s'incominció ciò, si trattava di festeggiare un Papa, simpatico, docile, buono, un Sovrano, che rivelava pietose n splendida intenzioni n favore del Popolo, e farlo, per quanto è lecito in questa Valle di lagrime, falice. Corsero tutti. Il miele piaco a tulti, non è vero?

CAS. A me assai. P. C. lo me lo magno puro sulle callaroste;

quanno ho tempo in znecoccia. APOL. Ma poi i dritti, veramente bene in-

tenzionali, s'accorsero.... P. C. Der Maruano. Era pesce colla mu-

APOL. E comincinrono piano piano una prudentissima ritirata. Li Gouzi seguitavano ad iutrupparsi coa li Birbi. Si faceva numero, Pu aperto la Porta a tutta la feccia dell' Europa, e il nunero cra tunto imponente, che i bunni se ne spaventavano. La setta per meglio intimorirli inventò quel caro nome di Retrogradi. ili Neri; glio lo appieciò, n guisa d'una coccarda incollata ed inchiodata; e così diversi Galantuomini furono serviti di barba e pettine, e non ebbero più cuore di dire una parola. I Conzi iatanto hanno seguitato, seguitato, fino che si trovarono tanto ingolfati, che nllora, chi perche sera corrolto affatto; chi per rispetto umano; chi per la paura del coltellaccio, ci restò nmalgamato. È questo è quel tal Popolo che nei tempi Repubblicani facera da Predicatori, e teneva un coltellaccin in petto a vista di tutti, che parlava abbastanza ... Cosa avevano da fare i luoni? Ditelo voi.

CAS. Abbozzare, e zitto.

APOL. Ditemi, Podron Checen, Vi trovaste voi quando ritornò in Romn nel giorno 12. Aprile Pin IX?

P. C. Eh! Vn bit Che vene parn? stavn n S. Giuvanni. Lo viddi smonth; e che voi fa? Ce fu da fa e da di pe nun vienisse meno. Urli, piauli, singhozzi, Cappelli, Fazzoletti pell'aria! Padre santo mio! da qua! Pio IX mio, de là! Che si benedetto che è rivenuto, e cognoscerà che nun so li Romani, che nun lo volevenol Cuarda como piagne! Povero core! É Patre poi! E l'honno fatto pati tanto! ma mo è fernita la magoga! Evviva! Cent'nnni! Viva er Papa nostro! Che si becedetto! Auh! A poteglie bacià er p redo! Ma chi glie se pò nceostà? Oh li strilli! Er sussurro; ve basti a dine .... e nun è buscia che le ennuonate .... e li Francesi lo tiraveno line propio lion nun se scativeno. lo volevo piagne, e nun potevo. Volevo strillà e singhiozzavo; me ce so sentito male tutta la noite ve

APOL. Vorrei sapere chi forzò a questo dimostrazioni? Partivano dal cuore. Ordine vero. Perfetta tranquillità. Pianto vero con lagrime calde, incessanti , che svelavano l'entusiasmo dell' anima.

DEM. Chi non piangevn, o non aveva voglia di piangere, che vada alla Giostra a farsi sviscerare dai Tori banditi.

MEN. Che dite? Avrebbero pianto pure i

P. C. Mn nella sera che luminazionel MEN. Una cosa svogliata! Pareva l'incendio

di Troja. P. C. Puro Menica, la vecchia sur cantone der vicolo della Bufola, ar quarlo piano, e che

campa de melosina, vollo mette tre luminetti. DEM. Il corso era tutto apparato APOL. Il corso? Potete dire tutta Roma.

MEN. lo feci unn giratina. Chiese illumiante innamoravano. Aveste veduto la faccinta della Maddalena! Che bellezza. P. C. E er Pincio? E Campidojo? To facevn

stremi! A pensane cho line propio line nr sor Galletti recità la Commedia della procramazione dell' Arepubrica, cor piantarello pn er su-go da cipolla, e er bacio alla baniera!

APOL. 1 pochl nvanzi della Birbnria, il fondo della caldara, quei signorini che stanno qui, non ancora esiliati, o carcerati, si sfogarono nel giorno 10 e 11 in satiraccie, in esplosinni di granata. Sciocconil Buffoni! cha hanno olica uto?

DEM. Fiasco. CAS. Fiascone. P. C. Finscaccin.

MEN. L'hanno fatla buen.

DEM. Alle satire è stato risposto con eerti scritti, che sembrano cannonate, al resto ci rimiederà la polizia.... P. C. Per miodine sarebbl meglio de da-

glie na bollitura de sugo de macchia, e lasciatevn servi..... MEN. In fine è stata nna festa chn farh

epoca. DEM. Una dimostrazione imponente, e rispellosn.

APOL. Ora si avvederanno, como peusa il vero popolo llomano.

CAS. Bastn, andiamo avantí sig. Apollonio. APUL. La Pullade continua nal foglio 406 pubblicato nel giorno 28, a decantare come i

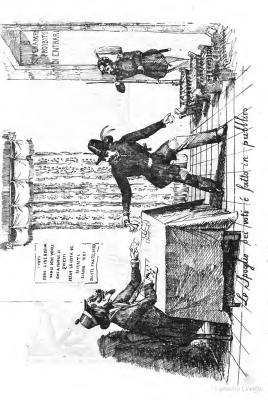

cicch alla Rotonda la mattina, la moderassima cussociana fin diguitara se admune franquillitaris è per satira, vi dicova che Clemente Propercieriti, stampatore della Pulledia con facca sa più scomporre certe finsi sull'ordine, è sui-giorno arcellores sortili per satina degli ortico-la; e difatti inon manosavono man. la quel numero straste la Pullado perso e tacesce man baf-fa apologia del pobi isto Stomana, mascrevando per la considera del propertica d

GAS. Besto di Princisheck. Messunot E che gi volevano fare di peggió anem di soannarlo, non eagiseo che ingiuria potevuto fargli. P. C. Sor Pollonio mio; eñ? che nel dic? Nna poteressimo falla finita de ata Pullada? A me tocca teneume su le cipa colle girlo. Nun ne posso propio pit. Er sonno me vincie. Peche parole en ho pottu oppizzh.

APOL. Eh! Figlio caro! Mica sono un' ananasse, che ha tutti i supori. Mica sonu parente della manan degli Ehrei, che piacera a lutti i palati: se ho da conteutare uno non posso contentare tutti. Il sig. Cassandru. unche

lui degnissimo galantoomo, CAS, Ohl Seusi: anzi lei."

APOL. E nache stagionato....

CAS. Questo lo potevn insciare nella penna. APOL. E nero,

CAS. Più dell' Inchiostro fino del Massimini all' agonizzanti.

APOL. Merita rignardi. E poi è un personaggio storico, che ci ha fatto ridere tantu nel Teatro Fiana.

CAS. Buonn grazia sun, che favoriva ben disposto. APOL. Bisogna assolutamente, che io lo suddisfi; e poi se devo tessere la storia, rifictiete

che la storia delle Rivoluzioni, come questa, si ordiscono n forza di Giornali, Capo Popoli, Dimostrazioni, Predienccie; dunque.... P. C. Donque, voi nverele qualtra succhi de ragioni; ma daje e ridaje sta Pallude era un

Fogliettacciu da du chiod! Figurateve che robbal APOL. Se fosti al giorno dellu trana , dei misteriosi segreti della congiura, sapresti, che appunto in quel fogliettaccia fondava le più

belle sun speranze la gloriosissima setta, che.... CAS. Si envino il cappella .... lo non posso, perchè, contro la mia vulontà, me l'hanno

APUL. Atoms Persons ... che lo sippendiamoni premo, che son tutti computivi, e che fanno molto avvodutanente i loro affacto, premo del controlo del certare di terrible effetto. Borete immenso del controlo del certare di terrible effetto. Dorete immenso del compo del foregorio XVI, tenera gli coch insulto logleso, che è pieno di ettesi ..., fino dal tempo di Gregorio XVI, tenera gli coch insulto premo del monte di segoni sul controlo del monte del del monte

P. C. Cosa so sti Clubbis?

APOL. S'incominciava a discorrere sulla storia avanti ad Enrico VIII; avanti a quel Re, per le cui pazzie, bricconate, n dissolotezza l'Inghilterra si trova divisa dalla nostra Reli-

gione. P. C. Mo ve magne. Semo intesi. Lo sone: sentite si è vero che lo soue. C'orn una vorta un Re ..... In un paese lontano assai, eh' era stufo de sù moje, e ae voleva pija n'antra.... na poco de bono, ma se n'accorse, e pretenneva che er papa de quetti lempi je dasse l'acconsento. A proposito de che? Diceva er Papa; vostra moje è na bona donn i. Qui nua c'è motivo. lo bigna che ve dica de no. E quel Re; si, eh? Mo ce ripurlamu: e paffete addio Religione de Gesis Cristo: ne erco una a gusta mio. E via quellu moje; e po n'antra, e po n'antra. Menicucciu futte conto che quer Re fassi io. Chi hn panno e furbici in mano, taja l' nhito come je pare. Ve espacita? Embé: in mo, che stompo no Fede navo, adatto l'abitu alle mi gobbe, alls mi statura. To me dirai : a che? Chi t'ha data la carta de procura? -- E io ta risponacrei: che procura! Così me pince, così ha da esso. Auzi ber zitello venite quà; voi avete da esse uu sacerdote della Religione mia. e Tu allora.....

MEN. Ti sparerei uoa risatona in faccia! benche....

P. C. lo già te maguo, sto benchè è una parolaccia gravida. APOL. Bravu, P. Checcol Bravo, va lo dico di cuure. Già che siamo d'accordo su i prelimi-

nari riflettete ehe sotto Pio IX l'affare Religioso per l'Ighilterra si ficeva peggiore assai; pereble in quell' toola la Religione nostra fa passi di gigante. Duoque come si fa? si rassolda una manica di disperati nell' Alma Città di Roma. ME'U. Eb! A disperati qui non si trema.

Ogni botta una tacchia.

DEM. Ogni due passi ne incontrata otta. APOL. Si fa che steodano no Foglio, che sia pasto per tutti i Denti. Facile a mangiarsa, na che poi nell'orn della Digestione faccia il suo effetto. Ed eccu discifrato il gran perchi la Pollade, a poco, a puco direntò Protestante.

DEU. Già cosa volete che eredesseru quei Redattori?

APOL. Ehl Amiei miei. Gl'Inglesi sono furbi assai sapete como fanno? Come colori che va n esccio di forfalle, che procede armato d'una



rete a cappuccio, che pende da una Verga, da

un hastoneelle, dan un manbrie. Dore le troes, part, trus dectamente supra fora la reci, le in-ceppareix, as man succ. Borden diche, she breach, established, and the supra declaration of the supra

latanto giù sta Pinola! Eh!...

CAS. SI, si dilettissimo sig. Apollonio. In ho propriu vogita di sapere tutta la storia, et quidem di tuttu; e che non ci mnuchi un ette. APOL. Sone qui e aon vi lascio se non mi di to, basta: ndesso sone contento. Nel N. 408 soito

APOL. Sono qui e aon vi tascio se non mi dite, basta: adesso sono contento. Nel N. 408 sotto il giorno 30. Novembre, la Pallade ritornò a parlare del la partenza del Pontefice. Leggete sig. Cassandro.

GAS. (Legge). Non v'ha più dubbio; il Ponfece è iu Gueta, in una Città munta ... Da pria il viaggio, o a meglio dire il trafgiamento di Plo IX fu reputato un effetto del una untumore e rientiamulo e per la uceisione del Rossi e per la resisteuza del Popolo contro la Guardia Svizzera

APOI. Ma vedete che sugo d'impertinenza! Effetti di malumner? Il matumore vices solo quaado una Persona è mioneciata nella vita; ma già è inutile a rifleliere. Aadate, andate

CAS. Seguito, seguito, (Forma a leggere), Il sapere che alcuni Frincipi Romani e talto il corpo diplomatico lo acceano seguito in tale inaspettato viaggio, feee preseppore che faree sua Gougresso acrebbe luogo, per lo assectamento delle facende anu par di homa e dello stado delle facende anu par di homa e dello stado Puntificale, ma sibbene dell'Italia tutta. Ora poi semo assessavia man più di su compresso, ma cimo assessavia ma più di su compresso, ma consoci recetti a fare oranna di Puntifica Pellegrisanti.

APOL. Vedete come si affatien la Paltade per toglicre da sè, e dal suo morato partito qualmunge sospetto di colpabilità d'eserce stati i i molvis della prietenza, o fuga del Papa coù affastella, agglomera lanti motivi, sofami, ciarclette, secretchirodoi per pecare di addurre argumenti, che servono di ragioni a questa partenza; ma non uni più ne gara di vero rende, indisputabile il motivo di questa parteura quanulo siamo al N. 411, che porta la data del di sistamo al N. 411, che porta la data del di si-

Decembre, leggete amico.

 era più tempo di parre acapo del Gaverno persone di antica data....

APOL. Vorrei sapere dove fondano questo diritto? Il sorman è in debito di scegliere Ministri che siano abili istrniti, e di buona intenzione, che vogliano lealmente esereltare la Giustizia, e giovare ai sudditl. La Pallade però pretendeva, che si dovessero dare le briglie della cosa pubblica in maso di Ladri, d' Assassiai, di Sgrassatori, che facciano na buon repulisti, un saccheggio totale, di scopare le casse, come jufatti fedetisstmamente esercitarono ..... date a me, leggo io ..... voglio risparmlare i vostrl preziosi polmoni ..... ( Legge ). E questo diritto il Popolo lo esercitò con tutta la cabna incrme, v'eran tutte le apparenze della legalità. Iniquil Osservate Nel N. 409; dello stesso giornale Paltadiano, in data del 1. Decembre dice. Se Egli si forse mostrato innanzi al Popolo armato, quette armi sarebbero cadute ai suoi piedi. Sicuro, precisamente cosi: se si fosse mostrato al Popolo ..... e questo era quello che brama vaan, che pretendevono, che cercavono; e se succedeva, sarebbesi vedato uno spettacolo tragico, sacrilego, spaventoso da far innorridire tutto il Moado. Riandando e quei maledettissimi giorni, leggendo quegli scellerati Giornali, la testa si perde; perche non si trova che un mare d'iniquiti: in vera burasca: ora questa bugiardaccia della Pallade che ha cento faccie, e nessun cuore nega affatto, l'affronto fatto al Papa, e nel N. 409 ossla nel Giorao Primo di Decembre si esprime .... Affineliè il mondo Cristiano polesse sospettare che i Romani si attentavana alla vita del Vicario di Cristo. Invenzione infernale! Pio IX è il primo dei nostri pensieri, il primo nostro orgoglio, la prima nostra gloria. Ora fa l'apologia dei fatti, come nel Numero del di 17 Novembre 1848, dice. La giornata di jeri sarà di gloria a Roma, e acll'articolo Viva il nuovo ministero diceva: Questo ministero il Popolo lo ha comprato col sangue .... Quello che prima ottenevamo cogl' inni di gioja, e coi nazionali tripudii, or bisogna oltenere al rimbombo delle fucilate, e colla miccia accesa accanto al Caunone; ora come nel N. 411, nel di 4 Decembre ne vuol provare la illegalità; perchè dice: E vero, il Popolo di Roma, non avea diritta d'importe al Sovrano la composizione del muo-

vo Ministero .... E concedasi pire che il Appola adhici adoperato illegalarinete arribbe la copia di tutti. Appoli i quali quanda i unatono glitano alte spulte la fegge: E nel 17 November diccen: il Popolo fa tempre uelle vie feggli ... Si Può stagionare peggio Inperfettissian contendirione. Ecnedetti da Salanasso! DEU. Erano articoli tirati glii alla gioraala. Spiavano il vento cle sufiiava. Il popolo cosa ora disposio a credere; ed essi, temperata

la penna, improvvisavano l'articolo nella stessa stamperia.

MEX. Ma ... scusatemi: parlerò male .... già, forse sì, forse no. lo dico così: sano articolacci, che fanno a calci fra di loro; come di meaelli a plazza Giudia, o a piazza Nasona? E allom , perche perdete il lempo a studiorci tanto?

P. C. Ni, sor Pollonio mio, lasciateli nnna: fate a modo d'un malto, che so io. È tutte quelle cartaceie muffe portatele ar Pizzicarolo; che, armeno, serveno a quarethe cosa.

APOIL. P. Clecco mio, sbagilate col vostroraziocinio: shagiline assai. Non bisogan Ireare al Pusleri questi monumenti nefandi, senza che si sia chi abbio almeno accennato, perchè questa mzan di coni seriveva in tal empia maniera, altrimonti el prenderebbero per uno certa razza di buoni uomiul da .... da essere infarinati, doratti...

MEN. E fritti. P. C. SI: vedi nn pò che nella storin ce averessimo da fa na porca figura! Munusa una! Chi scrive lo storin dè sti tempi averà da scri-

ve e pingae.

MEN. Ln momento, sor Padron Checco, non correte tanto. Una porea figural Mi meraviglio. Li birbi avevano il voglio, e il dano voglio. Li hirbi comondavano a bacchetta. E noi che avevamo da fare? Chinare la testa, e obbedire come pecore. Lo so: ci volevano can-

nosi, bombe, granate, mine, ma seaza questi complimenti: obbedire e mosco, perche se no vi spedivano lo ricetta della cortellata a tradimento, e facevate conversazione a Rossi. Avete capito? CAS. Punto fermo a tante chiarchiere. Suno parole omose, che non levano nu rugun da

no parole oxiose, che non levano nu ragna da un luco, Audiamo al solido. Torniamo nu materia sig. Apollonio, aon vi fate pregnie. Sta a voi.

MEN. Ma senlite questo Boccio in minintura cuate rogn! Pare che l'avauzi. P. C. Sentimo un pò a che tiratore mette mono er sor Pollonio. Alla Pollade me pare

che je avemo fatta la festa; nun è vero?

APOL. Almeno per il giorno 23, si; ma ci
abbiamo qualche altra cosarello.

P. C. E saiebbin? APOL. La Speronza.

APOL. La Speronza.

P. C. Ma giò de quer graa baltajone ce ne ha fatto un discurso er sor Demetrio, ch'e quiae vivo, verde, e presente.

DEM. Per vivo e presente mi soltoscrivo; ma verde, no. APOL. Non prendiamo equivoco. lo non vo-

glio parlarvi del Latinglione degli scoluretti; ma d'un Giornale, che ne aven preso il nome. P. C. Raprete terra i N'ontro Giornale? E che floccaveno?

che floccaveno?

CAS. Già m'imniagiao che sarà stato tinto della stessa prec.

AFOL. Della stessissima pece. Bisogna che partitule di questos consondiatismi principio i non vi erano, nè polevano essere Giorvali di opposizione. Il tolo, solissimo Constituizionale, in quel tempi redatto dai illustre, e dottissimo Personaggio, altasa la voce, e mostrara in uso specchio la veritti, ma dovera furbe con un giudizio e con una prudenza serera, altrimenti correva il rischio di diventare un crivello. CAS. Eh! Questo piccolo rischio? Dice ebe la verita partorisce odio; ma in quei tempi e

tempneci ini pure che partorisse cortellate. APOL. Per nvere no idea ndequata di questa Gazzetta, o Ciornale della Speranza è bene cunoscere l'imble, e l'origine e le Vicende. Soppinte danque che questo l'oglia principiò sotto il nome di Fanfulla, nome che gli vennue nppieciento da no certo Pompilii, umtamente al Tipografo Librojo Alessandro Antali per fore la corte a Massimo Azzeglio, perchè questo Fanfulla ligura lepidameotu in uno dei Romanzi storici di quello scrittore. Questo Giurnale aveva lo scopo di farsi unitario italiano. Dopo gli sì cangiò titolo, e fu chiamnto - La Spernaza. La scopo fu identifica. Dal Pompilii fu passato al Manutecci, il quale indiviso dal celchre Appocato Gennarelli, noto per l'amicizia cul Grimm, n'ern responsabile. Manuteer Invorava anche in quell'onestissimo Foglio del Don Pirlone; ma poi venne creato Preside di Civita-Vecchia.

DEM. E. quel Monnucci stessu, che poi cedette la Piazza ai Francesi, percui diveatò il bersagtio dei Demagoghi; per cui i Francesi, inipietositi, per satvargti le apolle, lo candussero

a Marsiglia?

APUL. E precianmente quello. Testa cadia, rovente, casilutissiana. Imujue vi serissero nella Sperunza quel Manuneri, quel Genarrelli, que cano Mercei, teschio di llotto, e che di privata antorità si crèo Tribuno del Popolo, e vi escose quel poi Sanosa del Arduini, dello, siduinoccio, di cui se vi garba, in poche párule vi lesserò la Bugrafila.

UAS. No, per corità. Mi roccomando. Un'altra volto. Se ce la spassianto in digressioni ci rivedinno alle calende Greche: Ce la furete questa stutia un puco più tardi.

APOL. Dunque coll andar del tempo quesin Spennan in innestata all Fpora altra foglio a cui stava a capa Maniani, e si chiamo Speranza dell' Epoca, o meglio dello Epoca della Sorranza.

GAS. Altra galantnoma!

DEM. Celebre! P. C. Degno dell' Ergastolo in vitam eter-

numanime. APOL. Anche in questo fuglio così rimpastato, e riurpasticrintu vi erano diversi collal-orotori, ma il furbo, furbassimo Mamiani, vero consume di Macchinvello volevo, ed inculcava the si ritornasse all' ordine, al sno aubizioso principio; regitare da reverenti del l'apa, e poi a forza di mautera, sonvita, n poco a poco con apparenza di legalità sharazzarseac, crullandolo, e rovesciandolo. V'era pero fra gle scritteri en Omone di gran talento, di reltitudine, fiore di goloutuono. Mantenne quello che nveva promesso; e proenrò con i snoi scritti, che si tornasse all'ordine. Con questn curiosa amalgama di umori, indovinate? Ai Demagoghi parve che questo foglio avesse una tintarella aera, e seaza tanti complimenti , il Don Pirloue alla pag. 739: stando questi due fogli in una medesissima direzione,

Don Pirlone, finse di andarsene, perchè la Speranza dell' Epoca era una Speranza color di spazza cammino, e ne firmio una caricatura. Ora, questo giornale la Speranza, non fece molto della partenza di Pio IX, iranne che nel gior.o. 29 Novembre; e con la data dei di 90, fuglia N. 48. ecco precisamente come parla.

In pochi giorni si sono consunate in Roma ac-venimenti struordinurii. L'n menistro da cui prendeca vita il Ginerao, codde trafitto sella malea del Parlaturnto, una ricolazione abbatte il Ministero e ne otteune un altro rispondente ai pubblici roti, una delicata propostu del Marchese Potenziani fu r.gettata dalla Camera dei Deputati, il Principe abbandono all'improvviso la sua Capitale preceduto e sequito dalla maggior parte del sucro Collegio e del corpo Diplomatico, la com pubblica procede come se nalla forse arcennto. Di tutto questo noi aeremmo docuto purlure, ma consercanmo il silenzio can maturo consiglio per aspettare che le passioni fassero al quanto shellite, che le impressioni prodotte dagli erenti meracigliosi avessero perduto la prepotente lor forza. Tutto questo è accenuto, ed il munento di parlare alla ragione è arrivata, il debito di riapondere alle coarbitanze dei Calunniatori , e ai falsi ragionamenti degli ingannoti, è dicenuto premante e solenne. La stumpa Periodica adempierà ai suri doveri, e prenderà sulle stolte accuse la giusta rivincita: e uni che per volgere di propizia e di arversa fortuna non disperammo mai e fummo costantiesimi nella fede dell' Emana risoramento ...

The ne dite? non è chiaro? Il progello di questo gi enale è quello degli Ebrei; aspettare: espettore che le passioni fossero alquanto sbollite. Gron bella virtir è la prudenza! lo le accenderei due condele, e le farei una statua. Ma vedete che bestie! volevono stare affacciate al balcone a vedere come andavano le faccende, e secondo il vento che avesse soffiato, decidersi. Dopo delle le notizie dell'arrivo di Pio IX in Gaeta; e li sparse qualche sotiretta, e poi se la prese cal Tempo, perche la smascherava. Sono affrenti che non si possono perdoonre; ma è vizia del Tempo lo smascherare la verità. Se cutrate al corso al palazzo Bernini , vedrete un magnifico gruppo di questo stanscheramento eseguito in misura colonsale dal gran Bernini. E della Speranza non v'ho da dire nitro. Rimarrebbe a spendere qualche parola sulla Gazzetta Officiale, la quale era restata nelle mani demagogiche, e questa era stesa dall'ex-prete Doll Ongaro, e poi da Allo Faunucci, non che do altri, che potevano con questi and ire a spulla per consumati studii, Lauren ottenuta nel Liceo della Bricconeria. Ora un questo foglio si registravano appuntino tutti gli atti enmuati, di cui già avete udito da me il testo; e solo nel num. 245, dell'anno 1848, sotto la data del di 27 Novembre, annunziandu, che il Mamiani finalmeate ha creduto di accettare il Portafoglio riporta questa

A S. E. Il Sig. Acv. Graseppe Galletti Ministro dell'Interno.

Eccellen sa.

Non prima giunsi in questa Città, e cenni istruito da V. E. e dagli altri signori Ministri del genuino etato delle core, io mi sentii matretto di portre all'accettazione dell'affertoni portaloghio alcune gravi conditionie, senzo le goudi a nee parreto impanelle il vondarre a lene la come pubblica coni della satos, come d'Atalia. Me la peterzani imperiosa del Prinzipo areado posta oggi la Patria in persodo estreno de rimanese entas gorreno, e soppietre a intili inali dell'amerboto, io mi non relotto di asuvareri imanistamenta l'affecto in mi non relotto di asuvareri imanistamenta l'affecto.

al quale Sua Santità si è degnata chiamarmi. Io mi fo quindi debito di istruire Y. E. di questa mia rivoluzione prepandola di darse notizia a tutti gli onorecoli mier colloghi, e mi dichiaru. Di Y. E. 25 Norembre 1848.

# Devotissimo Serso. TERENZIO MAMIANI.

I Posteri da questi articoli capiranno abbastanza come si volesse orpellare, travisare lutto, e trasformare la fisonomia degli episodii, che accaderano. Dovrei tenervi discorso di quolle cartaccie, che si venderano con strilli da briachi per Roma; ma molti erano articoli estratti dai Giornali ad litteram; molti poi erano slanci semipoetici di menti bullingescamente ardenti; come per esempio, uno scritto dell' Avvocato Giuseppe Gobussi, con la data del di 7. Dicembre, il quale incomneiava - Popoli della Stato Pontificio, ma mi riserbo a farvene ricordo quando con la storia saremo giunti a quel giorno; v'è pure altra scritto di Giuseppe Massini diretto a totti i Popoli d'Italia, e alla Repubblica Romana, e che ha principio così : Il Papa fuggica, ma ci rimaueva Dio, e ve ne discorrerò sotto gli 8 di Febbraio; perchè ha quella data. Un' altro è forgiato su i modi di un proclama, ed incomincia gravemente: Romami. Il Pupa è da molti giorni fuggito. l'acla della deputazione, che gli venne inutilmente spedita, e dà il consiglio d'instituire un governo Provvisorio. Anche di questo se ne parlero; ma senza potervi dire chi ne fusse l'autore; perche quello che non lo so, non lo dico. Non amo d'inventare. Anzi v'era auche un altro foglio a guisa pure di proclama, che da capo diceva llomani! ed era firmato appiedi : La Donna Greca Raliana. R. Gironey. Sentite come scultritumente s'insinua fino dall' esordio spargenda micle, per poi mescolare a lempo a lemuo veleuo: -- Dacche il Pontefice è partito da Roma, non si sente altro : il Papa e fuggito! Il Papa è fuggito! Senza verità precisa. Ora vi si dora il vero conto ed esatto della partenza dell' amato Pontefice. Pio Nono, grande benefattore verso i suoi figli, aveva du malto tempo ia pensiero di recarsi ad Avianone per giusti suoi fiai: ma poi risolvette di recarsi altrove ec. Questa siguara sotto il velo Greco-Italiano, recita una parte assai destra, una parte tutta nuova, investata con gran malizia, per incuorare il popola, e far si che non concepisca terrori, non presda paure. Scende a varie particolarità, della cui esattezza non intendo farvi garanzia.

Mezzi leggali per attenere voti spontanei a favore della Costituente Romana



Sei libero o voti o ti bastono forte



Quando sarai arrivato voterai!!!



se non hai votato non vac a casa



Tornate a dar il voto se volete la vostre paga



Quando avrete votato uscirete



impiegati: Chi non vota perde l'imp

CAS. Ma di che genere sono queste particolarità? Saranno curiose.

APOL. Ecco, per esempia, asserisce che Monsignor Picculumini, uno dei Camerieri segreti, faceva trasportare le sue robe sopra la Farmacia delta del Gumbero; che monsig. Borromeo nulla tolse via dal S. Palazzo; ma soltanto lecò il proprio nome di sopra alla porta. Poi entra io eircostanze, che, secondo la sua fede, ne accompagnarono la partenza. Quiudi si difficade cereando d'infondere coraggio nei Romani, prendendoli per la parte affettuosa, e più sicura, e tutto con una squisita finezza; e dico finezza a favure del Papa; perché si nifaccenda in riconlare che il Papa una volta aveva dette alcune parole per la Civica tendenti a mantenere l'ordine, e serbare imperturbata la tranquillità. Termina poi col riferire on brano di una lettern, che dice scritta da Monsig Borromco all'intendente della Casa Patrisj. Torno a ripelerrelo, e questa una delle Carte le più fine, che albinno seduta atlora la luce, e siano circolate nel

ehe nou contengopo che estratti della Pallada, del Contemporanco, o atti officiali, e pimovano da tutto le stamperie le più disperate, per la speculazione che vi facevano gli stampatorelli spiantati, che audavano, col cappello verde in enpo, a raccomandarsi a Tizio, Cajo, e Sempronio: fatemi la Garità : stendetemi un Foglictin Repubblicano. E allora: taglia ch'e rosso. Figuralevi che roba nstiva da certe pennacciel Coso come si d.ce, da chiodi.

DEM. Si può immaginare. Per la fame pigliavano la penna certe figuraccie, che non poterano serivere altro che infamie, ed anche scriverle male.

APOL. Dunque di tulta questa alluvione di Fogli, Foglietti, e fogliettacci, e stampe volanti, a indirizzi della camera, a cartaccie, e urli dei venditori scalzi, o semiscalzi, ere un vero orforc.

CAS. Ci scommello, che ci sarà voluta una Barrozza per caricare tutte queste maladello carle, e farle girare per l'alma Città di Roma.



Pubblico. Sarà che l'abbia scritta una donoa; sarà, ma in caso, esser dere stata una grun diavola di malizia; a sto per dire, che stenterei a trovare l'eguale. CAS. Gran Donne! nmico mio.

APOL. Si: gran Donno! Avele ragione; ma questa è il non plus ultra.

MEN: Miracolo non sia svelgta chi sia stata, Le Bonne sono come le Galline, fatto che hanno le ova bisagna, che mettano l'edisto per le cantonate, e lo facciano sapere a lutti. 4FOL: Forse avrà avuto rispettabili motivi

di stare celata. P. C. Eh! Già ... quello che dico n mi socera: a Vojuntre Donne chi ve capisce è bravo.

Sete iupastate de misteri; che nuo ce se pò pijà an numero franco. APOL. Concludiano; questi di cui vi ho

fatto la russegua, sono tutti i Fogliettacci usciti in quei momenti: mi spiego: tutti i Fogli 1. Che parlano della sola parienza del S. Padre, che circa poi le altre briconnerie scritto, ve le snocciolero a suo tempu. 2. Fogli isolali, volanti, APOL. Sentite, posso dirvi, che sulla fine

vi valle poco meno che il carretto. CAS. Vedeta che non mi shugliavo. APOL. Vi pare dunque che io sia esatto?

Serupoloso? Diligente? P. C. Nun eè da reprich una sillaha.

CAS. Siete la precisione in persona. P. C. E me parete l'Esattore del Centesimo,

che nun shaja mai d'un giarno. MEN. Mi parete un cercante che viene per l'elemosion il subato; e che non manca mai, piova, diluvi, o tiri ve do.

CAS. Così mi piaeciona gli l'omini. loappuntabili. Si mantiene quello che si promette, APOL. Enme im fattu l'avvocato Galletti.

CAS, Arrozicalo! APOL. Ma cash ne dice il nostra sig. Demetrio? A me pare che faccia una fisunomia poco soddisfatta, sembra che farebbe volentieri una postilla, una notacella, qua nescreacion-

cella. Non dovrci shagliarmi dica, dica. CAS. Si, sor Demotrio or o hello: butti fouri, così poi tiriamu avanti a quattro cavalli.

DEM. Ecco; dirò; sig. Apollonia stimatissimo, voi credete aver terminata la Rassegna dei Giarpali; e a ma pare di no. Ve ne sono restati malti da esqurire, se spanate la tramba, e li chiamate. Dopo la partenza del S. Padra vi sona parecchi Giornali da sindacare; per esempia L' Indicatore - La Guardia Nazianale - Il Tribana - Il Po-

APOL. E sono nella precisa intenzinne di parlarne; ma finora, se ci badate bene, nan ho scetti che detti, e fatti, e scritti fino alla memarabile partenza, e salobre ritirata di Pio IX, mn piuttosta davreste avvertirmi, per sola regolarità, che vi sano altre farti iniquità scritte, e pubblicate in Italia, in quell'epoca, e segnatamente in Tascana, in quel Giarnalaccia, che portava in fronte il titalo di Carriere Linornese Gazzella tutta tessula d'iniqui concetti, di caluunie; tutta sparsa di massime scundalase, di pericolosi consigli. Questo è stato il Faglia, che ia credu alimentato da Roma, che fu il' prima a parlare della partenza del Pontefice. la creda che uun fasse corriere di Livorno, ma dell'Inferno. E impassibile avere tol leranza di leggere do capo o piedi tutto intera uno du suoi articoli calunniosi declamatarii, bogiardi, inpudenti. Dopo atta, o dodici righe vi seutite un indamabile prurito di stracciare a brani la carta, piuttosto che mettersi a confutarli. l'iguratevi, una comincia casì: Roma! La Città eterna, la Patria di Rienzi, si è infine destata, (E qui io carreggerei, e direi si è infine resa datestata) ed ha mostrato al Manda, che il sangue latino non tralignava per volgère d'anni, e-per iniqua potere sacerdotale. Vedete bene, che valendosi scrivere così, è facile dir tutto, e tutto stamparsi; eppura ia patrei rispondera in parodia, e tramulare contro Rama, quanta l'Articalista ha vamitato a di Lei Favore. Dapo entra in una vera intrigatissima matassa di Politica e Religione; a non saprei chi sarebbe tanta destra da trovara il capa del fila, e poi farne un comitola. Nan vi è on'idea retta, non vi è ona cognizione degna di lode, nan vi si scorgana chu liasse e grosse calunnic, da raccogliersi con la pala. Figoratavi: ha il caraggio afrontata di dire - Pio IX carezzava il Popola, quando paziente lasciavasi ingannare da Lui. Amici miei, chi si può tenere si tenga. Non è il casa di dovergli dire: Infamane! Bugiardanc! Rivolta la medaglia, e la storia sarà vera. Bisogna lezgere come leggono gli Orientali: al contrariu. Se vai, come faceva ia can varj mici pochi amici del core, segreti come un sepolero, aveste tetti tutti i Giornali in quell'epoen, in coi seennda la frase spiritosa d'un Foglia loglese -Gl Haliani avevana la feòbre, vi sareste accarti di quello che ci nudavama ogni di più accorgendo noi. Anzi quel Giarnalacci esistona tutti. Pigtiateli, a datevi il gusto di leggerli pacatamente..., se la stomaco vi reggerà; ma ne dubita assai; e vedrete come tutti prima che Pia tX dasse fuori quella provvida Enciclica, che destò tanto fracasto, tanti commenti, tante bestemmie, nel gianto muanzi aucora, adoravano idolatrava-

no magnificavana il Papa, regalato da Dia, stara in cima, in cima alla gran piramida dei loro pensieri; lui solo decantavano, lui sola incensavana, Na....

CAS. Poveretto mel Ci siamol

APOL. Ma appena circotò sotta voce la potizia di quell' Enciclica; subitu, ipso facto; cambiamenta di scena. Altro stile, altri concetti, altra colare.

P. C. Come dicemp in Tristevere: sparecchiama, ch'è festa.

APOL. Di quell'articolaccia non ne parliamo più. lo per me giurerei che in quel momento la febbre degl'Italiani era nervasa, a si stava in deliria: e lo gioreresta con me, se leggeste a tal proposita un Articola dell' Alba Giornale parimenti Tascano. Totte le più grattesche bizzarrio del Calidoscopio vi si vedana accozzate insieme. Più la leggele, a mena arrivale a capira cosa diavola voglia. In realta pure che un quidam lo abbia definita a pennello dicendo ch'e un mossica grezzo in cai, e per la troncatura degli smalti, e per lo stucco si veggona belli colari, ma li circandana certe grettezzo, certe tinte, che insiememente gli danno rivolta, e l'opprimono. Questo articolettaccio, comincia così. Siamo allo scioglimenta del Nodo. La partenza del Papa da Runa è la crisi del risurgimento Italiana. Questa risargimenta cha s'inaugurò dal nome di Pa IX diremo che manchi ara al concetta che lo iniziana? No, nò. Potranna pensarlo i Politici superficiali, ma non quelli che non si lasciana illudere dalle apparenze, non quelli che nei grandi movimenti delle Nazioni guardana sempre all'idea che li informa. Oh! andate a negara che questo articola dell' Alba non sia un Genio trascendentale, un Uomo raro, che ha superbe aquiline viste in palitica, e nella immensità de' suni talenti, gli è rioscita di prevedere tutta. Prasegue a tessere una staria mista, un poco dà ragiane ad una, un poco ad altra, c dapo avervi svegliala chiara e nettal'idea della gran giarnata di Babele, circa la metà dell' articolo, dice: Keneriama adunque in tutta questa uno sconvolgimenta della nostra rasurrezione, della nostra providenza, quindi a belle lettere dice: E DECRETO DI DIO CIIE L'I-TALIA SIA, E L'ITALIA SARA'. Nan vi viene subita in mente, che questa è un Calambo, un America, un Vasco Gama? Che scaperta meravigliosa! Almeno se mai l'Italia fossa subissata da un terremato, sarebbe sempre per quel Decreta celeste registrata a Lettere Majuscolone; e i posteri troveranno l'esistenza dell' Italia in quel Faglio. Dio nan varrà questa cosa tanto tragica. Tira pai avanti il sua articala semi-eternole, da for perdere la pazienza a Giabbe, e ad Ilarione con una filza d'ipotesi: se il Papa avesse fatto questo; se avesse fatta quest'altro; che una Repubblica, a più Repubblichetta sarebbero state conciliabili colla esigenza della Civiltà. Pesa, ripesa, esamina, analizza, scomponi, ricompani; Vi manca la mica salis, e le bestiálità finno a pugni come gli clementi nel Caos. La Ricista demacratica aff. e sola le notizie della

anlica del Brodetto --Una scoperta piú

parleaza del Puntefice sopra madornali menzogne che le si scrivevnno dni Circoli di Roma. Se avete voglia di sentirne una di grossezza stermioata udite questa. Roma 25 Novembre ore 12 del mattiau. - Ieri il Pantefice assicurava con larthi parole il Ministro degli Afari esteri sig. Conte Terenzio Mamiani che contento era del Ministero e che apontaneamente lo aveva ricevulo al potere, mentre il Mam'ani protestaca che pronto il Ministero sarebbe stuto a dimettersi. se non godesse la fiducia di Lui. Ora il Pontence non è in Roma. Uno degli Articoli più diabolici che scoppiarono fuori in quella circostanza, è quello riportoto dal Giornale il Calambrone, ed è scritto dalla sacrilega peana di E. Montazio, cogaito stidatore della Divinità, bastonato parecchie volte da multi comici, per ingiurle a loro carico, latitolo guesto scritto. Il Papa fugge.. Di questi fogliettacci, si tapezzavano le pustre contrade; e di questa in unia del Moatazio a molti faceva ribrezzo il lezzere le sole prime righe nucora, Pareva che il Demonio gli avesse portato da casa calda calamajo e penna. Bestemorie, iasulti, eresie, ecco le gemine che freginvano questo caro lavora. Era scritto in corti periodi; e ciascuno stava da se. dando luogo al segmente; percui tornava da cano. Fuggi diceva, O sciagarato Pontefice, fuggi! Dare l'epiteto di sciagurato, nel senso avvilitivo, degradante, in cui lo diva Montazio era un accesso di ribalderia, trattandosi di Pio IX, c si curtese, misericardiasa. Escaso in casa oo i maledici, ag izzino la lingua cume quella dei serpesti, e si proviso a dir male di quel Papa; si provino; manos ci riuscirnaso. Fuggi, prosegue, Faggi il Piers che tu tradisti. Ma chi è stato if traditore? Chi? E il tradito fa esso, sventuratissim : l E fu tradito d ii figli ricolmi di benefici di vita. Tradito a dispetto di solennità di giuramenti da Lui non richiesti. Lu storia vide, aotò, parlerà. F.17gi, e piangi dell'antico tuo pianto. Pur troppo il Gerarea ha dovuto rinnovare il pianto, in cui già ruppe per tenerezza quendo vide con l'amonanto d'agnelli mitiesimi quei lapi rapaci. Fazgi o Usmo dat Pio Nome, e dall' empie azioni, fuggi. Scalleratissime! Empie le azioni di Pio IX! Son vabbastanza casonizzale da tutto il Mondo; el è appunto pel merito delle sue belle arioni, che iddio in premia, e gli accorda trioni, e debella i suoi nemici, e li cacci i in vera fuga. E inutile che tu dica. - Faggi, o Giove senza saette: perche ha saetic, e sa apportunamente se secarle, e vi arrivano fino all'anima, ed è vano il nascondervi, il fuggire; perch: sauno trovacci, e piantarvisi in mazzo del caore, e le sentite; Si: le sentite, benche le neghiate. Iniquissimil E non v'e balsamo per voi. Non v'e oppin. No: non vi sono consolazioni. Passerele di tormeuto in tormento, di rimorso io rimorso, e hrangereto la morte, e non potrete morire.

P. C. Per carith, ser Pallonio mio, famola finita co ste bricconerie. Li e ignosceme sti birbi, e li eagnaschene tutti. Nun c'è da sprega fiato; che poi nun se trora da chi ricamprallo. APOL. Si: lasciatemi sfogare: è la rabbia inferante che li fu fremere. Superbi quanto Satanasso, si scagliano soatro la Giustizia a Dio,

e se potessero la divorerebbero in tanti bocconi. Vedete come sono stati smascherati? come sono obbligati nd andare ramioghi? ad accatlare in vita? Eppure sapete come vanno mucchinando nuove ciurmerie, e nuove imposture, guerre, insurrezioni, crudeltà senza fine. Arrivano questi cani ad incolpare Pio IX del sanque che si è sparso allo porte, alle mura, alle barricate in Roma, Fu Pio IX, oppure Mazzini. Sterhini, Cernuschi ec. che li mandò al macello? Di chi erano quei proclami, quelle prediche, fatte con lusinghe, promesse, premii, assicurazioni di pensioni n vedove, a propilli, che tutti spranavano n morire conteati? Erano forse di Pio IX? Di chi ergao quelle paternali spedite da Gaeta, erano forse di Mazzini, e Sterbiai? Di chi quei proclami, quegli nevisi da Civitavecchia. Era abbastanza evidente, che naa qualche potenza avrebbe energicomente assunle le difese del papalo, i capi n'erano persua-

P. C. E mannaveno i poveri Fij de madre gnoranli, a fasse scann'i, e essi frallanlo imbertaveno, e mannaveno via l'oro. Aripensacce me viò er sangue all'occhi, me viè!

APOL. In fine si uniscono, per far punto an queste scelleragini, il Corriere mercantile di Genona, e I Ona one Effeneride Torinese.

Queste sonn gallerie di nefandità. Ve serapolo a leggardi, e quasi a tonerli incasa. L'opinione ardicee dire in un suo lungo articolo in cui parta della parteam del S. Padre.... I nomi di sua Momiani, di sua Sereni, di suo Sterbini, per accenuare solo alcussi, sonamona da troppo sinonimi di bealtà, di probità, perché pur solo l'ombra di sua supetti possa gunucre per solo l'ombra di sua supetti possa gunusi può solo el timorità più supertativa.

si può essere di temerità più superlatival CAS. Possibile che nessuno abbia avulo cuoret. Nessuno si sia scuitto inspirato ad nizar la vace a difese di questo galantunmo di Papal Pare aveva redoni, salvati tauti, che pare fusse obbligo a difenderio con uno seritto, con uno profa.

APOL. Anzi, i più beneficati furono i più alroci; semino rose, e colse ortica; semino oro, e colse triboli. Più contemplo questo Papa, e più ci trovo mistero. A guardarlo bene in questa circostanza è somigliautissimo nelle sue pene a quelle sofferte dai Nazareno. Na per altro vi erano delle persone lontane, che furono genuinamente infurmate, e parlaroso e serissero a dovere, in modo che i loro articoli resteranno monumenti saldi e luminosi di quella ferocissimo persecuzione; di muniero che commasse, inorridite tutte le Nazioni cuttoliche sare/siero volute scendere armnte in compo, e difenderlo, veadicarlo, e restituirlo a dominare nella sua cattedra, sul suo trono. E. a lode del vero, non voglio incervi che non furouo i soli giorunli strunieri, ma aache molti Italiani, che a visiora calata, si appalesarono exmpioni del Vangelo, e di Pio, opponendosi ai Fogli che io si ho necconato, e n tanti altri, come sarebie L'avernire di Alessandria, ed il Nazionale succeduru alla Patria, etc. etc. - L'Unità così parla: settitene on brano.

I gravi casi elic avoeng un in Roma rispondono ai nostri presagi. Il Papa è fuggito dalla sua rasidenza, e tutti gli Ambasciatori delle Potenze Europee lo hanno seguito. Costretto pochi giorni or sono da una violenza tremenda ed ingineta. Egli ha potuto mostrare di arrendersi alle domande del Popolo tunnaltuoso, e di approvare qu'il Ministero che se ue ern futto sgu-bello. Ma oggi col partirsi da lloma, Inseiare il centro Augusto di Religione, veduoa del suo Pistore, lascia vedere assai la sua colontà immutabile di uon conscutirei .... che farà oggi Homa? Forrà essa dare un aperto e radicale signifiento al gran Dramma col proclamare decaduto # Pantefice ... ? Noi speriums, ci consolu nel rammarico uostro il conchinderto, noi speriamo altamente nel buon senso, nella moderazione, nella dignità protica, del maggior munero dei uostri concittudini. Asteniamoci da qualunque pubblico fatto che aggravi il destino della Capitale, che contribuiscu ad aprire, vicppiù il baratro dulorozo....

Del Tempo che si pubblica ja Napoli, canoscete il este see e subblima, . E' saloo! L'.lugelo del signore, capri del suo sendo il l'astore suprema della Cristian tà tutta - Il Costetuzionale delle das Seilie ..... fatti ehe un strano, fino all'evidenza, la sua picua disapprovazione di quanto sia can oiolenza pretesa ed operato da una ribelle fazione ..... Ma è Inzinya enna il eredere eho una Classe di gente follemente esagerata possa mai convenire delle Verità più palpabili quanto queste contrastano alle più fucorite idec. Dipi i futti stessi sopraccennati, vi ha pure chi giange al somo di alferniare ancora il contrario di quello che si evidentemente n'emerge, emn ee uc fa testimoniunsa qualehe stainpavolaute percenutaci da Roma!! - La Patria, sotto il giorno 28 considerando questa avventura sotto un triplice usuetto; cion di Papa di Principe, di Pin IX ceco la maniera can cal va formalando i suoi scatimenti, scritti da Giuseppe Muszari. - I dabbi, che uni jer l'altro esprimevamo, si sana pur troppo avvernti. Pio IX è fuquito da Roma. Questo doloroso eventa grace in qualsicaglia tempo, oggi è d'importanza infinita, perchè non è solamente un evento italiano, ma un evento Faropeo.

La Liberia, Girmale che il Gorceno Napolinan tiena di coccini, surreglianta assiduo, perchi ne untriva na cerin regionata sospitolo. On la Liberia pubbole un interno articola sa probe lines .... Unitattivium accentianto, che he colorato, in per terce tempo, mu par il Papalo di tanta principe, nu la superus sobe del superum Gereno. Le Patruza, potrono di del superum Gereno. Le Patruza, potrono di del superum Gereno. Le Patruza, potrono di di Munda Catalirio cerdei alterazione la soli soli il Munda Catalirio cerdei alterazione la soli soli Manda Catalirio cerdei alterazione la soli soli Destripte custo il .... As, singu pure ascripcii, c

fozzer pur dolorosi, sacrificii che deltonsi a lui fare, non c'hn sacrificio cui non obbliga la gratitudine . e saprathitto non t' ha socrificio che non possa prentedere un benefattore, un Pudre .... e se per gridar movemente l'iva Pio 11, debbe ritornarsi a quei giorni di minori franchigie culà , vi si ritorui pure. - La Nazione, altro Gioroale del Sebeto non Es altro che i accontare la partenza del Papa. Gli Altri Ginenali, ed in modo speciale gli Ufficiali si fanna un eco fedele e rispettosa fra Joro. Della Riforma contentatevi ascoltare pache righe. L' Accenimento di Roma ci ha comprezo l'animo del più profondo dolore. Il Papa è fuggito, quando Ronza si creden sicura di una Vittoria sulla Reazione. A taluno parrà forse lieve un tal passo, a noi sembra che possu casere fecondo delle più gravi consegnenze. Quel Conciliatore Torinese, che fu bersuglio spesso spesso ni rimproveri di altri luoni Giornali, ndepra questo linguaggio. Non sono aneorn trascorsi molti mesi, che il Nome di Pio IX, commovente, non che Roma, Intta quanta l'Italia, auzi pueo men che tutta l'Europa; e senza parlar delle meraviglie, che di lui si fecero e si serissero oltr' Api non ci fu Città, non Villaggio uella nostra Italia, che non abbia echeggiato più volte degl' inui di Lui. E gnai a chi nocase allora voluto mastrarsi indifferente a quegli applausi o men convinto della sincerità di quelle ladi, che egli era sienro di srntire il sno nome altrettanto cilipero, quanto quello di Pio IX era acelaunto. Orn per una di quelle metamorfosi, che a die ocro, s'incontrarno anche troppo di frequente nella storia dei politici aovenimenti a quegli elogi son sottentrati gl'insulti; il Nome di Pio IX è auggetto di contumetie per chi gli decretava poc'unzi l'apoleoni; e taluno che mostrava di più sfiatorsi a cantarne gl'iuni, orn non ha per Lui, vuoi enlla lingua, onoi uella penna, altro che fiele quasi per giustificare quelli che della sinecrità degl'inni in pria dubitavano. Il qual caugiamento di scena a chi conosee quanto sia lieve com e incostuute la popolare aurea, a chi pensa quanto poco sia distante il Campidoglio dalla Rupe Tarpea, la domenica delle Palme dal Venerdi saulo, non recherà meraviglia. Mernoiglia è piuttosto anzi per uoi Italiani più ehe meraviglia è vergogna, che il Vicurio di Cristo, il capo augusto della Cattolica Religione, l'immortule P.o IX siasi ordato assediato nel suo Quirinale. Meraviglia e somma vergogna è per Noi, ehe il successore di Pietro sia costretto na andarseuc csule dalla sua Roma.....

#### (Firmato Prof. G. Gerini.)

I Giornali esteri sarebbe lunga affare d'etaminarii tulti; un possa sulla mia parola d'onore assicurrivi che parvero specchi lunpidi che sa rifletiessero l'uno sull'altro un led caggio di sole. I Francesi quani in com inveriono contro i sacrileghi Capanei, che assallarona, assoliarona col Casaonei di Platzar del Pung, e tutti applaudivano al passo magnanimo e risoluto fatto predettempete. E Uniters n. ecco qui ... è una luaga colonna, che parla a distesa di questo argomento (Leggo:)

Le notizie di Roma vanno a riempire tutti i cue ri recamente cuttolici , di angoscia , e di orrore. Gli annali dell Europa non presentano forse ano spettacoln più vergognoso e pui spacentoso neila etessa sua università di questa striscia di sangne che segnata per tutto il movimento del 1848.... Per tutto la violi di erudeltà l'accassinio sotto la forma in più ignobile; e ció che è più vergogano dell' assassimo stesso, l'indifferenza delle masse.... l'apologia dell'necrosione; la omagenzione di ciò che il giornalismo tascuno chiama il pugunte democratico. Questi delitti degni per ogni duce della erecrazione degli nomini nuesti, lo sono più che altrove a Roma per il carattere specialmente au-gusto del potere che ne è l'oggetto, e del Pontefice im-mortale che ne ha sofferto l'oltraggio. Se si dimanda per qual decreto della provvidenza la città eterna ha meritato di aggiungere questa pagina disanorante ai suoi annali, si arrassisce di sapere che è Roma la città degli eroi e dei Papi che ha prodotto an complotto che si mosse contro il palazzo Apostolico difeso da ottanta Seinzeri, e she serve di auto al padre comune di tutti i eristiani. - Ecco danque ore dovegao fuire quelle acclamazioni apparsionate, quella popolarità incomparabile, di cai Pio IX si vidde cirudato nei primi tempi del eno pontificato.... Ma al lato della indignazione, e del dolore gnardiamo nei nostri cuori il più gran posto per l'amore la confi-denza e l'unmirazione. La Santa Chiesa Romana é assuefatta a simili prove : deus non vi ha mai soccombito, e non vi soccomberá giammai. Quasi in ogni pagina della ma storia s'incontra la vittoria apparente ed sfimera del male. Le porte dell'inferno l'hanno sempre combattuta, ma non hanno giammai prevales, e non precarrenno mai contro di susa. Non vi é cristiano an poco versato nella stadio degli annali erelesiastici che non sia nrtato dall'analogia che presenta lo situazione attuale del Vicario di Dio con quella di Pasquale II, allorche Arrigo V la taneva prigioniero a Sutri, credeva di potergli strappare la concessione delle investiture minacciando di fare scannare sotto i moi occhi i cardinati e i fedeli del eno seguito. Pasquale II cedette per risparmiare tante estitue inno-centi, ma dopo 10 anni Arrigo amiliato e vinto tratsava a Worras col successore di Pasquals, e consegrava colla ma disfatta l'indipendenza della Chiesa. — Non è oggi contro imperatori e re ma contro i suoi popoli depravati che il papate è condannate a difendere il deposito sacro che gli è stato confiduto. Pio IX é degno di questa augusta missinno, egli che ha innio amato il popolo, che ha fatto tanto, e quanto più di ngni altra Papa per soddisfare ai bisogni legittimi dei regut autra capa per souttipure ai sussepti (egitimi act suoi endditi. Pin IX più generoso di Pasquile II ha già protestato contro il giogo importogli da mani in-grate, e insangninate. Noi forse lo vedremo fuggitivo come Gregorio VII schiaffogiato come Bonifazio VIII
o marlirizzato come S. Petro e 50 de suoi predecessori. Qualanque cosa gli accada il suo posto sarà elorioso fra tutti. Se vedrá sempre fedele ai suoi gloriosi antecedenti ; degno dei santi che hanno portato prima di lui quella corona di spine che ricuopre la tiaro. Egli é, e sará sempre la grande speranza , la grande consolazione del tristo secolo in cui viviamo.

Nell Ere Nouvelle vi è un' articolone tragrande tralungo, direbbe un Purista; ma io ve ne darb un'assagio... Un giorno uefasto, un giorno erudele un giorno di ribellione, è censto a compromettere l'operar del Pontefae riformatore i suoi amici sono stati immolati, la sua obitazione assediala; la maestà del Fonteficato violala, e Pio IX è frattanto prigioniero del Popolo che ha liberato. L'Ami de la Heligion con si esprime.

Non ha dunque servive a nalla al grande el nobile Pie IX di euere il più generono dei Pontefei e degli usoniai . . . Frattanto egli pad ben ripeter ni Romoni e all' Italia intirra queste parale gid de suo pranuniziote in ana tircostanta advane al coure del con deixo maestro — Popule usen gvid tibi feei? O MIO POPOLO CHE TI HO FAITO?

Egil è par troppo a quest'ara alsa i crifica quesion presentimento profesio che gli lanciara dira, natesion messo al soni prime trionf th'egil non era illussi, che Roma par lai resembigliere foru a Girnaslemant. che il venerdi santo non ura furiere bossmon del girona delle Palace, e che il popolo, sungre facile a trassitorre, per tatto a supara lo tutero in questi entasiami e nel soni fareri, furibbi forus soccedera ben prata ni grati dell'Homana, lo spictos Cresifogiatur.

Ma nuche a Roma, come a Gerusalemme; sul cortrano, o nelle catens; al Vaticano, o nell' evilio; re di gloria, n martire curonato di spine, ed arendo in mano ano scettro di canna egli è equalmente conerabile e caro ai nostri cuori. Ma noi d'inganniamo : le eis sventure lo rendono più grande e più augusto ai nostri occhi: esse aggiangono alla nostra cenerazione nn'amore più nedente , e più profondo : sese danno se in ozo dirlo alla sua maesta qualche coca d'incomparabile e completo. Si , da an capo all'altro del monda cattolico an intenerimento elettriso puesera le anime, rierrolierà la fede addormentata nei cuori i più indifferenti , e come al tempo delle prime persecuzioni , come nei giorni della catticità del Principe degli Apostoli, le preghiere di entte le chiese salirmano al tronn di Dio, e i miracoli della fede e della speranza eristiana non tarderanno a sfolgoreggiare ngli ecchi di

tatta la terra Ma mi si dirà forse: pinno sor Apolloaio: V. S. sceglie i Giornali Religiosi. Nossignor scrupoloso mio bello, nn: si tranquilli. Ogni Gioroale Francese, nazi ngni Individuo di quella gran Nazione provò ed espresse una commozinne sorprendeate, viva, siocera. Fu commovimento religinsn, generale. Dalla Presse si rilevono i sentimenti di ammirazione e di tenerezza che Pio IX inspira nella Francia. Gli articolisti del Foglio Des Debats s'ingegnano dipingere l'affetlunsa agituzione prodotta da quelle inattese novelle; e come sul momeolo, ogni nitra passione si ammuloli, quasi per incantesimo, e una sola idea sigonreggio tutti gl'intelletti, commosse tutti i ennri quella d'un l'ontefice ridotto dopo lanto trionfali acclamazioni allo stato miserissimo di remingare fugiasco da Roma, dall'ingratissima Roma. V' è un Giornale redatto da Lomarline, e che porta per titolo Le Bien public, ed in cui si cra data in Fisiologia del Papato, modellata secondo certe particolari idee di quel Redatlore; ora in questa circostanza parlava così.

a La notizia (della partenza del Papa) ha pro-



dotto in tutta Parigi una sensazione profonda s. E siccome credeva che dal primo momento Pio IX s'indirizzasse in Francia proniegue a Liateresse e il rispetto con cui si pensa a Poo IX gli preparano un

magnifico corteggio di simpatio e di ammirazione.

Del Gourrier Francais, erano queste espres-

sloai.

a R Barinson di une Parre è indimabile (prasque) apirado I, de grandi potente non acresso più di divitto di prenderea una perse, cone y fintame un hamo migri i divinu di princhespe riatire, a Pia Nasa ana metà in sallo perele arei un describe di resultato del resultato del resimiento ricipiono mei e gliuta vicina a catioquereli Lougi del Roma, longi delle discontine del resultato del resultato del resultato del resultato del resultato del resultato del ricipiono. Per l'ombiele l'a più dela percentato del resultato del resultato

Che re ne paerê. Oddilon Barrol, di cui è ben connociulo Il carattere, ripete nel suo ciornale Le Niccle le magnifiche parole del Vezovo di Langure, parole de in lonce di Oddilon con con con control di renamo oltremodo meravigilose. L'Eccaramel è di opinione, che questo fatto sia seranti è di opinione, che questo fatto sia con di lettere di la Francia disegno della misericordia Divion soora di leti.

Qual giornale, che obbo la cutla fra le Barriatas Purigine, e si nona L'assemble Alfonnil, dopo avere con rapidi, ma energici e brit cantrale del propositione del propositione del protratal trumutamenti di Governi, fa soleani e pictanti trumutamenti di Governi, fa soleani e picto e mediaziani e al acovo i inseguito fatto, e per la satera Persona di Fio IX. V' era on nitra figlio, che, a dirira fra no, nona si era mai verdato motilo reco di simposita verso Pio IX. Li terro del propositio del propositio averso Pio IX.

a Come ridire l'effetto produtto sull'Assemblea nazionale quando il General Cavaignae i vennto oggi a partecipare il dispaccio? Al ognuna di quelle tristi parele sembrava udire uno strepito lugabre nel seno dell' Assembles. Sembrues che quegli nomini raccolti nel lungo di una terribile ricolazione si sentimero anticipatamente spurentati dell'opera loro. Che una coce funebre indirizzane laro sinistre parole gridunto di tempo iu tempo guardatovi!! Non e siluments un Pontefice romano che discende i gradini della cattedra di S. Pietros é l'ultimo anello della catena dell'antorità che si spezza, s la viviltà moderna che iu un tempo perde il sno sonbolo, e la sua unquesa difesa. Guardiamesi pertauto di desperare di Dio. Che Egli sia benelitta ne suoi decreti ungenetrabili! Ch' Eyli sia benedetto che fa risplendere la fronte del Poutefice sotto la corona del murtério in luoqu della tiara!! o

CAS. Na, davvero, che fanno a gara di mostratsi tutti booni e scosuti l MEN. Fa consolazione a sentire, che anche in Francia si pensa e si scrive così. Il Corioso era che i Giacobini dalla Francia speravano Iloma e Toma.....

P. C. Povere Bestle! Credevena che avessero spigionato l'apportamento de sopra? Se sò sinajuli. Doppo le scritture ce su state le coccole; e le lamo sentite se sanno de sfrizzali.

e le hanno sentite se sanno di sfrizzoli.

DEU. Mi pare che avete altra materia, sig.

Appollonio? MI shuglio!

CAS. Noa dovreste shagilarvi, ce ne dovressimo avere fino a mezzo ottobre.

APOL. C'è nacora materia, È naa specie del così detto Pozzo di San Patrizio. Ecco l'Opinion publistic ha diverse frasi rimarchevoli as-

del cost detto Pozzo di San Patrizio. Ecco l'Opinico publiquie ha diverse frasi rimarchevoli assoi: (Legge).

H. Papa ha lauciato Roma, Roma che secondo l'expressioni inconvenicuit del Console francese è tras-

Perpresions timmeracions del Gande francese treuquille s'indifferente. » Roma and pouide della metalifferenta come della mar ricolta contro il suo lengitatore, contro il une Padre. Esse consecreti hen prisa cià che perde, perdendo questi granule figura del poputo, che l'An latta per la secondo voltuz, si una unisiera più completa, più rende, la region del monde. Roma col passite, era il alune siente del mondciatolico. Roma è stata detronizzata il giorno atsuo che Pio X su presida.

Il Ausionale; che è oa Foglia dei Repubblicani i che si chiama l'organo immediato di Cavaignoe unisce in una medeslma categoria i diritti delle Fozicui, e le sventure del Pontelier; ma pure accorda a Pio 1X la più profondo voograziane, e svela nan specie di devozione riconosceote. É aolabile assal il sun contegno, Gran terrori, grandi sgomenti generar vede la Reforme da questo triste episodio, e enecia fuori grida da idrof ba, frosi da disperata; ma non rista dal ricocoscere i rignardi che si debbono all' Lomo, che chiama il gran Vecchio, o che per lei rappressenta ona Religione. Benchè i due Giornali comamisti La Republique, e La Recolution Demoratique sociale aldinoo significoti alcuai sentimenti tutti loro, Il primo non ha rispormiato delle frasi che sveluno i suol fortissimi timori; plù coraggio virile affetta il secondo; ma noo poò fare a oscao di far trapelure on certo secreto scooforto una misteriora paura precipuamente per la Froncia; mentre suspella, che per questo evento pussano risvegliarsi certe natiche idee che dormivano. L'espressioni del Corrier de Nancy sono goeste...

So he certife nor et chicken le berez, e piansia ma ci trispera il core per affegireri il grice di cueltat che ci integperale l'oriere di su delin, ori arremon trait radichi de coplare contre il pimento di cueltato della contre contre di pidera per lai sane di quel probin sei i quali si nime. Il l'igidato sinicircolde di Bo. Non punimo deliguenario per del coprater la infograzione della monatere del propriedo di colori-, puntatori l'orianna contre della prima del colori-, puntatori l'orianna contre della prima della colori-, possibili e che del un acce per diffusione in una le moni directacione di consistenti, in literativa del Straum, apprim-

e cae uou aces per aspeuters se uou te mass armate .... di beudizsoni ... Discepsi di Strauss, oppressori dei cattolici della Sciazera rellegrateri... vi hunno viuto. ... Not siam personni che questa commossa non è l'opera della musua popolare. Sentite ora l'affettuoso indirizzo che segue.

« O venerabile Pontefice, voi eiste più venerabile, più sonto, più grande nell'esilio che sul trono splen-dido della città eterna. Non volendo che ana sola goccia di sangue versata per Voi, venisse a macchiare il candore immacolato della costra stola; non colendo sogrificare il più piccolo dei doveri della vontra dianità suprema, Voi vi ritirate innanzi all'anarchia trionfante. Glorioso Vitario del Cristo, più che agni altro de vostri santi predecessori Voi rossomigliate all'adorato Maestro. Com'esso, Voi avete voluto la redenzione del vostro popolo; com'esso voi siete stato l'oggetto di omaggi Voi cominciate com'esso la passione; già Voi siete nell'arto degli olivi ciete al tradimento, all'oltraggio: andrete Voi come Esso al Golgota? Noi ignoriamo i disegni di Dio sopra di Voi; (noi li adoriamo, noi li accettiamo in anticipazione) ma eia che noi soppiamo è che il nostro amore non vi mancherà mui; che noi vi accompagneremo per ogni dore colle lagrime, e colle preghiere . . . Vedendovi oggi in enilio, spogliato de vostri poteri terrestri, portando sotto la vostra tiara la corona di spine, i popoli che vi kanno ammirato si prostrano innanzi a Voi, e gridano: gloria a Pio Nono! e noi vostri amili figli sommessi e affitti noi vi amiamo d'un' amore immenso; noi sollriamo le vostre pene; noi aniamo le nostre alle vostre preghiere, noi dimandiamo con Vos perdono per i costri persecutori per il vostro popolo ingrato. Noi ei aniamo etrettomente intorno a Voi, e inchinandoci sotto quella mano eke esopriamo di lagrime diciamo » O Santo Padre benediteci.

E il foglio di Lione tiene queste parole.

« Questo dicono gli oppositori, dunque é la scopo a cui dovea riescire tanta popolarità, tanta devozione, tanti eforzi generosi? Così si cerifica quella vecchia legenda di san Malachia, il quale designando Pio IX nella sua eronologia dei Papi col nome crux de cruce sembrava predire gl'immensi dolori che doceano un giorno pesare sopra di Lai.

Lasciamo la Fraccia. CAS. Lasciamola; ma dove anderemo?

APOL. Per un momento a Madrid. CAS. Povero me! Arriverb squinternato! Che

vi è di nuovo?

APOL. Il Gattolico, Giornale che si stampa in Madrid significò il come pensava in quella gran cirrostanza ed a questo s'unirono poi tutti gli altri Giornali. Ecco le sue espressioni (Legge).

« Venite o Socrano Pontefice, venite a surro fugnitivo, venite sul nostro suolo, nella patria dei Pelagi, dei Recuredi, dei Ferdinandi. Noi siamo poceri; i nostri tempii cadono in rocina, e noi non abbiamo con che riedificarli: il nostro clero maore di fame, e di mieeria; ma Voi troverete la fede ardente, viva in tutti gli Spagnuoli. Su qualanque punto del nostro suolo Vi presentiate, troverete l'accoglimento del cuore; Voi strete riceonto come Vicario di Gesa Cristo, e nostro padre. Il più miserabile, il più povero dei nostri preti, il più umile, il più bisognoso dei nostri contadini. Vi offriranno la loro persona e la loro vita; tuttoció che sono, e tattoció che possono. Felice la Spagna, se essa avesse la ventura di darci un ricovero finché passa l'orribile tempesta che si è scatenata su Roma, s

L' Heraldo altro Giornale di Madrid, così si

" L'autorità si fonda salla confidenza, e la confolenza, e' inspira, ma' non può in modo alcuno im-porsi colla forza. Se il Papa, come fu sinora suappariranno spontanee e tutti le rispetteranno, perchi le sonno con destate da straniere infinenze. Il mondo contempla il Sunnio Pontefice e il Colleggio dei Cardisali come operanti per inspirazione, e piega il eapa, conoscendo l'origine dicina del potere ele eserce colori cai il Saleatore raccomando il gocerno della ena Chiesa. Ma continuerebbe la deferenza e il rispetto, quand> il Ficario di Cristo fosse un rescoro diprendente dal monarca, dal console, dal dittatore o da chiunque por-

sedesse in Boma il potere politico? Si conservereble la confidenza nella libertà degli atti del Pontefice soggetto ad an potere temporole? Non perderebbera la loro au-gusta libertà le parole che ascissero dalle sue labbra?

Eccovi un brano di articolo di un Giornale Belgio.

« La etrano commedia che si recita a Roma da tanto tempo é prossima al fine. Il Papa si sottrae alle amiliazioni alle quali lo si riduce. Parte de quella città che avea nobilitata ingrandito fra tatte le città della terra. Egli non è stato inteso dal suo popolo; ma lo é stato troppo bene de un portito empio, e san gamario, che temeva soprattutto i successi degli sforzi del supremo Pontefice. La consolidazione delle riforme introdotte da questo grande Pontefice uceldeva el carbonarismo, e lo faceva rientrare per sempre nell'ombra. Il carbonarismo ei è fatto Tartuffo per aon essere riconosciuto; egli ha preso la divisa di Pio IX per in-gannare gli occhi; lo ha eircondato de moi plausi per meglio idolarlo; ha calunniato e consumato rapidamente i migliori sosteyni della santa sede; e quando ha resto molto bene confusa la essa causa con quella del popolo e del Papa, ha preteso forsare la mano di Pio IX che sperava vincere facilmente; mai il carbonarismo ignorava l'essenza di un Vicario di Gesù Cristo, e Pio 4X la mostra a tutto l'aniverso.

« Così il sapremo Pontefice apparirà ancor più grande e niù maestoso nel suo esilio che al Vaticano. Lili giangeranno qli omaggi dall' estremità del mondo; e da an popolo all'altro per ogni luogo in eni è penetrato l'ecangelio. Ducento millioni di nomini pregherauno g-crnulmente per il podre commune dei fedeli ...

Ascoltate infine qualche brano di un lunghissimo articolo tradotto dall' Inglese ..... Un allra osserpazione che ei colpisce nello seorrere i fasti dell'antichità si è che ciascuna nazione, appena adempiula la sua m'esione, svanisce quasi dalla storia e la Vitalità che l' animava si manifesta altrove. Difatti non vediamo gli Egisi, i Caldei, gli Assiri i Parsi, nascere in succersione, fare le loro parli nel teatro di questo mondo, e poi far luogo ad altri di sotteutrare ad essi, e di occupare le loro veci?.... Roma, si può quasi dire, costituisce l'uniea ececzione a questa regola. Essa sola vive da secolo a secolo, con una durabilità che sembra eterne; essa sempre è maestosa e grande. Di questo fatlo però non bisogna cercare la causa nel Popolo di Roma, o nella continuazione della missione che ebbe una volta fra le Nazioni della Terra .... Ma fino dal momento della sua caduta fu riservata a Roma una nuova più nobile sorte. Le sue ceneri ormai pronte a spegnersi, si riaccesero, derivando luce, e ealore da una sorgente che non potrà mai esaurirsi. Negli alti cousigli della Provvidenza furono destinati i Romani d'essere i Protettori ed i ministri d'una potenza, che non da cesi, ma benzi dal Cielo ra principe , le cue decisioni in materia ecclesionica deriva la ma forza. La grandezza, di cui essi

sono stati fregiati nei tempi posteriori, è tutta derivata dalla S. Sede: se l' Orbe Cattolico li guarda con ossequio e rispelto, se Roma è cara ad ogni Cristiano, se il suo nome risuona sulle labbra di tutli i fedeli, la causa di ciò, è perehe Roma ha avuto l' alto privilegio d'essere scella per la sede di Pietro, e perchè risiedendo in essa i Pontefici pascolano la vasta greggia di Cristo, e ne dispensano gli oracoli della dipina rivelazione .... Leggiamo ne' libri sacri, che i Giudei una volta si stancarono d'avere il gran Dio del Cielo e della terra per loro duce e Prineipe e dimandarono un Re a somiglianza delle altre Nazioni che li circonducano. Quando sentiamo questo fatto, non possiamo abbastanza maravigliarci della loro follia nel fare una tal dimanda, come se forse più onorevole d'essere gli schiavi d'un Despola Orientale, o di mettersi in gara coi Mercanti di Tiro, per accicinarsi in una maniera particolare all'onnipolente Re de Regi, e d'averne in custodia e deposito gli Oracoli del Cielo- In tempi più vicini a noi, un Araldo da Breseia, un Rienzi, un Purcari si lasciarono affascinare da idee egualmente basse, e da una politica non meno meschina .... Se a giorni nostri qualchedisno volcase calcarne le pedate di quegli spacciatori di grandezza e di felicità, e in imitazione di loro cercasse di abbolire la socranità temporale del Papa, non abbiam) forze ragione da credere che som obauti infelici effetti nascarebbero da tale impresa? E di chi sarebbe il vero discapito: chi carrerebbe il rischio di ropina, e distruzione?..... Ma Roma! Quale ne sarebbe la sorte? Privata della presenza de Pontefici, presto perderebbe il suo splendors, ed aop na ricupererebbe un posto fra le secondarie Città dell' Enropa. La storia ci ricarda che dicenno mentre i Papi dimoravano in Avignone, e molti ancora hanno presente alla memoria la perdita di popolazione, e tanti altri danni sofferti da questa Capitale, durante la Cattività di Pio VI e Pio VII. Roma non ha aouto nel suo compercio, nella sua Agricoltura, nei suri abitanti, nella sus posizione fisica, nel suo Clima, che possa viadicare il primato sopra le tante altre Città d'Italia ..

Non voglio fare citazioni più lunghe, per non ripetero sempre lo stesso. Voi però casa ne

dite? Che ve ne pare?

CAS. Mi pare che Roma dovera essere diventata una gabbia di matti. Come? leggerano, queste bagattellaccie, e non presagivano, non tenerano come un Vangelo, che la Poistane si aarabbero mosse contro di loro? biar Poistane di aarabbero mosse contro di loro? biar Poistane Tatlo il mondo era in coarutsione, e dovera rispottare Minnia, Mazzina, Sterfeini, Marinia, Accursi, datinori, Cernaschi? Poveri escocchi APOL. Voi ragioneratote come un suoro Ari-

stotele; ma vacilliamo nei fondamenti. CAS. Obè! come sarebbe a dire?

APUL. Voi supponete che qui si leggesse quanto vi ho letto io; e questo è falso. Non si leggevano che i loro maledetti Fogliacci. MEN. Auhl Poterne fare un facaraccio per cuocerci una Frillata di cento Ovaj APOL. Figlio mio, no: anzi vanno mantenuti come monumenti della loro eccessiva bricconerio.

CAS. Ahl non comineiamo con le Parentesi. all'ordine, signori miei, all'ordine. Ogni promessa è debito. APOL Avete ragione. Io sono qui.

CAS. Ed aacor io.

APOL. Incomincio il Gazzettino ad uso di

CAS. Siete un Golantoumo senza il secondo. APOL. Quanto vi ho detto finora è tutto relativo alla partenza da lloma di Piu IX; cioè quanto vi fu scritto sopra e qui e fuori di qui, Le meno, gli artifizi, i raggiri, le trappolerie, che misero in opera, affluchè si agevolasse la trionfale e festeggiata, e sincera entrata del protestontismo, nun è facile a deseriversi. Certo è, che per i loro fini politici, si giovarono assai dell'iuflusso ch'esercita il Testro. Per questa maledettissimo scopo destinarouo il Tantro Metastasio; ben inteso sempre poco primi, e pocu dopo la partenza del Papa; perche più tardi venne scello il Teatra diurno nel Mausoleo di Augusto, detto l'Anliteatro Corea. Là eravi uno Stentarello, che nvevo in corpo un'estratto di osceoità, di motti irreligiosi, di lepidezze da lupanare, di porole di doppio senso, e pareva il procurotore, con l'alter ezo per difficulere la immoralità. Figurateri se lo avevano caro da questo, che la Palla le con articoletti stimolanti ne tesseva il panegirico quasi quasi in ogui numeru, e sprouava lutti ad accorrere a sentirlo, ad applandirlo prima che narta. Agginggete al fine politico, che Bardigo che ne fu l'estensore pagato da Checchetelli a baj. 25 il giornu per godere .... di qualche.... sorriso .... si liquefaceva iu encomii irragiopevoli; mo che invitavano i llomani ad essere odescati, guastati. Il Teatro è nu graude incantesimo: E un'amo, a cui rimangono presi pesci piccoli e grossi. CAS. Eh! la so, lo so, la materie politiche

CAS. Eac in 59, 10 so, in materie politiche chi recita cou una parola, con un gesto, molte volte può servire moltissimo; basta che abbin talento.

MEN. Si sa , si sa , caro sig. Cassandru. Vui potete parlace da professore.

DEM. La lingua vostra lepidomeate caestica metteva paura; perché le vustre frasi direutavano proverhii, e andavano per le bouche di lutli.

P. C. Per mea quanno ce avero in succecis quarche morces spiciolo, alla Donnesioni, stra ce appizzano exaper coa ni asig, e er figieto, er meno ciuco. Me faceria func le auxite risale. Ni moje, cho quarcho verts se mortificara de quello che sentiva, me diceva, se me capitose far l'ugos quer boccietto rimpirzirellito der sor Cassandro, lo vorrebbia fa oddiventi ciui colt.

CAS. Buoan grazia sua della hella intenzione. Ma vedele: qualche volto ci ho ovuto... delle chiamatelle... e delle strillate; e perchè? Per lo più per parole inacoznii, che il publi-



co mi faceva l'onore d'interpretarle a modo suo; cd io faceva le spalle goibbe, e li facevo ridere con le seuse; mo dentro il sig. Cassandro stava tutto ollegro, che veniva npplaudito. Lasciamo queste ragozzate, e torniumo alla stotia. Alla storia, alla storia, signor Apollonio

APOL. Sig. Cossandro amoto, alla storia, alla storia; ma, vedele: per bene della cosa, per mio riposo, io penso di cedere un poco il campo al nostro sig. Demetrio, che dovrebbe essere informato meglio di ma delle ciarle che si fector dopo nartitu il Pana.

che si fecero dopo partitu il Papa. CAS. Dunque se il signor Demetrio si de-

gna. DEM. Mi degno, mi degno; tanto più che siccome io, per la mia professione giravo sempre, ed ero obbligato a veder gente di ogni sorta di colore, ne sono istruito a meraviglia. Dunqua si macinavano chiacchiera a due mole quaudo si taceva di tutto per obbligare il povero pubblico a dare il suo roto per le elezioni dei Deputati, lo circuivano, inventavano certe riflessioni barocche, per far conoscere la ne-cessità di eleggersi un Coverno dopo la partenza del Papa: ma queste meglio sara l'accennarle quando si terrà discorso a tal proposito, la quei giorni poi i capi, i majorenghi, quelli della balla, recitavano con l'appurenza d'uno sbalordimento, d'un pateticume , d'uno mestizio; ma intanto in segreto manovravano. Così cominciò lo commedia. Pareva, cho non sapessero cominciare la prima parola; ma nel secondo, a terso giorno la parola d'ordine avevn circolato , uscivano e si diramavano qui e là per le bolleghe, dicasteri, foudachi , librerie i soliti apostoli; a me, capite bene, a me, ne capitarono fino a selle; mica nuo. Tutti mi filarono giù la medesima storiella. Si accostavano unti unti. Pareva che piangessero. Ma eh! chi l'avrebbe dettu? ma cosa s'e fatto quel benedett' nome! mo chi l'ho consigliato! Qualcheduno che vuol male a questo paese. Così ci ha Insciati esposti ad una guerra civile, a fare a pugni, a morsi fra di noi; ma hanno sbagliato. Non ci conosegno. Noi tosti; noi fermi; noi uniti: Ordine, per carità, ordine. Con l'ordine rimedieremo a tutto. Non è poi brutto il diavolo quanto si dipinge. Non è vero? -- Ecco, più o meno, la tessitura, l'indole, il tuono dele nenie con cui assaltavano i galantuomini, che non erano della loro confraternita.

APOL. Anche a ma sasoliarono, ed io risprodure con monathibic ett- od- ia Att- at'coloritare con monathibic ett- od- ia Att- at'coloritare con monathibic ett- od- ia Att- at'coloritation, a productiva del pro

in modo elassica su i loro giornali; e vi ragionavano sopra dicendo: is aranuo accorti i malevoli, che qui non si odiano gli Ecctesia stici. Signon no: si pregiano, e si è largli non sulo di rispetto, ma anche di giultre acclamazioni si Cardinali, che palezano falucia no core, e nella mente dei Romani. Areta inteso che brodo di sostonta arracincioro.

CAS. Ma le dimostrazioni erano demoaetate. Se ne conosceva il ralore, Non avranno fatto nessun effetto.

APOL. Affatto. In quel giorno 27 si tenne quel gran Funerale ia S. Andrea della Valle in suffragio dei così detti martiri di Vienna. V'arano Civici, e Tiragliori.

Il discorao lo fece il P. Ventura, cha, sia delto con la debia venerazione pei suoi lolanii, delte, coma si dice, il muoo in terra. Non fu Orazione Nerologica, on, ma un mussico di sen-timenti esaltali, di massime irreligiose, di sarcami devolamenta inolentissimi, innomma vena ea palaudito in Chiesa. Tatto si profanava; tutto or orrible searliegio, retatava manomesso, daturpato, magcherato, avrilito. Che tempil....

Il Consiglio dei Deputati si radunò nel giorno 27 di Novembre; si fece l'appello, e non si trovarono che nel numero di 49. I momenti erano supremi, ed il Presidente assunse sopra di se la responsabilità, come operò nell' ultima seduta, ed aperse la sessione. Devo però dirvi, che, poco prima, al giungere che fece il mini stro Calletti, molti Deputati, giacche s'ignorava nffatto dove fosse il Poutefice, gli si affollarono intorno, nella persuasione ch' Egli fosse al giorno di qualche cosa, mentre correva una roce, che fosse a S. Felice. Galletti protestò che non avera sorta alcuno di notizie, ne officialmente, nè non officialmente. Dunqua la seduta si apre, ed ai Banchi della Diplomazia non si scorgono stare presenti, che alcuni membri, che finno parta dell'ambasciata Russa. In questa seduta si decide, per potera compire l'escreizio dell' Anno 1848, e riampiere le casse con sei cento mila scudi di nuovi Boni del Tesoro che rerranno garantiti sopra i Beni datti Camerali. Si comunica la rinanzia di altri due deputoti di Bologna; non che di due altri dalle provincie, dopo di che la seduta si scioglie, ma le tre commissioni rimangono in permanenza. Lo Sterbini, ministro dei Invori pubblici, ha molto a cuore, nnche per un cotal poco di pouretta non irragionevole, cho la parte del pupolo che costituisce i così detti braccianti, venga contentata, e non si ammutini, non faccia clamori e riunioni assai pericolose jo tal momento, e nel tempo stesso, con lo scopo di moltiplicare le persone da lui assoldate, e pronte a militare per lui, stampa a pubblica il decreto. che porta la data del di 25 Novembre, in cui si stabilisce la lovorazione delle strade Ferrate, accennando, cha quella destinato da Roma fino a Ceprano incominciar dova entro un inese. Questa fu promessa adescante, a consolanmembri, cire s'erano accozzati per questa grandiosa impresa delle ruotaie e rispondenti locomotive, di costituirvi regolarmente, ed assumere il nome di società annoima Pio-Latina -Anche dal Senato e Consiglio di Roma venna emanato per i cantoni un qualche scritto. Una era la mira; uno era lo scopo consono e accordante, per venire ad effettuare una medesima idea, cieè, che si mantenesse possibilmente una certa tranquillità; non avessero ad accadere disordini si dettero quindi un gran moto in mistero per dividersi le attribuzioni, e non potete immaginarvi con che vigilanza ed operosità si affaccendassero per riuscire nell'intento. Era un'affare troppa serio per essi. Non ei dormirono sopra; e chi affine di persuadere il basso Popolo con cavilli, solismi, e parote mielate girava per le Taverne, per le Bettole; chi se n'andava per le botteghe di Trastevere, della Regola, dei Monti. V'erano degli Apostoli, che s'insinuavano negli Offici, nelle Computisterio, nelle segreterie, e seminavano faville. Ogni giorno i Cantoni erano ammantellati da brani di carte stampate, che presentavano estratti di Giornali. Tutti dovevano fare qualche cusa in quei mamenti fatali; e tutti bese o male scrivevano, Finalmente si mosse anche il Municipio, e stampò quello che adesso vi leggo.

# IL CONSIGLIO E SENATO COMUNALE AL POPOLO DI ROMA

Romanii Nei momenti più solvani di eirastante granie inaspettate, Pei neutre presentoli stante granie inaspettate, Pei neutre Consiste la necessità di sultre la voce del cosire Consistante di propositi di sultra di sultra di consiste i milita di si testa, e confermio minmontrò simili a l'ai tessa; e confermio mindiatante che famo, e sepre granie in agni cocazione, non la è mai inato, quanto in quella distrate che la magni, e sono più sono di distrate che mine quanti per sono di distrate con la magni di sono di sono di distrate che quello di rendero il compgio dell'unmiratione e dell'a como increticoli, e per continuore restantenerie redio steven sistema che di propore a Pei l'escapio di olo moderiano.

Del resto, siate sempre più sieuri che noi. Del resto, tante sempre più sieuri che noi. et a vigilanza per proceedera a tutte le urgenza della notira cara Patria, e sopperire specialmente con tutti i mezi che sono in nostro potere ai bisogni della classe più operosa ed indigente.

Si il Postefee ha credute di allontanori dalla una residenza, nimo meno di ili potena cere intenzione di abbandonarei al masti di una discolariame tende. Esco attere commisse, nel-folle di sepurari, al libusiere di processimi in una assensa alla tuatele dell'ordine e della consultata del passe non sono serca depoi con della del passe non sono serca depoi presenta distori per anno con presenta di una compensa di consultata del passe non escale apportante della resultata della passe non escale apportante della resultata della passe non serca della processa di una consultata della passe non escale apportante della passe non escale apportante della passe non servicio della passe non escale apportante della passe non servicio della passe della passe non servicio della passe della

Romani? In gran popolo sa proceedere a siesto, sa ricorrere oi grandi princip; cimpadroniris glorioamente delle situazioni più graci. Egit è nilora che si soccine, essere la concordia, la optirio d'ordine, e l'amore eroico
della Patria, il primo dei doceri e la mossima
della fedelih.

## Dal Campidoglio il 27 novembre 1848. Pel Consialio e Senato di Roma.

Il Senatore PRINCIPE CORSINI. Contemporaneamente questo municipin, sulla proposta del Conservatore as: Sturbinetti decreto di porre una tassa all'ingresso del Teatro nella stagione di L'arnevale per erogaria a favore dei Militi che combatterono a Venezin. Anche il consiglio dei Ministri risolse di stendere un indirizzo, e nel giorno 28 di Novembre pubblicano il loro scritto. Vedete che è un lavoro Rettorico studiato, lambito, macchiavellesco. Cominciano a volervi voltare le idee, a distrarle in oggetti diversi. Provano d'ubbriacare in ispecial modo la Civica, con multi concetti marziali; e notate, cha è la prima volta dopo la portenza del Sonto Padre, che si vuole iniziaro un discorso di guerra; cominciato cha sia, è facile andare innanzi, e non generar più sarpresa e stupori. A lei sig. Casandro, legga. CAS. (Legge).

### ALLE GUARDIE CIVICRE DELLO STATO PONTEFICIO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La volontà risoluta e concorde di mantenera intatto l'ordine pubblico, eziandio in mezzo alla più fortunose vicende, assicura ai popoli la conservazione della libertà dell'onor uazionale e d'opiù altro bene civile.

å voi, o Sobbati ellindini, a voi difensori legitimi della likerià, dell' ordine a dell' omo razionale, il Consiglio dei Unitari manda parole di conforto e di cortacione. Esso aperi che non ai troval alemo lando reo a perdato, il quale voi di cogliere l'occasione dei casi presenti, per misfare con impunità a seminare di accordin. Ma se laluno l'avosses, voi ne fiacche-rete l'audarin in nome della patria commu-

L'India à aucorne calpetain dallo atransiero, no direntiero et occessi di loda (faji, se no direntiero et occessi di loda (faji, se na dile leggi una regiuni si metzo di insi. Surnando e raternoso di condizioni egospolibilito bera, cui, o Soldati altalati, combatterete con la considera di la considera e profisi propositi di la considera di la considera di arte è lempo di stringere le coatre filizi con si faseren di unificantie e si ricomporte. Delli pridictore si distrinunte, per quanto e tomo previore le libere itilizzioni, e acces la religiotari di la considera di considera di spedicio e della fraterna conoccini, a di finitetela da quali-login all'initia.

U Consiglio dei Ministri fa a fidanza con vii, o Soldati vittadini, perchè generose anima siele, siele anim; libere, siele anime italiane. Rom: il 28 novembre 1848.

C. E. Mazzarelli Presidente- T. Muniani G. Galletti - G. B. Sereni - P. Campello - G. Lunati - P. Sterbini.

APOL. Circa quell' Epoca arriva il Tempo, superbo Giorante di Napoli, e i Giornalisti Nosani gli si batterono addosso come un gruppo di cagoacci sopra un osso male spolpato. Il Tempo se ne ride, riporta la Protesta Papale, fatta in Roma a tutto il Corpo Diplomatico. Arriva in muai di Galletti, si petrilica, e la testa gli va via. Ecco la Protesta.

« lo sono, o signori, com: consegnato: si è voluto togliermi la mia guardia, e mi circondano altre persone. Il criterio della mia condotta in questo mononto, che ogni appoggio mi manca, eta nel principio di evitare ad ogni costo che sia versato sangne fraterno, ma sappiano lor signori, e sappia l'Europa ed il mondo, che io non prendo nemmino di nome parte alcuna agli atti del nuovo governo, al quale io mi riguardo estraneo affatto. Ho per tanto vietato che zi abuzi del mio nomo, e voglio che non zi adoperino neppure le solite formule.»

La legge, la rilegge, e poi dice: qui ci vuo-



le un colpo, e manda unn Circolara al Corpo Diplomatico coacepita cosi. Eccellenza.

Il giornale uspolelano il Tempo ha stampato una protesta che dicesi da Sua Similia fatta alla presenza del Corpo D'plomatico contro gli atti del Governo atlaste. Senza che io cerchi ora della verità di questa protesta, è mio dopere di com mieure a V. E. copia di un biglietto antografo da Sua Sustità diretto ni sig. Marchese Suchetti, il quale tiene il Maistero della più alla importanza per il riconoscimento che include del Ministero medesimo

Il Ministro dell'Interne . G. GALLETTI ...

CAS. Che Mozzorecchiacci! Peggio dell'abate Sparnocca, che faceva tre contraddittori per un Carlino, e vinceva sempre. L'alto Consiglio si radinia nel giorno 28, e vi si anounzia la communicazione della legge già votata nel Consiglio dei Deputati sulla urgente emissione di nunvi. Boui nella somma di Scudi seicculomila, e decidono che senza metter tempo in mezzo biso-. gna citirarsi negli Ufficii, ed esaminare intimamente in ogni senso la Legge, per poi porta in discusione nel giorgo dopo. MEN. Almeno non stavano in nzio!

APOL. Dal Consiglio dei Ministri si emise un Decrete nel giorno 28, io virtù di cui il Battaglione Luivorsitario dipenderebbe dai Professori del Liceo e dal Ministero dell'Istruzione pubblica. Il Dispaccio è questo. Si cumpiaccia

CAS. Cassaadro, celebra per compitare correndo sono qui (Legge)

dia Civica.

DALLA SEGRETERIA

DEL CONSIGLIO DE MINISTRI

Forellenza

Il Consiglio de Ministri nella tornata di jeri tenne parola della lettura dell' le Vra. diretta al sig. Ministro dell' Interno, per la quale richiedeva d'essere chiarita d'alcuni dubbi che le sorgevano in mente intorno al Battaglione l'uiversitario. Esto deeretò che questo debba; como in altri tuoghi ed inaltri si è pratticato, dipendere da Professori e per essi dal sig. Ministro della istruzione pubblica, e che a questo s'appartenga di procurare che il Buttaglione modesimo sia fornito di tutto ciò che gti è di bisogno. Nel notificarne questa deliberazione del con-

siglio ho l'onore di proferirmi. Del E. V. S. E. il Sig. Tenente Generale della Guar-

Devm >. Ohlina. Servo

F. CEROTTI Pro seg. del Cons. de Ministri. APOL. Con la regola del tre putete sobito fare il vostro calcolo di che sorta calamitosa diventò lo studio. Che servivo aver tulento? Che giovnya aver buona volnnth? Aver annetito, ed essere buon Cuoco in tempo di carestia, è zeru, via zero, zero.

P. C. L'Ignoranzità je premeva Iroppo, je premeva. Beato er guercio in casa delli cecati. MEN. Chi studiava di gusto, e con giudizio,

gli metteva paura DEM. Tempi di lacrime! Tempi di orrori!

CAS. M'immagino che l'Università, così rinomata, sarà diveouta una Guardiota, lovece di libri, fucili, invece di penne, palle e polvera, invece di banchi, garitte. Riusciva lo credo, tutto secondo i loro perfidi voti. Chiamalemi nn medigo; Mi sento male assai. Ecco il Medico arriva coa lo schioppo ingrillato: adesso ti guarisco io per sempre con una schioppettata. In Casa; sul cantone vi è una crepaccia! Presto un Architette! E l' Architetto col cannone,

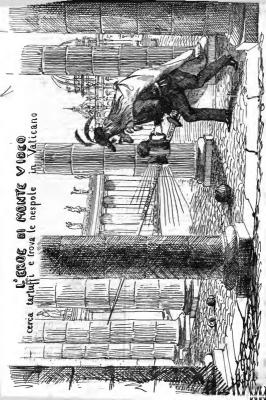

paff! a terra tulto. No una Casuccia coo un Cliente, che ha danari, e mi soverchia. Avrei bisogno d'un bravo Avvocato; e l'Avvocato con la Daga nuda: nienta paura: con quattro botte di qua, quattro botta di la, avrebbe rimediato tutto. A meraviglia! Benone! Idee magnifiche, degne dell'Inferno; mn il Diavolo loro li avrà proletti.

APOL. Frecisamente così. L'avete indovinata. Se duravano così altri due soli mesi, terminavano con una notte fitta pesante, interminabile. Era il progresso dell'oscurità, Purtiamo da questa base sconsolantissima: gli scolari , arniigeri: li professori, ufficiall: Le rendite già devoluta agli studi hen regolati, lutte consecrate alla cassa guerresca di queste schiaro improvvisate.

CAS. Fortunn che la baracca vacillò.

APOL. Eppure hisogna pensar seriamente, e sollecitamento al rimedio di questo scuncio; perche i guai sono stati assai grossi; altrimenti, se non si trova un mezzo utile, pronto, efticace, fra pochi anni, bisognerà commettero medici, legali, architetti dall' Estero,

CAS. Anderemo dal Negoziante Gaggiati, che è provvisto di Intto, o gli diremo: sig. Amorigo; mi favorisca tra, o quattro medici; quattro o cinque avvocati; se no .... attenti al consiglio min, cha è consiglio stagionato, e d' un Lunto che medita prima di dire una proposizione: se no, quando sentirete dire: e on medicone, un legalone, ha studiato in Roma nel 1848, nel 1849, cacciatelo a calci settentrionali; perchè vi cucina, vi spedisce ad Patres, vi spianla, vi manda n rotta di collo. Quod non essel uptandum. Giudizio ..., Occhio nlia penna .... Hadate bene .... l'omo avvisato, è mezzo salvato.

DEM. Eh! si: la prudenza su questo nrticolo bisogoa predicaria assai; altrimenti nvremo una succursale multo lunga di rovine, di singhiozzi, di spogli, di latrocinii, di morti. MEN. La coda è sempre dura da scorti-

carsi. CAS. Si taglia, e felicissima notte. APOL. Sinmo al di 28; e gli aneddoti di

quel giorno mi sembrano esauriti. CAS. Se nou avate altro da cavar di tasca,

passiamo al 29. APOL. Si signore: al 29. Aperse questa ginrnata la circolare, che ora vi leggerò, del Tenente Colonnello aggiunto sig. Cleter, diretta

ai comandanti doi Battaglioni:

## CIRCOLARE AI COMANDANTI

### DEL BATTAGLIONI

Roma li 29 Novembre 1848 I Signori Comandanti dei Battaglioni sono aut

rissati da quest'oggi di non comandare i runforzi. Si roccumando però caldamente ai mederimi di adoperarsi che le guardie dei Quartieri mano complete, non che i servigi di Piazza secondo i sermini fissati. Per il enpo dello stato muggiore General's

Il Tra. Colon, Aggiento - Cleter

riore, si fece l'appello numinale, od il Relatore della Commissione, che nel di innanzi era stata cresta per porre ad esame il progetto del ministro dello Fiasnze, relativo alla omissique di osovi Boni del Tesoro, legge il suo rapporto, in cui rilevasi che il prefato ministro della Finanzo faceva osservare, che la circolaziono di questi nuovi Boni , non potava mettersi ad affetto in virtit di una Ordinanza Ministeriale, ma in furza soltanto di una legge. Rispondono n questi alcuni consiglieri come non sia nelle facoltà dai Consigli deliberativi il fare della leggi indipendentemento dal Sovrano. Insiste però il ministro, adducendo forti ed urgenti ragioni, in vista dello quali l'alto consiglio vota la legga con i singoli articoli, senza surta alcuna di ossarvazioni. Dopo ciò, da cui sono derivale conseguenze Intluose, quai signori passarono alla discussione della legge sulla mnbilizzazione dei corpi speciali della Guardia Civica. Questo giorno sparse nel core dei Demagoglii molta amarezze; perche da Bulogna prrivarono certo notizie che li sconfortarono assei; e cominciano a pensar seriamente a Bologos. Dovete sapere, cho i Deputati Minghetti c Bevilacqua avevano rinunzinto furmalmente al posto di Deputati, e, toranti n Bologna, avevano pubblicato sollo Gazzetta Patria un manifesto, con cui informavano con parlicolarità i loro eletteri dei motivi, che li avevano intimamente convinti a rinunciare quell'incarico. Dicevano che avevano fede di non godero poteri abhastanza estesi per venire alla discussiooe della Cossituente, di cui si aperiamente s'era fevallato nel programmo ministeriale; non meno che la noo accettazinno della proposta Polenziaui da essi interpretata come deviamento delle basi dello statuto. Bologna del nuovo Governo non voleva saperne; e le mona, gli artifizi, le lusinghe erano sterili d'ogni effetto. Seguita poi la parlenza del Santo Padre l'affaro peggioro, e la conversione dei Bologoesi non parve ipolesi credibilo. Eravi Zucehi, che faceva da varo ministro della Guerra, e gli si obbedisce, e non si curano affatto di Roma, Iratiando da ridicolo il tragico-comico Campel-lo, ministro di Guerra in Roma. Zucchi fa promozioni, lo rispettano, lo amann. Da Roma ricave lettere di funce da Compolio, ed esso con una rispostaccia lo mortifica, e lo schiaccia. Lo minacciano di pugnale, narrano, scrivono, ch' è stato appostato, scortellato, ch'era morto. E circa l'appostarlo , le credo, perche qui si

Atlenti bene. Osservate, che già comincia a

soffiare un'arietta di assolutismo, che principia une pauretta, che il comandante di qual-

che battaglione , par motivi ad ossi sospelli ,

chiami dei rinforzi; e ciò non si vuole, affatto

non si vuole; e quindi gli si metta la condi-

zione che siavi l'autorizzazione dei superiori.

Intanto nel 28. a nol 29. il consiglio dei De-

putati prose vacanza; ma le commissioni si av-

vicendavano fra loro in continua permanenza.

Fu solo l'alto Consiglio, che tenno seduta nel

giorno 29. Si lesse il verbala del giorno nnte-

davano per cone fatte quelle che dorevano accadere. Signor Cassandro, ponete in moto i vottri mantici polemonari, leggete una corrispondenza di Bologna, in cui si riferisce una delliberazione di quel Circalo l'upolare, ore erano colati ulcasi esolati di primissimo oriline, e sempre poorevano una sottomissione a questi di Roma, come a Ma-

jorenghi, e Capoccion CAS. (legge) Nelle attuali gravissime circostanze, ginen non lasciare inosservate le risolusioni savissime che furono ieri sera adottate per neclamazione in una numerosa adunanza del Circulo Nazionale Bolognese. Fu deciso un indirizzo al Governo col quale si applaudono le misure tutte adottate in Bologna duraute in missione straordinaria del Generale Zacchi e si insiste perchè esse siano compiu-te ed osservate. L'adunmza poi interprete del voto dell'intera nostra città, concepì e firmò seduta stante nu indirizzo al sullodato Generale, ed è in questo momento già ricoperto delle firme del fiore di tutti i cittadini. In esso si esprimouo sentimenti ver lui di gratitudine, e di esclusiva fiducia. Questo voto della se-canda città dello Stato è la migliore risposta alle culunaiose e meschine supposizioni del Cuntemporaneo e dell'Epoca leggermente o maliziosamente accolse da qualche altro periodico. Il Contemporaneo e l'Epoca ci fanno una figu-

APOL. In questo medesimo giorno da totti questi fogliettoccineci venue unnonziata come una cosa stragrande l'arrivo del signor La Cecilia. Sentite come ne parla la carissima Pellade.

E giutos in Roma il sig. La Cecilia coasto di Tosacon in Civievecchia, noto pel suo patro patro

MFN. Se lo lodewno tanto, serà estro della Balla. CASS. È naterisle. E che vi pare? blica si netterano a fare il Pasegirico min. Guarda chi ti lodo. Il sig. La Cecilia dere esere stato ona specie di Dall'Ongaro, di Sterbini, di ...... etc. etc. Non si slaglia. Il Provverbio die: guardati dai segosti; e noi galentoonini ...... satro dove ni tocco, dobbisma dire i cora: guardameci dai lodati dall. Poda Prelose, dal Coutemporeo, dall'Epone. V. è pec q. vè dal Coutemporeo, dall'Epone. V. è pec q. vè dal Coutemporeo, dall'Epone. V. è pec q. vè dal.

APOL. Spaluocatevi, o cataratte del Cielo. Sparate o fortezze. Tremate o montagua. CASS. Cosa è successo?

APOL. Udite e stopite. La sera di questo giorno 29 termini con una romorosa presentazione d'no inclito personaggio al Circolo Popolare. E qui chi può piangere, metta mano ai fazzoletti biauchi. CAS. Si può saprre il aume del Signor N. N.? AFOL. Niente meno else il P. Alessaudro Gavazzi.

MEN. Eh! — Lui! — Quel Ciceronechio io sottana?

P. C. E dite, dite : che jera succeduto a quer fiore de galantomo?

AFOL, VI dirio Per misore prodesti di Pelisia pence in Bologon, era tatta arrestato; e lo menarano alle Carceri di Conseto. Era giunto in Viterbo, e qualita (garria Cirvica almando di overtorino il Periodo di Carcelia, conseno dimandore, una il Reverendiamino implori di venico liberto, e potessa malare a Vicenzia, come seno dimandore, una il Reverendiamino implori di postare qualche momento in Bonna, giurando denua si narelale mecculsio mai più a fer dincesi di politica; mai il che sverble dado unano operossa del politica; mai che sverble dado unano operossa

ed efficace per impedire i popolari raduni.

CASS. Ma che buon zitello! Vero cocco di
mumma soa! Che schioma!

APOL. Se si vool dare udierna al Contemporaneo, il nuovo Ministro aveva trovato nua Lista di due mila quattrocente individoi, che dovevano essere arrestati in Roma, e per tutto lo Stato per ordine del ministro Rossi.

CASS. Bravo! Bravo Rosti!

APOL. Dunque il prelodato P. Gawazzi venne
presentato al Circolo Popolare cella indicata sera
del di 29 da quella buora lana di Mazzarelli la
annunzia la Pallade del giurno 30: (legge)

#### COSE DI ROMA

H Padre Gavazzi, quall'intensido propuguatore dell'indiana libertà, trovasi in Roma. Ieri sera accompagnato dall'illustre prelato Monsig-Muzzarelli si recò al Circolo Popolene. Piensime e curdinli furono le dimostrazioni ricovuta in questi due generosi lialiani, i quali si mostrarono grati e commossi per così lieta accoglienza.

CAS Da Muzzarelli! Figurateri che crollate di capo che avrà fatte quell' Ex-Prelato I Che tenerrume che deve essere stato I Che abbracciomenti I Che baci !..... In buon volgare: Che caguara!

P. C. Eb! In me ce aritrovai, e credevo de restà sordo. Pareva de sta in ono de sti presettà quanno se apoteno du vedovi, che je fanno la serenata. Che terribijo! Che Confusione! che oste-

riota!

APOL. Ni pare, se non mi shaglio, che abbismo fatto i funerali del giorno 29, e sia bella e sepolto. Che ne dite, sig. Demetrio?

DM. Die olle ... se in premtte la compenie, de jour glie groen fa siliau sun natification del Ministero delle Fissonze, ma sono ètilori politico. Solo avvice de vi mono del ilori fattasi, che però serrolibero cambilito. Solo auche pre giunta a ciù dei disco il sig., degliorilos dini, continuenco a canglaisterati fin le terolleve, el ilmistero i Copolita delle propagando, statiado al mezzi più sindenoniati per venire a capo delle loro maledelitico mile: Spinnos, ferezso apine, interpretarano le ilore diplomatiche; del technico del secono per premiera il cenSi amaniavano per sapere lo apirito che stava nelle popolazioni , e a incominciò la vile, la triate, la infame intercettazione delle lettare, e dei plichi alla Posta; quindi la vie postali diventano sospette si Galantuomini, e non si teneva più per sacra, per inviolabile la corrispondenza epistolare fra amici e parenti. Oh che diffidenza, che scoramento, che fremito entrò in petto di tuttil Si tremava, e si taceva. Un'impellidirsi, un ma.... sarebbe atato un segnale per far sguainare daghe, a far balenare coltelli.

APOL. Combiniamo precisamente negli appunti, avete ragione: furono giornate sepolerali. Entriamo nel di 30. Si raduna il Consiglio dei Depu-tati. Si parla assai, e si fanno delle premure, perchè i Collegii Elettorali vengano convocati. Sul-la proposizione formulata da Mayr il Consiglio delibera, che ai tenga per valida la rinunaia, che averano dato i due Deputati di Bologna, e poi ai passa alla discussione di un progetto di legge da comporsi ed emanarsi sulla abolizione dei fe-

decommessi, e così termina la seduta-CAS. Nient'altro?

AP. Affatto, affatto. CAS. Dirò come la bo. me. di Arbace nell'Ar-

taxerse.... Padre! stupisco

Ma la signora Patria di cui si vantano amanti sviscerati, in questi movimenti sta, dunque, in un ventre di Vacca? Non ahisogna di cosa alcana? Non voltano il pensiero a rimediare il mal fatto? Mi pare che hauno squarciata una gran piaga; e uon vi pongono un balsamo? Quattro afila? Nemmeno un bagnoletto d'acqua di malva con uno abruffo d'aceto?

APOL. I rimedii li architettavano, e li eseguivano in accreto quelli che battevano la solfa....

P. C. Ma che musicaccia atrappa viscerel APOL. Provvedevano il meglio che potevano, erchè primo si facesse di maniera, affine che gli Esteri pigliassero, capissero, decidessero la cosa del tutto differente da quella ch'era in lealtà; e così non venisse mai loro in capo la tempta idea di combinarsi in una coalizione, che formasse l'intervento, di cui avevano una matta paura. E per questo unico fine tanti indegni stratagemmi, tante curiose e buffe misure, ed apparenti tentrali sollecitudini perchè il Papa tornasse, e decidono mandare dei Ciarlatani, come Ministri presso i Governi di Francia, di Germania, ed Ingliltarra, perchè informassero chi era a capo delle cose pubbliche, e del come qui si viveva, e delle affettuose premure perchè il l'ontefice tornasse alla Sede abbandonata. Secondariamente a impegnavano a distrarne il Popolo a pensare seriamente sull'accaduto; anzi ogni giorno lo luaiagasse, lo uhbriacasse una nuova spersuza. A loro bastava, che, almeno, rimanesse indifferente. CAS. Ma, Deo Gratias .... mi scusino della di-

manda: questa Popolazione dormiva? APOL. Vi dirò : la Popolazione non era abituata a cose politiche; la Popolazione stava sempre sospetts , che accader potesse up serra , serra , un

massacro; atava all'erta di non dar motivo che accadessero, volti scolorati, occhi hassi, mesti-saluti, ailenzio.....quel crudele ailenzio, che in quei tempi in Roma era sempre il precursore di qualche avvenimento funesto: ecco Roma. Nella aera, e nella notta, spesse Pattuglie di Finteria, spesse Pattuglie di Cavalleria. Non più grida, non più schiamazzatori per Roma; ma i soli del Caffe delle Belle Arti col loro codazzo briaco e Ciceruacchio con la sua stipendiata Fazione giravano con orgie, urla, viva aterminata. Ehbene? Ebbene veniva a tutti la pelle d'oca, e ai chiudeveno i Portoni in prima sera, a le porte, gli asci si serravano ermeticamente.

DEM. Facevano un gran guadagnare chiavari, e falegnami. Quelli con nuove serrature, e paletti, questi con rinforzi e fodere di porte. Era nn picchia picchia tatto il giorno dall'alba alla sera, si lavorava da diaperati. La pelle preme, preme assai amici miei.

MEN. E alli Vecchi rincresce da morire più

che ni Giovani-P.C. Ma sapete sor Pollonio, che voi avete corto ner moecco. Seta un omone, sete. Mo che ce aripenso, ati figurini cojeveno er momento che fava impressione, e aveveno una pavura maledetta da vede a insurrezione; e li, tatti a predica per atrade, viculi, bottaghe, portoni zitti, zitti; Romani mia, ordine, ordine: nun famo cagnara; mone atamo bene; nun famo sussurro. Er popolo a ati consiji incarcati, e aripetuti se metteva in sospetto, e diceva: ma danque gatta ce coval Qui cè da temè? Mamma mia l Chiudemo un po e porte e finestre e portoni. Annamosene in cantina. Annamosene in suffitta. Accusì ati bravi Galantomini la vinceveno, e restaveno soli a battè la sorfa; e accusì er domino restava tutto lacero, e faceveno quello che ja pareva.

CAS. Onello che non mi perauade si è che i

Majorenghi temessero questa popolazione. APOL. Ve ne darò io nna prova di fatto. Osservate: questo è un rapporto segreto fatto al Ministero della Repubblica dal Direttore di sicurezza Meucci, osservate, è sua firma: leggiamolos

#### RAPPORTO SEGRETO

Direzione di Sicurezza. Roma li 11 marzo 1849

OGGETTO PARTICOLARE

Per quanto mi è dato di conoscere, entro Roma non è legame alcuno di trama e di reazione. Cionostante una congiura monetaria esiste. Il partito della reazione giuoca la sua carta estrema sulla sorte dei Boni, per guisa che comprando tutto il numerario e spargendo un diluvio di carta, perviene a costringere anche i più pacifici cittadini a strepitare ed accrescere il malcontento. È per questo che si veggono persone nude, e pezzenti andare in volta con biglietti da 10, e da 20 per cambiarli nelle botteghes ed ecco in cento luoghi scoppiare schiamazzi e tafferugli.



Il primo amplesso fraterno dei reduci di Vicenza

Di più. V'ha molti speculatari che frugano i cassetti dei bottegai e degli Ufficii pubblici, come sonn la Posta e le Ricevitorie dei lotti, ne comprano la moneta ad usura, e disseminana un' abbondauza di Boni. Di tale traffico partò più volte il giornale la Pallade; ma il Direttore delle Poste Solone di Campella non ha voluta prendere misure, nè le ricevitorie sono state sorvegliate. Provvedendo alle une e all'attre, forse si giungerebbe ad impedice in parte la perdizione della moneta minuta, tanto necessaria al libero esercizio del commercio civico. Rovinn è stata la emissione dei piccoli biglietti, e maggior rovina sarebbe emetterne degli altri. Il piccolo biglietto è il messaggero del fallimento del piccolo commercio, giacchè stando ia luogo della piccola moneta, la fu immedintamente spurire. Non è assioma: è pretta esperienza.

Quanto poi alla expolinzione delle compone, questo popolo che è unta all'undra dei componili, vi affacca na interesse supersitizion. Per distruggere, o almeno fu tacere questo plebo progiudizio, è d'uopo che il governo proceda france e disroste. Se etisses un istante, rivielerable la sua debolezza, e darchbie co lore di ruberia al un'opera patriotica. Il solo ladro va timido, e rifugge: il diritto inoltra e porcorre francomente il sua sensiero.

Debbo solo novertire che il solo Rione di Trastevere merita una misura ecccionale, essendo composto di una popolazione quani un generia. E per ciò che io adoperere in quasta guitta. Affederei al battafilione civico di Tratevere tutto l'impegno di requisire le compone quei luoghi, con modi opportuni. A capo di tale operazione metterei il Afrag.

Debbo aggiungere che l'abbanamento delle campone in questione voulsi soliciare, autori plicando i commissari in proposito. Così in tre o quattro giorni la cosa andrè a compinento. Più si protree, e più si ciarta. Come la ferita experitia de appena saraille, con questi te reperitia è appena saraille, con questi meditata e lunga strazia e suscita i lamenti. La rapidità in tati core equivole alla vittoria.

Dirò qualche coss del prestito forzaso. L'Assembles decretes da giome, me il potere è fracialto: quiudi oltre all'inquietare tutti i posidenti colle uotre inquistoriali indegiu, piono toccheremo giammai l'effetto. Prima di conozere le entrete, prima di compararle colle uscite, prima di avere la statistica delle azieute dometiche, noi andremo in etizia.

Il mezzo di riparare in qualche modo alla roviua finanzinria l'ho indicato ieri nel ridetto giornale la l'allade. E poi non sarebbe cosa più spedita imporre un prestito sull'estimo? Così fece la Francia, e riusci.

Se si provvede alla crisi monetaria, forse il

uanfragio della Repubblica uon noverrà: perciocchè assicurato l'interno, non potrebbe colpirci all'esterno che la prepotenza e la soperclueria dei grandi potentati, ni quali non sinmo in caso di rispondere.

mo in caro ai rispointere.

A mio parere le forze militari nl Po zono
institii, perchè brattanoisi di una intervenzione
Austriaca, o non possimon resistere, o lo tenterenmo invano. Troco però necessaria che le
noutre force fasco rispottania si confini dei
notare force fasco rispottania si confini dei
caro di contra conservato dei conservato dei
a tentare un azione, cope da tutti i espii rilevati. Ecco la sola zioigura che dobbiomo
vincere. Fi si pensi bene aggi, per non pentrisi domnii.

Quanta poi alla Capitale, io non veggo pericolos nou cesso tuttavia di star cauto ed antivedere.

Io ho d'uopo di supera preventivamente in che ora e in quuli posti l'Assemblea tiene adunanza. Dico questa, perchè voglio tenerla al coperto di un colpo di mano che si potesse mai tentare nelle ore di notte.

Altre cose dirù a voce, ed insieme concerteremo.

Il Direttore di Sicarezza

Il Direttore di Sicarezza F. MEUCCI

CAS. Sono contento, arcicootento. Mi avete apiferato a poco a poco quanto bramavo di sapere della Rivalgianoe, e adesso posso dire ne so quanto lor Signori, e posso dettare in cuttedra, adesso ho dato dentro alla malizia delli Rivoluzionarii e hocapito l'Indole di questo Popolo.

APOL II popolo odiava a morte i Repubblicani; proprio a morte; ma.... come si flerera? Si covava Lodio, e si obbediva a proprio dispetto. Per le Provincie, per i Paesetti i Demagoghi mandavaoo Predicatori, forti della parola, con buona voce e pol-

moni sull. Siamo intesi?
DEM. Na everano una gran provvisione, e quando vi era hisogno... indicato sempre dalla antissima Patria, di riviare a catechiziare un qualche Perse, per ottocerle total conversione, eccciava puan mano in quel magazareo di ribalderia, espedivano fuori un Predicatoretto insolenta, da premeria a cappellotti, e poi dargli la Pappa e la

APOL. In qualche Passe si servirano dei Medici, Chirurgi, Speziali, Acototate com uni caedde al un Medichetto. Questa è una lettera che il Medico di Medichetto. Questa è una lettera che il Medico di rerei sogne Sublico estinata al no Pade in Rousa, e caduta nelle mani del fraello Ufficiale di Siraraza Pablicia, la rinette al Comolante Capitane Filippo Capanna, con atra lettera di accompagne, con transita della compagne, dell'alterno, per normo — Ecco il di Commento signer Cassandro, faccia li selito favore di dancree lettura a voca sita e ditulta. Produb.

CAS. Leggeremo in cesolfaut, ch'è vu toono simpatico. Incomincio dall'occhio di fuori. Oh! piano un poco: vi trovo tre linee cancellate; ma che, taoto tanto, mi riesce di leggere — Al Citt. Comendante Capanna, che prenda quelle de-

serminationi che titinerò opportune... dopo ci su escritto il CLI. Ministro del Interno per Norme, firmato O. Meloni... Guicche pare che ol testeo Gapana si astato quello, che l'abba poi dietta al Ministero. Ren dorrei abagliamit. Deve escret atato precinomete così — Oli – Eero un cerea suno mole l'Oppico, capirco. Il fuglia era faccia di Gapana, Capanus no rivolta in Lec cia del Ministero. Che pasticetto conditto da un Cerebatrie ma praisel.

MEN. Quante note! P. C. Se magna, sine, o none? E quanno leg-

gete?

CAS: Scusino se ho tardato, dicera il Cialdonajo nel nostro Teatro. Così dirò io. Eccomi a contentarli. Leggo:

## REPUBBLICA ROMANA

Uff. di Sicurezza Pubblica Civile e Militare

Roma 2 Gingno 1849

Con il presente il sottoscritto si fu un docon il presente il sottoscritto si fu un doche perventangli una lettera del suo fratello Medico in Trevi di Ciociaria. Romano onde da un piccolo regguaglio del-

l'accaduto nel suddetto Paese dal 1 a tutto li 28 Maggio 1849 che qui inserto ne rimetto. Tanta ec. Ufficio di Scurezza Pubblica

Leggiamo ora la lettera del Medichetto scritta a Papa suo.

Ora vengo a raccontarvi in quanto cioè in quale precipizio mi sia trovato dal 1 Maggio corrente sino al presente e tutt'ora continuano; La sera del 1 sortii da casa, e mi portai all'Ufficio della Nazionale per intimare la guardia, come è solito, una quantità di Ragazzacci con i bastoni in mano andavano gridando Viva Pio IX: ac. . . ai Repubblicani, e fnora fuo-rat di questo non ne feci punto casu, ma mi posi in giro per fare le visite, questi mi venivano appresso con i medesimi gridi: finalmente mi riescì sfuggirli col fare la strada esterna del paese; quando fui per rientrare mi vennero incontro: alla testa di questi vi stava un Zoppo con una bandiera bianca, e gialla, gridando le medesime cose a piena gola, mi ritirai, onde si sciogliesse quell'attruppamento, nello spaccio de'Sali, e Tabacchi, allora si portarono al mio domicilio, a fare le medesime insolenze, circa l'Ave Maria tutto era terminato, ed io mi ritirai in Casa, ma ad un'ora di notte incominciarono fino verso le tre, la notte fu tranquilla ma il giorao 2 sollecitai a far le visite, e mi ritirai subito in Casa per scansare ulteriori insulti

mentre la Nazionale si sciolse da se con non i voler montare più la guardia; circa le 23 non era più un paese mu era un inferno, non erano più ragazzi ma uomini, presero la Galitta del Quartiere, fatta in pezzi la portarono avanti la mia casa con le solite grida da disperati, e quindi su la piazza presero le armi della Repubblica le calpestarono, che unirono alla galitta, quindi tolsero il Vessillo, i tavolini, tavolacci, la bariera, tutti l'oggetti insomma del Quartiere; e tutto posero sulla piazza: poi sfasciata la porta dell'Ufficio presero i tavolini, e le sedie tutto su la piazza, presero tutte le carte, e fattene dei fusci le accesero, e si por-tarono daventi la mia abitazione sempre con le med. grida aggiungendo worte ai Repubbliceni tirando sassate al portone, che volevano atter-rarlo: due garzoni del padrone della mia casa, cominciarono a gridare che avessero rispettato la casa del loro Padrone, e così non fecero più altro al portone, ma continuarono a gridare la medesima istoria a più non posso, quindi si portarono al la piazza, ed incendiarono tutti gli oggetti sopra descritti: io era solo, ma avea presso di me due fucili militari, e quaranta cariche, Nanna mi trattenne, e i figli, che di già avevo aperto la finestra per cominciare il fuoco su quella canaglia, ma se atterravano il portane non mi averebbe trattenuta alcuno ad eseguire il piano che avevo stabilito; terminato quell'incendio, eccoli di nuovo alle solite grida fino alle 4 e mezza, allora tutto quieta, la furibonda canaglia nelle sue passeggiate era ac-compagnata dul tamburro della Nazionale scordato, dico passeggiate perchè partivano da me, e si portavano alla casa di D. . . . . . Canonico mio amico vero Repubblicano, da Il a quella del Curoto, da questa a quella del Priore Pier Maria Caponi, quindi ricominciarono, e durò fino all'ora sud, soltanto a noi perchè vi era una stretta amicizia; nel tempo del fuoco ruppero un braccio al nepote del Vicario. rogazzo di cinque in sei anni che urtanilolo lo fecero cadere, e lo calpestarono, e mi fu portato în casa per rimetterglielo, quando più non si sentiva alouno ci spogliammo per andare a letto in questo mentre passarono alcuni cantando delle canzoni dicemiomi di volermi fucilarez messisi in letto, ecco di nuovo la canaglia al portone che fanno una forte bussata, e poi mi caricano d'improperii, ciò che facevano all'altri, al Priora più di tutti; nel mentre che stavamo per prendere sonno incominciano a suonare le campane a morte, dopo di averle suonate in tal gnisa più di un oro, ed andavano gridando per le strade, è morta la Repubblica, dopo cominciano a suonare a festa che durarono fino quasi all'aurora; possammo la notte con sonni interrottis quando fu la mattina di buonissima ora, eccoli di nuovo gridando per le strade le solite cose aggiungendo di più che mi valevano spogliare casa, basta, circa dopo un'ora si quietarono, ed allora si presento il Segretario Comunale con il balio del prese, e mi richiesero i fucili che li voleva il Copitano

della Nazionale, dovetti consegnarli perchè il popolo mi faceva sapere che se li sarebbe venuti a prendere da se in cosa; mi dovetti fare la barba, che valevano carpiratela pelo per pelo: le femmine erano unite insieme agli uomini, mi volevano uccidere il mio bellissimo cavallino, e che se lo volevano mangiare; viene l'ora della Mossa cantata; ecco che mi veggo presentare due persone in c.1sa, quali venivano a nome dell'Arciprete che mi fossi portata pure alla Chiesa con loro che non avessi avuta timore di niente. ni fecero mettere la corcarda bianca, e vialla, e così fra quelli due nudetti alla messa, supete chi erano? uno un oste, e l'altro il macelluio: dovete premettere che il Cauonico Salvatori su la porta della Chiesa fece una predica di più di un quarto sgridanda il popolo ch'erano veramente vergognosi tali insulti che venivano fatti alle persones nel mio ingresso alla Chiesa un continuo bisbigliare, e di femmine, e di uomini, uel mezzo della messa ecca che entra il Capatano che l'aveva dimesso la Repubblica, in uniforme alla testa di 10 della Nazionale sotto l'aran, allora non era più Chiesa, mo l'Osteria, chi gridava, n più non posso Viva Pio Nono, chi s; isurrava, quando all'improviso uno dal-l'organo grida l'iva la pace, ed il popolo risponde evviva, basta ebbero da far molto per firli quietare; il Priore coglie l'occasione che tutti erano alla Chiesa, e se ne fuggi in Subiaco con il figlio perchè anche lui era unito con noi, anche io volevo fuggire, ma dove? e poi come lasciavo la famiglio? basta mi feci coraggio, e mi trattenni; terminota la messa sorto con il med. corteggio, e mi si occoppiono il Segretario ed il Maestro di Cappella, quando so sulla piazza il mazzato Zoppo Capo pepolo fu il primo ad insultarmi con dire che prima nan portava l'insegna papale ed un altro gridh aumazzatelo, ma quelli che venivano con ase cioè l'Oste e il Macelloio si voltorono, e gli sgridarono, fatti pochi passi, un altro disse un'oltra proposizione che non capii, e l'Oste gli appaggiò un solenne pugno, mi fecero questo affronto con tutto che l'Arciprete in Chiesa disse che se avessero molestato alcuno lui se ne sarebbe audato da Trevi: finalmente me ne vado in casa, dopo prouzo, ecco che ricominciano la solita storia che durò sino circa le 22. La sera non si intese più nessuno in un'altra vi terminerò la storia.

Trevi 28 Maggio 1849. Vostro Affmo Figlio

Oh I questa è proprio della chiavetta I Porero Medirchetto I figorateri che schialifo alla sua gravitta I processica I Aprettava applicati, sendi sichiami di Aprettava applicati, sendi sichiami di Carabino di relatori E poi moni fosse E incidenti di Carabino di relatori E poi moni fosse E incidenti con in considerati al considerati di Carabino di Carab

strillato. Caino I almeno le mille volte. Peraltro si vode chiaro che nou dere ossere un'a spaint ai vode chiaro che nou dere ossere un'a spaint lettera montra molto puco talecto. L'appartamento di sopra doverbiesare apiggionato. Batta signor Apollonio, io vi sono obbligato; perchè nii aveci directito. Or afeccinen quodebe altro passo miscontino nota storia; che aspete quanto mai m'interessi. Avanti ser Ancollonio.

APOL. Vi servo subito. Il 30 di Decembre ha varie notizie, un tutte di podessimo interesse: pure ci si pessa sempre qualche cosa. Il Ministro dei lavori ordino che immediatamente s'introprendessero più e vari lavori per dar pane alle diverse arti. Qui è aggeode entrate mello apirito di Sterlain.

CAS. Lo sn ... lo so .... tutti questi operaj, erano tanti assoldati sotto la sna Bandiera.

APOL. Dietro l'ordine adanoque di questo Ministro d'incoraggiare i lavori, il Municipio permise i teatri in tutto l'Avvento e cosi, diceva, rirobrebo una quantità di dazano, che si profonderebbe appunto nelle arti e di necessità e di Insso. Di questo giorno 30 Novembre rimine stolo a dire qualche notizia estratta dalla gazzetta di Bologna: leggete sig. Cassandro:

CAS. (legge)

## Bologna 30 Novembre

Con animo lietissimo possiamo annunziare il uobile e dignitoso contegno della nostra Bologua alla notizia dei gravi eventi della Capitale - Superato il primo stupore, unonime fu la manifestazione di ossequioso affatto al nuglior dei Sovrani; generale il desiderio e la speranza, che fidando Egli nel provato amore di questi sudditi, fosse, più ch'oltro paese, massime estero, degna lo nastra città di accoglierlo fra le proprie mura. - Sappia intento ogni uomo, lo sappiono massime que periodici, i quali, facendo lor pròdi fulse ed esagerate corrispondenze spargono bugiarde notisie sul conto nostro, che universale fu tra noi la espressione di filiale attac-camento a quel Sommo,cui tanto debbono di riconoscenza lo Stato e l'Italia; che ogni animo vide con compiacenza verace e con piena fidacio l'associazione dei puteri che il degno nostro Prolegato volle partecipati coll'egregio sig. Generale Zucchi, e coll'ottimo Senatore, a reggere la cosa pubblica in nome Sovrano; che la tranquillità più profonda regna fra uoi, e che la lunga conoscenza del cuore amoroso e riconoscente dei nostri concittadini ci porge certezza di vederla non interrottamente serbota.

La presenza fra noi, negli attuali momenti, del conte don Giuseppe Mattai, fratello al Savorno Pousielo Pio IX, è cagione di verace contenteza all'unimo di tutti, poichè a mezo suo potrè veramente conocere la Santità di Nostro Signora quali sieno i voti, i sensi, il contegno di questa città, sempre n Lui riconoscente e devota.

Oggi il conte Giuseppe accettava l'invito fattogli da Suo Econzo il sig. conte Pro-Legato, di onorare la mensar ed è fiducia nei Bolognesi che il Roppresentante Sovrano vorrà dipingengli al



vivo quei sensi di affetto che uniscono questa città al Sovrano, ed alla costituzione da Lui largita.

Intanto vedemmo stamone affisso pei canti della città un invito, che secondato, siccome non stubitiamo, crescerà lode alla squisitezza ed alla fedeltà di questa nostra patria. Eccone il tenore:

## · BOLOGNES!

» In fratello dell' adorsto Pio IX è fra noi.—

» Id essa, neglio che ad ogni altro, possiono

» Il bolognesi esprimere quale aftetto li teghi al
» l'immortale Sovanno. — Chiunque è buon cit
» tadino, e tenga in pregio l'onore del passe

» natte, ii raduni interer alle fe nella grande

» pintas, dove, con un unime acclemazione, ne sarà

«lato di fora perei quei vinceri sensi che uni
» soono questa eletta parte di figli al Sommo, che

» fa sempre amorsistimo Padre.

APOL. Diomo ora principio al mese di dicembre. Il primo di esso fu anco il primo in cui a incominciasse a tutta forza a divulgare l'idea della Costituente; ma col popelo faceva fiasco, non tro-

vando alcuno appoggio.

P. C. E pò, che ne sapemmio noi da sta Costituenzia? chi sa che bestia fusse!

APOL. Mamiani faceva serpeggiare questo principio astutamente, perchè doveva fare il suo discorso sulla costituente.

CAS. Mandaado avaoti così il battistrada, si pretendeva auscitare una graode espettaziona della

coss he capito, ho capito.

APOL lo questo di primo iofatti si raduns la camera dei deputati. Dapprima si proclamano quatto suori Deputati sile persono di Lunati, Postali, Tranquilli s Rusconi dopo di che il Mamissipprese la parola, si dicela a formodare il vascioni prese la parola si dicela formodare il vascioni dei morimento sociale ha una tenedenza sil "otto il movimento sociale ha una tenedenza sil "otto."

CAS. Gran mente politica! Egli conosceva il movimento a la tendenza della sua società; roglio dire de'suoi Colleghi, per l'uoità, tutti concordi cioò, a uniti, a rabare.

APOL. Continuando il Mamiani prometta in secondo luogo un esito felicissimo a questa fusione,

come egli la chiama.

CAS. E oon shaglio il galantuomo, perchè la fusione varamente accadde, a totti i furti si fusero nella camera.

APOL. Egli però non approva del totto questo fondere in uno tutti gli Stati, a prende la similita-diore dell'ordine della natora, dalla coi maestrevole varietà risolta la vera bellezza, e così risponde mirabilmente all'intento del suo Aotore.

CAS. Quanto è oaturale quest'oomol II precetto della varietà fu mirabilmente praticatol Chi prese di mira la Religione: chi la pubblica a domestica moralet chi la roba altruit chi a levare dal moodo taota gente. Insomma la varietà di Mamiani a'iocarnò nella camera et religiua.

APOL. Infatti egli spiego la soa allegoria quanda disse, continuando, che pura nell'ordioe politico

i piccoli Stati senza essera assorti del tutto nei grandi, possono egualmente contribuire alla forsa comune delle nazioni: e questo fu il pensiero dal congresso politica di Torino.

ČAS. Poco per volta, pisatino, pisatino, eatra nel suo acopo, e come l'acqua misota a stilla a stilla, rispettuodo tuttavia in parole i diversi Stati d'Italia. Il ladro che vuola ammazzare il case che fa la guardia alle pecore, se lo accattiva prima col pane. Graso farbol

APOL Oggi pertanto, dice il Mamiani, il Ministaro è decise, allanche una Costitucco di Propoli di Popoli sia mandata ad effettus. E questa reprotosa misura voltusta di "impovviro dal Ministratosa misura voltusta di dimpovviro dal Ministra, proporti di propoli di propoli di mo pensiare, popchè tornando il Papa, trovasse la cosa già fatta e comisita.

CAS. Forbo l'amico!

APOL. Bisogna sapere icoltre che nel proclamare la Costitucote, i Mazzioiani si presero lo scopo di Mamisni, ma altri mazzi adottarono per ginngervi.

CAS. O per la strada maestra, o per la scorciatoia sempre e tutti uniti currevano ad un solo scoro.

ÅPOL. Ma vedete farberial La Costituente per illudere gli sciocchi della fusione, la dissero, fion alla vigilia della sua proclamazione, italiana, ma nel pruclamaria e dopo pruclamata, l'appellaruno Romana.

CAS. Fo un lapsus linguae.
APOL. Mamiaoi fioalmente compie il soo discorso

con dire che non ruole proclamare la sua Costituente per autorità del Ministero, ma bensì io forza dei consigli deliberativi, affiuchè tutti conoscessero che fosse il roto della nazione. Le basi della Costitueote nono le seguenti:

 Rispettare l'esistenza dei vari Stati, le loro forme esistenti di Governo; assicurare la libertà, l'unione e l'indipendenza d'Italia.

2. Ogni Stato monderà all'Assemblea Costituente un numero eguale di Deputati.
3. Il modo della luro elezione è rimesso ai

loro Governi.
4. La Costituente si riunirà in Roma etc.
CAS. Bella mercanzia! Che non trova però do-

gana che la sdazi.

APOL. Le ultime parole dell'Oratore Mioistro
faroao ana esortazione alla Camera perchè procurasse di rimediare alle divisioni colle quali è lacerata l'Italia.

CAS. E che rispose il Consiglio alle proposte del Mamiani?

APOL Ordinà che ai sampasse tale proposta, e si rimettese all adicussione di altri glorni. Oscandimo avanti col nostro gazzettino. Si riunì tiu operato gizora di Consiglio di Stoto nolle varia comunisioni speciali, incaricate a redigere contemporamenante i varii propetti di leggi, ordinati dal Consiglio de Ministri — Col dispaccio del Ministero dell' introno pubblica gli archiascaclifici delle primarie università di Roma e Bologos obbrev ricervato l'ordina di pubblicare il cocorno per le cocorno

Cattedre di Economia pubblica, e diritto commerciale. - Il n. 215 dell'Epoca in data del 1 decembre, come organo Mioisteriale, riporta una dichiarazione, pubblicata anche io altri termini dalla Gaz-zetta Ufficiale. Sono poche linee, e le leggo io: — . In un bullettino straordinario del Contemporaneo

- con data del 25 novembre, ore 12 del mattino, · si riferisce un colloquio, che supponesi avere - avoto luogo tra Sna Santità, e il conte Teren-

- zio Maniani. Noi siamo autorizzati a dichiarare - che il Contemporaneo è stato male informato, e il recconto del colloquio è più che inesatto. ----

CAS. Non so perchè questa dichiarazione. Sono quelle piccole e continuate inesattezze, che la un giornale come il Contemporaneo, ci stavano come il dito nell'anello.

APOL. Seguitiamo a far viaggio.

CAS. Ogni calcio manda nu passo avanti. AFOL. Siamo al primo di decembre lu questo giorno il Consiglio dei Ministri fere attaccare per i cantoni una ordinanza, approvata dalle due camere, e di cui già vi lu parlato; quella cioè che riguarda la emissione dei Boni fino alla concorrenza di scudi seicentomila.

CAS. Che sono in gran parte quelle cartuccettacce, che formano la disperazione dei bottegari.

P.C. E de li cipreinati crompitoril

APOL. Dal Municipio di Roma venne decretata la demolizione dei fenili dentro il recinto delle mora cittadine, ed il Ministro della Guerra venne alla nomiua di una commissione militare, perchè procedesse alla organizzazione di nua seconda Legione mobilizzata. La Gazzetta officiale poi riporta celle sue colonne una filza di promozioni, ch' ebbero luogo nella Truppa: e questo fu il secondo ed ultimo colpo di Mamiani. Bisogna riflettere, signori mici belli e cari, che fino dal maggio, quando l'intruso Ministro Memiani pote afferrare il portafoglio, purc quella cu-riosa apartizione di poteri fra quei, così detti, suoi contemporanei ministri, equel fonderai poi in uno, nou dipendendo l'uno dall'altro, fece sì che si deviasse dal bene inteso ed inveterato nostro uso del Segretario di Stato, il Mamiani per agerolare in muniera distinta lo scoppio d'una durevole e radicale rivolune, altro non fece in quel tempo che promozioni militari. Intendetemi bene. La ufficialità divenne tutta del suo colore, che non era bello davvero. I promossi professavano i suoi identifici principii, che non eruno quelli del Bellarmino; la pensavano tutti alla Mamianesca; che, a ridurlo a moneta corrente, la pensavano alla diabolica. Basti dare un'occhiata alle Gazzette di quel tempo, e scorgerete l'innalzamento di grado di ufficiali esteri, i quali, nemici dell'ozio, grati al protettore protestante, amanti di sforzare la loro giurata bile contro l'ordice, la Religioua, il retto, subito subito, caldi caldi, misero mano a magagnare, corrompere la morale di tutta la Truppa, e ci rinscivano a meraviglia; perchè comandavano essi. Si giunse fino ...... a non permettere, che i cappellani militari arcedessero alle caserme. Vedeta, che non usavo una frasc isconveniente, quando poco fa, vi dissi, che in questa guioueccionostrodava l'ultimo crollo alla tranpa. Quindi bisognò formalmente, e dolorosamente

convincersi, che diventava disperatissimo il caso di poter più fondare una fiducis sulla truppa. CAS. Ecco trovata la parola dell'indovinello.

Adesso è tatto spiegato. Quando mi date tanti diavoli in carne e in ossa per ufficiali, dal sergenta al tamburrino diventano tutti i soldati non manica di Birbanti. Sonn cancrene che vanno per la

posta a quattro cavalli.

APOL. Anzi , acusate, caro sig. Cassandro, consideriamola bene ; doreva accadere precisamente così. Quando mi date in un'armata una quantità di ufficiali esteri, che non banno alcun affetto verso il Principe, non banno nodi di parentele; non possidenze, non devozione al puese in cui servo-110, che deve accadere? E pooiamo anche siano del paese, che amor patrio volete che sentano dei disperati, degli ignorantoni, che non hanno un palmo di terreno da perdere? Come volete, che si prendana religiosa cora di conservare ciò che forma la vera bellezza della patria, non conoscendola? Il soldato semplice, aiu detto a lode del vero, ha più della pecora che dell'uomo; fa quello che si dice: accoda, va appresso. Tu sfasci? lo sfascio; noi sfasciamo. Tu non credi? lo non credo ; noi non crediamo. Ecco la storia sminuzzata di quello ch'è accadato. Il tarlo camminò, cammino, cammino, e la baracca casco a terra. Che se fra gli ufficiali vi fossero stati, galantuomini, istruiti, possidenti, nobili; assicuratevi, amici cari, che questi faorusciti decorati non avrebbero azzardato di agire temerariamente, come hanno agito. Era loro premura; era loro interesse conservar l'ordine, far rispettare i monumenti, mantenera la religione vera. Possidenti e nobili surebbero stati tanti Ciorro pro domo sua; e allora, me la rido; sarebbe riuscita a scoccure la trappola.

CAS. Parlate da par vostro, da uomo stagionato, e d'onore, e che non lada alla superficie del Lago; ma mettete dentro la mano; bravo sor Apollonio mio [

DEM. Il sig. Apollunio guarda col telescopio da lontano, e col microscopio da vicino. P. C. (Saranno du belle cose, ma non so mica che

diavelo sieno; basta je lo dimannerò doppo; se no er sor Cassandro va in bestia).

APOL. In questo stesso giorno f di decambre fra cose diverse che ci regalò la Pallade, si leggeva auche questo.

# I CORVI GRACCHIANO!!!

Gentilissimo signor Salvatore Venerandi, siete pregato un'altra volta che vogliate dir male della Civica, a non gridar tanto forte, altrimenti le vostre faccende andranno assai male. La Civica è un' istituzione così santa, che i barbagianni non non potranno mai avvilirla. I ragli dei somari non possono giungere alle stelle. Caro sig. Salvalore ravvedetevi edabbiate giudizio per carità!!!

CASS. Capite? Eli? che ve ne pare? E quei venivano a spacciarci la liberta! E poi ci decantavano affruncati di ogni ceppo, di ogni laccio! Birbi in cre-



ma alla vainiglial Già quell'avvertimento e ravvedeteri, ed abbiate giodizio per carilà a a tradurlo in lingua rolgae significava scappate, scappate; sterimenti il cortellaccio è più succio dalle mani di l'arrotino, e supeto cle qui c'è la senola per marca dritto fila. Giodizio. Baccomandatevi alle gambe. Dico bece?

DEM. Non shaglinte, no.

MEN. Ora transquillassente possismo andare a-

APOI II Contemporaneo pone one notivio

APOL. Il Contemporaneo pone una notizia, che è questa: « Soppiomo da foute sicura che il Ministro abbig inviato a S. S. il sig. march. Sacchetti Fo-» riere Maggiore de' S. Palazai Ap. per annuciargli · la lieta notizia che l'ordine e la quiete regnano in · floma e nelle l'rovincie, e nel tempo stesso per co-· aoscere le ulteriori determinazioni della S. S. af-· finché la cosa pubblica non soffra dauno sicuno » per l'assenza di uno dei tre Poteri dello State. » Il marchese Sacebetti parti per Gaeta, e ne fece ritorno nella sera del di 15: e tutti i giornali, una voca dicentes, affermavano ch'era partito con una gran commissione, o missione per il Papa, e specialmente il Costituzionale affermava che il Papa gli aveva risposto « Abbinmo provveduto a tutto » - la questo medesimo giorno la Pallade mette un articolone intitolato: Pane al Popolo, e non è altro che una lunga Apologia, o Panegirico di Sterbini; perchè ivi si dice, come per il Popolo siasi sempte atrillato: Paue, paue: come si è proma san, e noo si è dato mai; ma che Sterbini, il gran Sterbini.....

CAS. Chioate la testa a Maometto ...
Al'OL. Penetrato dai doveri del suo annyo Migiatero, aveva aubito subito pensato a questo impor-

tante articolo.

CAS. Guarda che scalteraral Guarda che farberial Guarda che consume di birconornial Ponguoquesto articolaccio in un giornale del Basso Popolo-Questi des filtutorpolo-cromontesche, vestile di parolius, fanno colpo nel Popolo-Sterbini va in ciana alla piramide, e reodu englio il suso bolsamo, e le sue polveri di Tuzia. I credali, i gnoccolosi, dei quali ani non vi fi carestia, diconorè vero-è recon lo capito: bo capito: e mandano giù per la godu una pillos grovas cenne la palla in ciana a S. Fietro.

DEM Errato dritti. Erato macchiavelli. A loro interessava asmi, assai il hasso Popolo; e come già feci riflettere al nostro unico sig: Cestundro, fo finezza ciarlatanesea di quell'apitatore di Pietro Serbini entere solbito le mani sol Portatoglio dei Carvori Pubblicii primieramente ci ricavava il ano gran Perchè .....

CAS. Il Magnammini.

NAM in Seguera dies masi is teste, quando rius seiva a quello porrera bestisch, appigero una vira shitis a Georgia on un irra shitis Secondariamenter avera in uno potere il kar revolturelo, assoldurario attosi il ano stemberto la refrenta, per pol invario a disnastrationi, a pol direc rimate, per poi invario a disnastrationi, a pol direc più con si far il Topolo rando casi. Binguas farba. Non dorreita per tercore mosiri di dar lavori illa gente basse, agli artisti. Poste ben credirec, che a Sterbia tiano importava della Chiera, quanto a ne

di una sección ciabatata. Elboras, egli suppliese alla consergençaione della S. Visita, el ajusto da vari antifitti fra quali dal de Bezzi e dal Peraccioni, conció, che ils. Neste per l'avricoinori dell'anno conció, che ils. Neste per l'avricoinori dell'anno Santo, arres emanato una circolare, percibi Basilie, qualitata della conción della conservación della conservación

E tota maifenta al ministro dei larrei piùblici de Pro IX con una ricrobra e natti deirestori delle chiese della capitale ha ordinata il propostoritarios delle chiese per l'amo metto. Più qui nessano ha eseguito gli ordini del Postefeo. Surà diangea cura del Ministra dei Invari pubblici di salticitare coll'intelligenza delle mairria escelaratiche al più peren pusabile considerevole di mitti che languiscono nell'ozio, vorà subti usustienza e l'avora vorà subti usustienza e l'avora

MEN. Se durava la recita, in ci giurerei che facevano aprire le Porte Sante dal loro gran PA-TRIARCA MAZZINI, che seguita a dire, che Roma è sun.

DEM. C'era da supporre tutto da questa cuasglia di Granti. Eruso capaci di spacciaria per tanti dil GAS. Il aig. Demetrio è passato al giorno doe di decembre. Del giorna primo, non vi rimorde altro la coscienza, aig. Apollonio? APOL. No allatto.

CAS. Dunque andiamo al giorno due decembre. APOL. Or bene in questo giorno il Ministro Tragico della Guerra, Campello, emana in istampa quell'Ordioe della Commissione sulla creazione di una
seconda mobilizzazione di Civica. Il decreto dicera
cosìt

## MINISTERO DELL'ARMI

#### Romn 2 dicembre 1848

Nell'intenzione di mobilizzare una nuova Legione, il Ministro delle Armi ammina una Conmissione composta dei signori Petro De Angelis come Presidente, Bartolomeo Ruspoli, Luigi Grandoni, Giovanni Casta, Filippo Carpeopa, Edoardo Romiti, Adeodato Finnesschi etc.

lo questu stesse giorno si divolgò uno spiritato Proclama del Gircolo Popolare di Firenze diretto a quello di Boma, il di cui scopo è di attivare efficacemente, e senza perder tempo, la tanto branata Cosituente. Figurateri in quel Circolo y' erano un Guerrazzi, un Montazio, un Modena! Nou dico

GAS. E in Roma trovavano eco fedele nel Gircolo Popolare, vero musaico, e guazzetto da osteria eon pepe e garofani, da bruciare il palato di un facchino di Ripetta. Fatecelo leggere questo Proclama, che sarà gustato. APOL. Ecco, amico mio. Leggete.

CAS- A noi. (Legge).

#### Firenze 29 Novembre

Il Circolo del Popolo di Firenze nella sun adunenza del 28 novembre corr. sanzionnudo l'appresso indirizzo, e ordinandone la inserzione nei fogli periodici, inteade darne notizia a tutti i Circoli esistenti in Italia, e li prega n volere usare dello loro influenza perchè possa nttuarsi nella città di Roma la Costituente già proclamata dal Ministero Montanelli-Guerrazzi.

AL CIRCOLO POPOLARE NAZIONALE DI ROMA IL CIRCOLO DEL POPOLO DI PIRENZE

La lega dei Re ha strozzato la Nazionalità:

la lega dei Popoli la risusciti.

La Libertà Italinna ebbe vita e potenza in Roma: fu seppellita in Firenze. Queste città sorelle di sventura e di glorin, si stringnno le destre, e la Libertà dalla tomba voterà ol Cam-Coraggio e senno. Il Pontefice fuggendo gittò

dietro a sè lo scettro del Principe i il popolo lo offerri e lo spezzi.

Sull'altore dei Redenti si giuri la legge di Cristo. Il successore di Pietro alla mistica Nave; il popolo al libera imperia!

Scegliete all'opra nomini pronti e tenaci, non usi nè proclivi a transiggere colle tirannidi; cui la patrin stia nel cuore non sul labbro, e meuo

della libertà abbiam carn la vita. La idea unitrice della potenza italiana mosta dall'Arno prenda forma intera sul Tevere. La Costituente è proclamata. Or tu, Popolo

Romano, custode dell'universo italiano voto. convoca nella eternn città i Rappresentanti Non indugiare - Noi siamo certi - Quin-

dici giorni bastano all'uopo. Il nuovo nnno ci trovi Nazione.

Noi popolo ci valgiamo a te popolo, perchè nostra fede è nel popolo. Dio ci ha dato quest'orn; secoli e secoli non

la ricondurrebbero.... guai se si spreca. Firenze 28 novembre 1848.

A nome del Circulo del popolo di Firenze. Gustavo Modena Presidente Onorario. Enrico Montazio Vice-Presidente. Luigi Muzzi Segretarin delle Corrispondenze-

Giuseppe Cannonieri socio. Enrico Cernuschi socio.

Avv. Giuseppe Danui f. f. di Segretario.

lo lio stimato dovervi far lettura di questo tristissimo e vulcanico indirizzo, uscito dalla sempre aperta ed operosa Zecca delle infamie, affinchè non vi maneasse pure la cognizione di questi scan- le co, ne giungesse, quasi contemporaneamente une

dali; perchè sono veri scandali contro il senso comone, ed in contraddizione alla Logica. CAS. In mi dichiaro vostro servitore obbliga-

tissimo usque ad seun; anzi così mi sono meglio convinto che questi signori posseggono con lerghezza rarissima, franchezza, impudenza, sfarciataggine. Tosti come i rospil ma guardate questi Fiorentinelli ... che già poi non erano tutti Fioreotini; ma gentaglia, come i robivecchi, sensa tetto , senza patrin , e senza Dio ; ma guardate come questi disperatelli stendono la maon ai fratelli Romanil Ma gis, anche dalla Toscaneria avranno luro data lo sreccione, e il passa-via Si stringano; ma non per la mano; per l'asso del collo: e stretti assai , assai , così con sei o otto respiracci asmatici se ne anderanno ad Patres, ad affratellarsi con Giuda ... come di vero cuore mi farebbero venir la voglia di desiderargli.

APOL. Ricordateri, che siamo al di 2 decembre-CAS. Se mi ricordo? Ho un taccuino di brouso nel cervello.

Non sono mies quello del ritornello: Fiore de Tasso!

Racchietta bella mia, me chi mo gesso: Con mus mano scrivo, e l'altra scassa.

P. C. All puro li ritornelli sapete? CAS. Misticanzina di vigna. Un poco di futto-APOL. lo, di botto vi porto alla sera di questo

giorno due decembre; perchè mi capita l'occasiona di adempire un piccolo vuoto, e di cui , benchi io ve ne abbia fatto na ceono, alla afuggita, voi ... nomo di così bella memoria, non mi avete più fatto, oè rimproveri, nè interrogazioni.

CAS. Per quanto faccia l'esame di coscienza della mia memoria ... oon mi ricordo di aver motivo, nè di fare sgridate , nè punti interrogativi. Ma , lo dite voi ... surà.

APOL. Non surh; no: è. Udite. Vi rammentate che io, in data del giorno 27 novembre, quando, Licendovi viaggiare economicamente col pensiero, vi portai a Gueta, io vi lessi un certo Moto-proprio di una Commissione di Stato nominata dal

CAS. Guarda, guarda! É vero. É vero! Ebbene come ando a terminare quella faccenda?

Al'OL. Eccomi a snocciolarvi tutto dell'A B.C. fino all'ipsilonne. Donque, appena quasi arrivato in Gaeta, Pio IX emano un Motu-propria con la data del giorno 27 novembre, ed in questo miminava una Commissione, che si componeva da ec-Questo decreto fu spedito a Roma per mezzo del-I' Ambasciata Russa al sig. cardinale Castrocane . rimasto qui con l'alter ego, ed arrivò con lettera di accompagno, a notte ben tarda, il giorno 2 decembre; quindi non era più ora di radonare i membri nominati ; per cui l'Eminentissimo giudicò espediente, farli avvertiti all'indisoani, e farli subito convocare; così risolto, se ue ando a riposare. In non potrei assicurare, che questo decreto non fosse stato communicato anche al curso diplomation stanziato in Roma; perchè, se ne fossi certo, potrei quasi azzardare il dire, che per mezzo di qualche membro diplomatico, o sotto-diplomaticopia eratta si capi demagoglii; fra i quali una copia enpito in mani del uostro caro ausico Ma-

CAS. Mi pare che sia un atto di poca, o niente carità, il voler mescolare i diplomatici in quest'imbroglio. Scusate. Poò darsi che la copia circolasse fra quei galantuommi negativi per qualche al-

tro mezzio. La come diley non uni oppongo, me di controlle di controll

CAS. É vizio mio; perchè il cappello mi sta large.
APOL Ell vi capinco per aria. State in force? Elbene ve ne darò una prova. Leggete questo particolare rapporto del dramantico Fitippo Mescaci; che, quantumque non spetti all'after di cui parliamo ora, pure offre sicane linee. "poche ilnee, ma gravide, sostamisore, eloquenti, convincenti, per farvi toccare voi mano cle qualche attace.

cato di Legazione teneva loro mano. Leggeto. CAS. Misericordia! (Legge):

REPUBBLICA ROMANA

In some di Dio e del Povolo

DIRECIONE DI SICUREZZA PUBBLICA DI BONA

num. 5

Oggetto

Rapporto Privato

Roma 20 Marzo

CITTADING MINISTRO

Mi fo lecito riferirvi una coafidenza fattami da una persona addetta ad estera leguzione. Essa mi lia wostrata questa maae una lettera quasi in cifra scrittngli dal suo miaistro residente ora in Napoli. Si rileva da questa lettera (la quale d'altroade non è puato ostile ni goverao della repubblica romana) che in Gneta si va a tenere una conferenza diplomatica, in cui gli nffari di Roma dovraano decidersi. Lo stesso asiaistro fu osservare che se si andrà per la via dei protocolli, la faccenda non si definirà che a tempo lungo. La stessa lettera accenaa che il miaistro di Francia d'Harcourt veleggiava nlla volta di Marsiglia per ricevere più esplicite istruzioni.-Tutto ciò ho letto co miei occlui, ed ho bea compreso che per ora la possibilità di un iatervento armato è ben lungi dall'essere una realth. — Ho voluto dar contezza di una tale privata confideuza, noa già per voglia di cacciarmi in mezzo a coss che aon mi apparteagono, ma perchè stimo mio dovere iaformare i Capi della Repubblica di tutto ciò che può ri-

guardarla auche all'estero. — Era corsa voce oggi che in Trastevere vi fosse tumalto. Ho verificato che tutto era ed è nella

pienn tranquillità.— E stato orrestato un Prese Prussiano, il quale in nan pubblica bottega diceva un diluvio di male contro la Repubblica. E un disperato

che va e viene di Gaeta.—

Tranne piccoli furti che si vanno cnanaet-

teado di aotte nelle diverse parti della capitale, la pace e la tranquillità è completa. Ad evitare però ia qualche parte la frequenza

dei farti, sto redigeado alcune norme di Polizia, le quali ho sperenza, che oltre al nou aggravare di spese il Gooveno, varanto a metare un effetto immediato. Come prima mi sarà dato di farlo, le sottoporrò al giudizio del Ministero. Al Cittadino Aurelio Sdi

Ministro dell'Interno

Il Direttore F. MEUCCI

CAS. (Dopo over letto) Ohl andate a dire direction, ser vida Itanino. Adesso, come il signor Muzio Scevola, bor mer ci metterci sul fiscola mano diritta, e, in caso, anche la sinistra, per nostrare come bo fede, che, im quell'epoca scora, qualche rimasto in Boma degli sporatenati alle Leganinato piama degli sporatenati alle Leganina mascarità....

cosa fece? APOL. Ecco. Tremò, sudò, arse, e poi, ripreso il sno sangue freddo, decise, che non bisognava lasciar passare nemmeno un momento senza porsi a aventare la mina. Detto e fatto! Convocò l'intera sua setta, e, direi quasi, in meno che ve lo racconto, convenuero presso di lui l'intero Ministero, lo Storbinetti, etcetera etcetera. E s'incominciò un dibattimento caloroso sul quid agendam. Il tempo stringeva. Totti si sentivano per le ossa i gricciori della febbre; avevano una panra matta del Popolo, e lo tenevano artificiosamente distratto, non pigliandosela ancora mai, a faccia scoperta, contro il Papa; anzi vantandosi suoi Ministri. Me se all'indimeni la vera, la legale, la innegabile Giunta di Stato metteva fuori una carta, addio Mamiani, addio Sterbini, addio Starbinetti. Fioivago a gam-

be per aria ...

CAS. Come quando si rompe la corda della cannoliena. Certo fu un brutto momento. Poverini!

APOL. Pensa e ripensa; non trovano miglior partito, quanto quello di sparentare mortalmento i Membri designati dal Papa per la Giunta Governativa. Si: disseroi una volta che gli abbiamo messa in corpo una brava panra, non ci possono più fer male. Ma ...

più far mate. bla ...

CAS. Ah! ah! ahl anche per loro ci sono i ma!

Ci ho gusto.

APOL. Ma non si trovava chi volesse assumere la parte di Befanone, e andare a morere questa progettata verminara. Chi si striogeva nelle spalle di qua, e chi di la.

CAS. Quello che accudde nel conciliabolo dei sorci, quando con tutte fave bianche ... un poco rosicute, decisero di attaccare un sounglio al collo del loro nimico, il gatto. Benel Bravo! Cle bell'ideal... Mal... Chi attaccasse il sonaglio uon si trovò.

APOL. Volevano che vi andasse lo Sturbinetti; nto con vezzi, moine, parolette inzuccherate si scuso, dicendo per ragione, che siccome era Presidente della Camera, noo gli conveniva tenere discorso con costoro; mentre se la Comera lo avesse interrogato, avrebbe duvuto spiferar totto il conciliabolo; ed era bene, che rimanesse nel mistero, e nella oscurità più assoluta. E ogni altro, come Sturbinetti, uno alla volta, trovò un appiglio, e sottrasse le spalle dal peso minacciato. Allora, a forza di almanaccare, viene loro in capo di acegliere un certo eccellentissimo personaggio che già altre volte, abusandone avevano seccato in affari ben scabrosi. Corrono da Ini; finalmente... cosa non facile di notte... lo trovano; gl' riempiono la testa di tante cose, che quel povero diavolo infiammato, riscaldato, vedendo fiumi di sangpe, che sboccano da totti i vicoli, morti, scortellamenti , incendii , botteglie chiuse: e gia gli pare sentire la campana a stormo: non mette tempo in mezzo, e galoppa -... Ricordatevi avervi io detto che i Membri di questa Pontificia Commissione Governativa nulla affatto sapevano della loro destinazione per volere Sovrano. Ed ecco quell' eccellentissimo Personaggio se ne va dal Principe Sciarra, ono appun-to dei Membri ipotetici della Commissione, ed ignaro affatto del totto. Ora immaginatevi il suo stupore, e il suo spavento udendo parlarsi ex-abrupto di Commissione, di pigliare in mano le redini del Governo, del pugnale di Rossi, della commozione che regnava per la città. Rimase interdetto, shalordito, e disse col tuono della più solenne verità, che nulla di ciò conosceva; che non aveva mai in mente di assumere in enoca tanto difficile la responsabilità del pubblico regolamento; anzi, aggiunge: per farle vedere, signore, che parlo di houna fede, me or parto illico et immediate. Nolla so; nulla voglio sapere. Ordino i cavalli di

posta; e volta le spalle a Babilunia. CAS. E uno; e s'imbussola.

AND A single a sumministration. For question that the state desiderant control is not figure or person successes, the is breast in the figure of the sumministration of the sumministra

Barberiai poi ci pensó meglio, e decise restare; ansi dette opera virile a porre in esecuzione, per quanto esso poteva, la volontà del Pontefice, e in quella notta stessa si portò con Sua Eccellenza dal Cardinal Castracane.

CAS. Uh! che terribilio! P.C. E che ve pare? un'Eccellenza dar Cardinale!

MEN. A quali ora!

DEM. E con quella furia! APOL. Entra con i capelli dritti in fronte, pallido, gli occhi stralunati, a dice: ah! Cardinale mio! Siamo alla vigilia del giorno del giudiziol Che sussurro! Che bisbigliol Che chiasso per tutta Roma! (E dormivano tutti; perchè di quell'affare nessuno conosceva niente.) Dimani accade una carnificina. I partiti saranno senza misericordia; nun si darà quartiere a nessuno. Domani Roma diventa la città dei sepoleri. Il Cardinale crodeva di sogosre. Gli passavano per la fantasia vedute fantasmagoriche. Tragedia soccedeva a tragedia. Quando Sua Eccellenza tacque un mezzo minuto per ripigliar fiato, subito si azzardo domaudarle: ma perchè?- Che è accadoto?- Che è stato? Mi apieghi... Mi dica... to rimango shalordito! Perche? Riprende Sus Eccnza; perche? Una hagattella! L'Eminenza Vostra è stata nominata dal Santo Padre Capo d'una Commissione Governativa con altri Siguori, che sono i tali, e i tali. Che le pare? In Roma si è disseminata questa notizia; e si arrotaon pagnali, si caricano pistole, carabine E così seguita a ciarlare, come un frullone di fornaro in giornata di faccende. Quando il Cardinale potè parlare, pacatamente e con sangue freddo rispoude, che è vero in parte ciò che dicono. Fa vedere il plico ricevuto, che è stato dal Santo Padre nominato alla testa di una Commissione; che è suddito, che è Cardinale, che è rappresentante, e che non gli è possibile esimersi di dare uno afogo nlla lettera, a quanto cosi autorevolmente, e solennemente gli veniva imposto, che disubbedire ai suoi voleri, con legalmente espressi, sarebbe stato per lui un imperdonabile delitto. Che per lui era una suprema necessità radunare i Membri nominati, che avrebbe sentito il laro parere, e pui si sarebbe presa una risoluzione analoga alla mente del Sovrano. Che stessero tranquilli; che nessuno sconcerto sarebbe accadoto. È così, a forza di parole sopra parole, con ingeguo, cortesia, ed evative

CAS. Cosa da bottarsi giò d'una finestra per la paura! APOL. Creleva d'intimorielo, ma fiascheggiò; perchè il Cardinale è bon fornito di magnanimo, vi-

li congedo.

De Cregle



rile e religioso coraggio. Passinmo ora alla mattina del giorno dopo, 3 decembre, che cadde in domenica.

- Monsignor Roberto Roberti, ancor esso specchiatissimo e dottissimo galantuomo, era un futuro Membro della Cummissione; e nulla gli era noto del decreto Sovrano. Se n'era ito a sentire devotamente la surta messa nella Chiesa de l'P. Missionari a monte Citorio; e a tutt'altro peosava che a serie chiamate improvvise. Ma l'uomo propoue, e Dio dispone. Si, signori miei: Monsiguore, venga a casa ambito per un'affare urgen-tissimo. Venga: lasci tutto. Era un medico sao compatriota, che sillaha per sillaha gli narra l'affare della Commissione, e come esso Monsignore era uno dei componenti; ma che stesse in guardia; che il pericolo era grande; che per floma giravano molti siceri a cui nulla costava tirare un pojo di cortellote; che non era mumento da fidarsi. Monsignor Roberti cascò dalle muvole, disse con siucerissima ingenuità, che quella era la prima nuova che ne sentiva; che immantinente si sarelibe recato dal Card. Castracane, con cui avrebbe concertato che cusa dovesse farsi, quante volte fosse realmente vera la nomina Sovrana di quella Commissione; e che quindi in quel momento esso non poteva, non voleva, e non sapeva discorrere neppure un minuto su cosa incerta, e a lui incognita affatto. Ora vi termioo a volu la storia di questo episodio, riserbandomi di toroar poi a riannodare il filo della storia nella mattina di domenica tre decembre.

CAS. Eld io non me ne scordo. Assicuratevi che suno un los mes soche prima, che me lo

mettano sulla lapide.

APOL Segoitando dunque vi dirò, che si riunivano l'Erito Castracane, Monsiguor Roberti, e di la sig. Principe Barberini; percelle lo Sciarra, oci sia il Principe di Robrano, era già visggiando. Si combinavano fra loro in questo, che era necessario aprire delle trattative con que si signori demagogli, che recitavano da protoquamponum sa non erra possibile discondere ad un accomodamento, con

Munsignor Raberti pose in carta alcuni quesiti, e li spedi a Gaeta. DEM. Che sono quelli stessi quesiti che vennero stamuati nel giornale L' Univers. Non è vero, sig. Apollonio?

AFOL. Precisimente: remero le risposte, e si terro à parlare con Gallett, con Manisai, con Manisai, con Turbinetti, con Muzzarelli. Fisto sprecatol Si partira da un principio iommissibili e la setta, e risposta da un principio iommissibili e la setta, e risposta di Pio IX; o almeno i suoi immeliati Bapperessa, si ostinava a volere qui ascolutamente il ristornia it, rimascendo il Governo nell'identifico atato in cui era.

P. C. Vedi che brugnal E come se poteva di de sì n sta confusione? Sarcesimo stati sempre un gnomero e un aco: aritornamo da capo. MEN. E il Papa sempre in rischio.

AFOL. Il Papa aveva spalsacati gli occlii; e voleva tutto deciso stabilimente a seconda del Motu-proprio. Questa suomata i demagoglii nou volevano inteuderla; quindi fu tolta ogni spersaza di accomo-

damento; e avrebbe fatto di mestieri operare, venire ad aziooi. Cosa non facile che a pensarsi, e dirai-Queste trattstive durarono parecchi giorni. I congressi si succedevann; manulla si poteva concludere. Di tutto un fedele ragguaglio si mandava a Gaeta: La si maturo tutto, e s'intimo ai Membri della Commissione di forsi conoscere, ed anounziare al pubblico. Si radunarono titobanti, tremanti; le difficoltà germogliavanu come funghi dopo la pioggia.La pelle preme a tutti. Vedono difficilissimu partito quello di fore questa maoifestazione in Roma, e risolvono effettuarla in Rieti, città limitrofa al Regno di Napali; ma anche li insorgogo altri forti iociampi. Finalmente, dopo lunghe discussioni, si prende la risoluzione di farsi conoscere in un palazzo Pontificio, s si sceglie quello, sì noto, e situato in Castel Gandolfo. Così deciso, si preparano stampe da affiggersi; ed una di queste stampe eccola qui. Scommetto, che

CAS. Siete una specie dell'arca di Noè. Voi avete tutto.

APOL. Fara favore il signor Cassandro di leggere. CAS. Eccomi pronto. (Legge)

LA

# COMMISSIONE GOVERNATIVA

AI POPOLI DI ROMA

.

# DELLO STATO PONTIFICIO

Quando con Sovrano Mato-progrio, da toda Gasta li 37 novembre del prossimo decorso amo 18(3, la Santità di Nostro. Signore Papa Po IX degawasi nomi-nare una temporanea Commissione di Statu, cui d'unanto l'assenza Sua, commetteva reggere e provisoriamente governere queste Capitale del mando cui-tolico, e tutto intere la State Postificiali di tutti del la companio del consecuence del consecuence del consecuence del consecuence del consecuence del coloreda del col

Però gli animi oltremodo esagitati, il timore di cittadini confitti, la speranza che le popolazioni riconosceati avrebbero da horo stesse tolti gli ostacoli che si opponevano al ritorno fra noi di quel Pontefice, che poco tempo dinnzi tutti e Statisti e Stranieri concordemente acclumarono siccome I uono mandato da Dio per tergere le lagrime di motte famiglie, e lergere le Jagrime di motte famiglie, e

rilonare ovunque la concordiu e la paec, ma sopra ogni altra cosa la ripuganza e l'animo ostile manifestato anche in forma solenne dal Peteri non abbastanza liberi, che avrebbero divonto prestarsi alla consumenta della consistenti della consumenta sorramo potere, limitandosi unicamente a dar pubblicido, non solo al dosco proprio anzidetto, ma alle ulteriori proteste tutte cunante dalla estessa Santità Suus.

Se con ciò si ottenne un' apparente pub blica tranquillità, il seguito degli avvenimenti disgraziatamente mostro, quonto poco efficace fosse tal mezzo ad ottenere il desiderato fine. Uomini fatti immemori dei benefici, aggiungendo ingrotitudine ad ingratitudine, osarono, e tutto di osano cose, dalle quali rifugge l'animo addolorato. Ed invero quando vedesi si bassamente dispregiata la volontà non solo, ma pur la voce espressa del Pontefice; quando si manomette la inconcussa autorità di Lui, quando si hanno in non cale gli ordini che a bene dei sudditi piace a Lui di emanare, quando si mette in forse il dominio temporale della S. Sede; quando si procede verso l'elezione di una Assemblea, che fedeli sudditi i cattolici debbono del pari tenere per condannatn; quondo veggansi arbitrariamente disciolti i Con sigli ruppresentativi, il Potere dello Stato per modi illegali usurpato, le autorità legittimamente costituite, rimandate, le leggi a enpriccio rivolte, variate e distrutte, quando sotto lo specioso titolo di libertà si giunge perfino a violentare le coscienze dei cittadini, richiedendosi un atto, cui i doveri di sudditanza e di religione si oppongono: in tale stato ultimo di cose ogni ulteriore silenzio della Commissione sa ria stato e colna e delitto.

ra sum e cospa e destito.

La ma Commissione però cil aprire in la San Commissione però additi dello Stato Pontificio non può dimenticare la ciccostanza di ruppresenture Colai che è, e volle sempre considerari come Ministro di concedio cel pace. Esta diaque non dirà i mali ai quali lo Stato è ni-vacio, con considera con contra con prome la Continte e le Province, poco dimisi al fluride e ricche, non vinco, poco dimisi al fluride e ricche, non vinco più contra il fluride e ricche, non vinco si terno delle finanze, mon il uvilimento delle arti, edi agni onesto traffico e commercio. Si limiterà solo a fare appello generoso al cuore di tutti gli monini

onesti, alla fieldità, al valore delle guardic cittudine e della truppa di linea, alla riconoscenza di quei tanti che per bontà sola del Pontefre furnon ridonati a libertià, e al seno di loro fantiglie; perchè ognun di essi calcandoi vanniggi somni della concordin, e i mali immeni che sorrare per modo che quella ci sin ridonata in un call nunore, affesione e presenza del Somno Pontefre

Nomno Paulejice.
Nel tenpo isteso non volendo che il 
idenzio suo, e più la sua presenza in 
idenzio suo, e più la sua presenza in 
tata qual totica approvoime de anamena 
agli atti illeguli che vuuno tutto di consunandori in suregio e coutro i voleri 
espressi del Sovrmo Pontefice, intendeti 
atti, dichiarando ili più, che il è ritirata 
atti atti dichiarando ili più, che il è ritirata 
atti del salendori con filiato che le cosa 
atti atti atti atti con 
atti atti atti con 
atti atti atti con 
atti

Dal Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo li 18 gennaio 1849.

C. CARD, CASTRACANE
R. ROBERTI A. C.
F. PR. BARBERINI.

APOL. Parte per il primo il Principe Barberini. CAS. Già ... in segreto?

APOL. S'intende; ma era veanto un certo tempo, in cui s'iocomineiavano a fermare i legni da viaggio. Chi siete? Dova andate? Da dove venite? Cha

volete fare?

MEN. Siofonia della tragedia della libertà!

APOL. Infatts is forma il Principe Bubbrini; gii di fun mili rad diveteregainie, il gii oda un sola videoregainie, il gii oda un sola videoregainie, il diveteregainie, il gii oda un sola videoregainie, il sola sola bun nata villa, per peranca la siani cara la metri i senbrano planniliti, e sola la sola peranca a la siani cara la metri i senbrano planniliti, e la laciano passero, ma asterato petara andidato al la laciano passero, ma asterato petara andidato al laciano, a reinde di aggiorane il mamento di partire. Ma i timari demangogico ona si diliguno. Ma si ha pianra di cangiure, di miteriose trattative d'internativa del di commissione con se an fia-

CAS. Eh! potera fioire peggio. Con quelli cari Signori; con quella scola di stoccate, c'era tutta la prolabilità di vedere ciaque o sei cataletti in una mattina medesima. Eraoa capaci di tutto. P. C. Fura cha de fa bene.

APOL. Turniamo a que nostri cari amici, elle lii



abbiamo lasciati di domenica mattina nel giorno 3 decembre. Dopo aver preparata la torta con quegl' ingredienti che vi hu gia descritti, non erano quieti, e si conglutineno di auovo in quel giorno. Mamiani fa un lungo discorso, e deeide, e fa decidere, che non vi è tempo da perdere, e ebe bisogna togliere di mezzo due gran timori; perche in quella testa vi era del cervello.

DEM. E nemeno poco! Così non ci fosse atato! APOL. Temeva un Intervento, a diceva: se il Paa torna, ora che ei siamo tolti la maschera, per noi è finita. Farà: punto e da capo; e con un nuovo la nomine Patris, per noi non e'è più speranza. Così bene, che con poi non vi è da dividere nulla. Temeva che il Popolo sentendo qualche odore di questa Commissione Governativa, tentasse una reazione, e ammazza, ammazza: ed allora per essi, a compagni, era sbrigato tutto, e potevano far testamento. Dunque bisogna fabbricare due dighe, due antemorali solidi. In questa idea decide radunare la Camera, distribuendo anche i temi da trattarai, e così disporre bisognava i materiali: e questo incarico se lo assunse il dottor Pantaleuni. Avevano deciso richiamare il Papa con moine, preghiere, inviti, Insinghe; ma la-sciando le cose come stavano. Era possibile?

CAS. Erano matti del gagliardo.

APOL. Pantaleoni preparò il suo Progetto in iscritto; e sul primu timore pareva che si tranquillassero. Restava il secondo, e contro questo stimarono utile, efficace l'aintersi con indirizzi ai Popoli, col tenersi molto da contu la Guardia Civica, con lo spedire una punta di Predicatori, coll'influsso stragrande del Circolo Popolare ... e venuta quest' ultima idea, parve un raggio di sole in tempo di oscurità, e si fece radpoar subito il Circolo Popolare. Li si affollano, si stringono, si domanda, si risponde, e poi a'intima silenzio, e si legge il Motu-proprio del l'apa (Vedi vignetta pag. 119). Chi tarrocca, chi attacca moccoli grossi come torce; chi arruota i denti; ma con un: zitto: sitto: prudenza: date tempo al tempo, si fa nascere una larva di calma, e s'invitano tutti alla Camera, in cui verrebbe discusso a parte ciò che sarebbe atimato acconcio all' unpo. Così eon quelli del Circolu, per la via, si uni molta gente, e si neeorse al profanato palazzo della Cancelleria alle ore 10 della sera; perchè quella era l'ora stabilita dal Presidente Sturbinetti.

CAS. E tutta questa baraonda stette buosa? Non fece cagnara? Ebbe ..... almeno civiltà-

APOL. Si: non vi fu cosa da risupruverarla; m solo: aspetta, aspetta, aspetta; era atanea, e annojta, e s'informo se questa Camera era pubblica, u privata. Udito eb'era privota: . . . . . . un poco arrabbiati..... e avevaoo ragione..... se ne ternarum alle loro case. Indovinatel

CAS. Che cosa?

APOL. Dopo mezz'ora, eirea, per organo dei civici di guardia s'intese, che la sedata sarebbe statu pubblica; allora se ne fece circolare la voce, a molti tornarono indietro, e viotervennero.

CAS. Mi pare che gli affari si facavano senza or-

APOL. Erano le ore pudici e un egrato pomerid., ossia un quarto prima di mezzanotte. Si apre la seduta; ma nou vi è presente aleun Ministro. Lo Sturbinetti, Presidente, dice ai 50 deputati, che si sono raccolti, averli convocati per una seduta privata; ma giacehè trasformavasi in pubblica, aver egli apedito in tutta fretta al Ministero perchè subito la convenisse. Aggiunga ehe il tema della discusione gia loro lo aveva palesato, e prende a ragionare ... dirò più precisamente, a parlare sulla earta mandata da Goeta, e con solenne meuzogna aggiunge per com-mentario, ebe tutti e singoli i Membri designati non solo ricusano di prendersi quella brutta briga, ma quasi tutti sono partiti da Roma; quindi dichiara che quella carta non abbia da riconoscersi affatto, e reputarsi come vnota di senso, e non esistente. Perchè, egli dieeva, comunque sia, è nulla per motivi intrinacci, ed estrinseci. È carta incostituzionalez palesa che il Papa è stato coartato, violentato, del che il tenore di quella risoluzione era patente argomento. Espone però che gravi sconci esser ne potrebbero le consegnenze; e eho fa d'uopo opporvisi a tatt' nomo validamente, prontamente, energicamente, se si ama la patria e l'Italia. Udite: queste

» possa produrre questa carta, tanto rispetto al Mi-· nistero, quanto rispetto alla Camera, come rispet-» to ai diritti di tutti i cittadini. Rispetto ai ministri » cu' quali ho parlato quest' oggi, mi banno detto » che si tengono dimessi in quanto che la carta ata-» bilisca che debba riguardarsi nullo ed irrito tutto » ciò che si è fattu in conseguenza del giorno 16, » anzi parla precisamente degli atti derivanti dal » giorno 16. Onde il Ministero essendo un atto de-» rivato dai fatti del giorno 16, ritiene di essere a destituito, di essere dimesso, di non essere rico-» nuscinto affatto la segnito di questa prutesta; però » è d'avvertire che il Ministera non potrebbe dirsi » un atto derivato dalla dimostrazione del gioruo • 16, se noi lo andiamo esaminando più da vicino. - Nel giorno 16 il Popolo non fece che una di quelle - dimostrazioni, le quali altre volte, anzielie essere · guardate con dispetto dal Principe, erano ricevute · con festevole accoglienza.

CAS. Ma questo mi pare il sublime della sfacciataggine! Questo era un saltare a piè pari il senso comune. Povera Logica strapazzat

APOL. Tont'è. Sono le sue perole identifiche. E qui lesse una storia... a suo modo, tutto a sno modo, del nefando giorno sedici di novembrer e a chi ben vede e riflette pacatamente, risulta che il deguissitno Sturbinetti è una delle principali cause mutrici e colpevole di tutta la serie d'infamie else dopo qui si sono commesse. Esso avvocato di assai bella fama a di alto grido, esso Presidente, come poteva quasi beffare le paura del Papa, e fare delle giocose ironie sulla sua prodenza? Tiriamo innanzi; perchè siamo all'esordio della anova Tragedia; mentre dat di 13 in poi qui una Tragedia non aspettò l'altra. Prende dunque a sminuzzare analiticamente, a furbescamente, o, meglio, birbeseamente, la carta di Gueta, e la lettera d'accompagna, e quella seritta nel di 25 al Sacchetti, e pone in bilancia i santi diritti costitazionali, e fa vedere quasi polpobilmente, che si sta sull'orlo di rimanere senza un'ombra di governo, in

balia di un potere auarchico, irroente, tremendo; e quindi lascia alla Camera la liberta di discutere, e decidere ciò che nel caso almera sia per essere più utile. Salta fuori il dottore Pantaleoni, e dimanda ed ottiene la parola: come era naturalissimo. Gia capite, ch'era scena concertante.

MEN. E chi non lo captsce?

P. C. Lo capirebbe puro Pasquino, ch'e de mar-

APOL. Pantateoni principia dall' encomiare il giudiziono ragionamento... così detto, del Presischete scierina una superfluo erudizione di fatti storici presi dalla storia di Francia, e viene a fare delle propusizioni, che amo uenti-te espresse con la medesime frasi, che sono quette (Legge).

 Che il Consiglio de' Deputati senza intender che in alcun molo ad outrare in discussione un valore di un atto, che per Evo non lui zurora alcun carattere di autoraticiti in di regulare pubbliciti, ed obbelenolo alla legged in oerevite el albitogno di avere un governo, dichini che gli attuali Ministri continoni nell'eseccito di tatti gli atti generativi, finebe uno sia altrimenti provveduto.

 duto.
 2. Che si mandi immediatamente uua Deputazione del Consiglio a Sua Santità per invitarlo a tornare a Roma, o a provedere altramente alla mancanza del Capo del potre esecutivo.

» 3. Che s'inviti l'Alto Consiglio a fare un'eguale dichiarazione, e ad unire taluno de'snoi Membri alla formazione della Deputazione da mandarsi » a Sua Santiti.

 A. Che un proclama sia fatto al Popolo di Ronua, e dello Stato, onde prevenirlo delle, misure prese dal Consiglio de Poputatig di altro alle Guardie Civiche, code raccomandar loro la tutela dell'ordine pubblico, e la geratzia della libertà e dell'ordine fondamentali dello Stato.

Aller a socroe d'Autiment solt exclusivation de cuticamismo. Els fongares tratablement cicleggia, l'Autorità (ripoula, Parla si supervacialeggia, l'Autorità (ripoula, Parla si supervasivatione), and erriba, qui junto r'rippi. Findinansamendorenza, el disco su hoccaso, su utiferaglia uti none, and erriba, qui junto r'rippi. Findinanti el approsi la proprission del Prosticardori; el somineno i deputal, ilustre fierzi la 28 val; e somineno i deputal, ilustre fierzi la 28 val; e somineno i deputal, ilustre fierzi la 28 val; e findination (con la contra la contra contra contra contra del contra contra

CAS. Sentiamo, sentiamo. Saranno stati mucchiavellistici, al solito.

P. C. La botte daje e ridaje da der viun che c'ha. Se capimo; er gatto gnavola, er somaro raia.

#### POPOLI DELLO STATO PONTIFICIO

Si é disulgato uno scritto, che dicesi firmato dal Pontefice in Gueta si 27 nocembre, che includrebbe protesta di mulitar riquardo ad atti del suo Gouverno, e nominerebbe una Commissione Governativa, della quale siá alemi Menkri, mai che accettare si altontourabbere datlo Sinto. Tale servito ha richistanto l'attenzione del Consiglio dei Deputati per provendere alla tutela del diribit cossituazionali, e dell'ordine pubblico, francheggiare il Ministero ad impolere le conseguence, che i asmoci d'halia corrobbero provecare, onde per interse dissenzioni si affertichiese la forza della nostra liera dissenzioni si affertichiese la forza della nostra li-

territ. paule roge I Conspile delle politice minante de consultation de consultation, et de repulse political desse servators de minante de consultation de consultation de consultation de consultation de consultation de consultation de political de politica de consultation de les consultations de consultation de les consultations de les consultations de les consultations de la longe de consultation publication de l'acceptantis de la longe de consultation publication de l'acceptantis politica de l'acceptantis politica des consultation de la longe de consultation publication de l'acceptantis politica des l'acceptantis politica des l'acceptantis politica des l'acceptantis politica de l'acceptantis politica della consultation de l'acceptantis politica della consultation della consultatio

2'. Che si mandi immediatamente una deputazione del Coasiglio a Sua Santitú per invitarla n tornare in Roma.

3. Che s'inviti l'alto Consiglio a fare un'equole dichiarnzione, e n unersi qualcuno de suoi membri alla formazione della deputazione de'euoi membri.

4. Che si faccia un Proclama al popole romono, e delle Stato per preventrio delle misure prese dal Consiglio dei Beputati, ed altro alle Guardie Civiche per raccossandore la tutela dell'ordene pubblico.

Il Consiglio dei Deputati nel monafestare le risoluzioni, che in tonta urgenza ha creduto di pubblico in tereste, fade giuntenment che i popoli proseguano in que contigno fermo, virtuoso, tranquillo, con cui hanno, fin ad ora zmentiti le calunnia, spressate le nema dell'insidia, e meritato brue della patria.

> R Presidente STURBINETTI Il Voce-Presidente RUSCONI BE-ROSSI I Segretari MARCOSANTI CAPORIONI

# ALLE GUARDIE CIVICHE

# DELLO STATO POSTIFICIO

Militi Cittodini!

Il Consiplo dei Deputati reglia a mastaere inzulabili I deimi del popolo che representa irangullo da opsa timore di distatro, e processore ammoni della pubblica cosa. Decero pero a con particolornazioni di grazio, che col vostro zolo per l'artico paticolo della cosa della consecuzioni della perio dei della cosa, d'ondo quella tranguillità, che tanto i moetri populi soora e tomio intilice i nostri nemici.

Minic citational Qualunque interno discretine si attribiarriche temper, o non cureana tostra, da colora percialmente, che averenane una sistitutione a franchigia del progresso della liberta, della indispendena della reerra nazione. Proseguiti adasque nel vostro impogno per la pubblica tentale, e come mil attitudine alla armi, niata a tati compio della tinliuna virià. Roma di centrifer

Il Presidente STURBINETTI .
R Vice-Presidente RUSCONI DE-ROSSI

BE-ROSSI

3 Segretari MARCOSANTI
CAPORIONI

Ora nel giorno quarto di decembre nuovamente si radono la Comera dei Deputati, e fu allora che Livio Murinui con le sue consuete graziette esclamo, tutto mellifluo, che se a lui taccute fosse stata accordata la fortuna di assistere nell'adunnaza serale, avrebbe supplicati rispettosamente i suoi Colleghi a non iscreliere ne se ne i suoi compagui all'arduo incarico di posare sopra solida base il gran peso del governo: ma essi comandano, e crede dover chinare il capo e obledire. Musignano stridulumente lo encomia, indi insiste alla gugliarda perchè senza porte tempo in mezzo si stabilisca la Costituente; e che a tal nopo si convochiao sul Campidoglio in Rom: i Deputati, e così fra questi saggi e generosi vengano a decidecsi i destini dell'Italia-

CAS. Figuratevi che sinagoga volevano metter su. Una specie della scena degli Ebrei nelle 99

diagrazie!
APOL. Lo Sterbini procura di rendere conto della erogazione di scudi 800 spesi la lavori pubblici, e ne dinanda altri 700. Si discutono altre coserelle ma siccome il nomero dei Deputati non è legale, dichiarasi sciulta la Sedutt.

P. C. La mrju cosa che faceveno.
APOL. Si radona l'Alto Consiglio, e nomina per
Peputati da unirsi a quelli della Camera sici l'eputati i signori March. Producci De Calboli,
e Moarig. Mertel, ed ancora esso pubblica dei
proclami, di cui vi leggo il testo:

#### POPOLI DELLO STATO PONTIFICIO

### L'ALTO CONSIGLIO

Ua indirizzo del Consiglio dei Deputati vi ha già pienamente istruito quale sia lo stato presente delle cose. Per questa ragione l'Alto Consiglio ha riconoscuto anch'esso necessario che l'attuale Ministero debba continuare nell'esercizio di tutti gli ntti governativi; affinchè l'ordine sia mantenuto, l'andamento regolare della cosa pubblica proceda noa interrotto. Intaato aella tornnin di quest'oggi ha stabilito che unn Deputazione eletta dal suo seao si unisca n quella scelta dal Coasiglio dei Deputati, per supplicare il Pontefice ad affrettare il suo desiderato ritorno. Mentre l'Alta Consiglio vi assicura che per sun parte nau Inscerà nulln intentnto per raggiungere lo scopo, vi esorta alla continuazione dell'ordine, e di quel-In tranquillità che voi avete finora 70a tanta lode mantenuta.

Roma 4 dicembre 1848.

ALLE MILIZIE CITTADINE

## DELLO STATO PONTIFICIO

## L'ALTO CONSIGLIO

Quando i supremi hisogni della patria obbligano i corpi legislntivi dello Stato a quelle provvidenze che vengano, a comune sicurezza of universal beneficia, reclamate da injuriesa circulantes, dose escre un il princimenta rivolta, a milit cittaliai, in prada riconuccuta volta, a milit cittaliai, in prada riconuccuta mente uggi, di piene confelerari, appendi, tilia con consecutation and consecutation con continuo and contrata consecutation and contrata consecutation and contrata progio. Durette dampue nella secondi della che la cuna dalla liberiti fermanente in progio. Durette dampue nella secondi sella che la cuna dalla divida di consecutationa progio. Durette dampue nella secondi progio. Durette dampue nella secondi progio di protecti la la loria, nella di consecutationali è la gloria, nella el dereccio presenza della prata el lovenire sia presenza della prata el lovenire sia presenza della prata e l'ovenire sia propie di propie sia propie sia

Il Municipio ancara nomina i suoi Deputati, e aono: i signori l'incipe Coraini, Canonico Arrighi, Avv. Rossi, e poi tutti untano gli stivali, e si preparano alla partenza.

CAS. Boon viaggio! P. C. Botta de collo!

DEM. Li compatisco assui, assui

APOL. Madama Pattade nel medesimo giorno, a lettere ila Est Locanda stampuva queste care parole: L'Autorità Ecclesinstica Romana yn ad ordinare pubbliche preghiere per la liberazione della Santità di N. S. dalla sua prigionia da Gneta. - Da qui scorgete, che razza di strade avevano costoro, e come servivaasi delle più sfacciate menzogne innanzi a coloro, che avevano tanto in mano da poter dir loro: bugiardi! mentite per la gola: non è vero. - Invece, e preti e frati e monache e tutti i buoni rendevano grazie affettuose a Dio per la opportuna e provvida ritirata di Pio IX; e poi dicevavo incontrandosi, o con una stretta di mano, o con una impercettibile mossa d'occhi è sulvol E chi uon godeva che sifosse affidato ad un re cristianissimo e prudentissimo? Ma v'e di peggio. All'iodimani, 5 decembre, lu Pattude pone un lungo articolone, dicendo, che il l'apa non è fuggito, ma è stato violentemente sottratto, strappato, obbligato ad audarsene sempre con lo scopo medrsimo, sempre coo lo stessissimo fine.

DEM. Sapete cosa era un gran talento, raro, invidiabile in quei signorini? ve lo dirò io: mai oon si perdevano d'animo. Erano medici o empirici, che per ogni malattia tenevano pronto un rimedio.

CAS. Possibile?

APOL. Tant'è. Uo recipe di bugie. Un recipe di ripieghi legali o illegali. E il morbo, almeno pel momeato, era cocciato vis, o temperato. CAS. E i Romani?

APOL E i gonzi, vorrete dire? A bocca apalancats, beveno i ferqua di raggla, il giombo lippafatto. Era precisamente cois. Maneava dumero anmante? Si supplica col danaro volante. A voi entitere, a voi incitori, a voi lorcolieri. Maneava il denaro sonate per spedirio al parid dell'inguisterra? Non si smartiscono signori particulari, vomitino tutti i loro argenti. Un momento vi è enreatia d'oomini per la guerra? venga un reggimento femniodo. L'ennousi sono polch? a lei, si il

gnor Lucenti, vada a far calare e spezzare le campane delle chiese. Siamo al corto del viso? come si fa? - E che sono seccate le fontane? Supplite alla quantità coll'acrus

CAS. (Ridendo) Ah! ah! ah! ah! Sor Apollonio mio, questa non cape nella buca della Rotondal

APOL. Eh! amico, io non esagero. Non pronunzio una sillaba, se non ho tanto in mano da pruvare quanto dico... Un momento... lo trovero... lo trovera..... Eccolor manco male. Leggete questa Isttera, e inchiodatevi in capo la certezza, che Apollonio non dice che il rero-CAS. (Legge):

S. P. Q. R.

N. 581

Divisions

BEZIONE - APPROFIGION AMENTO

Dal Campidoglio 26 giugno 1849

CITTADINO

Al Commissario di Borgo è molto esiggente. Poteva meglio curare lo spurmio di quei generi che oggi manenno nel suo Rione, per lo sperpero che se ue fece per la passato.

Il vino oggi scarseggia per più ragioni, e la potissima a è che di quel poco che ne inviana i limitrofi eastelli, parte cade in patere dei Francesi, e parte vieu sottratto, o requisito dalle nostre truppe e depositato nel forte s. Angelo. La Commissione potrà suggerire agli Osti di duplicare coll'acque il poco viuo che hanno in serba; ma esaurito un tal ripiego, la Commissione non potrà mica rinuuovare il miracolo di Cana. Le provviste che protrebbero firsi nei enstelli, nou hanno effetto pella sfiducia della carta e per le vie mal sieure. E manifesto che non è in facoltà della Commissione il riparare alla deficienza del vino, e che inntile sarebbe ogni suo sforzo, quando non fosse secondata dall'altrui buon volere. Gradite o Ministro l'augurio di ogui felicità che vi offre di cuore Cittadino Ministro dell'Interno

IL PRESIDENTE

Ma sapete che questa è degna del Museo Capitolino! Anche questa ai poveri Romani! Innaequar loro il vino! Quel goccio di latte per noi poveri boccettil Che bricconerial Che sovereliierial P. C. Per esse alli Romani je sta bene!

MEN. Pismo, sor Cosimo. A certi ai; ma a certi no

DEM. Riflette beoe Menicuecio. Ci vuole uo setaccio; giù li cattivi, e su li buoni. APOL Seguitismo. - Il Circolo Popolare

tiene une gran seduta nel giorno 4, e con voti

concordi delibera, che tutti e singoli i Circoli di Roma, e tutti i battaglioni Civici vengano invitati a deputare due cittadini perche riuniti al Comitato del circolo nazionale possano convalidare una più veracs espressione del voto di Roma, nel caso ebe la eircostanza si rendesse urgente si, else dovesse

esigera una qualche straordinaria risoluzione. CAS. Mi pare che galoppina

MEN. Andavano stringendo l'argumento. P. C. E della Deputazione pe' Gaeta nun se ne

parla piune? DEM. Oh! siste persoasi, che aucor essi erano beo sicuri in auticipazione della riuscita buffa di

quell'inconcludente messaggio. APOL. É certissimo. Tutto era ammannito per metter su il governo provvisorio; a questo unico centro tendevan tutte le lince fino dal mese di maggio. Certi provvedimenti erano larve. Il voto, anzi la somma dei voti, era la creazione del governo provvisorio. Cercarono con ogni stratagemma che al loro diabolico partito acecdesse nu maggior numero di persone; perchi poi con questo goveroo provvisoria non si sarebbe operato un grande stacco nel popolo; anzi on pocu alla volta lo facevano gradatamente montare al livello delle

roglie. Capite? CAS. Capiseo, capisco.

P. C. Mira semo toli, semo!

APOL. Jo m'immagino questo idoleggiato governo provvisorio tutto abbigliato dai giurnali di questi onesti galantuomini...

CAS. Da berlina.

APOL. Calpestando i giernali scritti dalle brave ersone. Mi pare vedere questa brutta figora avente fra le mani un ombrello, che chiudendosi farma il berretto repubblicana (Vedi viguetta pag. 139). E cusì pasce la tanto desiderata Repubblica.

CAS. Cost moriste in cunua!

APOL. A questo proposito, osservate nella pugina 312 del D. Pirlone, e troverete pua vignetta oscita in quest'epoca, in cui quella schimua ha espresso una figura, nel suo seno era di colore politico boono, e che cerca schermirsi con un ombrello aperto da una pioggia di beretti repubblieaui, che le fioccano addosso da tutte la parti, e sotto la epigrafe dice: Questo è un diluvio che affoga!

CAS. E quei gonzi dei Deputati aedavano per ripigliare il governo legale?

APOL. Sentite: 2 me pare di vedere un gran bilancione, in cui una coppa in che sta scrittus Governa Provvisorio: dentro è riempinta da una Roma con la sua Lupa, e i due monelli zinnanti, e questa prepondera s sta gió; perche Roma intera già venne posta nel gorerno provvisorio: vola l'altra in au, e vi è scritto: Governo legale. E molts persone si affaccendano per prenderla; ma falliseono, e non se ne impadroniscono. La penso male?

CAS. Pensate bene ussai; e che cosa potevano afferrare, se oell'altra coppa era stato ammassato diabolienmente quanto poteva, e doveva rendere plausibile il governo provvisorio? Eli! Caro sor Appollonio, se la malizia non esistera, la inventarono Costumi del primo Secolo dell'ultima Repubblica Romana





quei sig..orini buffoni! Credevano imporre al futuro? Shaeliano assai, Il futuro non la neldrie: e tiene un bravo par d'occhiali a prova dell'otti+ metro. Ma tiriamo avanti.

APOL. Some qui: la Gazzette di Rosoa, famoso ammasso di falsità ed imposture, miste a coserelle storiche, nel giorno 5 porta la rinunzia dell'avv. Launti al partafoglio delle finanze, e dell'avvocato Sereni a quello di grazia e ginetizia; e gli altri ministri se li dividona fra luro. Maraiani prende quello delle finanze, e il famoso euciclopedico Mus-

zarelli quello di grazia e giustizia. CAS. Da bravi fratelli. D'accordo, senza questioni. Così va lene. Che briccounte!

Al'OL. Questa fu quella celchre gioranta in cui si disse e trombetto per tutti i giornali, che il Ministero in corpo aveva ioviato al Papa la sua dimissione.

CAS. Ma dicerano davvero?

APOL. Chi disse davvero, Lunati e Sereni non fecero farse, ne pantomime; mandarono la loro rinunzia col portafoglio, senza complimenti e smorfie. Fatti, fatti, e non parole.

CAS. Un quia ci sarà stato; perche queste huffoursche finzioni?

APOL. La loro testa era come un orto dei Cappuccini, in cui mentre scappa fuori buraggine e cappuccina, spuutaoo le lattinghelle e le cicoriette francesi. Avevano oel cervellaccio un' infinità di cose; ma la base, il gran motore di tutto era quel brato nominativo l'AURA; e quel benedetto verbo TEMERE. Ed avevano paura di doloci viscerali per parte del popolo, e temevano dolori esterni per parte delle nazioni estere; tantopiù che in queato giorno si divulgo la notizia, che s'incomiaciavano a vedere accostarsi a Civitavecchia dei vascelli da guerra francesi-

APOL. Pazienza, przienza. Vi dira tutto. Non state in pena; nulla surà lasciato; intanto obbedianu a monsignor della Casa, e secondo i consigli del Galateo, diano il buon viaggio a questa Deputazione, che porte da Roma per alla volta di Gaeta. - Parti dunque la Deputazione, e via via, postiglioni sollecitate, non vi è da perder tempo; eccoli giunti al confine dello Stato... sono a Fondi... misericordial Non si passa- - Come non si passa? - Questo è l'ordine. - Ma... non vi sono ma -siamo la Deputazione Romana: io sono l'Abate.... io il Principe... siamo i rappresentanti del popu-

lo. E - non s'entra - ma pensate... non s'entra -

veniano a dire al nostro Sovrano, che il popola

CAS. E sienro che ai mosse loro Li verminara!

Dunque fu allora l'epoca in cui venuero i Galli?

lo vuole, che torni. - Non s'entra. - lusonnu i per dirla con la scorciatoia, si prese l'espedicate di mandare ona staffetta a Gaeta, e restar li guardati a vista. CAS. Questo per me è un terno a secco! Ci ho gusto. lo li avrei fatti alormire all'albergo della Stelletta sopra un letto di fieno. Vedete che ganzil Audate a recitore questa commediolo; mentre sapevano che a Rosoa si manipolava la tortal

P. C. Embè? La staffetta come auno a feaine? APOL. La staffetta torno puntuale, e reco in risposta dall'Enno sig. Card. Antonelli pro-segretario di Stato, che era dolproso al cuore del sonano Pontefice il uon poterli ricercre; ma che si trovava di aver già provveduto a quanto era di dorcre con la commissione governativa da lui nominata uel Breve del di 27 novembre inviato all'Esito Castracane; node ce.

CAS. Grattari et amplius.

P. C. Arimisero con un pormo de naso. MEN. Ma vedete se era possibile che Pio IX, assistito da Dio, con a fianco nomini di talento e hen intenzionati, avrebbe dato udienza a quattro individui che cadevano nella rete per questa stizacchiata rappresentanza!

CAS. Eh! sicuro, ehe con le loro chiacchiere scassavano li fatti del 15 in Cancelleria, e del 16 al Onirinale! Che vengal Che torni! E poi? che garanzie date? Imprudenti! Questa deputazione per me, la eredo un massimo e nuovo affronto fatto ul Pontefice.

DEM. Non hanno voluto riconoscere un suo Breve, e adesso vanno a dirgli: venite, tornate a casa, all'amore, alla fede dei vostri sudditi-

CAS. Buffoni tinti in lana, che non smontal APOL. Almeno avessero detto: noi ci sottomettiamo alla Giunta di Stato, obbediremo; ma tornate, santo Padre, tornate. Fate riò che meglio credeter ma venite a Roma. Oni io do ragione al Litografo del Don Pirlone, che nella vignetta posta in quel giornale alla pag. 521 figura Roma, che va incontro ai felicissimi Deputati, e regula luro na buzzico eil un finsco; io poi non regalo lora elie un gran fiasco, un fiasconaccio, e ce li pongo tutti dentro sani sani. (Vedi la vignetta a p.115 Se non vi spiace, foccianto ritorno al giorno cinque decembre. — Intti i giornali romani, che portano la data di questo giorno, mentre fannu parola della Commissione, o iliscorrono del l'apa, tutti però manifestamente alludono alla partenza del Pontefice, rome frutto sconsigliato di male arti, di spanracchi, di mene operate da politica estera, o da Cardinali neri; e quindi s'affaticano a persuadere essere di niun conto lo scritto datato da Gaeta sotto il di 21, e da non aversi in alcun pregio. Fra nesti giornali vi è quello intitolato: La Guardia Nationale Italiana

CAS. Ben ventto! È una conoscenza nuova. Ma

era giornale romano? Al'OL. Romanissimo. Era composto con malizia; vi dirò il cone; nffinchè la Civica lo leggesse, i compilatori si servirono di un amo; ed era, che vi

stemparano regolarmente tritte le promezioni, tutti gli ordini del giorno, i dispacci e quanto politicamente poteva destare interesse CAS. E chi ne stava a capo? Chi n'era il diret-

tore? Chi il compilatore?

Al'OL. Non si conobbe mai altri che no Domenico Parente napolitano; e qui vi dirò che nsi la l'asciata nua forte impressinue la sua partenza da Roma, la quale accadde precisamente in quella sera stessa in cui si udi la detonizione di quel botto, o petardo, ossia nella sera innanzi alla venota trionfale e festeggista nifettoosamente del santo l'adre in Romo; perchè la setta, la propaganda, la demagogia, col fine di metter papra ai Romani, ed imbrigliarli, perchè non si recassero a gridare: Evviva il l'apo! facevano quelle fanciullaggini ridicole, e tentarono fino con l'acqua di ragia incendiare le porte del palazzo Quirinale; e all'indimani poi restarono come niucchi alla vista del commovente spettacolo delle vive, cordiali, non immaginate accoglienzo, con cui venne acclamato Pio IX, il Pontelice ediato, tradito, bersagliato, insidiator mavincitore; perche Iddio combatte alla sua destra. Insomma questo giornale, il cni scopo era di parlare alla Civica sotto il detto giorno 5 discorse con un articolone, che è firmato appiedi: Un Milite del IX battagliones predicando alla guardia Civica, che non deve rendersi estranes alla gran questione, palpitante d'attualità, e che allora agitavasi sulla validità, o non validità dell'atto, che si va dicendo firmato dal Papa. « Guardiamoci, grida, guardiamoci; perchè la reazione è diretta a distruggere le Camere; e la Commissione nominata da Gaeta ne las vivissimo desiderio:» e cosi con fiere chiacchiere impegna la Civica a spalancar gli occhi, e a non gittarsi dal partito renzionario. Nel giornale medesimo, nel numero stesso si offre una energica dichiarazione del celeberrimo P. Gavazzi, con la quale pretende purgarsi dalla taccia di ladro, che gli si era incollata addesso, come si fosse ap-profittato delle collette intimate e fotte a pro dei militi della così detta santa cunsa dell'indipendenza italiana. Quel povero Frate energumeno, si sbraccia a recitare il Lavabo, e vnole essere tennto per impolluto, irreprensibile, esemplare,

CAS. Già, rhi ci avrà creduto, e chi no

APOL I più erano pel NO.

CAS. Anche il furto sontificavano questi preti apostati! Fortuna che furono pochi, pochi, pochi.

APOL. Ma rubavana assai, assai, assai. CAS. Iddio li benedica al tranasso. APOL. In questa medesima dichiarazione puren-

tiva si vanta, che egli stesso nelle città, per dove passò la erociata, eresse dei banchi nuzionali, che foroso da lui sorvegliati-

CAS. Bel vanto! Buon ispettore! Non controloro, ma contro all'oro. Che ciarlatano da piazza Moutanara!

APOL. Si fa nu pregio asserire che aveva trovati centoventi cavalli ner l'esercito. CAS. Trovati? Dizimario difettuso. Cerchi me-

glio il verho adattato. APOL. Corre la voce in questo giorno stesso per tutta Roma, che le Province, e specialmente Bologna, non intendono affatto di mandar più danero a noma. La broda fo totta rovesciata sopra Zucchi. il quale pianin pianino voleva far man bassa di Garibaldi, e de'snoi cannibali monturati, che intendeva entrore in Bologna, e cacciarli verso Venezia, tenendo fernue le sue troppe, fedele e salda Bologua, aspettando istruzioni da fioma; o perche si racconclassero le cose col santo Padre a capo; o perchè la Commissione da lui instituita, gli desse ordini all'uopo. La stessa Pallade in questo giorno 5 decembre pone una notizia di Bologna, sotto il di 2 dicendo, che il gen. Zucchi aveva riunito intorno a sè gli ufficiali, aveva loro lun; amente parluto, concludendo la sua aringa, ch'egli voleva riconoscere solennemente il governo del Papa; nè passargli afletto per la mente di prestare la minima obbedienza ad un Ministro intruso, illegale; el esortanlo vivamente tutti a serbarsi legati, e d'i n concorde e solo volere per rovesciare ogni sorta di governo repubblicano, o rivoluzionario

CAS. Figuratevi questi serpenti ch'erano in Roma come fischiarono, come s'inalberarono, come si scapliatone contro?



APOL. Iatanto, amici miei, è impossibile il raccontare minutamente come da Ruma gli fiaccassero lettere, affine che qua tornasse. Come lo caricassero di rimpraveri, di contumelie, di minaceie. Egli intosta, sta dura, e risponde come deve. Contrasta col Campello, la tratta da quella che è....

CAS. Sarebbe a dire?

APOL. Da imbecille; questo la sfida; ed esso rionde, che guai a Campellu se il Diavolo farà che s'incontrino. Affine però di conciliare a Zucchi tutta la desolunte mossa dell'odio pubblico, il Cautemparaneo, nel giurno 5 nel foglio straonlinario pubblica una pretesa lettera di Zucchi, ehe dai più fu ed è stimata apocrifa, e fabbricata dalla zecca dei trinmviri in ribalderia, Sterbiai, Turre, A20stini. In nuesta si dichiara la Zucchi aver datu ordine a 200 Svizzeri di mitragliare Guribaldi, nel caso che si fosse astinato a uon voler partirelo nosso dirvi che nella grazzetta officiale di Genova del di 13 decembre 1848 bo letta una lettera di Zuechi con la data del 5 decembre diretta al Miaistro Galletti, nella quale fa la sua giustificazione, primieramente dal nous far cansa comune con i tristi, ed essere sempre stato un Italiano d'onore. Dopo si giustifica delle misore prese contro Garibuldi, il quale unlla meno aveva in mente, che suscitare una rivoluzione in Bologoa; quindi in Cumacchio ovirsi al Masina, passare il Pa, far insorgere tutti quei paesi, ed attaccare i Tedeschi; dal quale passo improvvido, e temerario progetta nata sarebbe la sulita e forte invasione degli eserciti austriaci; e else percià essu somministrò trecento scudi per aintare questi legionarii, e così indurli di recarsi a flavenna, d'onde, imbarcandosi, potevana dirigersi verso Venezia. Cià man riusci, perchè fecero arbitrariamente quello che vollero. Dice, che esso ministro Gilletti, se si fosse trovato nel auo caso, non avrebbe agitu in altra maniera. Fa l'applogia della sua condotta, serivendo che, farse si voleva, che mi cuprissi d'infamia con i miei soldati, come vi si coprirono quelli di Roma nel giorun 16? Parla d'una impertinentissima lettera di Campella del di 24 novembre; ma dice non poter credere esservi altro di Campello, che la firma; perchè vi avra apposto impradentemente il name, senza prima farue lettora; perchè è vigliaccamente insultante. Quindi si scosa di non poter venire a Roma, come gli s'intina. Campella, a fine di vendicarsi, in questo giorno 5 decembre emous la seggente Circulare:

## CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ARMI

Roma li 5 novembre 1848

S. E. il Barone Carlo Zucchi ha emanato un ordine del giorgo in data 29 gavembre 1848, nel quale s'intitala Comaissario della Suntità di N. S. Il Ministero forte della sanzione de Con-sigli deliberanti dichiara di non riconoscere affatto la detta qualifica nel baron Zucchi, il quale già emise formale rinuncia di qualsiasi comando credesse avere sulle truppe Pantificie nelle mani del gen. Latour con sua lettera del 27 novembre

decorso; perciò s'intima a tutte le Antarità Civili e Militari di noa prestarsi in alcun modo ai snoi urdini, ma di obbedire soltanto a quelli che verranna loro trasmessi dal Ministero.

Chinaque contraverrà a tale prescrizione sarà considerato ribelle alle Leggi Costituzionali della Stato Pontificio, e come tale giudicato e punito.

IL MINISTRO DELLE ARMI CAMPELLO

.. Notate benc: Nou Nella parte non afficiale... officiale della gazzetta di Ruma, con la identifica data, si legge coste

La Gazzetta d' Bologna annunzia colla data del 2 corrente alcune promuzioni, che dicousi futte in Bologna da S. E. il sig. Borone Teneate Generale Zucchi di vari ufficiali si nella Linea, che nei Carabinieri. Si agginage una voce, alla quale nau crediamo, di avere ciaè il sardesimo Generale convacato gli ufficiali di tatte le armi, ed ardinata luro di non dipendere dal Ministero delle Armi, an sì bene da lui sala

Quanto alle numine, ci limiterenn a dire non spettare esse che al Muistero delle Armi per le truppe di Lorea, ed a quello dell'Interna pel carna de Carabinieri. Nè possona i Ministri delegare ciò che fa parte essenziale delle loro fa-

coltà e delle loro responsabilità.

Quanto alla seconda cosa, ci limiteremo a citare nao squarcio di l-ttera che il giurno 27 navembre 1848 il sig. Tenente Generale Zucchi scriveva al sig. Ministro della Guerra conte di Campella, dimettendasi dal comando. Ecco le precise parole: « Rinunzia il camando della truppa al viguar Generale Litaur, stando in attenzione delle disposizioni che crederà di dover dare a min riguarda il gaverao di S S., alle quali rispettos emente mi confunació, seusa punto farvi riflessioni, ue lagnanze.

Senza dubbia il signur Gmeral Zucchi aon varrà esser antato di duplicità, nè egli nè altri vorranno dare l'esempio favesta di romper le

leggi e la disciplian. Sura veru unel brano di lettera di Zucchi? lo scom-

metterei di no. Certo è che io conoscu nu'altra lettera di Zucchi diretta a Campella, in cui nan si trorano quelle frasi, ma franchezza, indole risoluta e reile

CAS. Questi artifizi non nonn unovi. Bagie, e avanti.

MEN. Mi pare che ne avessero la cava, come quelle della pozzolana fouri porta s. Peolo. P. C. Nun ce la poteveuo manco li mozzorecchi de Munteciturio.

CAS. Si aintavana come potevano; ma spesso si arrampicavanu so per gli specchi, che sono lisci, e ricascavano giù. Le creavana troppo grosse. Credi quello che può essere, diceva Gesualda mia nonna, frangiara alle Zucchella.

APOL. In questa benedetta giornata, tutta la congrega dei giornalisti si era data la voce, e si affaticava a dileguare dalle teste il sospetto sul possibile distacco di B-logna, e sulla sua non adesione alle pazzie romane. Nemmeno la Pallada, operosissima ilea, atette colle mani alla ciutola; aignori no, ed annnazia come folsissidaa questa notizia.....

Il Circolo Felsineo di Bologna avanderà depatati a Roma per fare atto di adesione al Ministero e domandare la Costituente. Tutta Bologna adesisce adesso al autoyo Ministero.

Nella sera il Circolo Popolare si radunò in gran scrinta, avendovi convocati i Rappresemanti, tanto della Goardia Civica, quanto di tutti gli altri Cir-

CAS E perché questa gran rimione accularata? Al'OL Per discutere, esaminare, deliberare circa i modi con cui sécuramente, o, almeno provvidamente procedere nella critica circostanza della stuali emergene, manifectando, apertis verbis, al Ministero ed si Deputati i moltufici bisogni che travachiavano foma.

CAS. Una cosetta svogliatal Bisognava scrivere una risma di carta reale.

DEM. La Commissione solennemente nominata e confermata dal Papa.

MEN. Bologua e le Province, che col capo dicono di NO, di NO, e di NO. P. C. Li Francesi che fanoo capolino, e stanno

fi li pe' sbarca. CAS. E poi, e poi, e poi, con una filza di etcetera notarili.

tera notarili.

APOL. In questo giorno giungono al Mioistero
dell'Interno tutti questi dispacci da Givitavecchia
del delegato Bucciosanti, che ora vi leggo:

Nun. 2350-Tit. P

POLIZIA

#### ECCELLENZA.

Samone alle or 11 è junto in questo porto processite da Merificia e Basti de Prochesto a vopore fruncese da guerra devoninato Oria; a vopore fruncese da guerra devoninato Oria; sono e comendato dal Tonotte di Vascollo sigtoria del Constanto. Tromato de la Constanto. Tromato a borba di questo princafo no passeggiere, che mi si dive estreve un respute con passeggiere, che mi si dive estreve un respute tre la compo del Tonotto di questo leggiero, che disputre ore di permanenza in porto si è diretto alla volta di Purnotte.

Ho l'onore di riprotestarmi con distintissima stima ed ossequio.

Dell'Eura Vostra

Civitavecchin 3 dec. 1848

Al Ministero dell'Interno

Domo Obbmo servidoro
B. BUCCIOSANTI

N. 2357-TIT. IV POLIZIA

#### ECCELLENZA

Ieri dopo partito il Vapore francese da guer-ra. l'Osiris con il nipote del Cardinal Lutuur d'Anvergue, si sparsero in questa città alcune vaghe voci, le quali son certa giungeranno ancora enstà, e perciò comecchè io le reputi prior di fondamento non lascio darne cenno ull'Eccza Vostru. Dicevasi che la vennta del sudetta individuo avesse per iscopo di ricevere da questo Console di Francia importanti comunicazione sullo spirito del paese; e che il Nostromo dell'Osiris medesimo avesse detto al Nostromo del naufragato Vapore il Pericle, e questi ad ma finte di sanità che in Marsiglia preparavasi una spedizione di 18,900 nomini per li Stati Pontificii, dei quali 8,000 circa per Ancona, e 2,000 per qui; che in Marsiglia erann quattro Frente salle quali queste truppe dovevaus prendere imbarco, e che la Guardia Nazionale di quella città aveva già preso il servizio delle truope regolari.

Comanque, ripeto, in tenga prive di fundamento queste voci, tuttavia ai sono abhocuto col suddetto fante di sanità per conoscere con precisione le cose, ed egli mi confermi di overe inteno le suddetti notisie da creo Plaucheu (Captano di un bustimento francese mercantile atturlumente in questo porto) il quale le avvea avute dal nostromo del Pericle, e questo da quello dell'Orisis.

quetto ueu Unris.

Tali notizie, a mio vedere, poco credibili per loro antaro, e meno per il modo onde venuero, to credo, ano meritamo altevitone; me comunque ho voluto acceuante a Postra Eccan per chè sentendo contà voci equali ne conocci l'origine per darle quel peso di che te credent meritevoli.

Colla più distinta ed ossequiosn stima ho l'ouore di essere

Di Vostra Eccusa

Civitavecchia 4 dec. 1848

Al Ministero dell'Interno Roma

Dvmo Oblitmo servidore
B. BUCCIOSANTI

ECCELLENZA

Comunicava io questa mane al Ministero dell'Interno alcune voci che circolovano in questa città dopo l'orrivo del Vapore da guerra francese l'Osiris, e precisamente che 18,000 aomini francesi si apprestassero in Marighta per Civitavecchia ed Ancons. Per quanto io dessi poco credito a queste voci non lascini

darne cenno nello scopo sopratutto di uon lasciare il Governo ignaro sulla origine di tali voci, che certamente sarebbero guinte auche

Oggi stesso alle ore 4 pomerid, furono osservati sulle alture del Porto nella diresione di ponente n questo due grossi vapori, le cui manovre si addimostrarono sospette, sicchè credei necessario convocure i capi delle truppe, ed i membri del comitato di guerra, ed il f. f. di Gonfaloniere onde stabilire il contegno da assumersi relativamente a queste truppe, qualora si nuostrassero ostili, e ciò per essere io privo delle necessasie istruzioni del superior governo.

Convenivasi di comun consenso di esaurire ogni mezzo officioso col Console della nazione, cui appartenessero le truppe, e nella circostanza di un ostile operare, impedirne lo sbarco, gunlora il numero non sia eccedente di troppo alle forze di che è guarnita la città, sieno civiche che stanziali, il cui numero limitavasi a 700 uomini ntti a resistere ad un corpo non superiore ni 1,400 serbandosi a cedere la città col ritirarsi le truppe nel Forte, qualora troppa fosse l'eccedenza del numero.

Nell'imbrunire è parso che i suddetti legni si allontanino dal Porto, e pure è facile il caso che ei fossero vapori in semplice crociera o di passaggio: non pertanto mi affretto di comuni-care tale incidente all'E. V. invocandone le immediate determinazioni che mi dieno norma precisa del contegno che io debba assumere nella possibile circostanza dello sbarco di qualsiasi truppa straniera. Che se avessero ad essere istruzioni di resistenza io prego V. E. a cnicolare le forze, di cui posso disporre, ed il conseguente

Civitnveechia 4 dic. 1848

Al Ministero degli affari esteri Roma

bisogno di rinforzo.

Ho l'onore

B. BUCCIOSANTI D.

CAS. Bagattelle! l'affare stringera assai. APOL. Il Ministro dell'Interno a posta corrente gli risponde, ed ora vi leggo il dispaccio:

N. 41388

MONSIGNOR DELEGATO APOSTOLICO

Civitavecchia 5 dec. 1848

190 Temuto sbarco Francese

ILLMO E RMO SIGNORE

Io debbo ritenere che niun tentativo di invasione e di intervenzione straniera possa avvenire perchè ne manca ogni titolo: pure se avvenisse

il Ministero intende che quando il tentntivo venga fatto da un corpo cui si possa resistere si del ba usare risolutamente della forza per respingere chi osasse uno sbarco. Che se la foran nemica forse in tal numero che la resistenza si conoscesse assolutamente impossibile cedeudo nllorn alla necessità non si farà che una dimostrazione di resistenza armata e si ritirerà la truppa nel Forte dopo fatta protesta solenne contro la violenza.

Il Ministro delle Armi manderà n dirigere le truppe in Civitavecchia il Maggiore Barsanti il quale avrà tutte le istruzioni e provvederà perchè gli apparecchi della difesa siano diretti can tutta la celerità ed il consiglio.

Non ho d'uopo di pregorla a darmi ragguaglio d'ogni movimento perchè conosco come Ella adoperi diligentemente e stia in continua vuordia, e la pregherò soltanto a fare sicuri i buoni cittadini di Civitnoecchia che il Ministero nou sarà mai per esporre la città à qualunque disastro e che anzi avrà curn onde ha per quanto è possibile sostenuta e difesa.

Mi credn, ec.

CAS. Mn faccinmoci a parlar chiaro: questo sig. Delegato dovera essere impeciato fioo all'apportamento dell'anima! Traspira in lui una certa premura troppo esagerata. Nou è affor naturale. Il troppo è sempre troppo.

APOL. Ehl avete ragione; ma questo è quasi

niente. Se ne vocifera una peggiore; benchè standa in questo posto, come Governatore Papalino, esso ch'ern Prelato...

CAS. Come? Era Prelato?

APOL. Si: era Prelato; ma non era ecclesiastico. Credo anzi che non averse nemmeno la tonsura. P. C. Saranno chiacchiarette de Commure. E cr proverbio dicer taja, taja, ch'e rosso

APOL. Concedor sarunno; ma intento di queste chiscchierette Roma n'e piena; e nessuno, per quanto almanacchi, finora capisce il come potrà purgarsi di onesta taccia

CAS. E se è lecito, che taccia sarchhe? APOL. Nicotemeno viene accusato.... Notate bene, che dico accusato, di aver fatto avere direttamente al Potere Esecutiva, che teneva uno scettro di ferro in Roma, delle importanti carte sutentiche che il santo l'adre spediva, per di lui messo, a chi gli era fedele in Boma: accusato, non yuol dire condumento.

DEM. Mi pare un poco solenne e concludente. e sarà difficile lo scolparai. MEN. Meglio di lui, nessuno lo potrebbe.

CAS. lo se fossi nelli panni snoi, entrerei pudo in una caldara di lincia bollente. Sarà cora faticona lo scolparsi; ma cercherà di farlo. lo così credo. MEN. Storemo a vedere.

CAS. lo ho un core largo come la piazza di s. Pietro, e vorrei che tutti si potessero ginstificare. Speriumo. Sono stati molto brutti momenti! Tempi, colore di cappa di cammino

DEM. Ma seguita ad essere Prelato questo Bucciosunti?

APOL. No. si è sprelatato

CAS. Mancomale! In questo lin avuto giudizio.

APOL. Facciamo punto a questi discorsi che annolano, e ritorniamo ai Francesi.

CAS. Torniamoci subito. E clie vi pare? Si licet però; se è permesso: si potrebbe domandare il perchè della venuta di questi Francesi? Un

forte perchè vi sorà statol

APÚL CI è atto icurrentes. Soplieno, de appea si trapelo in Francia la infinita notirio di massero di Pettergono Cente Bostia... e ai repula a vela, perde la celtier more hamo I dili, perpeta a vela, perde la cuttier more hamo I dili, del pette consulte, sono dalibinolo delle me facolit, sona fa presentati l'indo de acconocca, perde indiseassatti l'indo de acconocca, perde indiseassatti l'indo de acconocca, che sela prepareta una finitipia con trappe da desco, le quali sera doversono sumanniate, quil-pagniste, a posseta a partire al prime camo cieta desco, le quali sera chevenao sumanniate, quil-pagniste, a posseta a partire al prime camo cieta desco, le quali sera chevano del consultato del prime camo cieta del consultato del prime camo cieta consultato del prime camo cieta consultato del prime camo cieta consultato (Legaro).

# ISTRUZIONI DATE

AL SIG. DE CORCELLES

SIGNORE

...

Voi conoscete i deplorabili avvenumenti che hanno avuto luogo nella città di Roma, che hanno ridotto il santo Padre a una sorta di cattività. Ia seguito a questi avvenimenti il governo della Republica ha desiso che quattro fregate a vapore con una brigata ili 3,000 uomini si dirigano sopra Civituvecchia.

E titol equalmente deciso che voi vi portevete a Roma in qualità d'avisota travondisario. La Roma in qualità d'avisota travondisario. La vostre missione lus per iscopo d'intercentire, a monte della l'apublica Francere per per redità della privata. Se pai fasta valle sua intervisioni di intiraris monostaneamente uta territorio delda Bepubblica, aniscurverte, per quanto potrete, de l'apublica, aniscurverte, per quanto potrete, della proposita della sua della sua della sua della sua sua della sua del

Voi vou siete susterisatos al intervinie in veuma delle quistioni politiche che si agituso a llomo. Appariene atta tola Assemblea sustional il deterniume la parte che vorri l'ar prendre atta lepubblica volle misure che dovramo conorrere al risidimento d'una situosione regonere segli Sont della Chiesa. Per era voi doren unosa di governo che invia, che in ciò reva sustanti que proveno che invia, che in ciò responsa sono di giorni della chiesa di fidati, assicurare la libertà e il rispetto alla corsona del Paga.

Al vostro arrivo in Civitavecchia, voi solo sbarcherete per portarvi presso il sig. D'Harcourt, col quale devorée intenders' configuramente nella licar tractativi del governo. Foi uon farete shurcare le truppe poste a vostra dipositione che na cotto in cia, o a divisvocchia roltanto, o la un raggio esterno proportionato di roltanto, o la un raggio esterno proportionato di contrare di hum successo della vostra missione. Altre misure non prese per risporare questa rispitante col discussione mensaturi, cui ricerspitante proportione mensaturi, cui ricerstui, se l'Astemblea nazionale lo giudicherà conveniente.

In one potesi initistere abbastantas per favri no comprendere che tworter missione non la, al pail never per ora tile con tropp del genetite non stemo, le sua ritirata in the trivitorio della Repubblica. Aerete cura di attamente proclamer che soi no dorote tatervante a assum non che soi no dorote tatervante a assum to Parler till popolo da liu governato. La Repubblica, marsa de un reativento, che è un'untion traditione per la nazione franzere, secorre tion traditione per la nazione franzere, secorre a versa il tipo como del Papa cura mo penna a versa il tipo casa del Papa cura mo penna a versa il tipo casa.

La vostra missione è delicata; essa esige una gran sicurezza di vedute, e di fatto; il governo della Repubblica autre piena coafidenza nei sentimenti che dorraano dirigervi.

Io devo egustaonte insistere sull'impiego che vi trovereste nel caso di fare alle truppe aglidate alla vostra direzione. Il loro disbarco non deve operarsi che qualora, nel raggio cortissimo ia cui gli sia possibile agire, potestero concorrere al solo risultato che voi dovete procurare a sicarezza del Papa.»

E possibile che gli avvenimenti vi possano farvedere delle necessità che ito ora qui non prevedo in quatto caso voi dovrete ricorrere senza dilazione agli ordini del governo della Repubblica, la quate a seconda dei casi, e dieto le proposisioni che voi surete nel caso di farte, si deciderà si: per propria iniziativa, sta diopo

aver presi gli ordini dall'Assemblea.

BASTIDE

Nei di 28 e 29 novembre si parlò n lungo nell'asaemblea nazionale della tragedia romana, e degli scouvolgimenti mortali, che necedevano in quella santa ed eterna città, e conocinta la nera infernale infamia di questi graziosi e mansueti rivolatomeri, il gene. Cavaignac disse le seguenti parole:

Sono ora alla quialione di Roma. Avrati reir è giuna a Prigi ia notira della Roga del Ppa. Nello atesso giurno con oraline telegrafico si conando d'imbacciria 3,000 comici in gora quattro a fegata dello Stato. M. de Corcelle rappresennante del podo ha accettato in sistione di conduria ia Roma, o dovunque nerà il Papa, e di rei valonia, vano riguno del lui rigunas degli avracinenti, altro a sottomettera all'assembles il sostro operativa.



POVERA ROMA. NON VEDE PIV. Crede esser vestita ed é apogliale

Il signor Bixio inoltre fece la testa alla cosa, propouendo la questione, e si presentarono come Bratori Ledru-Rollin, Montalembert, Quinct, Charles Dupin, Julestavre Faure, Defaure, Cavaignac e Larochejaquelein. Notate bene, che nessuno di costoro, nemmeno l'acerrimo Ledru-Rollin Impresero a tessere l'apologia dei rivoluzionarii romani; e si può quasi dire che alla quasi unanimità, cioè 480 suffragi contro 63, venue votato l'ordine del giorno, che fu concepito precisamente cosi. (Legge):

a L'Assemblea nazionale approvando le misure di precanzione prese dal governo per assicurara la liberta del santo Padre, e riservandosi di pigliate una decisione sui fatti ulteriori ed imprevisti, passa all'ordine del giorno:«

CAS. Benone! Si capacitarono dunque anche in Parigi, che Roma era divenuta un fac-simile della

APOL. Era bello il vedere i capi repubblicani francesi, quasi giganti della democrazia improvvisata, respingera ogni solidarietà con i pigmei, i nanetti di Roma, veri scimmiatori dei giacobiui ce-Jebri del 1793

CAS. Le copie rimangono sempre copie. APOL. Era anche più bello l'ascoltare come si

svilopparono studiosamente i grandi argomenti dell'importanza del passato nel grembo di quell'assembles, ove 50 anni prima eransi dibettute, e solennemente emanate tante leggi della più scellerata empietà-

CAS. Ergo, si sono avveduti, che con il recipe rielle rivoluzioni non si guariscono le malattie; anzi si peggiorano.

APOL. Se non foste impastato di fretta; se con voi si potesse discorrere con un poco di flemma, io vi farei sentire tutti i discorsi che echeggiarono dalle tribuae francesi; a vi accennerei le sensazioni che produssero; ma a voi, caro signor prescia, dirò solo, che l'affare andò tant'oltre, che il Nunzio di Parigi acrisse al Presidente con queate frasi:

## · Signor Presidenter

. La nobiltà dei sentimenti monifestati in modo coù splendido dall'assembles nazionale verso il = santo Padre, mi commosse profundamente. lo vo-» glio, sig. Presidente, esprimere immedistamente all'assembles la gratitudine ond'io sono animato » verso il governo della Bepubblica, ed i degni » rappresentanti della Francia; di questa anzione, che non potrebbe mai dimenticare i generosi
 istinti dell'antica sua devozione. Aggradite, si-. gnor Presidente, ecc. .

#### E a lui così il Presidente rispondeva:

#### \* Signor Nunzion

. lo mi affrettero di notificare all'assembles La - lettera di cui voi mi avete onorato L'assemblea » nazionale, organo della sovranità del popolo, - corrispose ai sentimenti dell'intiera nazione ma- nifestando la sua viva e profonda aimpatia pel · Capo della Chiesa. La Repubblica, che la diritto di scegliere fra le tradizioni del passato, rimarra · fedele a quelle, che fecero della Francia una terra - ospitale per tutti i grandi infortuaii, ed un po-· polo pieso di devozione e di rispetto verso le - più nobili virtu. I voti dell'assemblea nazionale. - approvando l'iniziativa presa dal potere esecu-- tivo, hanno slovuto assicurarvi, signor Nunzio, » che l'illustre l'ontefice, entrando nella repubbli-· cana e cuttolica Francia, vi trovera turti eli omaste gi dovuti alla santa sun condizione i e questi » omaggi del cuore, saranno commoventi e sinceri. » siccone commovente e sincera è ogni cosa che · è inspirata dalla fede e dalla libertà.

D'ambedue queste lettere venne fatta lettura all'Assemblea nella tornata del giorno 3 di decembre. Devo farvi osservare che il sig. Charas portava dei dispacci diretti a Pio IX; ma non trovatolo più in Roma, si recò a Gaeta, dove dopo vi portero per continuare tutta la cronaca sana sana.

CAS. Benedetta quella capoccia, che di nulla si scordal

APOL. Ora tornismo a Roma. CAS. Torniamoci purer tanto non dobblamo muoverci. Non v'e ne spesa, ne fatica-

Signor Apoltonio mio, adesso lio l'intenzione di piautarvi un punto interrogativo, a cui se mi scoceberete mua risposta secondo il mio modo di vedere, tengo di fede, che quei signori barboncini dovranno impietrire. lo amo saatomicamente scoprire l'indole del popolo romano; perchè m'interessa persuadermi che se lo sono bassimente giuocato. Ditemi.... ecco la mia domanda ditemi che impressione provarono i Romani alla prima venuta verso Civitavecchia dei Francesi? Gia, capite beue, che intendo della venota che accadde nel decembre, e di cui abbiamo parlato.

APOL. Domandaste, ed io rispondo con fedeltà. Appena ne circolò la notizia, che apertis verbis, s'incominciò a dire: già, così doveva finire. L'intervento era inevitabile. Se non si movevano i Francesi, certo si sarelibero mossi i Tedeschi; si sarebbero mousi gli Spognuoli; iufine si sarebbe, per universale commozione risvegliato, e posto in armi tutto il mondo. Non v'era via di mezzo. La fede non è morta; se qui dorme, ossia, se qui le danoo l'oppio, il giosquiamo, la morfina, vi sono molti paesi dove è desta, e spalanca gli occlii. llanno un bel fare questi nuovi profeti; le loro arti non fanno breccia per trato. Infatti, questi signorini cominciarono a smarrirsi, perchè si videro screditati presso il pubblico; e credo che non sognassero che abarchi, assedii, minacce e cumbattimenti.

CAS. Oni ti roglio. Ma, da birbi, non avranuo stampato nei loro giornalacci che il popolo fremeva, che guardava coll'occlito del cuore al porto di Civitavecchia, che implorava da Dio favore di venti alle navi da guerra, e sollecitudine di sbarco.

APOL. Figuratevi se stampavanu queste uotizie!

Menagoga, inpostore, fandische insepellate ernso gli demunit die bro figuleca. Allora si amalgamarono in fori conciliaboli, e concertarono il como biriscare il popola con leida edili impossibilità, che si realizzasse l'interventus. Petero oggi tentaro per intiamassere iliabelri, affecto de tensesso come ma 4, a 4 fi. fi. che tuto ciò che ditevnati occura della come di com

# AVVISO AL POPOLO ROMANO

La notizio di una Squadra Francese davanti Civitavecchia potendo andar soggetta ad interpretazioni fallaci, o mali, gne, a rendere tran,uillo il popolo sulle conseguenze possibili di un tal fatto, che una potrà mai essere niinuccioso per le mostre libertà, si trascrive L'Artic. V del preambolo della Costituzione Francese così concepius.

#### COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA FRANCESE

# PREAMBOLO

ARTICOLO V.

Essa rispetta le nazionalità straniere, siccome essa intende di far rispettare la sua, non iutraprende alcuna guerra nello scopo di conquista, e non impiega le sue forze contro la libertà di alcun popolo.

Ecco una grandine di fogliettacci, ed in prima rigu la carissima Pallade, ecco i predicatori belli e lesti. pettinati e politi, che, rapidi come il lamno si accingono girovaghi a schiodare dai cervelli l'idea che vi si cra aunicchiata dell'intervento. I Francesi, dicevano essi, non possono venire. È una nazione con cui nun si burla. Fu on idea germogliata in quel capo strambo del sig. Cavaignac, che farà le pile. A moniento credere la Franciun sottosopro, uno sconocchiamento. Ma vi pare? nesto armursi o difesa del l'apa contro i liberali di Roma essere apertamente cootro l'Artic. V della Custituzione della Repubblica Francese. - Ma che volete, e come volete che vengano i Francesi? Essi? Essi, che forono i martiri della libertà, e versarona per lei, per lei sola torrenti di sangue? Vi pare che ora vengano a combattere con un popolo, che vuole acquistarsi la libertà! Oibi! sono invenzioni pretinel Buffoneschel Castelli fabbricati con le carte da ginoco quando soffia tramontana. Sciocconil Ragozzate che non sussistono. Ed in, in Apollonio vustro unilissimo servitore rispondo loror Bulfoni, buffcui iu grado superlativo, qui non è questione di governi, di libertilisso, di liberti, nos si tratta di religiosa. Nos sono alfari di lomos sono affari di nomo sono affari di nomo presente e roude che il Papa si libera, liberilismo, e tutti roude che il Papa si libera, liberilismo, e tutti ritude tices anche uccopulato il temporde, che mon possono il levergidica, de temporde, che desentale, si liberilismo, si mangiono, no derivata di distrata, si mangiono, no derivata, si liberilismo, si deliversi, si liberilismo, si l

La Patlante, o chi per essa, schimma vera di ribibalggia, da oggi in poi oggi di viveza alle prescoa Cavargance, e lo inguiria, e sugna di schiacciarlo con le sue insolorane, e cerce di trombettare, divulgare idee liberali, democratiche, sciolte, con subordiosse alla zovranità. Cera la nia signore Patladiosa. Il a zovranità. Cera la nia signore Patlaorga impusibinesso di Fontiche no la serio escriciaoggi impusibinesso di Fontiche no la serio escriciagi in trono liberistimo dominonte. La cupire? Lucriate dannoe di vomitare unnei insulli chiacchiere.

CAS. Dite heoe voi; ma quelle chiacchiere Ganso l'effetto, a poro a poco, della continuata goccia d'acqua, che scava il maciguo: non mancheranno gonzi, che diranno di sì, e giureranno per vere quelle ciarlatunate.

APOL. Savismente rifletteste, e già qualcheduso dei nuovi laiziati cominciavano a dire: eli! qui li corvi non ci beccano più. I preti qui banno perso l'R. È sparecchinto per loro. La Francia ha prasi, sì; ma uon poù, uon deve, non vuole mescolarsi in questa matassa. L'Austria ha troppo da pensare per sè. Si, i Tedeschi ci limno i guni a casa loro, Gli Spaganoli sucor essi hanna stoppe da pettinare; e poi stanno lontani truppo. I preti?..... per loro è terminato.... Se hanno giutizio, si pon-gano un lucchetto alla bocca, e zitti. Anche adesso ci provano questi cabalisti. Le idee sono le stesse. Li manutengoli, li predicatoretti vi sono, vi sono, Obbedirono all'ordine mazziniano, e colarono qui; e sono essi che vnano dicendo: fra poco torneremo in ballo, I Francesi spranno richiamati fra pochi giorni; e allora hombe, stili, fuoco di hengal, e giù preti; felice notte: ci rivedremo n ponte s. Angelo, a s. Calisto.

CAS. Ma sono troppo conosciuti. La Centura e la Politità hunno dato di mano a due scope, e ne hanno s'itatati molti, e non sono stanctii. Old mazze nocchierute di noce che perdono tempol Anderebbe con queste solleggiata una musica del maestro Perdi's alle loro spulle fina all'ultima nota.

APOL. Ogni mattina, come l'ordine del giorno, carano foori qualche chiacchieretta, con cui porre in diffidenza il pubblico col governo.

MEN. Gis, dite bene. L'altro ieri all'osteria, che non è mia, c'era un paiuo caprone, che sosteneva come e qualmente adesso Pio IX era qui prigioniero dei Francesi.

P. C. Ve ne spifeferò una de peggio. Quanno fassimo ar giorno 27 de maggio che er Papa arimetteva la cappella de s. Felippo alla Chiesa Nova, sapete che feceno sti musi de pila vecchia? Annorao

"Situmi del primo devolo dell'ultima Repubblica Promona



n crompà quarelse cosa pe la strada, e daveno li bosi da 10 1- oppuro quelli da 16 pe cinque mosechi; perche diceveno: ell sto pover omo der Papa ha dovuto fa sto sagrifizio de cala li bosi pe arrimedia; e accusi li apprausi fussero mosci mosci. Li bottegari ce cresono; veniveno ste donnicciole, e nun voleveno da li hont de 10 1- pe meno. Me fate ride: n quelle povere scoutente je staveno pe tanto; a li paini della balla c'è chi je fane le spese; ma vardus e poi lianno arrubbato tanto, da poté fa sti sagrifizi pe arrubba de pinne. Che gentaccia! ne ponno pensa de più! lu je lo ditto sempre a mi moje: questi doppo morti puro ce faranno male.

APOL. Non ci fermismo; perchè altrimenti c'invecchianto senza gusto. Facciamo un passu o troviamoci al giorno 6 di decembre. Le Canscre dei Deputati si radunano, e cominciano subito a discorrere sulla vennta dei Francesi a Civitavecchia. La seduta si apre alle ore una e mezzo pomeridiane; vi sono 51 deputati e due ministri; cioè, Mamiani e Sterbini. Il Presidente partecipa al Consiglio la rinuncia del signor Marchetti di Sinigaglia, del signor Guglielmi di Civitavecchia, del signor Marini di Bologna, e la domanda di potere assentarsi di altri due deputati. Il signor Ninchi interroga il ministero sulla verità storica, che le truppe francesi atinno pronte a sharcare nello Stato, facendo osservare con tuono di sufficienza, che siano qualanque si vogliano i sentimenti che natre la Francia, l'invio di queste troppe è impolitico, ed è una manifesta violazione di territorio; mentre tutta l'Italia, come un sol uomo, grida in coro pienos via lo Straniero! CAS. Che bel talentol E chi sa quanto se l'era

studiato questo discorso! Buffoni! I Francesi venivano da essi a studiare il diritto d'invasione! Come si sragionaval Povem Logical povera Logical Eri andeta in esilio, senza speranza di grazial P. C. Er ministero che je arisposer

APOL. Risponde il Mamiani, che il delegato di Civitavecchia aveva fatto sopere come due vapori da guerra, le cui minovre parevano sospette, si osservarono non lontani da Civitavecchia; e che poi si dileguarono, e non si erano affacciati più in vista di quel litturale. Che il governo aveva subito inviato delle truppe per combattere, nella ipotesi di aggressione; e si era dato carico di prendere tutti gli opportuni provvedimenti per resistere con tutta la possibile efficacia contro un intervento. Legge poi la relazione dell'assemblea nazionale di Francia, e ripete le parole pronunziate dul gen. Cavaignac, quindi le istruzioni date al signor De Corcelles. Si ferma a fore alcune sue riflessioni sul discurso di Cavaignac, e termina poi, a modo di conclusione, dicendo: che egli è della salda opinione di poter dichiarare, che un intervento armato in Italia contro il voto della nazione, sarebbe lo stesso che trattar l'Italia come un branco di pecore, e fare una sacrilega ingiaria all'anima mansueta di Pio IX, che invoca tutte le benedizioni di Dio sull'Italia.

CAS. Na che volpel ma che volpe da tagliola! Adesso ridiventa santo Pio IX! Adesso si serve delle onorate e cattoliche parole di Pio IX per far guerra n chi cerea difenderio! Oh quanto è mai tenero,

mellifluo e huon cristianellu! Adesso crede alle benedizioni di Pio IX, e vuole che producano l'effetto di non far redimere l'Italia da un' orda di assessini e di Indri!

MEN. Mi pare che le benedizioni producano il frutto. Si sono mossi i Francesi a liberarla da questi barbari.

DEM. Na Mamiani non conviene nel vostro parere. Egli pensa sublime come un'aquila. CAS. Sara nel resto; ma in queste sue riflessioni

puzza di barbagianni APOL. I galuntuumini si rallegraronu; ma ni ri-

baldi si moreva...

CAS. Una spaventosa...... Eli! me lo immagino:

ma non c'e tamarindo che la ristagni. APOL. Finalmente, raccomandando la più disnerata e salda resistenza il gran metafisico discende dalla tribuna; e li, amplessi, baci, strette di suano, applausi. La sua parte in questa commedia esso l'ha recitata; adesso ascoltismone un'altra dal caratterista in falsetto, Canino, Musignano, chiamatelo come più vi garba. Contincia a discorrere di Costitocate, parla di riconoscere democratizzata la Sicilia, e propone di protestare in stampa, ed in tutta la solennità delle forme contro l'interrento. Il ministero accetta a volu la proposizione; ma su questo tema vi è sciama di opinioni. In questa discordia di pensieri, Mamiani formula in regola una proposizione. per la quale la Camera sia unita al Ministero, affine di emettere una circustanziata protesta contro l'armata, ed inattesa manifestazione guerresca della nazione francese. Ora questa gran protesta, che sembra un lenzuolo atampato, fu stesa, firmata dall'in-tero corpo dei ministri, e poi in istanpa pubblicata sotto il giorno 8 decembre del detto annu 1848: ed il suo titolo è anesto:

## DICHIABAZIONE DEL GOVERNO ROMANO

# INTORNO

ALLA DELIBERAZIONE DEL GEN. CAVAIGNAC ANNUNZIATA ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE IL GIORNO 28 NOVEMBRE 1848

Non ve la leggo; perchè è d'una lunghezza che fa patra; ma dopo terminato il racconto, ve la darò trascritta insieme con altre carte. Che ne dite? Siete contenti? CAS. Chi parla, casca. Contentoni. Che ne dicono

i signori Padri Coscritti miei colleglii? P. C. Contento voi, contento er monno sano.

MEN. lo non rifiato. Savinmente ideato. DEM. lo più che contesto. È megliu viaggiare con i fatti

APOL. Voglio però intanto darvene un assagoio. Danno principio con esporre la deliberazione di Cavaignote, e quindi passano a protestare acremente contra l'intervento, perche eseguito senza l'assenso dei cittadini, e di chi ticue in pugno le redini di quel governo.

CAS. Auzi Cavaignac doveva domandare l'annlogo permesso dai ministri intrusi dello sgoverno romano. Ma else modo di argomentare! che bestialità in mento reale!

APOL. Parlann poi di gius delle genti. CAS. Lorol Vassalli della Rotondal II gius delle

genti, che essi hanno preso a calci, a schiofti, a pugui! Ci vuole una faccia di lavagna! di granito! APOL. Poi prendono a disaminare le istruzioni date da Cavaignac a De Corcelles, e ci trovano tante sottiglicaze, per cui vi si può indovinare la

possibilità di un intervento, e di vedervelo misteriosamente adombrato. Ihis, redibis non. Rinfacciano con amarezza alla Francia l'Artic. V della Costituzione nuova repubblicana, in virtà di cui rimane escluso ogni intervento.

CAS. Min così, sor Apollonio mio, entriamo in

un'altra questione, che.... APOL. Sono precisamente le parole che seguono

della protesta. Eh! non li crediate alocchi, no. Appresso vengono a dire, che il l'apo è capo del mondo, ed ha necessità assoluta di libertà; e che questa libertà non gli è manenta mai.

CAS. Mai? Mai? E l'assassinio di Pellegrina Rossi? E lo spettacolo del giorno 16 novembre con la occisione di monsignor Palma? E il cannone appontato alla porta del palazzo sul Quirinale? E insulti alli Svizzeri? El'incendia della porta verso s. Andres? E le guardie alla porta? nelle camere?

APOL. Continua poi, e dice e si contraddice, che finalmente questo è una questione politica; ma

non mai ecclesiastica.

CAS. Così si ragiona con i soprattacchi. Come può essere libero nelle cose ecclesiastiche colai, che non lo è in political Bisogna essere uo tufo, da mettere per le fratte invece di mura, per non capirlo.

P. C. Oppuro, pe' onn vulcilo capi che capiveno, capiveno, ma si un, mastro l'amido. Se buttaveno ar mucchiozzo, e mosca

APOL. Passa poi a dires che dato, e non concesso clie tuttocio che la protesta nega sia vero, non è già la sola Francia la figlia della Chiesa; e qui chiama una per non a rassegna tutte le altre nazioni, e da loro i titoli di che luro fu larga la Chiesa cattolica

CAS. Ah! ah! Capisco! capisco! Si peusava l'estensore della protesta suscitare qualche favilla di gelosia fra le potenze; ma fece un hel fiascone! Elil Iddio non permise che vi fosse rivalità fra i Potenti. Bastava che l'affare fosse fatto e compito-DEM. E lo fu; e a muraviglia.

P. C. Ariograziamone la Madonna; chè n'era

messo male er tempo.

APOL. Sol fice poi mette mano ad un pasticciaccio: figuratevi: ripete la libertà dei popoli: ripete che il papa Pio IX ha sempre franco e liberu esercitata la sua autorità; chè niuna cosa si è detta o fatta o scritta o stampata senza il preciso consenso del Papa. Dice il contegno maestoso, edificante dell'alma città; replica gli clogi alla mansnetudine di Piu IX. Insomma, anche senza occhiali, volendo vedere, si scorge, che danno il capo per gli spigoli per accattare i perchè, accozzar ciarle, e poter dire: oh! abbiamo fatta una protesta ionauzi all'Italia, inuzozi all'Europa... CAS. Iunanzi a casa del Diavolo... Dicera Eufe-

mia la lor mer della mia Nonna materna. Protesture e dare la testa al muro, non può impelirsi a nessuno. APOL. Di galoppo entriamo nel giorno 7.

CAS. Di galoppo? E che vuol dire questa prescia? APOL. Vuul dire che in questo mese ho cose assui, assai importanti. E poi m'aspetta anche Gaeta. Dirò tutto, e spero, chiaro; almeno lo spero.

CAS. Finora accuse non ce ne sono. APOL. In questo di 7 decembre scrissero caldi coldi al delegato di Ancona in questi termini: ndite-(Legge):

. SIGNOR DELEGATO DI ANCONA

Li 7 decembre 1848 190

HLTO RIGNORD

» Quantunque in deblat tenere che le poche tre » pe franceti le quali diconsi imbarcate a Marsiglia · e poste a disposizione del S. Padre, non siano per - volgersi ad Ancona e presentarsi in aspetto osti-. le, avvegnaché la determinazione di Cavaignac acm-» bri nascesse dal falso sopposto di disordini in-» terni e di anarchia in questi Stati, pure darando » la voce che possano queste truppe presentursi o » a Civitavecchia o ad Ancona, io le fo ooto essere » determinazione del Ministero e delle Camere di » opporsi risolutamente culta forza al loro sbarcu » se fosse tentato. E se le forze saranno tali da poter » sostenere il luro attacco e respingerle, deresi con-- dorre la difesa sino all'ultimo punto: che se l'im-- ponenza della forza nemica impedisse di prose-» guire l'atto di resistenza e ponesse in pericolo · la città, in questo caso bastera quel primo atto di opposizione armata che apieghi non cedersi » se non che alla violenza; e nel cedere Ella avrà cora che alla protesta di fatto esercitata colle - armi sia unita una protesta solenne in iseritto » contro la violazione de nostri diritti e della nostra » indipendenza. Lo non lo bisogno di avvertirla » clie se avesse a presentarsi questo Corpo, è ne-» cessario che Ella immediatamente cerchi di ab-» boccarsi col loro Comandante per illuminarlo sul » vero stato delle cose, e per impedire cogli offizi » i più attivi qualunque dissetro. - Ho l'onore di dichiararmi, ec.-

Quel delegato per la parte sua era zelante, ed era nlmeno un secolare, cioè, mi capite? non era Prelato. Dunque ancor esso prima di ricevere questo dispaccio, aveva scritto al ministero così: (legge):

DELEGAZIONE DI ANCONA SEGRETERIA GENERALE

N. 434, P. S.

Oggetto SI DOMANDANO ISTRUZIONI NEL CARO DI SBARCO OI TRUPPE FRANCESI IN QUESTO POSTO

Temuto sbarco Francese

\* ECCELLENZA » Leggesi nei giornali di Francia che alcune trup» ps s'indiscresso la sera del 20 novembre na potenti dibreriglia deltanta per Givirarcchia e per Ascona E costili perfus preciare che l'imacona E costili perfus perciare che l'amero si di strettato solati, e le fregio che il rosporta pella che dopprima discresa seriori di consultato pella che dopprima discresa seriori di consultato per consultato del responsa della responsa della consultato anorde che si reggeono rei giornale, che poi inna ci averano in fatta, so no dosse sal non solita tante anorde che si reggeono rei giornale, che poi inna ci averano in fatta, so no dosse sal nositia un ampetto di resiria, che in ripotta della tita, che che di consultato del fittis, che pre della statuta di consultato del fittis, che pre della Statu.

s Cinomalimeco essendo ad ogni raso ottimo consiglio il prevedero ogni possibile evento, prepa «Eccellenza Vostra di volere pel supposto che la notizia si refitasse, darmi le poptrune istruoni ad modo con cui dorrò contenerni, e darmele sullectiamente, perciocchè se la fregata avesse dato alle vele il 30 sorrembre potrebbe l'as pochi giorni arrirare lo Aucona.

Ho l'onore intanto di ripeterle le dichiarazioni
 dell'alta stima che le professo.

Dell'Eccellenza Vostra

Signor Ministro dell'Interno

Roma Ancona 7 decembre 1848

Umo, Periño ed Obbiño Servitore

A. ZANOLINI = Indovinate? Le due lettere s'iocontrano per istrada; ed il ministro rispose con queste Irasi: (legge):

4158

« ANCONA SIG. ORLEGATO
9 decembre \$848

» Le steruzioni, che V. S. Illiña mi domanda cm san pregiato fuglio del 7 corrente Nom. 134 P. S. » pel caso di tentato sharco di troppe francesi in » cotesta rittà, le sono state da me datco co Dispocio del 7 sad. N. 41476 al quale pienamente mi » riporto.

Delblo peraltro soggiungerle, che per le notizie

ricerute da questo Ministero, il timore di tale shar co sembra sempre più dilegunrsi.

» Tanto, ec.»

CAS. Old questa è proprio da consicetta a ord Mentre diramono ordini solenni perchi si spalanchino cent'occhi per spiare se l'ipotesi del temoto abarco directa una sotta, vasmo spacciando autorevoluente, che è pazzia il timore; che bisogna stare tracquilli e sicori. Indovinala grillo. Una se fanno, e na iltra ue peossuo.

APOL. Gis era conseguenza dell'indole loro bujunda e fabbricative d'impostrore di 12 a soldo. Col metodu che vui giustamente criticate, tiusvano 18 con 3 delig perché servivi noro per non impaurare le pupulazioni, ed i Presidi a'impegnavano con utilissimo zelo. E precisamente quello di Civiacchia, Montignor Buccionarii, non può essere

accusato di pora operosa premora. Non istette con le mani alla ciutola, ed in questo giorno 7 di cui pulliano, rimette un altro dispaccio. Dovete essera informati di tutto. Uditerera conceptiu così. (Legge):

Num. 2378 Tit. IV Polizia

#### - SCCOLLEGE

» Facendo seguito al mio foglio di ieri N. 2378

Leugo mio dovere far conocere all'Eccaza Vostra
oguatto si rileva da deduzioni di Gaptiani di hasaimenti io ordine al movimento delle truppe
fiancesi verso lo Stato Pontificio. Si assicura che
un convogliu di truppe sia partito da Toloue fia
dal 3 corrente sopra tre fregate a vapore, le
dal 3 corrente sopra tre fregate a vapore, le

adal 3 corrente sopra tre firgate a vapore, le quali ora si trovano uelle acque della Toscose,
 e che solo apprederando nei nostri porti, quando abbiano ootizia che l'ordine pubblico sia turbato.
 Nella decorsa nutte si è diretto a Napoli il -

regio vapore spagnuolo il Leone.
 leri sera qui giunse il nuovo Console Generale
 di Toscana signor La Cecilia.

Questa città, e la Provincia si mantengono sempre iu uno atato di perfettissima calma.

 Ho l'onore di riprotestarmi con divotissima

stima.
Di Vostra Eccellensa

Civitavecchia 7 dic. 1848

Al Ministero dell'Interno Roma

Deviño, Obbiño Servitore B. BUCCIOS ANTI +

Dunque proseguismo la storia di galoppo. L'Alto Consiglio cerco, ma non potè tenere la sua seduta nel di 7, perchè i soci radunatisi formavano oppena la quarta parte dei consiglieri; ma il Ministera. scoudalizzato, ad ovviare il funesto rischiu, che si rimovellasse un simile scoucio, immaginò e prese alconi efficaci provvedimenti. Deblio però dirvi che in quel giorno i Deputati si adunarono in numero di quarantotto; ma dopo la proclamazione alla presidenza di Sereni per Roma, Pucci per Viterbo, Sterbim per Anagni, sopravviene altro deputato, il numero diventa legale. Lunati sta seduto nel rangu di semplice deputato. 1 ministri Galletti e Sterbini son presenti. Questo secondo dimanda alla Camera fondi addizionali; cioè scudi quattronila cinquecento cinquanta per la strada, da cui fuorl porta del Popolo, è costeggiato il Tevere; più scudi cinquemila e duccento per pagare lavori artistici, di cui abbisogna la basilica di san Paolo. Fatta l'iochiesta, surse una disputa di Isna caprina; perchè si disputo acremente, perdendo un gran tempo, per conoscere e decidere se codesti lavori spettavano al Municipio o allo Stato. Questione ridicola e da bambini. Si capiva bene che non apportenevano nè alla municipalità, nè alla nosione; ma lo Sterbini aveva i snoi solenni perchè nel mostrarsi tanto zelante e faccendone.

DEM. I perchè erano due. Primor assoldare così ona marmaglia che l'obbedisse a bacchetta nell'oc-

easione. Secondo: per ruspare un pochino ancor esso nell'ora pro me. Era pecora segnata.

APOL. Maye propose cle si accordino i findi dimandati dal misitro Sterbiti, alvo poi circa si il merito, quanto riosteve la Camera intorno al principio, se queste la levosationi sinon municipali o nasionali. Pose teraine s questa seduta la lettura che fece il medito Pantatecoi del suo circostanziato rapporto in qualifi di relatare della Commissione, invitativa e nominata per la dissumina del progetto ministeriale sulla convocazione di una Continente. Con il controle del con controle del con controle del con controle del controle del

CAS. A meraviglia. Non vie che dire; ma, caco signor Apollonia, troro una lacuna.

APOL. Una lacuna? E dove? Non saprei..... CAS. Nello storia. Come andò a terminare quella famosa deputuzione? Svaporò?

> « Spart qual nebbia al veoto? « Nacque e visse un momento?»

APOL. Flemma, flerama. In vi faccio nan cronaca esatta. Nella cronaca non si deve tradire la cronalogia. Nel giorno 8 decembre vi parlero della deputazione.

CAS. Ahl respire. Fino a ieci sera dopo il 7 venne subito l'S, onde se siamo al 7, con un passo da scurpetta di prima calzatura, ci trovecenno nel ciorno 8.

APOL. Egregiomente; ma prima bisogna che V. S. Illina torni nu pocolino u Gueta. Poi vi rimenerò a Romu; e al citorno vi farò ussapovare delle cose assai buone.

CAS. O mostaccioli, o maccheroni. Mi cimetto al vostro buon gusto, lo sono di huono bocca. Scusate la mia impazienza, che talvolta è un poco insolente.

APOL. Dumpts nells notte del di 28 novembre si parti da Napoli, diretta per Gasta, una accla deputazione del Manicipio napolitano per tributare un onasgigo a Pio IX. Questi detti rappresentanti della città, capitale d'un regno, arriarano alle ora dicci antime del piorno seguente in Gasta, sortirono Ponoce di eserve immediatamente a unancoi dal Ponoticie el bacio del sacro piede, ed il sindeco nilla Suntità Sun indiriaria queste partice. (Legge):

#### « SEATISSIMO PAGRE

Il Senato di Napoli, preso da altiasima venerazione per la ascra persona del Viciario di Cristo, si prostra al piedi di Vostra Santità per tributarle i sentiti omaggi di sua filiale devusione, non che l'attestato dei seusi di rispettoso affetto di tutta la gente mapolitano.

Mente cadde pregibere porça all'Attissimo perdeb roglia conservar i formi di Vente. Sauttiper l'ungo valget di suni a vantaggio della ritantini, di in sodo specipi dei facisi di ripenotichi vaglia solicitamente riconderlo sila nu resichi vaglia solicitamente riconderlo sila nu residenza con prospeta sospici di calma darattura, a d'impartria si impresentato di Municipio della silamente il bondice in particolar gli abitanti della catolica per cercilera città di Napita. Udi il santo Padre, e con la ionata beniguità sun, rispondeva in queste frasi. (Legge):

« Sona grato della visita che le Signorie Loro mi hanno fatto per parte degli abitauti della città di Napoli sempre religiosissimi ed attaccati ulla nostra Persona; tanto più grato in quanto nella presente mia posizione mi riesce oltremodo caro ed accetto vedere che vi son coloro che si ricordano di me, e mostrano attaccamento alla santa nostra religione. Che posso far lo per voi nello stata d'isolamento in cui mi trovo? uon altro che implorare dall'Altissimo le sue benedizioni au totte le vostce faneiglie, su tutti gli ubitanti di Napoli, anl vostro Augusto, cattolico e religioso Sovrano, e su tutta la ana real famiglia, accio con la ana grazia voglia dargli quella pace, e quella tranquillità da tutti i huoni desiderata, e di che abbiama tanto bisognoe mi auguro che questi momenti di tribolazion non abbiano a prolungarsi, ed in cuor mio resterà sempre sculpito l'omaggin resumi da voi cappreseptanti i diversi rioni della metropoli. Pregate anche voir e spero che i nostri vnti vogliono essere esanditi per comune nostra consolazione.»

Dapo i trattenne seco loro affabilmente in dialogo amiasto, serudendo a minute particolorità il simuliatori azione comunali, ed avendoli namente anche al lucio della mano, il arcomiatò con somana ed affettossa gentiferas. Votenda poi circulare a S. E. il signor conte di Spaur, ministro di Bariera, la sasa vira cicononecusa, serisse una lettra, che il Conte ricevette oggi. Lu lettera, vi piacerà sentifiar en conceptita così. (Legge):

1. Institutes all tendinos de abbinos viere de lei, agrecio de los delles orderes delle circuman delle Notte partens de Bonn, banco telescete ingenato hostes pretires de Bonn, banco telescete inguis les Nestre partens de la Bonn, banco delle d

Riceva l'apostolica benedizione, che con molta effusione del cuore le compartiamo. Gaeta 27 novembre 1848.

### PIUS PAPA NONUS.

Il corpo diplomatico accreditato persuo Sus Santihriunito a Gatet, o nelle vicinanes, era risultante di questi personaggi. S. El dura d'Hercourt, Amlasciatore di Francia S. El il dig. car. Grand-Cree Muritura della Rosa, Ambasciatore di Spagnas S. E. il signor conte di Sparu, finistro di Buviera S. E. Il signor conte cel formati di mistrate di Russia gua. S. El i conte di Bonnini d'Il mistrate di Russia del barcos della Venda da Crax Ministro di Potcoggillo Lurano Ranti Ministro del Belgio el di Coggillo Lurano Ranti Ministro del Belgio el di CRAN CONSIGLIO DI CVERRA TRA Eroe di Monte Video ed il suo Segretario il Moro

commendatore Kestner Ministro di Annover, del sig. Montoyr Ministro del Messicos del sig. Irraruzabal Ministro del Chili: del signor Lorenzano Ministro dell'Equatore. - lotanto fino del di 7 decembre in quel Porto v'era il Leone, vapore spagunolo, proveniente da Barcellona. La em giunta la antizia della prudentissima fuga del santo Padre, ed era subito stato spedito, affine che si offerisse alla Santità Sua per trasportarlo ove più le piacesse. Da psrecchi giorni in quel Porto eravi il Lepanto. vapore spagunolo da guerra, alla disposizione nssoluta del ministro Martinez della Rosa, che poteva farne ciò che più voleva. L'ambasciadore di Francia aveva dipendente affatto do suoi ceuni il vapore il Tenaro. La flotta francese era in quel Porto, e l'ambascindore si pose a disposizione assoluta del Pontefice con tutte le forze navali comandate dal noto ammiraglio Boudin-

nandate dal noto ammiragio Boutani.

CAS. Piccola bagattella! Credo, che slallo sbarco
di Enea in pni, quando vi ssori la bos mei delis
sua vecchia balia, quel Porto non aveva mai ve-

dute taute navi. Che concorso!

AFOL. Udite: prima del di 7 il sig. De Corcelter, l'inviso intercelimiro idella Repubblica france,
fin presentato dell'Ambacichere al santo Paler,
e ai pronamitò internanet a voledo, e dorerdo
obbolire in quanto più pli pincesse, trattandosi
per lungo tempo in segreta conferenza, che fripetuta più volte nei giorni segreta. Conferenza, che frice tita prince coni. (L'egg):

## SIGNOR GENERALE

Il mio cuore è commosso, e io sono penetrato di riconoscenza per lo slancio spontaneo e generoso della Figlia primogenita della Chiesa, che si mostra sollecita e già in movimento per accorrere in soccorso del Sovrano Pontefice.

L'occasione favorevole si offrirà senza discipio per testimoniare in persona alla Francia i miei sentimenti paterni, e per potere spandere sul suolo francese colla mia propria mano te benedizioni del Signore, che io oggi supplico colla mia voce di consentire a spanderle in abbondanza sopra ovi e sopra tutta la Francia.

## Datum Cajetae die 7 decembris 1848. PIUS PAPA NONUS

Devo noche farri nottre, che in questo gistro settimo di decembre il somno Postiche emanò una leggle ordinana. Sicrono cetto ben rifletto entanò una leggle ordinana. Sicrono cetto ben rifletto dato notato, esta alla Commissione mon arrebbero dato notato, una contra segmente della significana di segmente quando loro ne soltera la registra di presente quando loro ne soltera la registra della rifletta vano di recitire dei continuinati, el controlo questo un caso da chimamai eccerionable per la fiereza una caso da chimamai eccerionable per la fiereza della stance circulatora, e con potendosi valere del ministri, prechè non gli averu, nel dorondo nerriral dell'artico, de non riconoccure, egli tatose camao indicato cama della districta, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose camao in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose cama in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose cama in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose cama in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose cama in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose cama in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose cama in terre della ristra, che non riconoccure, egli tatose cama in terre della ristra che non riconoccure, egli tatose cama in terre della ristra che non ricon

da Gaeta questa chiara ordinanza, di cui vi do adesso lettura.

# ORDINANZA

PIUS PAPA IX

Avuto riflesso alla gravezza delle presenti circostanze;

Visto I Art. dello Statuto fondamentale, Proroghiumo Intunela Essino dell'Alto Consiglio, e del Consiglio del Deputati, riservandoci di deterninare, successivamente il giorno della muova convocazione dei medistini, ed ordinismo al Cardocane Presidente della temporanen Commentale della temporanen Comto il girno a promother decorro, di comunicare ai due Consigli questa Nostra Sovrana deliberazione.

Datum Cajetae die 7 dec. 1848. PIUS PAPA IX

Arendo le signorie loro conoscinto questo sovrano dispaccio, si ricordino, che da quella tal commissione di Stato, sgomentata dai nottarril terrori, si anndarono a Gueta, per organo di mossig. Roberti alcuni questi, che servir doverno a chiarire parecchi punti del Motu-Pruprio del di 27 novembre. CAS. E, chi uno se ne ricorde? mica siamo zuccho.

MEN. E che ci prende per burattini?

APOL. Ora in questi giorni parti la soluzione

dei quesiti.
P. C. Scusate, vei ma sti quesiti che volcveno?

Nojantri nun lo sapemo.

CAS. Mica dice male padron Franceschino.

APOL. Eccor 1. Se la commissione rappresenti

il Sovrano costituzionale dentro i limiti del mandato. 2. In questa ipotesi, se la commissione debba confermare tutti, o in parte i Ministri, e nel cavo che debbono escere cambiati, come debba regolarsi

nella scelta dei maori.

3. Dorendo chiudersi le Camere per mezzo dei
Ninistri, se questi non neconventona o si ricusino
di eerquire, o risuncino, come dovrà regolarsi la

- commissione?

  A. La commissione arendo per necevità ritenere per visiti gli ntti ammistrativi fatti dopo il 16 novembre, si donnanda, se abbida la deitorente per convalidarli, e nel caso negativo, quali siem il initi che la restringono. Cance, per es i seivenomila sendi decretati dalla Canera, da emettera in attettonti dom' fontecholi i si beni camerali.
- Nel caso che gli ordini della cammissione, o non siano eseguiti, o eseguiti perversamente, come è accadato a Sua Sontità, e la di lei notorità fosse dispregiata, quid agendum?
- 6. Per gl'impiegati subalterni Ministri? Fer le paghe? E per i locali?

CAS. Chi accuzzò tutti questi punti interrogativi, si vede che aveva la testa sul busto, e la supeva lunga.

APOL. La risposta fu di questo tenore: --- La commissione, oltre la temporanea commissione degli »ffari pubblici, riunisce le incombenze ministerinli, essendu outorizzata a sanzionare gli atti di nndamento ordioario, che hanno bisogoo della sanzione sovraua. Negli affari straordinari, tranne il caso di urgeoza, la commissione deve rivolgersi a Sua Sontita. Di più è autorizzata la commissione a scegliere ministri subalterni di sua fiducia, affine di farsi coadiovore; esclusi però sempre coloro, che cumonevano il ministero il giorno 16 novembre. --Per gli affari degli Stati esteri il signor cardinale Castracane non la se non la facoltà di rilasciare i passanorti. Circa il resto la commissione davia rivolgersi al signor Card. pro-segretorio di Statu pressu Sua Suntità. - Per le Cantere aveva provvrduto coll'Ordinanza. - Si autorizza la emissione dei sc. 600,000 su i beni camerali. - Infine rimage autorizzata la commissione a fare tuttoció, che sio conducente all'ordine pubblico, ed alla tutela del santo Padre. lu caso fosse impedita, si porti in oltra rittà, ove sia rispettata

CAS. Ma la commissione si sarà trovata in acqua

auxi buraccue?
AFOL. Nella notte del giorno 10 arrivà in quel
Porto l'Asserno, vapore financese, al cui bondo stava il
sig. Charraz, uno degli sistuati di campo del
generale Croviginate, ed pra quello apponto, che io
ti dicera apportatore di carte diplonatiche per
Sau Santità. Gionge, si aminifeste, de è toto presenato al Pontelice, cui offre un dispaccio dettato
coòi. (Legge)

Parigi 3 decembre 1848

Dirigo a Vostra Santità per uno de imiri Autunti di Campio questi disparcio, quello di Monsiguor Arcivescovo di Nicea Nunziu presso il governo della liegubblica. La nazione francese profondamente afflitto delle anguore, dalle quali è stata ansaltia in questi inimi giorni, è stata anche profondamente commossa

SANTISSIMO PAGRE

timi giorni, è stata anche profondamente commonsa dal sentimento di confideraza puterna che portava Vostra Saotità a veoire a dimandarle momentaneamente una ospitalità, ch'essa sarebbe felice e fistosa di asticurarvi, e che saprà rendere degna di sè e della Sautità Vostra. Il ovi scriva dusque perchè niun sentimento di

lo vi scriva duoque perchè niun sentimento di iuquietezza, niun timore senzu fundamento venga a cultocarci accanto alla vostra prima risolozione per distoglierne la Santità Vostra.

Lo Repubblica, di cui l'esisteura è già conscrata dalla rodonti matura, perseverante e son une dello tassione francese, vedrà con orgoglio Vestra Santità dare al monolo la spettacolo di questa consecrazione totta religiora, che la rotta presenza in mezzo ad esse la annuaria, e che accoglierà colla dignità e il rispetto religiano che convengono a questa grande e generosa nazione.

lo ho provato il bisoggo di dare a Vottra Santità quest'assicurazione, e faccio voti perchè le giungo

senza ritardo prolungata. È in questi scatimenti, santissimo Padre, che io sono vostro figlio rispettoso.

GENERAL CAVAIGNAC .

Il sommo Pootefice rispose in questi termini.(legge).

Od metao del sigono Correlles ho diretto a lei una lettera per staterare alla Praccia i patrori unel sostimenti, e la più estasa grattidulio, femento del proposito del sostimento del più estasa praccia del proportio color, al conso della statea Prancia, instituto i como con una ton bettera per offeriradi espidaleti in una terra, e lettera per offeriradi espidaleti in una terra, del contratto del composito con constituto del composito del proposito del proposito del proposito del contratto del composito del contratto, e devolu alla sunta Solte. E qui il min-corre sonte il biospos di monoronte sosicorrato del Propositorità forerevello non sonette, sell'un quale puto Vernare colla stasa min mano spera della della

Che se la Provvidenza mi ha condotto per vie mirabili nel lungo, ou nor as tempormenament mi troro, senza la ruinima premedituzione o concerto, non laccio anche qui di prostrarini el cospetto di Dio, del quala nono Vicario, abbacuchè indegno, supplicandolo a fire discendere la sen grazie e la subenedizioni sopra di lei, e sopra tuttu la Francia. Da tum Gajette di 10 decembris 18548

PIUS PAPA NONUS »

La Santià Sua ent girmo undecimo tenne il concistoro segreto ant regio pilanze, che sta nalla città di Gata, ed in questra procedera alla elezione di diele indiri-lito, one si provendera dire chiese reaccoril, e con altri due provendera dire chiese reaccoril, e con altri due provendera dire chiese reaccoril, e con altri due provendera dire chiese con il este per supere che i sud altri di negatio concistato, na potete bea nesporre che praturumo delli successi inseggiori monoritanzi in que monestra, dello satto di Roma, della piego che potrano presaltera con con con il mangiori monorita di contra di c

CAS. E la lingua batte dave il dente duole: questo pnò immaginarsi facilmente. Tirate pure imanzi il vostro carro istorico.

Al'OL. Quando poi venne la mattina del giorno tredici, Piu IX, accumpagnato dagli eminentissimi principi signori Cardinali Autonelli, Vizzardelli ed Altieri; dai monsiguari Medici, Borromeo e Stella; dal maresciallo di campo conte Luigi Guetuni, aiutante generale di S. M. il Re, e che era destinato all'immediato servigio del Pontefice; dai maggiori de Steiger e de Jongli, destinati eguolmente che il Gaetani; non che dal cavallerizzo di cumpo cav. Olivieri, e da quanto vi em corpo diplomatico, si recò a visitare tutti i legni a vapore napolitani ed esteri, che stavano in quella rado. Giunti al Porto, il santo Padre con gli Etiti ed altri personaggi imbarcavasi solla loncin il Roberto, che veniva mensta dal comandante il dettó vapore, che era il eav. Marselli. Sopra le altre lance montavano i diplomatici, ed il rimanente dell'illustre corteggio. la tal guias, dopo breve e rapido tragitto, arrivarono a visitare prima la fregata a vapore, nota sotto il nome del Vauban, quindi il Lepeuto, corvetta a vapore spagnuolo, e la visita termino sella fregata capolitana a vapore cominata il Roberto-Laucio figurae alla vostas fantasia se quelle farcon ore di festeggiamento I. Le grida giultre si propagavano dal unera di lidagirila giultre si propagavano dal unera di lidalido alla città, della città ritornavao riverberta da ilido alla città, della città ritornavao riverberta da ilido e all unera: i unerinari starano arrampical sa i pensoni, trilavano: Viva il Papal e piangevano e singhizzavano.

CAS. Bisognerebbe essere di pomice per non

plangere.

P.C. Fr Papal Er Visirio de Luil De quel Lui, et volte ou um volte, evue e nomman de gajardul linonmus è un Dio in terra Er relevatio linapropio fi, guant alguid E percliere; E um se ne?

pe bon core de lui, che avera voja durero de fa
pe bon core de lui, che avera voja durero de fa
pe bon core de lui, che avera voja durero de fa
pe lui, de Mazzini, de Illusignumo, je averedemo faita
lui, de Mazzini, de Illusignumo, je averedemo faita
lui, de Mazzini, de Illusignumo, je averedemo faita
lui fato de croco ell'avereno manufata a quer
porero sontieta der nur flozif, che ero num que
guel masero quantum me supi luita e manuna, mu me
guel masero quantum me supi luita e manuna, mu me
la lausattra ségul.

Lausattra ségul.

APOL. Piungete pure; ma lasciatemi seguitare. P. C. Sentite, sor esso mio, me parete la moda de Pi Ct. Sentite, sor esso mio, me parete la moda de pietta, che unu fa vacausa me doute, ne giorno. Capisso che avete in corpo un magazzino de cose, che sa sapete più de soi. Concodo tutto, ma nun dute tempo nammaco de dise na parola! Ve se doverebbe ses seccial Evrola. Voltet qui deta de sciurio?

Al'OL. No, nor non abbiamo tempu da perdere, ed io ho ancora da fare uno scarico di puzzolana, che a pensarci mette paura; per cui, il tirar via è di-

a peasarci mette paura; per cui, il tirar via è diventato necessità. Mi spiego? CAS. Vi spiegate: vi apiegate. Fate orecchie da mercante. Tirate via, e aon date udienza a quel chiac-

chierone.

P. C. Obbrigato de ata patente! E chi me la spiccica più da dosse?

APOL. Tirismo innanzi la nostra storia. Facciamo un salto....

CAS. Misericordia per me; ehè ho diversi înco-

AFOL. Assistmo al giomo 17 decembre, a sempe in Gatta. In questo giorno vi arriva i valerono el coronto caporale positicio di Macerata Antonio Perman. A questo poso vame indichi caldi potenze direnze. A questo poso vame indichi caldi potenze in concienza, se restava più al servizio di quella sacritico di concienza, se restava più al servizio di quella savera strappata del trono no Principe Inato amono, famo bemefico, cateto nanto. Como posti nobelli concentrato del trono con Principe Internationale, famo al mentione di tettre, una al concienza di concombrato di concombr

CAS. Eroel Eroel Eroel
MEN. Poveretto lui se gli potevano mettere le

unghie addossol Finiva affettato come la toonioa. DEM. Si vede ch'era buon cristiano e bnou soldato.

APOL. Il hoon Pio IX aecolae con viscere paterne quella brigatella e il caporale, piansero tutti quelli che v'erano presenti, quando disse a quei militi:  Vi becedico, e benché state un piccolo drappelha, a ne molto piace di vedervi qui, arendo data prora del vostro attoccameato al Sorrano, e perché avete conocitato i vostri doveri verco la religione. Vogdio sperne che non state gli ultini, che molti altri mossi del vostro esempio, faranno altrettonto.
 Attatevi, e seguintate maisempre a maotenervi in

questi sentionali georeasi.

Riugraziate il re Ferdinando dell'ospitalità secondatavi, come pure qui il uraggiore de Jough,
che lauto s'interessa per voi, e vi farà conoscere
le mostre ultreciori disposizioni. Qui non vi mancherà ne vitto, ne vestitori altracevi.

CAS. Ci sconmetto, che il santo Padre avrà loro dato un qualche ricordo. Il cuore suo gli parlava scappe parole amorose.

APUL S-soumetter, che vinette. Il Papa dette ad opumen um medgin, e ad opumen um medgin, e ad opumen um medgin, e ad opumen promie um avazamente e liceraziolit. — Nel giserno psi 19 decembre venne a Gosta da Napoli in deputazione decembre venne a Gosta da Napoli in deputazione posta dal presidente, commendatore Nastro, dal procuestore generale car. Agresti, dall'arve, generale car. Januaccane, e dai consiglieri conte Galitti, commels. Sado, e car. Perilla. Amuesta che full commel. Sado, e car. Perilla. Amuesta che full commel. Sado, e car. Perilla. Namesta che full commella commella perilla car. Perilla controlla controlla controlla car. Perilla Car. Perilla Car. Perilla controlla car. Perilla Car. P

#### . SANTO PAORE

La corte suprema di giustizia de'reali dominii di qua dal Faro, è a pirdi suoi per tributarle gli omzegi del suo rispettu e sonma derozione. Essa non è tutta, avendo dovuto una parte rimanere in residenza non potendosi interrompere le sue ordinarie odienzate.

Noi presenti, preglaimo onche per gli assenti, imploriamo tutti à sua Apostelli Emedizione, di estendersi acpra quanti sono gl'individui delle rispettive osstre famiglie. Benedizione, che produrrà due effetti motto salutari; prima, quello di rioridari la Sua Augusta Persona finu all'itante io cui disinderemo gli occhi alla lucer possir l'altra di esserci di conforto per l'esatto adempionento dei proprii duveri, come staditi di un le veranacolo proprii duveri, come staditi di un le veranacolo

religioso, e come magistrati supremi. Son queste, santo Padre, le umili pregliiere che le porgiamo.

I sensi della risposta del santo Padre, furono questi:

» Di avere egli avata sempre bauso opinione del popole napoletano, came obbaliente al proprio Sverano, ed osservante dei precetti divini e della Chiesa, e proi sa o'era particolamente i oteressona nelle sue orazioni; che nelle attunii circontanze la sun idea si era meglio confernata, redenado gli attuni apontanei di devozione verso la nan persona, che tutta le classi di questo popolo quobilisamento praticivano, e l'affettuora ansisteoza del Re che lo visitava quasti in totti i giorni, e le edificava amittava quasti in totti i giorni, e le edificava amittava quasti in totti i giorni, e le edificava amittava quasti in totti i giorni, e le edificava amittava quasti in che il propositione.

cora per le cristime cunc der la Mesti Son prendera della sua famiglia; che il regime della giustizia er ai l'ergon di Dio, che seraturatamento ora la giustizia era uturpata, non amministrata, ed esser quotta la reza origine dei midi che alliggerano i popolig e che egli sperara nella divina misrricordia, e per le preginier dei hono, veder placata l'ira divion, e ritornare l'ordine e la piena sonamessione alle leggi-

Avvertite, per la precisione dei ricordi storici, che suche il aupremo magistrato detto della Samità, che è in Napoli, se ne venne a Gaeta: a'umiliatomo a Pio IX, e gli dissero. (Legge):

#### a REATISSIMO PAGRE

Quando tutte le amministrazioni dello Satto grargiano per condevir si pindi della Suntità vestra religiano per condevir si pindi della Suntità vestra el seguinarele i accuimenti della loro derminer, il magistrato sopremo di salute, mon al salvir secondo, viene a tributare a Vestra Santità il ano promodosiono sossegio, cla farle tivis ilatura, percibi si degni implorere, mercè l'Apostolica Beneditione, il divine consiglio sole la lei fentinità el è chiamata a compiere, el ora in ispectibili che lei coliminati della pubblica salute sono difficili e calumina della pubblica salute sono difficili e calumina della pubblica salute sono difficili e caluminati della pubblica della pubblica salute sono difficili e caluminati della superiori della pubblica della pubblica salute sono difficili e caluminati della superiori della superiori

### A che S. S. si degaò rispondere:

» Son sempre più riconoscente alle prore di ospitalifa e religione datemi da tutti i sudditi del vostro Augusto Sorrano. Mi dobe di averli fatti attendere pe' molti offari ho dovuto trattre in questo giorno, ed in compenso di tale Incomodo ne domando loro seusa.

Benedeo poi tutti loro colle rispettive famiglie, ed invoco l'ainto della Vergiaa Santissima, aceiò Iddio conecda loro la nalute della meote e del corpo sanitas mentis et corporis.»

CAS. Ianomma, pare che il nostro pavero Papa notti aveva un minuto d'ozio. Sempre vivite, aempre dispacci, aempre complimenti. Alineao a accorse, che se Roma era diventata scontenta, non era morto il mondo.

APOL. Un altro atto di Sua Santità venne (nori in questo giorno. Siccome a Gaeta si conobbe che che in Roma si era creato, e posto in attività un governo provvisorio, il Papa emanò il seguente Moto-Proprio:

# PIUS PAPA IX

Per deino disposizione, ed in un modo quasi mindile assumi Nai, sebbem immeritori, la Somno Poutificato, una delle Nostre prime cure fu quella di promunever l'unione fen i sudditi dello Sato temporale della Chiesa, di rassodure la poce fra le famiglie, di beneficarle in ogai muniera passibile, ed it endere lo Sato flatida e trunquillo per quanto da Noi si potsese. Ma il benefici che procurammo dimpatire ai Nostri sudditi e le più larghe istituzioni con le anali fu da Noi condisceso alle loro brame, partrappo lo diciamo françamente, onziche procurarci quella gratitudiae e riconoscenza che avevano tutta il diritto d'aspettarci, luano prodotta invece replicate amarezze e dispiacere al Nostro Cuore per parte degli ingrati, qualunque sia il laro numero, che il Nostro Occhio Paterna vorrebbe sempre vedere ristretto. Ormai tutta il moudo coansce in qual guisa siamo stati Noi contracambiati, quale abuso siasi fatto delle Nostre concessioni, sovvertendone l'indole e travisaudo il senso delle Nostre parole per inganuare la moltitudiue, e come di quegli stessi beneficii ed istituziani siansi taluai fatta un' arma ai più violenti eccessi contro la Nostra Sovrana Autarità e contro i diritti temporali della santa Scde.

Rifugge il Nostro animo dal dovere qui rammentare particularmente gli ultimi avvenimenti incominciando dal giorno 12 del passatu novemb e, in cui un Ministro di Nostra fiducia fu barbaramente neciso in pieno meriggio dalla mano dell'assassino, e più barbaramente nacura veune quella mano applaudita da una classe di forsennati, nensici di Dio e degli uomini della Chiesa, non meno che di ogni onesta politica istituzione. Questa primo delitto aprì la serie degli altri, che coa sacrilega sfrontatezza si commisero uel giorno segueute: e poichè questi lunuo già incontrato l'esecrazione di quanti sono gli uomini onesti nel nostro Stato, nell' Italia, uell'Europa, e la incontreranno nelle altre parti del moado, cusì noi risparmiamo al Nostra Cuore l'enarme dolore di qui ripeterli. Funno costretti di sottrarci dal lango ove furono commessi, da quel luago ove la violeuza C'impediva arrecarvi il rimedio, ridotti solo a lacrimare cai baoui e a deplorare con loro i tristi casi, ai quali il più tristo ancora si aggiungeva di vedere isterilito ogni atto di giustizia contro gli nutari degli abbominevoli delitti. La provvidenza Ci condusse in auesta città di Gueta, ove trovandoci nella nostra picua liberià, furono da Noi custro i suddetti violenti atteutati solenuemente ripetute le proteste, che iu Roma stessa fiu da principio avevama giù fatto innanzi ai rappresentanti, presso di Noi accreditati dalle corti di Europa e di altre lontane anzioni. Nello stesso atto non tralasciammo di dare temporaneamente ai Nostri Stati una legittima vappresentanza governativa, senza derogare alle istituziani da Noi fatte, affinche uella Capitale e uella Stato rimanesse provveduto al regolare ordinario audamento dei pubblici affari, alla tutela delle persone e delle proprietà dei Nostri sudditi. Fu da Noi altresi prorogata la sessione dell'Alto Cousiglio e del Consiglio dei Deputati, i quali cranu stati presentemente chiamati a riprendere le interrotte sedute. Ma queste Nostre determinazioni, laugi dal far rientrare nella via del dovere i perturbatori ed outori delle predette socrileghe violenze, gli hanno auzi spinti ad attentati maggiori, arrogan-dosi quei sovrani diritti, che a Nni solo apparteagono, con avere essi nella Capitale istituito per mezzo dei due Coasigli una illegittima roppresentanza governativa, sotto il titolo di provvisoria e suprema Giunta di Statu, e pubblicato ciò con atto del dodici di questa mese. Le obblivaziani indeclinabili della Nostra sovranità. ed i giuramenti solenni con cui abbiamo al cospettu del Signore promesso di conservare il Patrimania della santa Sede, e trasmettoria integro ai Nustri successori, Ci costringonu a levare alto la voce ed a protestare avanti a Dio, ed in faccia a tutto il mondo contro questo cotaato grave e sacrilego attentato. Dichiariama pertanto nulli. di nessun vigore, e di nessuna legalità tutti gli atti emanati in seguito delle inferiteci vialenze vipetendo altresì che quella giuata di Stato istituta in Roma, non è altro che una usurpazione dei Nostri sovrani poteri, c che la medesima non ha nè può avere in verun modo alcuna autorità. Sappiano quindi tutti i Nostri sudditi di qualuaque grada e condizione, che in Roma e in tatto lo Stato Pontificio noa vi è, nè può esservi alcun potere legitumo che aon derivi espressamente da Noi, e che avendo Noi col predetto sovrano Moto-Proprio del ventisette novembre istituita uaa temporuaea commissione governativa, a questa sola esclusivamente appartiene il reggimento della cosa pubblica durante la Nostra asseaza, e finchè non venga da Noi stessi diversamente disposto.

Datum Cajetae 17 decembris 1848 PIUS PAPA IX

MEN. E noi, poveri merluzzi a mollo! di tutte queste cosette non ne saperamo un neca.

DEM. E. come l'aversite da sapere? Quei signori della commissione facerane di natte com molta fedità ca cautela diliggere ogni carta che loro venira dal Papa; na chel la propagnata finigginos teneva i suri fedi ben regalati satelliti, che perfustrarano la città inosservali, co do costune degli stracciaroli, stoccarano tutte le carte papali di recent e attaccate. Eccovi detto il segreto perchi della ignorana perfetta in cui si sra dei voleri della ignorana perfetta in cui si sra dei voleri.

P. C. Povera Roma! Com'eri capitata male! MEN. Ringraziamo Iddio, che si ruppe la pila e non ando avanti.... Se nu!

APOL Siccone na lasstreble una retitimana a dirri tutto con felele particolarità, cod uno ni trattango qui a deseriveri le lingeguore minute attenzioni che usava re Fedinanda col a. Palre, e la sua devozione; ma vi leasti sopere, che no mai stancavasi di piegar le ginocchia immati al suo adorato liv. Xi, e hociargi il piedi el manju e quanda il Papa usciva al passeggio, indivinate che cons fecera al Re con i soci apili.

CAS. Veramente... non saprei... Gli si accodava e gli andava appresso?

APOL. No, caro amico, no; ma gli facevano la cavalletta, come si dice in romanesco, perchè erano praticoni delle scorciatoie; e quando l'incontravano, tortuttefet da capo in gioocchio, e bisognava che si lasciasse haciare il piede di mouro. P. C. Mo... e che serre? Me ce rivit da piague!
DEM. É propriamente un Re cristianissimo, e per questo Iddio, nella sua infinita misericordia, gli è largo di tanto bene. Ohl se non era esso! Porera Lulial povera Italici Sarebbe stata tutta invasa e devastata da questi manigolita.

MEN. E poi avevenu il coraggio di dire, che Pio IX stava carcerato dal re di Napolil

Al'OL. Carcerato? va bene! Vi busti sapere, che a Gacta il Papa cra stato fatto padrone dello stesso Ferdissaudo. Ve lo dico senza caricatura; ma lealmente. e per la pura e schietta verità. E l'influenza che esercitava il Re presso il Papa era questa i nou metteva mai fine alle più squisite attenzioni, alle più ingegnose gentilezze, totte figlie del cuor auc religioso e tencrissimo. Lo so, loro che andavano dicendos Il Papa? il Capo visibile della Chiesa? è diventata invisibile. Nessuno più lo vede. Buffonil arci-buffonil La deputazione non volle riceverla; ne duveva riceverla; ma quanti si presentavano, tutti erano ammessi; mai, diciamo una verità an-che più analitica e storica la deputazione non era legule; pretendeva rappresentare ona Camera, che Pio IX non doveva riconoscere, avendola prorogata. Altre convincenti ragioni io già ve le snocciolai: osservate inoltre, che siccome in quella deputa-zione v'erano per elementi alcune bravissime ed eccellentissime persone, e quasi tutte quando nadarono fuori non rappresentando che la propria individualità, vennero garbatamente accolte dal Pana. Non mi prendo l'incarico dirvi che spaventosa è la cifra aritmetica dei tanti e tanti d'ogni classe e ceto, che non solo da Roma e dallo Stato nostro; non solo dal regno di Napoli; non solo dalla Toscana, ma da tutte le parti del mondo, d'ugui nozione concorrevano con bella gara nd nmiliarsi ai piedi del fuggitivo Monarca. Quasi totti recavan indirizzi di Sovrani, di Principi, di Vescovi, ed invitavano quel hersagliatu Sovrano a portarsi fra loro, ove avrebbe asilo, tutela, corteggio e feste. Se vi leggessi ad ou s ad una le lettere che gli vennero portate, si starchbe qui lino a tutto il 1851, e davvero che piangereste a lagrime dirotte.

P. C. É poi ce veniveno a spaccia protezionel Se credeveno d'avè trovato li gonzil Si nun se ne annaveno presto a rompicollo de qua, je veniva ce montro sano co una hattajeria de canquni, che..... a rivedeccel

APOL. Non voglio, nè deve passare in silenzio la Francia. Quella generosa e calda nazione potè sospettare che il Papa avesse il divisamento d'andarsene da lei. Bastó il sospetto, perche una corrente elettrica circolasse per tutti i suoi dipartimenti. Ogni persona che ne avesse avuto agio, di ogni rango, di ogni grado si conduceva a Marsiglia. I giornali parlavano di questa sospettata venuta con un tuono di vera gioiosa esultanza. Fino la formale deputazione dell'Assemblea nazionale, che per questo gran motivo avrebbe sospese le sue tornate, se ne sarebbe ita a Marsiglia ad aspettara il sospirato arrivo di questo Principe adorato, di quest'uomo del secolo, di questo tipo di paterna bontà fatto bersaglio della più nera ingratitudine. Per tutta la Francia s'ideavano grandiosi archi, colonne istorinte, luminarie, finochi artificiati, processiami, e festeggiamenti, ben diversi da quelli architettati dai Cicertunchi, dai De Audreiz, dai Materazzi, dai Mnsi, dai Teodoroui e da simile fiore

CAS. Certo vi sarebbe stata una gran diversità. Nelle baldorie romane agiva la iniqua setta; ed in Francia tutto sarebbe stato eseguito per ischietto spirito di vera religione. Là chi ci crede, ei ereale davarezo.

APOL Smitte questo fato, ch'à tante cloquents, che parla da sè. Per tutta intern la natione francese, eccitatt de spontaner commonimento, reme aperta nan sottostrizione nazionale, in virtà di cui, cou tribuit pecuniari, nessurs assomme activas, si venises subito al pronto el ellicace soccurso del Pap in esillo. Si opporizo, al esegui regolamente, e frattò una magnifica somme. Questa colletta areva il none di obolo di s. Pietro.

and the state of t

## INDIRIZZO

quello else ne risultò:

# DEI CATTOLICI DI FRANCIA

# A SUA SANTITA' PAPA PIO IX

Il mondo cattolico ha getuto un fremito di dolarosa indignazione nel conoscere l'attentato che Roma ha veduto commettersi contro la Sautità Vostra. Possa l'unmimità del pubblico sentimento spandere una dulce consolazione sul cuore del nostro mantissimo Padre!

State et montro manistramente e manistrativa estde e de la companio quella manistrativa estde e de la companio de la companio denopia Roma e l'Italia. Ello la connecto il
diritto dei deboli, ricordoto ai festi il are deveri. Ella si è sevito del potree per stabilire
la liberà. Ella ha partato il popoli e i popoli
i si pomito
il il un santo estituismo n ciacum
delle vostre porcle, se le partecipama come
una forza ed un lune per caminare più sicuramente verso d'avenire.

L'universo commosso da unn voce il tenern e al alta, conobbe anche una volta la viriti civilizzatrica di codesta Cattedra di Ruma, che sostitul il diritto alla forza, che creò la repubblica cristituta, e salvò l'Europa dalle barbarie, e il mondo dol coos.

La sovranità delle anime dando alla sovranità della città due volte regina la sua indipendenza, la sun sermità, il suo splendore, ecco ciò che colpiva gli spiriti, ciò che era un lume u tutte le coscienzel il supremo Pontificato, e il sacro Principato formavano in Roma una gloriosa e mecestaria unione; imperciocochè è bene che tiavi uel mondo un trono, in cui il Principe sia Padre; uno Sato, cui gli uomini siavo meno sudditi, che figliuoili

Questa unione confermata dai secoli, uomini insensati han giurato spezzare. Honuo giurata di distruggere questa sovarnità temporale del Papato, ch'è la guarentigia dell'indipendenza delle coscienze cattoliche nel mundo intiero. Essi l'hanno giurato, ma il lo prevreso disegno

andrà fallito!
I veri Romani rianimati del loro antico amore si desteranno da quel torpore che aggliaccin il laro coraggio; torneranno versa Voi, verso il lor padre. I vostri nemici cadranno sotto la aniversale irprovazione.

Suttissimo Padre, è questa la nottra sprenanum se questa non si realitza, i vostri figli di Francia vi grideramon Fenite n nollo piuttotan Ecco nol, le nostre broccia, i nastri beni, le nostre vite. Purlate, beatissimo Padre, nol aspettiamo prastesi nel nastro dolore ai venerati piedi del Capo visibile della Chiesa, sposa del Cristol

Cattolici noi siamo, pronti n seguirvi come Pietro segul il Square: Francesi, noi vogliom mautenere la fondazione di Pipino e di Carlo Magno. Questa è la tradizione francese! Il Papato in Roma non è solamente l'Italia, ma la cristimità.

Noi coi matri fratelli e pastori supplichiamo littio a toccare il cuore degli inseemiti, e ud illuminare le loro menti, che Roma rientri in è stetsu, e vi renda al suo amore, suntissima Padre, e così ripremala la via glorinsa in cui comminava dietro le vostre orme, sopra il regno del mondo.

Ed era universale della Francia questa commozione; sebbene nelle altre nuzioni vi fosse ua fermeato religioso di nulla dissimile. Ve ne voglio pereiò leggere un altro, pure francese, ed è di Llones uditer

#### BEATISSIMO PADRE

Appartiene nlla nostra cità, cui l'autro ni nocumento alla fede cattolica fece soprenchimare la lloma dal Gauli, di protestare in una muniera tutta tingolore contro l'attentato commesso n danno della oustra autorità temporale, che garantisce l'indipendenza spirituale del Capo supremo della cristantità.

Papine e Carlomagno, i due più illustri joudant idella notre nationalità frances, focusio donnitone degli Stati che da tunti secoli formano il patrimonio di sun Petro, Stati azini estei per naziouvre la indipendenza della muta este in monto potenti per ecciatre le gelanie, i imazi degli Stati vicini, hanno ngito om sugtificati della stati di cine di consistenti del nontre e succe, i cui tutti i grappi linerazi del monda morale hanno vouto fino ad oggi il loco contra inviduabile e rispettato. Cello-



cato ia qualunque altro luogo il Papato soggetto od uno potenzo che gli servirebbe il asilo, si trouerebbe obbligato di adoltare tutte le preferenze di questa auzione privilegiata, come anche tutte le sue inimicizie unche contro populi cattolici.

calitotici. Probli jarole di Pio III vestro illustre Le nobili jarole di Pio III vestro iliacioni che predeccia proggii l'imperatore Napoleone, iono in nutte le nostre memorie, e non possono lazione alcun dubbio negli spirili più prevenuti sopra codesta questione fondamentale della integrità temporale del dominio. Pontificio garantito do tutti i popoli cattolici.

tutti i popoti catorici.

La insurrezione che vi costringe all'esilio, conduce conseguenze simili a quelle che trascincrebbe lo conquista di flonu da una potenza esterna; essa spezzerebbe col tempo le bilance degl'imperii e l'unità della Cluiesa.

Roma apparticae di diritto e di futto all'universo cattolico. Questo utabilimento mantenuto do undici escoli dal triburato costante di nostra venerazione filinte, non può dipendere dal capriccio di alcuvi democratici esaltati, usurpando il potere colla violenza e coll'onicidio.

Roma è la patria comune dei cattolici di tutte le unzioni: tutti dobbiamo neere un caore per anaris, e al bizogno, unn apudo per difenderio. La Francia, noi lo speriumo, comprenderà i doveri che le impongono la difesa della più sublime sua crenzione, e i soccorsi effecci che reclimo una potenzo così liwolabile come la

vostrus. Se, dopo aver escurito i mezzi pacifici, il vecchio grido delle crociate ezheggiasse nacora sul nostro suolo cado del sangue dei mortri, si vedrebbe, o zantissimo Pudre, la nostra nazione, pradiga di eroi sotto le bandiere della gioria, prodigarii anche sotto quelle della fede, che

fa l'orgoglio delle nostre memorie, e il fondamento delle nostre speranze. (Sieguono le firme)

Ehe ne dîte? Il Papa esule, odiato dai demagoghi, e dalia scroda satanica, poteva essere più cha sicuro de sino citatolic. Dio visibilimate la susticeva. Ma per ora contentiamori del sogniorno in Gastaç torsimon a Romez, El x vi sarcoso di nanoro, dopoche sasì stata proclamata la Costituente, e li vi fari lettura della nota diphosatica dell'Eño. Antonelli, e il Motra-Propriu con l'anatema fulminato dell'aroa.

CAS. Gomanda chi può obbedisce chi vuò. Va bene?

APOL. Duoque siamo in Roua nel giorno 7 decembre, e vogio caldo caldo patervi di un foglicitucciaccio messo fuori da quell' nomo militerion dell'avv. Giuspipe Giubussi, riomanto miscredente, atrabilire, fuerate, e stimato come apostolo della pengasqualo. Costi ebbe francipia d'eutresin Roma dopo pubblicata de Pio IX Tamnistia, perchè prima non gli si permetteva nemmeso di accompagnere l'Italiativama Rite sua figlia nelle des taggioni in ciu prima qua venne a caustreCAS. Che vuol dire quell'epiteto superlativo d'italianissima, che appiccate alla figlia?

APOL. Non ne sono in l'antore, ma il Circolo Popolare glielo applizò, quando la prelodata cautatrice Gabussi, già diventata moglie del basso cantante De Bassini, eccito i suoi compagni a dere una serata a benefizio dei repubblicani nel tentro Argentina. li Circolo Popolare affisse per i caotoni il sendiconto di quella serata, e chiamò la Gabussi italianissima; dunque ho ragione di chiamarla ancor io così; come alcuni poetini dicono, l'erba verde, l'ocqua umido, il fuoco caldo; epiteti, che non si possopo contrastare. Ora il Gabussi, che la un'ottima moglie, e dei figli di gran taleuto, qui dette luminoso saggio del suo mal volere. Scrisse per l'Epoca paracchi articoli, fra quali uno. . Radetzky e la sun spada - che è un tessuto d'infami ironie, sneutite da quel prode con le sue tremende vittorie.

CAS. lo desidero sapere qualche coserella di più. APOL. Se volete una biografietta di Giuseppe Gabussi, vi posso dire, che nacque in Bologna nel di 5 ottobra 1791. Fu nominato patrocinatore della corta di appello in Bologna nel 1813; e poi giudice d'appello nel 1831; ma il Cardinale Albani lo fece carcerare nel \$833, e lo fece tradurre in Civitacastellana. Tanto a'adoperò il cav. Luigi Chiaveri presso l'ambasciatore austriaco, che gl'impetrò l'esilio. Doveva emigrare in America. Rimase sempre repubblicano rovente. Per molto tempo stese un giosnale teatrale in Firenze. Amnistiato, corse qua. Abitò una stanzetta nel cortile del pa-lasso Boadille a piazza di Sciarra. Passava il giorno nella spezieria Ottoni a piazza Colonna, ove se la discorreva con vari esultati, e specialmente col suo carissimo medico . . . . . Poi cominciò ad inserire alcuni articoli di fondo nella Biloncio. Fu spedito per la compilazione di alcuni difficili pro-cessi in Pesaro; ma tornò con le pive nel succo; perchè la gli furono minacciati due regali: palle, a ougnalate nella schiena. Sul principio di lui non si fece alcun conto; perchè anche i democratici lo tenevano per una caldaia di spirito di vino bollente. Tardi venne nominato deputato di Civitavecchia.

CAS. Eh! capisco. Li ci aveva il casino di rillleggiatura, e il bagno in darsena... Ma a proposito; quel fagliettucciaccio che avete detto voi, com' era initiolato? APOL. Era intestato con: « Popoli dello Stato

Pontificio - e con un accozsamento di parole, di idem per idem, con un eco perpetuo vuole persuaderli ch'erano in uno Stato di rivoluzione. CAS. E chi ne faceva un dubbio? Era voglia di

CAS. E chi ne faceva un dubbio? Ere voglia di far guadagnare i tipografi e gli attaccatori. APOL. E sopete chi pagò le spese della stampa?

CAS. Il Circolo?

APOL. La italianissima figlia del danaro della sua paga tentrale la Argentina.

CAS. Che buona ragazza!

APOL. Dunque l'avvocato Gabussi esorta in
questa curialesca scritturella i popoli dello Stato

questa curialesca scritturella i popoli dello Stato Pontificio in tre lunghe e minute colonne, a non porre tempo iu mezzo, e decidersi *Ulico et imme*- diate a creare un governo provvisorio. La eterna filatessa di ciarte terminava così: — Se tali vi seitte, o futuri componenti il Governo Provvitorio, accingetevi all'impresa; o se non potete riuscir trionfanti, cadete almeno avorati. Italia avolt una corona per voii.

CAS. L'avvocatino si arrampicava sperando di essere nominato in quel governo provvisorio; ma...

m'immagino, che rimase deluso.
APOL. A più pari saltiamo dentro al giorno 8
decembre, che fu di venerdi. In questo giorno scappe fuori un giornale moro, initiolato L'Italia
libera. Questo si ebbe l'idea di darbo in tuce nullameno che tre volte per settimana. Il suo programma è tutto tessuto, e recamato della bellissine idea
del giorno, ciche che l'indigenderna dell'Italia è asdel giorno, ciche che l'indigenderna dell'italia è as-

meno che tre volte per estimana. Il suo programma è tuto tessuito, e recanato della bollisimie idea del giorno, cicè che l'indipendenza dell'Italia è sasievanta; quialdi pomette di discorrer 6. selle condizioni attuali e quistioni politiche, tanto del-Italia, che delle suo parti. 2. tustiture dibuttimenti politico-nusuisiarii. 3. Esporre e svolgere analiticamente is che dei diversi parlamente i riunioni suzionali. 4. Proporre un compendio fedele e ragionato di storia contemporarea.

CAS. Eh! prometteva poco. Non hastavano tre fogli per distribusione.

biglis per distribusione.

APUL Usis auto figilio, ma volonita.

APUL Usis auto matifis. Its am specii di proclama di Romani. Indiacia col dire mas come cito con sia specie.

In proclama di Romani. Indiacia col dire mas come con sia specie.

APUR per di amolti giorni partitio e e tatto di cima si fondo tende cilla cressione del gorreno proveziorio. Anche quarto ferrorino mazionale tennisars con energiche parale, cilcie — Le Castimento, giò proclama in in Tu-senne, siargificire di grobbenn della Nazionalitio.

Esterna di visione parale di grobbenn della Nazionalitio di visione passione, di visione accome più di rivoluzione, l'autorito porimi. — Est tennisari con consideratione in giorne provesizion.—

Esternisari un giorne provesizion.—

MEN. Era meglio avesse dellos facciamo una morte provvisoria. CAS. Dove dice: il problema della nazioanlità

italiana, l'amico si sbagliò; perchè logicamente duvera dire: Il paradosso della nazionalità ituliana.

P. C. Che schiumel o redi mo, come se minchio-

P. C. Che schiumel o redi mo, come se minchionaveno er popolo ciurcinatol Nun se crederebbia, ai nun fasse stampato, e alli tempi nostril Ma..... era ar tempaccio loro.

ArÜL. la quene gieros 8 Secuebe ai ralasa forma financia de Comze. Preinde Secuebenti. La testa da super la Comze. Preinde Secuebenti. La testa da super la Comze. Preinde Secuebenti. La testa da l'accidenti del comment de Competitori de Competito

mente ai mezzi più acconci per supplire al terzo potere assente dallo Stato. Sturbinetti fa delle proporaioni analoghe; si alza Canino, combatte con fiera virulenza la proposizione Pantaleoni; dice che, non vi è chi possa mettere in dubbio, che il popolo di questo Stato sia ritornato nella plenitudine dell'esercizio della sua sacrosanta sovranità per diritto. Conclude, che non v'e tempo da perdere, e che si unisca la Costituente, senza indugi con una commissione. Galletti analizza le due proposizioni, e propende per quella di Pantaleoni. La proposizione di questa è messa a partito, e si approva all'umanimità. I membri suno Fusconi, Sturbinetti, Sereni, Rossi e Lunati. La proposizione di Canino, col consentimento della Camera rimette alle sezioni. Alle ore quattro e mezzo si scioglie la seduta. Le gallerie, ed anche il cortile e la pinzza erano gremite di gente.Chi sa qual cosa sognavano che s'improvvisasse in quel giorno! Non era ancora matara la peral CAS. Cascherini, cascherini.

P. C. E che botto che faranel S'im da senti er rumore insinenta indove nun c'è più monno.

APOL. I capi della romana demagogia trovavansi in un passo ben difficile ed imbarazzante. Porte patra li aggliacciava, travedendo la possibile ipotesi d'un intervento; e li poneva in un certo timore anche la commissione nominata dal santo Padre, che scorgevano sempre più fermo nelle sue idee. D'altronde sempre più svaniva del tutto il sognato progetto di operare una rivolusione con mezzi di almeno apparente legalità. Ed aggiungetevi per sopramercato un certo ragionamento sospetto della popolazione, che vedevano irrequieta, arcigna, melanconica, e che li gnutava spesso in cagnesco. La coda demagogien li cacciava avanti-Mazzini gittava più periodici di fuoco; essi si erano screditati innanzi all'Europa con un eccesso di nerissima ingratitudine; essi si erano screditati innanzi al popolo per una quasi vigliacca debolezza. Insomma erauo con i piedi intrigati in unginepraio; ma non si perdevanor non smettevanola temerità sfrontata, e volevano, saldamente volevano rimediare a tutto... almeno in apporenza.

CAS. Qui sarà stato il bus-illis. Presto si coniuga il verbo volere; ma il verbo fare mette paura; perchè in ogni tempo si trovano intralci. APOL. Furbi diabolicamente, cominciano dal de-

P. C. Come sarebbe a dine?

APOL. A designare, acreditare la commissione governativa creata e cominata de lio IX col Motoproprio del di 27 novembre, e specciare che nassono ha voltoto accettare, e chi era qui, è scappato vià. Allera fir che l'ottimo monsignor Roberti si creditti in obbliggo senatire questa soleme bugia, e atampò in un pubblico foglio la dichiarazione, di cui ora vi la faccia lettura:

AL SIGNOF DIRETTORE

DEL COSTITUZIONALE ROMANO

Si leggono nel Contemporaneo del decembre 1818, N. 216 nelle prime colonne della prima



Limited in Google

faccia dove si parla del così detto atti Gaeta segnato dal sommo Pontefice il dì 29 nov. 1848 le seguenti paroles « Ad eccesione del cardinal » Castracane, tutti gli altri membri di quella · commissione (creata con quell'atto), che risie-· devano in Roma nella coscieuza dei lesi di- ritti del popolo, rifiutarono coraggiosamente . l'illegale mandato. « Il sottoscritto, che è uno di tali membri,si è creduto sommamente onorato dalla fiducia sovrana, e non ha mai rifiutata, uè rifiuta di assumere l'affidatogli incarico, nella ferma persuasione, in cui egli è, che l'inten-zioni di Sua Santità abborrono del tutto dal ledere i diritti del popolo. Essendo però salda, riguardo ad esso, quell'asserzione, prega il sig. Direttore d'inserire nel prossimo numero del suo accreditato giornale la presente rettificazione. E conservando i mezzi di molta stima si dichiara

Suo Devmo Servitore ROBERTO ROBERTI

Questi tre di Roma uniti, meno il signor Principe di Roviano, hanno tutti il mercurio addosso, e stanno impazienti di palesare afficialmente la loro unmina ed autorità avanti al popolo. Intanto uno sciame di spioni assiepara tutto all'intorno il palazzo dell'Eminentissimo Castrucane; per cui erano ben rare le persone, che avessero cuore di presentarvisi. I demagoghi tentarono la legalità, e con tutto il più virile intendimento si fecero a cercare che la commissione assumesse la parte sovrana. ossia, il così detto terzo Potere, o uniti tutti i membri, o investendone il solo Erino Castrocane, Su questo gran tema s'iniziarono trattative, e si avauzarono col mezzo di un Diplomatico molto stimato, e si credette bene d'intavolare queste trattative con il Mamiani. Udite come.

MEN. Dovrebb' essere una commediola.

DEM. Buona tede di qua, malizia di la. CAS. Ramani e Cartaginesi.

APOL. Il signor Kolb conoscera il signor conte Mamiani fino dall'epoca del suo primo ministerne gli pareva non galantuo.no; questo no; ma almeno di muniere non villane, non urtanti; e non giurato nimico del senso comune. Kolb si offerse parlargli, e il Cardinale neconsentì al tentativo. Monsigner Roberti forni il diplomatico delle opportune istruzioni, affine di non compromettere nommeno d'un capello la surra causa della santa Chiesa; gli raccomandò di essere sempre acuto nelle risposte, di nulla far traspirare degli ordini ricevati, e di nulla promettere: Kolb trovò Manniani un latte-e-miele: un nomo che si liquefaceva in complimenti; insomma, l'uomo che gia conosceva; e tal quale lo conosceva. Infatti si finse quasi aviscerato papalico. Disse aver data la sua parola d'onore a Pio IX. di non mescolarsi in cosa alcuna contro il suo governo, e non aver accettata il portafoglio, che a dispetto proprio; che ili bnona fele si credeva nominuto dal Papa; ma che una volta che una pontificia disapprovazione fosse giunta da Gacta, esso sarebbe stato il primo a rinuuziore.

CAS. Tutta moneta falsa.

DEM. F. vi pare di credere a un Mamiani.
APOL. Soggiungera, che il papato trovavasi in
seque tempestose, per colpa una di Pio IX, ma dei
Prelati, che lo circondavano, e gli soffiavano pessimi consigli. Terminò coll'affermare che il austo
Padre si sarebbe in fine dovruto indivizzare a lui
sesso (Mamiani) ed si austo minici, per torrare a

sedere sulla sedia di a Pietro. CAS. Scommetto che Kolb ci---APOL. Credette, volete dire? ditelo pure. Prese il tombacco per oro fino. Entrò in materin, e disses l'occasione è venuta: il momento è propizio. Bisogua niutare il cardinal Castracane nel sostenere l'autorità ed il governo papale. Non potete im-maginarvi le proteste mamianesche, ed intauto con scaltre interrogazioni cercava di acoprir paeso, e spinva quanto crano estese le facoltà del Castracane, e se mai fusse saltata in capo l'idea di organizzare una controrivoluzione. Monsig. Roberti sentito tutto con le più minute particolarità, non si fidò più del Manuani; ma decise doversi andare innanzi con le trattative; perebè non lo facevano disperare affatto. Kolb seguitò, e Mamiani si offerse prooto a secondare le intenzioni dell'Erno, rinnovando esso stesso il ministero: ma disse che prima era d'urgenza, era ioevitabile necessità disfarsi e di Storbini e di alcuni altri ministri d'allora. Che ai era confidato a vari suoi colleghi, ed era lieto di averli trovati disporti a secondarlo; ma che tutti dimundavano meravigliatis perche sua Emioenza non spiega carattere? Che, spiegato pubblicamente il suo nuovo carattere, spuntava l'occasione di un dibuttimento, e stabilire la formazione di un nunvo ministero, racconciando le cose in ordine. Kolb propose the venisse a confermar Intto al Cardinale; ma Mamiani ni ricusò, dicendor che tutto sorebbe svaporato, se si fosse vedato entrare nel palazzo di Castracane; perchè mistero e segreto erano i soli auspicii di quella non facile

impresa CAS. Non discorreva male il sig. Terenzio-APOL. Ma monsignor Roberti, come il cavallo di Giobbe, che odora la guerra da lontano, subodoró che il Mamiani preodesse tempo per impedire a Castracaue di svelarsi enpo della commissione. Intanto una ionzione fatale faceva restore inoperosi i membri nauiuati dal Papa. Il contegno mamianesco divento ogni di più sospetto, e Kulb volle un testimonio fidato e legale de suoi dialoglil-Troyare uua persona che volesse correre un rischio simile, non era facile. La pugnalata data a Rossi con tanta disinvoltura, sgomenta i più franchi ed amici dell'ordine. Finalmente mousig. Roberti pensò al commend. Agostino Feoli. Il detto commendatore, suddito fedelissimo papalino, una disse di no. Il Mamiani non lo conosceva; ma ando can il Kolb, e udi dalla hocca del co: Toreuzio la conferma di quanto io con tanta par ticolarità vi lio narrato. Le parole del conte furono molte, e si diffuse nella promossa di mutare in parte i ministri volnti nel di 16 novembre, quante volte esso fosse chiamato a formare il auovo ministero, e salla impossibilità di seiogliere al primo mandato la Comera e la Guardia nazionale : ammettendo però che a questi due articoli in seguito si sarebbe data evasione. Ora eiccome tutto perauadeva che la Camera si sarebbe fatta trascinare alla nomina del così detto terzo l'otere, il Feoli fece premurose insistenza al Mamiani, affiachè egli con la sun prepotente influenza procurasse embito na ritardo ai raggiri che ei operavano nella Camera; quiadi volle combianre che il Mamiatu all'indimani tenesse un segreto abboccamento coa monsig. Roberti nella mattina, e precisamente nelle cameretta ove abitava il detto Prelato in monte Citorio.

CAS. L'affare si faceva serio-

MEN. Bagnttella! Comiuciava a puzzare di tra-APOL. Udita, udite. Feoli non badando a soepetti che auscer potessero illico et immediate, di botto ei reca dall' Erno Costracane, narra tutto dall'A fino alla Z; ma non tace che ancha a lui Mamiani è sospetto. L'abboccamento si tenne, a

Mamiani, ia presenza di Koth, disse lungamente a monsig. Roberti, sempre con coavità di frasi, cha ara impossibila manteaere il Papato nello atato attuale; che bisoganva tirare una linea defioitiva fra i due poteri del l'ontefice; ma con espressioni energiche dichiarò, che nulla per allora v'era a temere; che non avrebbe mai permesso, ch'essendo esso ministro fosse portato un attacco al dominio temporale del Papa; che il solo tentario l'assembles, sarebbe un dirglis Mamiani, rinunzia il portafoglio e ritirati; e che esso si sarebbe subito ritirato CAS. Che ne dite? Monsignor Roberti s'era in-

gamnato? APOL. Oibò! avera l'occhio lungo. Era furbo. Difatti nel giorao medesimo la Camera dei deputati decretò solennemente la creazione del terzo Potere, seaza che il eignor coate Terenzio dicesse una eillaba contraria; senza che facesse l'abdicazione della eua carica. Era un ipocrita, era un Ginao bifronte, un uomo falso, bugiardo, simulatore. Ne volete una definizione corta e angosa? Era un apostolo scaltrissimo del protestantismo. Ma Roherti lo conosceva, lo classificava, e se ne guardava. Ma credete forse che nel tempo di queste trattative, quei signori maliziosi atessero coa le mani alla ciatola? Signori no. Essi volevano che Castracane o qualunque altro Cardinale, assumesse il terzo Potere, per così avere un appiglio, un rampino per potere effettuare la loro rivoluzione con un'apporenza di legalità. Allora avrebbero obbligata questa larva di terzo l'otere a firmare quanto essi volevano, e prestare eoleunità di consenso alla totale distruzione di ogni urdine, al rovesciamento universale d'ogni amministrazione, culto, gerarchia ed armonia sociale, come già nel giurno 16 avevano fatto il gran tentativo sul Quirinale con lo stesso bersagliato e tradito Pio IX. Ora vi racconterò le loro mene

CAS. Sara una cronachetta gustosa assai. Beato

voi, che ae sapete taote! P. C. Me pare quello che va etrillanao: etorie

de tutte le sorte. DEM. Ilo trovato pochi galantuomini di egual

memoria.

MEN. Sulla sepoltura sua il bona memoria non sarà sprecate

CAS. E che vi pare? APOL. Era un bel di, e l'Emo Castracane aveva radunato iananzi a sè un aerio congresso con parecchi membri del Municipio, avendo la mira di concludere una qualche cosa, senza temporeggiare di più. Fra questi signori v'era anche il beo auto arv. Carlo Armellini; ed ecco si passa l'ambaecinta, che vi è il principe di Canino, che vuola eatrare. A questo anuunzio l'avv. Armellini dice ad alta voce: Bnona pezzal

CAS. Oh! mauco mule! Almeno fra di loro que-

ste pecore rognose si conoscerano! DEM. Si conoscevano; ma non si facevano guerra aperta. Il solo Sterbini al negozio Salviucci disse a Canino: « Brotta carognal aou mi stuzzicare, o « etampo la tua biografia. Non mi maocano che

e quattro pennellate. -CAS. Un....dipiuto da un altro.....sarebbe etato un bel quadrol

l'. C. A potenne avè na galleria de sti quadri! Antro che quella der prencipe Borghesi! Abbasta: annamo avanti colla storia.

APOL. Entra dunque il principe dei ciarlatani, e da principio a un predicozzo stridulo, lungo, sconnesso. Cerca e pretenda persuadere il Cardinale di accettare d'essere dichiarato il terzo l'otere, a il Cardinale ci scusa, e dice che non può, che non deve. Basta: ciarla a riciarla. Gli danno mano gli altri, a ei può dire che obbligano l'Etho a formulare ia iscritto questo progetto, e mandarlo a Gaeta. La lettera gli fa forza scriverle com'essi bramavano, volevano, eeigevano; tanto più che essi e incaricarono della epedizione; ma il Cardinale, di soppiatto ne scrisse un'altra, ia cui rivelo tutto l'accadoto con ogai particolarità, diffidò i furbi. e etese la propria apologia, mettendo al giorao Pio IX e la cua corte del perchè misterioso aveva dovuto scrivere così entro ad un circolo di pre-

CAS. E la risposta?

APOL. Fu esclusiva. CAS. Ci ho proprio gueto-

APOL. Ma il Priacipe non si amarri di coraggio, e ei portò dal cardinale Orioli, ed anche da altri, facendo la etesso progetto. Orioli, che abitava nel convento dei ss. Apostoli, avendo na certo passo interno, ci ritiro cubito prudentemente nel palazzo Colonna presso l'ambasciata di Francia: indi dopo pochi giorni corse via, e volo a Gaeta, ove i crepacuori sufferti, i compromessi in cui si trorò, gli cagiosarono una fiera malattia, aella quale si parlò assai male della sua vita-

CAS. Na ditemi una coserellar e quegli altri di Ancous a di Bologas, nominati membri della commissione dal Pontelice, come el goveronronol Fuggirono? Si appiattarno?

APOL. A pranzo voi vorreste non solo lo scal-co e il distributore delle pietanze, ma anche na masticatore. Vi contentero; henchè, veramente credevo eu questo articolo avervi gia soddisfatto; ma redo che era uno sbaglio mio. Dunque riparero il mal fatto, e vi dirò, che nella sera del 7 dec.

ervennero i higlietti di nomina sovrana al Tenente Generale Barone Zucchi, ed al March. Carlo Bevilacqua, a far parte della Commissione Governativa, e la parteciparono al Pro-Legato di Bologna in questi termini:

#### a ECCSLLONZA

- Onorati dalla sovrana fiducia nell'atto che il Pontefice istituiva una Commissione Governativa, a cui sarebbe affidata la temporanea amministrazione dei pubblici affari, noi crederemmo mancare a un sentimento di onore, a un dovere di coscienza rifiutando puramenta e semplicemente ogni opera nostra in un momento così solenne. Noi sentiamo per lo contrario di dover servire il paese recaudoci presso Sua Santità, e adoperando ogni nostro potere al nobile fine di contribuire ad una glusta con-ciliazione tra popolo e principato nell'integrità dell'ordine contituzionale. Così tddio ci siuti in questo tentativo unico della nostra partenza, e del qual tentativo sarà sempre base il principio della nazionalità Italiana da noi costantemente, e col pensiero e colla vita, professato. Che se i nostri sforzi non ottenessero il sospirato fine, o gli eventi li rendessero inutili, ooi ritorneremo con sicuro e tranquillo aoimo alla vita privata, contenti di aver almeno pagato il nostro debito alla patria e al So-

. Questa nostra dichiarazione noi depositiam partendo, nelle mani autorevoli dell'E. V. perchè i nostri concittadini a connazionali possano ritrovare

in essa uno spontaneo pegno dei nostri atti-Abbiamo l'onore di protestarci con sensi di distintissima stima e considerazione.

Dell'E. V.

Devrhi Servi

IL OSN. ZUCCRI -- C. PSYILACQUA A S. E. il sig. Senatore di Bologna »

Fatta rimettere questa lettera; si recarono a Gaeta; ma uon riuscireno in ciò che eranai proposti; il erchè lo sapete, come il sig. Mamiani vi tesseva

CAS. E del Ricci che ne fu?

APOL. Anch'egll assentl pieuamente alla lettera che vi ho letta. - Saltiamo ora al gioroo 9 alla Camera dei Deputati. - Stava all'ordine del giorno la proposta della Costituente. I pareri furono varii. Bonaparte vorrebbe la Costituente Italiana, congregata con suffragio universale. Mamiani ri-batte Bonaparte, e vince il favore della Camera. Dopo vari altri alterchi, il Pantaleoni propone ai voti l'articolo primo. Gli articoli già li conoscete; quindi vi bosti il dirvi che furono ad unanimità approvati. Pensarono i gazzettieri di Roma pubblicare in questo giorno la lettera che da Fondi aveva acritta la Deputazione, e la risposta che aveva mandata il cardinale Antonelli. - Il signor Terenzio, unito al signor Ministro delle finanze, dette fuori in questo medesimo giorno una ordinanza, con cu i proponeva un premio, che restò però sempre in ellissi, a colui che avesse scritto il miglior Catechismo popolare di economia pubblica,

CAS. E che voleva farne?

APOL. Che voleva farne? Era birbo l'amico. Il popolo era disgustatissimo del presente ordine di cose, e iocominciava forte a mormorare di dazi, di dilapidazioni, di furti, che ben vedeva commettersi a quattro ganasce, e noo se la sentiva di sostener più i pubblici pesi. Questo avrebbe mandato in fallimento ladri e ladronerie. L'amico voleva un Catechismo che persuadesse al popolo la giustizia, il dovere legale di pagare essi dazi; ma non occorre dire che la proposta di questo Catechismo fu por essa polvere negli occhi, perchè si disse dare un premio, e non solo non si nomino, ma neppure si destinurono i foodi donde prenderlo. Si elesse solo la commissione che doveva gindicare lo scritto; ma essa commissione non si congreso maii ninno scrisse na verso, e tutto rimase in votis. - La biliosissima Pallade, the dovers patire di mal di fegato, avendo saputo, che l'Eminentissimo cardinal Vicario rimetteva gli ordini opportuni perchè si facessero orazioni a pro di Sua Santità, sfoga dispettosamente con iniqui periodetti la sua sacrilega a sconsigliatissims collera. Nel giorno 40 tutti i cantoni di Roma erano ammantellati d'un gran foglio volante, stampato a quattro colonne per pagina, ed intitolato: «Una ingiustizia di quattordici anni.» CAS. Che bel titolo per un dramma da chiamare gente oell'assembles d'Augusto!

MEN. Pare un epitaffio da barattolo di speziale.

CAS. E che voleva? APOL. Voleva far sapere ciò che per 14 auni

aveva sofferto un certo Luigi Guerra-Cappioli di Perugia. E per un affare tutto individuale fa-cevano fermare chi andava in fretta al disbrigo dei proprii affari, a gundagnarsi il pane per la fami-

CAS. Già, si capisce subito, affine di for sfigurare il governo cessato APOL. Quella era la meta, la molla, il perchè.

l galantuomini avevano capito; ma..... P. C. Mosca e bumburumbella vor di favatta.

Una parola è poco, e dua so troppo. Bigna magna

er tozzo a certi tempi e strozzassel APOL. Non istarò a dirvi come in quei giorni cercavano di tenere il popolo tutto dalla loro, con grida, cartacce, ec. ec. Figuratevi Sterbini, miniatro dei lavori pubblici, teneva occupato quasi tutto intero il basso popolo; che quando sull'imbruaire tornava dal lavoro, faceva un baccano diabolico. Nel giorno 11 ri trasporto alle Camere. Le pre-siede il mellifluo Sturbinetti. Vi sono proposti i ministri Mamiani, Muzzarelli, Campello, Galletti e Sterbini. Parla Mamiani, a nel suo discorso si fa a dire come il Consiglio è chiamato a compiere un grand'atto caldo caldo; un atto di somma importanza, vale a dire di supplire per le vie regolari all'assenza del terzo Potere dello Stato. Pienamente aderisce il Ministero alle risoluzioni prese con provvida saviezza dalla Commissione; mentre esse tendono tutte a conservare i diritti del Principato, e del popolo, e salvare il paese dagli orrori dell'anar-chia. Fisconi, in qualità di relatore della Commissione, sale alla tribuna, e ad uno ad uno dichiara i motivi, che determinarono i membri della Camen del Deputal i venir a queste risolusioni.
Nicola E Foronza Francesco persedavano che il Governo Provvinciro Iosse cessato di fatto perchè er retto da uso Statuto, che non avera ripore, che per virità della sorranità in atto del Postefice; il quale ero del tutto finita con Illabotansi improvivo e uso ragionato di Fio IX da Roma. In vista quale trade tutto finita con Illabotansi improvivo e uno ragionato di Fio IX da Roma. In vista di questa loro logica, ideo Oratori regionattero losse, che il Camera non proposito del controlo di poste della controlo di poste di po

lo Stato Pontificio.

CAS. Sbrigativi assai questi signori!

APOL. Figurateri se si tenne alle mosse il Canino. Egli, che aveva già combattuta virilmente la parte ultima dell'Artic. IV, piglia a confutare i due preopiuanti con ogni più fiero calore. Salta su lo Sterbini, e cava di tasca un discorsaccio infernale, energico, joiquo, avventato, e che poi venoe come per riverbero ripetuto in cento stampe. Egli parla del Clero in una foggia unova del tutto, ed asserisce francamente, che Roma sarebbe tutta pronta a ricevere il Pontefice reduce; quante volte però tornasse solo, e sbarnasato dalla camarilla de'preti cortigiani, delle volpi chiericate, che lo tengono schiavo alle loro maliaiose voglie, alli ambiziosi e superstiziosi loro capricci. Dopo questo discorsaccio satanico, sbrigliasi affatto: mena di printa, di taglio, e fa ruota col ferro avvelesato. Si atrappa la maschera, e giuoca a tressette scoperto. Dopo lungo dibattimento acre, furioso, accanito, ai pougone a voti le proposizioni che udiste della Commissione, e con forte maggioranza dei suffragi sono stati approvati. Dopo per membri della Giuota vengono eletti i Senatori di Roma, di Bologna e di Ancons.

CAS. La commedia piglia noa tiata seria assai. APOL. Questa decisione della Camera dei Deputati fu portata poi il 12 all'Alto Consiglio per averne la legale approvazione o conferma; ed ecco l'Alto Consiglio radunarsi nel detto giorno, ed i Consiglieri sono io numero di quattordici. Allora dal presidente si fa la domanda, se un qualche membro ha da fare osservazioni su quella scelta operata dal Consiglio dei Deputati. Regna un assoluto silenaio; e si tiene il silenzio come segnale eloquente di approvazione; ma scrupoloso, come è ben noto, monsignor Carlo Emmanuelle Muzzarelli si alza e propone, che l'atto sia in ogni senso legalizzato con la franca ed universale votazione. Il presidente non si ricusa e dichiara, che chiunque dei Consiglieri intende approvare, s'alzi; e chi è contrario, rimanga seduto. Fatta questa dichiarazione, tutti si alzarono, e la Legge fu ammessa

CAS. E bravilli Evvivalli

APOL. Si raccomandò il Muzzarelli, che di questa solenne e libera approvazione, se ne passi formale notizia tanto al Consiglio dei Deputati, che al Ministro dell'Interno.

CAS. Che prescia!

MEN. Saperano bene essi perchè bisognava sollecitarsi.

P. C. Er pesce era bello e capato. E quanno è capato, bigna friggello subito, si uo passa er tempo; e nun se po sapè....

DEM. Dite henci diceva certo zoppo incisore, che figurava assii nel Circolo Popolare: adesso i momenti sono preziosi. Bisogna volare.... ed era

coppe. CAN. Emblema di certi falliti con la cassa pie-CAN. Emblema di certi falliti con la cassa piena, che proficano; probibit, emitreza, queretteza. APOL. Finisheme il presidente avverte, che consiglio nelle sessioni per rottoperor a dicumia il progetto di legge estevonie per la creasione il progetto di legge estevonie per la creasione fine di comissioni per rottopero di consistente fere di comuni supratana, e che estiga accurationista meditazione. Quindi dichiara scolata la seduta. — Marciamo con passo accettora olla sera

del di 11, iu cui comineia l'orizzonte a stenebrarsi, e si squarcia uu poco il velo de misteri. CAS. Davvero? tantu presto? e come? APOL. Ecco in moto i lavorauti del dott. Pie-

tro Merifari.

CAS. Giornai di speziale? giornai di ospedale?
APOL. Gibò. Intendo lavoranti da lui affigliati.
Fauno la prima loro useita. Questa useita ha nobilistimi fini, ci i primo è portare alle stelle ii Dio
dei illantropi, il bearletto, il padre del popolo, lo
Serofini, il vero e reale rappresentante dei secolo.

CAS. Secolo di che? MEN. Secolo di tadri.

P. C. Secolo de agrassatori.... che dice mejo. Li assassini mica staveno tutti a san Galisto; aone; staveno spersi pe tutta Roma.

APOL. Così Serzini, beachi aucora respirasse, e mangiane, e berezzo, ottenera gli onori dell'apoteoui, comisciava a far odiare le chieriche e gli altri ministri convenguoni di argli più hargo mano; e son crecitat più mascalatoni, e ingrossa le flia del son esercito di altro popolaesie, rotto ad oggia del son esercito di altro popolaesie, rotto ad oggia del viai; e così a poco a poco apera che si verrì al gras punto de la li delatrato.

CAS. Che punto?

APOL. Di essere dichiarato Dittatore, ossia In-

DEM. Vi ricorderete, signor Cassandrino mio, che cosa vi dissi io?

CAS. Ehi me na avete dette tante!

DEM. Che fu una classica malizia quella di Scorbini quando si pigliò il portafoglio dei lavori pubblici. Si mise al posto del tiratore nel paretaio.

APOL. Dunque, proseguendo, dirò che in questa sera i lavoranti di Tor-di-Opinto, dietro uno strocio di cotà detta bandiera, con torce accese, vanghe e pale, corsero con grida disperate per la strada del Corno strillando: vios Serbini viosi Mamiani giù li pretil morte alli neril Pane e lavorol CAS. Soli soli andavano in processione? Senza

n mondatario?
APOL. Mi meraviglio. Avete mai viato uno sto-

rione, un touno guizzare sensa capo? Mai e poi mai. Questi osorati strillosi erano capitanati da quella buona lans di Ciceruacchio. Non posso



dirvi che bell'effetto fece questa inaspettata dimostrazione. Tutta lo gente....

razione. Tutta lo gente.... CAS. S'affacciava? mettera i Inmi?

ĀTOL. Ma che vi pare All. vist di questa massa di disperari la chiasore la betta, le principale total, le finestra. Besta Shevhai rimase apagatio total, le finestra. Besta Shevhai rimase apagatio perca e riperca, di totto per trovare servi con coi fingree di far lavorace. Bestatuto per i mol andelecticismi fine. Ecco... per sensorio... ordina che pel gipera O di giorno deblosa essere vi maggiori delle tesutte di tutti gli esticati positivi, e così per l'epoca medicina deblosa o corre i maggiori delle tesutte di tutti gli esticati positivati totti gli abbeveratoi, e ridetto il lora li vella a quello degli regini alizzatia, con controlla per la primo indicato delle parti del finmi e casoli.

CAS. Manco male! Così il medichetto poetico comiucia a trionfare, e gia gli spunta un aureola di loce dittatoria intorno al capo.

AVID. No riflettete megliu. Čosi Norbini comincia a scivola gine rifare mas gran esecuta. Nel giorno dopo per liona ni rea mas roce sole, ria Ciricia sattere tutta ammosta, a petres de distanti de la ciricia sattere tutta ammosta, a petres de distanti ande. Peò, lacciate fare a loro; dels per rivultare distante. Peò, lacciate fare a loro; dels per rivultare caracter and fasco, sono mestroni. Fesi erano I printi al tintomate el disuppreventati in trono di volta pengiori anni della maletta. Per esempio—
P. C. Ma fettene capace.

CAS. L'exempli gratia è un vero soccorso, perchè si capisca bene lo cosa-

ACL. Quashe il organizarso le dissetzara ini apprara solici doppio. Durgo e adii santinoi al pogra solici doppio. Durgo e adii santinoi al pogra solici Mademo, e domo dissero i tutti, fiso al uno sendo, el sonte dose costi a tutti, fiso al uno sendo, el sonte dose costi a tutti, fiso al uno sendo, el sonte dose costi a tutti, fiso al uno sendo, el sonte dose coste di continuo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del tratto, che girmòn que si h, appeara torsavano qualche atraccioreto, tuffete, per la composita positivamento del controlo del sendo del proposito metrore, el lamante del la California del controlo del contro

CAS. Si capisce, si capisce. Intanto, chi areva da mangiare, mangiavo. — Andismo avanti. Entriamo nd giorao 12, e... mi raccomando... uno achizzetto di sollecitudine... non farebbe male.

APOL Sollecitadine? Più di quella che ne piego io, è impossibile. Volete tapere fino all'ultimo goci quindi un poco di tempo è indispensabile. Eccoci donque inreccliati d'un giorno, e siamo al di 12 dec. In operato giorno ai solubi la Camera del Depotati; ma sul principio era scarsetta; poi ai ando legalizzando col numero, e la discussione venne aperta.

CAS. Ma comel ancora perderano tempo a cercare con tanta minutezza la legalita? APOL. Bagattelle! Gente famona per la delicaterza di concienza.... Mi farente ridere! Farentte, coumediole, buone pel teatro di hurattini a pizza. Navona. Duasque il Presidente legge nua lettera del deputato Prascorii, che implora un permesso per correra in cereca della propria famiglia, di cui da più mesi

non riceveva notizia alcuna, e gli ai accorda. CAS. Che tempil si perderano pure le famigliel E che erano grossetti, baioceoni? Gia la testa l'ave-

vano perduta tutti. MEN. E la volevano far perdere agli oltri.

APOL. Passa il pretodato l'residente od natumniure che l'alto Consiglio serve, d'unanine consenso, apprurota la deliberazione del Consiglio dei Deptatat, el ande la nomina delle tre persone, da cui verri formata la suprena Giunta provrisoria il Stato; dopochi, passano a fibattere alcuse cose di nessun riliero. Adesso viene il buono; adesso cominicio il brodo o farvi buono;

CAS. E che succede? qualche terremoto?

APOL. Onesta matima alle ore 8 circa artivi in Bona il gruo gen. Gariladdi, Pirco di Monterideo, il gran Gariladdi, Pigomianoda, il Tenisico del Hilbidi i, ggia tutti i più finnigneta i spaccialori d'incisioni in rame, se tenerazio in mottra, otto Cristidio, di anche in ricase a Polis corricci sundo, a volumbolo, dire o voce aconaste ecclosi in graffi angio di Garinaddi even taliando da se salda speranasa di questo portero paese contro le hrighe dei preti.

CAS. Viva la italianissima! Mi pare che ci avete già detto ch'era una cantatrice. Frasi do teatro. Ma ditemi un poco; forse in questi giorni avevo da scoppiare qualche cosa in Roma? APOL. Perché mi fate questa domanda?

CAS. Perché du ieri ad oggi mi raccontate gran novità occozzate jusieme. Questo eroe venne spinte u sponte? Ci venne da sè, o fu chiamato?

APOL. Fu chismato e pregato. Seppero quando arrivava, e gli andarono incontro. Esso smontò alla locanda di Cesari a piazza di Pietra, locanda chismata della signora Giacinta. CAS. La signora Giacinta adesso è quondam;

ma il figlio ha riceruto molti forastieri di grido; perche tratta bene assai.

APOL. Doe guardie gli si pongono al portone in sentinella: nn Civico ed un Legiounzio. P. C. Già lo magnato; como se fece ar sor Giorberti, clie a me, povero ciurcinato, me toccò a staje de piantone indove dormiva; e ve pozzo dine, clie ron[ara come un maisle... sia dilto con riverenza

parlanno.
APOL Ebbe visite continuamente in tutto il
giorno. Alla sera (intendo in prima sera) se ne
venne a queste camere nel Circolo popolare. Onl
che nrii! che atrette! che abaciucchiamenti! che

MEN. Non ci sarà venuto solo?

APOL. Signor no: vi era il menarello democratico. L'irco della greggia repubblicana, il gran

monsignor Muzzarelli.

CAS. E non vi fa tenerezza! Che caro prelatno-

cio! Che ometto di garbo! Sussi, sassi, che perdete

APOL. Il presidente Polidori gli diresse un

discorso in nome del popolo romano.

CAS. Piano: con le huone. Nel popolo romano

ci entrava ancor io; e a me non ne su detto niente, niente ue seppi. Ehl se lo sapevo, gli avrei anggerito io li concetti, ad uso di mitraglia. Dutemi torto se potete.

APOL. Egli fece una rispostina; e dopo varie presentazioni, e vari discorsi del freddo, del caldo, del nuvolo, del sereno, l'eroe se ne ritorna in locaudu. Intanto i poveri gonzi Civici, come già vi bo detto, avevano il rinforzo ai quartieri, e andavano pettugliando, e cercanda non si sa che. Ogni puttuglia non era di più di 60, ma non minare di 30. Ci scomodarono anche la cavalleria. Che cauzanotura! che mascherata!

CAS. Truppe, truppe, truppe tutta la notte..... e le notti di decembre nan finiscono mai, e la mattina si trovavano con le mosche in mano.

APOL. Credettero necessaria una briosa dimostrazione a Garibaldi; e che fanno? Quelli del Circolo si agglutinana insieme, partono dal Caffè delle Belle Arti, e su questa la prima sera in cui questi amabili figurini cominciarono a gridare a tutta voce - Viva la Repubblical - S'incamminano versa la locando Cesarj; e chi sentiva passare questa baldoria, aubito a chinder portoni e porte con doppi paletti, e mettersi fra le lenzuola. Tutta era deserta. Nemmeno gli stracciaroli cal lanternino si trovavano, temendo che le pattuglie civiche saltassero loro addosso, e li trascinassero a dormire in carcere. Tutto progredi bene; ma a piazza Colonna nasce intoppo, ed è serio. La guardia Civica non informata, aan conscia della progettata dimostrazione, vuole sciolto l'ammotinamento. Tutti sono sull'armi, e si grida, a'intima, si minaccio. L'affare pigliava una piega assai cattiva; ma i Civici usarnno prudenza e si venne a transazione, pro bono pacis, e si economizzò il sangue. Sfilano attruppati verso la locanda, l'assediano, entrana su e vogliono che Garibaldi si alfacci. E allara fioccano epiteti, perifrasi, concettir Angelo, Erne, Speranza, Campione, ec. ec. ec. Egli risponde con garlio, e rende grazie. Gli si chiede la sua legione, e dice, che non era uncor tempa che venisse - Le proposizioni crescevano di calore; e cresci, cresci, cresci, si viene a dirgli: geueral Garibaldi, venite con noi in Campidoglio, s là

CAS. Andavano per le poste! Come! A quell'ora! E che averebbe detta Marc'Aurelio?

 DEM. É però meno cattivo di quello che si dice. Impedi in Roma un massacro nel momento che stavano per entrare i Francesi, e purgò la città di quella schiuma di assassini, che stavana sotto i snoi ordini, e che s'era accresciuta dei manigoldi e sicarii, che Mazzini... notate questo... che Mazzini lo aveva obbligato ad assoldare fra i suoi. Ma di cià ne riparleremo a tempo e luogo-

CAS. Ebbene: accettò? ricuso

APOL. Ricusò, dicendo: «Miei cari, lo farete quan-• do avrà diviso la mitra e la spada, ponendo una » per parte; momento, che, soggiungeva, non credo » molto lontano.» Basta, fra queste e simili cisrle a poco a poco se ne andarono tutti a casa, a cena e a letto.

CAS. La miglior cosa che seppero fare in quella sera.

P. C. Eh! diteme un pone: er Moro c'era? CAS. Il Moro? chi è questo Moro, ch'esce fuori

all'improvviso?

APOL. Vi dirò: padron Checco forse avrebbe voglia con questa dinanda di farmi buttar giù le tante farse che si sparsero su questo Moro fra il basso popolo. Si arrivò fino a crederlo farfarello: niente meno, capite? Di certo vi è questo solo, che un Moro al servizio di Garibaldi vi era: e fro loro si amavano assai. Il resto poi è no ammusso d'imposture, ciarlatanerie, fandonie.

CAS. Dal maretto avra preso consigli per la guerra. (Ved. vignetta pag. 211).

P. C. l'asomma, se po sajiè si c'era, o nun c'era? APOL. Il Moro non c'era, nan c'era, non c'era; e non c'era pereliè non ancor ginnto con Garibaldi. Ma vi si trovava un certo Massina bolognese, uomo pinttosto ricco, s'era quasi totto sciupato. Caldo, anzi rovente d'idee liberali, aveva messo in piedi una legiane di cavalleria non più di trenta o quaranta uomini, e s'era unito al general Garibaldi , quando si avvicinò alla città di Bologna; ed erano i celcbri lancieri di Garibaldi. Onesto Massina morì il di 3 giugno. Era stato ferito, cadde da cuvallo; ma volle rimontarvi. Lo colse una seconda palla e lo gelò. Fu portato in s. Lorenzo in Lucina, e il P. Ugo Bassi gli fece nna furibonda orazione funebre, che durò un'oraz e poco dapo parti-

CAS. Mi rincreace del signor Massina: ma.... se lo colse la seconda palla.... io non so che cosa forgli.

APOL. Nel giorna medesimo 12 dec. la Gazzetta di Roma al num. 257 riporta totto, parola per parola, l'intero decreto, che io con le altre carte, came vi accennai, vi conseguerò in fine. CAS. Siamo d'accordo.

DEM. Pensate bene: così audiamo avanti con la APOL. Fioccavano sempre nuove notizie, che

le Province s'erano intestate a volersi staccare dalla Capitale, e non rimettevano più il danaro, ch'era colato nella casse del governo. Ed ecco scappa fuori nel 45 43 dec. il Circalo Romano con nu indirizzo per ottenere la Costituente.

CAS. Na come scappò fuari il Circolo Ramano così ex abrupto? Non la capisco.

APOL. La capirete presto riflettendo, che stringeva il momento, e non v'era da sciupar tempo. Lo Pallade già si era data mota per far comprendere, che la Costituente era voluta da tutti e singoli i Circoli. Erano però persuasi, che le popolazioni non ne valevano sentire soonata; quiadi volevano for credere che vi fosse un voto universale corrente, ed oggi toccò a recitare al Circalo Romano; pel Circolo Popolare vedrete figurare quella frazione di populaccio, che ai porta al Quirinale priamio che vuole la Costituente, e

Costumi del I: Secolo dell'ultima Repubblica Romana

dalli signori Ministri è mandata autorevolmente all'assembles. Finalmente figurerà la Civien, come poi vi descriverò, quando ricevette una solenne cauzonatura dal ciurlatano Sterbini aulla piazza de'ss. Apostoli. Ecco il bel modo con cui pensarono aver diritto di direrv'e il voto universale. Ma proseguiamo. Siccome venne pubblicato sotto questo di 13 di decembre, così vi deva far niotto di un foglio di Mazziui. Capirete fin da questo momento, che la musica aveva no maestro di cappella segreto ed era Mazzini, che batteva la solfa da gran tempo; da prima del sanguinoso fatto dei fratelli Bandiera. Esso se ne atava in Londra, e la teneva protocollo, segreteria, commercia epistolare; e gli altri erano burattini mossi tutti con i fili ch'esso aveva in mano, esso capo arcano della propaganda ateistica. Adesso trovavasi nella Svizzera, e sotto il di 30 novembre 1848, essendo ul giorno di tutti i casi di Roma, pensa beue dirigere uno scritto a Toqueville e a lord Minto.

CAS. Figuratevi .... P.C. Degui amichi der capo-presa der sor Maz-

APOL. Egli svelu a quel due signori quale sin il vero intendimento degl'Italiani, ed egli si co-atituisce, scaza complimenti, per il vero papa della insurrezione; e si rivela pel capo di tutto, e di tutti. Avvisa con solenuità, che l'Italia vuole, e dere custituirsi in auzione; che quelli che manifestano altri sensi, sono faziosi, non Italiani. Torno a replicarrelo in questa lettera, pateutemento si denuda e si mustra che è il vero maestro di cappella di questo disbolico, iniquo sommovimento-Avverte fieramente che non si badi che a lui; e stringe tutte le aue intensioni, come voto dell'Italia . La guerra all'Austria, e sovranità nazionale! . ed introdusse allora la formola adottata dalla Repubblica - Dio e popolo.

CAS. E si sottoscrive appiè della lettera? APOL. Esso Giuseppe Mazzini, e cun lui an tale

Lizabe-Ruffoni. CAS. Che nome diabolicol

DEM. Foi figurò ussai uell'Assemblea Rumana. Era wa buon mobile. MEN. Acqua caldal

CAS. Anche io la credo un buon mobile.

APOL. L'indirizzo non ve lo leggo, perchè è luno; ma sta qui a vostra disposizione. — La Pallade in questo giorno pubblica una lettera di Zucchi a Campello; e la risposta di Campello a Zucchi. Ecculer

# UNA SFIDA A MORTE Bologna 9 dic. 1848

SIG. CONTA CAMPALLO

« Non vi sono che i vili che osano d'insultare nando sono lontani ed al sicuro. Gli ordini che lei ha mandati a tutti i capi dei corpi diffidandoli d'obbrdirmi, non riconoscendo punto quanto io aveva operato, minacciandoli in caso di contravvenaione di dichiararli ribelli e traditori, è la cosa più indegna che si possa commettere. Perchè ella non la avato il coraggio di scrivermi francamente, come faono gli uomini teali, che io più non comandava, darmi ordini ed istruzioni come jo gliele domandava? Le scrissi che rinunziava il comundo al generale Latour, in attenzione di ulteriori sue disposialoni. Ma viste le presenti circostanze, credetti necessario di ritenere il comando, e credo che questo sin stato ntile, areado fino ad ora conservato la quiete e l'ordine nella città, a malgrado di tante provocazioni dei malevoli fatte al popolo, eccitandolo alla rivolta; cosa che pare sia di aggradimento. . . . e la prova ne sia le di lei intruzioni date ai capi, e fatte conoscere ni militari, che ad altro non tendono che a mettere il mal umore nelle truppe, autorizzando così la disabbedienza e l'insubordinazione. Jo le dissi un' altra volta, che fra le persone educato, in particolare quelli che occupano posti distinti, v'e una maniera di urdinare, ma sempre con dignità, e fare sentire a chi può avere dispiaciuto al governo le cose in modo conveniente, senza mai insulture come ha fatto lei, che così facendo si è degradato. Io poi la prevengo, che spero c'incontreremo qualche giorno, e che a voce mi spiegherò più chiaro di quello che faccio presentemente, e le domanderò conto del modo inconveniente come si è condotto, e si conduce verso di me; e che apero, che buon grado o mal grado, vorra rispondermi.

» Se mi vuote far stampare questa lettera, lo faccia pure, ma senza cumbiare uoa sillaba.

Firmato - ZIICCHI »

RISPOSTA LACONICA

# ALLA SPACCATA ZUCCHESCA

SIGNAL CAMPBALL

« Le sue parola sono indegne di un nomo di onores io le compiango e perdono all'eta. Vile soltanto chi tradisce l'Italia.

P. DI CAMPELLO Rosen 43 dec. 4848

SIG. GEN. CARLO ZUCCHI Bologna.

CAS. Ohl la risposta si faceva stretta stretta in due parole: ho paura.

APOL. Sfido che vi riesca di trovare una persona niù esatte di me. Vi fo mancara cosa alcuna? La coscienza non mi rimorde-

CAS. lo non saprei come manifestarvi la min riconoscenza, caro signor Apolloniuccio miol Che si chiacchierino l'ultima quelli gianfaldoni senza sale in zucca, che spacciano che la storia non il-Iumina. Buffonil Illumina più del Faro di Ancona e di Civitavecchia. La vostra è una atoria istrut. tiva, che fa spalancare gli occhi, e ci fa dire: obl vedi in che mani eravamo capitati!

P. C. Mane? A vete da dine: zampe, ogne e zanue. DEM. Si tratta della storia d'una rivoluzione, che noi l'abbiamo vista. Sono casi, in cui non volendo, ci siamo trovati dentro come sorci in tranpola. Vedevamo, goardavamo, e non capivamo niente. Tutto era polliato. Tutto aveva sopra un velo; ma un velo opeco, fitto, scuro; tanto è vero, che anche adesso si tenta di buttare un tabarco sull'accaduto, per non fare chiarita cosa elcuna; ma noi aiamo scaltriti adesso, e diciamos eiarlel artifizil non fu così; fu colà. La carità.... vanno dicendo, la carità.... Gianil Ipocritil Fariseil La carità vera esige che ai smuselierino i tristi pubblici e notorii, e col suggello dell'infamia si consegnino al tributale della posterità.

CAS. Benissimo dettol bravo signor Demetrio! S'ha da togliere lo scandalo dato; alias.... intelligimus... et iterum. Sapete chi può essere contrario al vostro sistema? ve lo dirò io: chi la una pauretta aucora di sentir pronunziare il proprio

ome dalla vostra bocca-

APOL. Si pubblicò nel giorno 14 un foglietto di tre pagine in quarto, che esprimeva un indirizzo del Circolo Popolare di Firenze al Circolo Popolare di Roma. Ma, notate bene: questo foglio era stampato in Roma; perchè in Roma si atampava tutto. I sottoscritti possono ehiamarsi gli ambaseistori toscani, e sono: dott. Pietro Maestro. Filippo De Boni, Piero Ginori. Con farti parole disapprovano parecchie risoluzioni delle Camere; si tratta di solennemente illegale la così detta Ginnta di Stato, destinata a for le veei del terzo Potere, si revoca energicamente in dubbio l'autorità delle Camere e del Ministero, e s'inculca, si prediea, s'insiste, affine di tagliare il nodo gordiano, e dirimere ogni questione, la immediata convocazione della Costituente dello Stato, come futura salvatrice dal disordine, dalla confusione, dai capricci.

CAS. O andate a contentar tuttil è impossibile. Questi signori agenti di Fiorenza nmano i modi abrigativi; e zaff, un taglio, e via: ed invece la demagogia che dominava lo Roma, voleva agire pianin aniuo; perchè, dice Catone... seppure non glie banno fatto dire: chi va piano, va sano.

APOL. Il Contemporaneo in questo giorno mette in campo un sospetto carico d'intrigo tedesco, e grida a tutti: aprite gli occhi: lavateveli e sette acquer attenti: girano molte monete tedesche; è segoo ehe si vuol comprare mano e coscienza di qualcheduno. Badate. - Era vero. Giravano, ed erano di conio fresco. La storia era precisamente questa: Venezia era stretta, assai stretta, ed aveva urgenza di pronto contante per ispendere alla spicciolata. A Venezia erano rimasti eoni e torchi austriaci, e specialmente coni di Maria Teresa; e quindi se ne servivano per coniare bavaresi, ec. ec. ed ecco la fonte dell'argento e dell'oro straniero, che circolava per Roma. Erano monete coniate dai loro cari fratelli delle Venezie; dagli eroi dell'Adria. O l'ignoravano, e meritaveno il cavalletto senza mutande; o lo dissimulavano, ed era astuzia birbesca degna di 10 anni alla galera-

DEM. Dite pure che è atoria il secondo caso APOL. Stiamo al giorno 14, e li abbiamo fatti dormire. Adesso poi svegliamoli al giorno 15. CAS. E siate persuasi, che li trovate gli stessissimi, e forse forse peggio.

APOL. Bravo alg. Cassandro! Siamo ai giorni del tressette scoperto, come uso di dire io. S'incomincia la guerra alla Dottrinelle del Bellarmino: în più chiari termini, a Gesù Cristo. Gl'Insulti ai preti e ai frati sono di rito, sono all'ordine del giorno. Finora non vi ho raecontato, che quello elic io sapeva con certezza geometrica; ora vi vorrei dire qualelle altra coserella, che non la so per certo certo; ma quasi quasi insomma sa di storia. Era la voce che correva in quel giorno per tutta Roma; e vi giuro ehe la terrei per certa, perchè me lo persuaderebbero gli effetti.

CAS. Di che razza era questa voce? che di-

APOL. Diceva, che nel gabinetto del Circolo Popolare, dove entrava il fiore...... voglio dire la schiuma della ribalderia, fosse atato fatto un fiero giuramento, propriamente formulato, preciso, solenne, che al primo primo apparire di una spada atraniera, si obbligavano tutti a porre mano ad una contemporanea, assoluta, finale carnificina di preti, frati, monache. Anzi pareva che fosse atato ad litteram ripetato dal celebre Ciceruapchio nella sua famosa osteria a piszza di Spagna; ove dai suoi assoldati, s affattucchierati satelliti veniva aspettato per ndirae i venerati comandi. le svariate istruzioni; mercè le quali si dava opera nd alcune sue partieolari volontà, e si compirano alcune esecuzioni; le quali eleune volte avevano luogo, e consumavansi nella retrocamera scura scura di quella osteria di congiurati, vera anticamera di cou-del-Diavolo. Mi pare di vedere quella mano di sfaccendati oziosi seduta evanti a quel ridotto sepolerale, balzer su dalla panca e dalle sedie, appena vedevano padron Angiolo, il Garibaldi minor, che se ne veniva sul suo carrettino, tutti intorno a lui; tutti a toccargli la mano, le gambe; tutti a dirgli: Embel e'avemo gnente de novo Eh, padron Angiolo? Embè? avemo da mannà er pane a tradimento? Tutto er giorno co le mano in mano? - Smontava serio serio come un Alessandro o un Giulio Cesare, diramava i anol venerabilissimi ordini; e allora Roma era percorsa in ogni senso. Le spie ocebiavano, origliaveno, cercavano. Gli esecutori... siamo intesi. CAS. Quella era vera Polizia.... Bene organiz-

zata... Ehl Ciceruacchio era un grand'uomo. Peceato, ebe gli abbiano lasciata la testa sul busto! APOL. Danque, io vi diceva, ehe non duraro fatica a credere questo giuramento; perchè gli effetti li ho veduti. È vero che potevano anche far tante cose per metter paura al santo Padre, affine che non permettesse l'intervento. Se vi ricordate, si disse eb'erano atate praticate delle mine sotto al Quirinele, e sotto al Vaticano.

DEM. Su questo proposito vi racconterò, che un certo Giovanni Boschi, detto Dottore, di Sicua, vantavasi aver comunicato esso un piano scritto ed invistogli da Luigi Boschi, detto Rancichetto, pittore romano, mediocre anziche no, e dimorante, accessto in Siena, con cui, come pratico di Roma, ove era cresciuto in via Gregoriana, aveva disegnato le arterie, e le vece delle mine per fare in un botto, in un solo botto far saltars in aria tutta Roma. Bravo romanol Buon cittadino! buon figlio!

MEN. lo ho parlato con un amico mio fidato, che mi disse aver udito dalla hocca di un zappatoro, ch'esso stesso aveva scavato i sotterranei viottoli, e sparsavi la traccia della polvere incendiaria.

APOL. Simo of accords. Fore not erano de voice per le rajoni de vi les accentairs pas potervous nache ouver fatil trail, Quella riminos revoice per le rajoni de vi les accentairs pas potertrain accentair de la resultation de la platide les mans,
può direi son sia stato on sogost cra na epicoliopalquila. Diditti, disionale qui fin soi, elebere
tempe l'initere unese di maggio, e er qual nese
tempe l'initere unese di maggio, e er qual nese
tempe l'attente un description de la consistente de

CAS. Eh! II saccheggio lo avranno fatto; ma cun

delle formalità legali-

APOL. Nel programma surebbe stato stabilito con tutta la videoza più impetona dei camibili. Figurateri la prima cosa surebbe stata il pubazo Delis. Eccori il quadro di il programma sparso artificiosamente in quasto gierone, e tanto più vi for premeura di surgerio in oggi, in quanto che, d'accordo molti giornali partirano di un gran battimento francese, della si arvichara in factora, e di mento francese, della si arvichara in factora, e di distributa di mistra di

# DELEGAZIONE DI ANCONA

Diregione Devoinciale de Polipia

N\*. 5080

Arrivo in questo Porto della fregata francese l'Asmodeo

Temuta invasione francese

ECCELLENZA

Proveniente da Venezia ha stamane approduto in questo Porto la fregata a vapore francese l'Assuodeo, comandata dal contramminaglio Leyrits, la quale sembra posta qui rimanere circa una settimana per attingere precise notizie sull'attualità delle circostanze del nostro Stato.

Le notifico inoltre che il signor contrammiraglio Albini dopodomani farà vela verso Venezia colla maggior parte della sna squadra, al fine di vegliare la squadra Austriaca, prima divisa, cd ora riunita a Pola. Pel mezzo de vapori Sardi partirà per Venezia questo battaglione dell'Unione, giusta la disposizioni date da S. E. il sig. Ministro delle Armi, nve nel frattanto non giungano ordini contrari.

Non lascerò ogni possibile cura di vegliare su di qualsiasi ulteriore mossa, tanto della fregata studettua, come di ogni altro bastimento che possa qui giungore, per renderne incontancute coltto codesto superiore Ministero; ed infrattanto con profondissimo ossequio mi onoro raffermarmi

Della Eccellenza Vostra Li 11 dic. 1848

Umo, Devmo, ed Obbmo Servitore

A. ZANOLINI

A SUA ECCELLESZA
Sig. Ministro dell'Interno

— Roma —

Seguitando gli annedoti di questo giorno, vi aggiangerò, che si pubblicarono molte promozioni nilitari, ed i continui arrivi di.....

CAS. Di lordi disperati, e della loro stessa halla. APOL. Bravol avete colto nel segmo. Bastava guardarli, vi movevano i vermi. Gli affari si facevano seri assai; più seri, che non v'immaginate.

APOL. Tirismo via: tiriamo via. La carne si cuoce: la pila bolle: il brodo è migliure. Udite. Il principe Doria aveva gia scritta e consegnata la sua rinunzia al posto di Colonnello Civico; e v'era un ambizioso, che ardeva di amania fehbrile d'esservi nominato. Sappiate che questo orgoglioso era stato tanto colmato di benefizi dai preti, che, senza figure rettoriche, vi posso dire, che solo per i preti possiede dalle scarpe fino al cappello. Non basta. Era secolare, Aveva moglie, Capite? E i preti gli averano dato un impiego, che si poteva dire tutto ecclesiastico, e che gli fruttava non nu boiocco meno di scudi 80 mensili. Ebbene, costui vomitando ingiurie villane contro i preti, arrivò a dire, che quei scudi 80 mensili gli servivano per mantenere i cani. Che ve ne pare? Non era nn mostro? - Non credo di doverlo nominare.

CAS. Non serve; perchè già nessuno vi ha ca-

APOL. Tormentato da questa matta fintasia di carera cominato Colonenla, ei ni questa sera secciona colonenla, ei ni questa sera secciona di care cominato, che nel suo quartiere viera attaceato un pezzo di carta, in cui satava siritto. — Il nostro Colonello cieve essere il principe Doria — non addifiatto della turpe hasteraz, con cui molti suoi manutengoli cercosano di corromprer i Grieti per far dare il troto a lui, ricorre ad unu aporto stratagemas, e fa inserire nella Pallade questo articoletto, che vi leggerò.

CAS. La Pallade era la cloaca massima, che accoglieva tutte le immondezze della città.

APOL. Questo articoletto intitolato: libertà del

voto: si trova sotto la data del 16 decembre, n. 422. Eccolo: (legge).

# LIBERTA DI VOTO!

Per rinunzia del signor principe Doria, debbesi eleggere nel nono battaglione un Tenento-Colonnello. Con meraviglia comune ieri si vide nffisso al quartiere un cartello con queste parole: - Il nostro Colonnello deve essere il principe Doria! -

Noi non intendiamo far lagnanze sul conto del signor Principe, ma riproviamo altamente un tele atto indecentissimo. Il voto deve esser libero. Ne con promesse, nè con lusinghe, è permesso strapparlo. La libertà di coscienza è la prima dote politica di ogni popolo incivilito: chi tenta violarla non è meno stupido di un Musulmano, nè meno barbaro di un Cosacco.

CAS. Un cristallo davanti, e uno dietro a questo articoletto totto d'oro! chiama quell'atto: atto indecentissimo? Ci parla della libertà, di un Musolmano, di un Cosacco? Esso? Povera bestiola! Vada. vada con altri anoi liberissimi fratelli inciviliti, e lasci noi poveri neri a passeggiare queste nostre strade. Birbante tinto in lana, così noo smonta! Clie temerità! Che afacciataggine da lavandara uscita per la quarta volta da a. Michele! Eppure ancor esso avrà avuto il suo partito-

DEM. L'avrà avuto sicuro. Ogni birbo ha la sun

APOL. Il giorno 16 ci aspetta a braccia aperte.

CAS. Eccoci subito. APOL. Un certo Canuti, la quintessenza della forberia, è spedito a Parigi per nostro rappresentante. Sappiate, che la Setta, il Circolo, il Demonio volevano ferlo ministro della guerra; ma Canuti, che portava un casato d'uomo di giudizio, ben s'era accorto che qui gli affari piegavanu male, e mole assai; e d'altronde nveva qualche interessuccio sulla Senna; e tanto disse, acrisse, brigo, maneggio, che s'ebbe la nomina della rappresentanza romano in Parigi. Ma che? Appena la gli arrivarono le nuove del tracollo delle cose romane, ed esso, illico et immediate, a posta corrente manda la ana dimissione.

CAS. Cosichè non eravamo più rappresentati in Parigi? Poveri noi!

APOL. Non vi spaventate, amico mio; chè vi apedirono Beltrami e Pescantini. Sentite ora un brano della Pallade d'oggi; brano, che non ha alcuu particolare interesse; ma serve meravigliosamente per scandagliare l'incorrenza delle idee in queste persone. Uditelo: (legge).

#### UN RECLAMO

Osiamo domandare per qual motivo si lasci senza fuoco la guardia che monta a Termini. Per salvarsi dal freddo eccessivo e dalla brez. I pochi dei molti Francesi residenti in Roma, e pre-

za notturna si obbligano quei militi a tagliare a poco a poco la graziosa arborata, ed una tal cosa che non può servir certo a render più pura Carin.

Speriamo che il comando generale non tarderà a prendere le opportune disposizioni, affinchè quella guardia possa riscaldare le assiderate membra, senza esser costretta a tagliare quegli alberi ivi piantati per render l'aria più salubre.

Per mostrare quanto il danno sia grave, e possa divenir peggiore, notiamo che fino ad ora si sono demoliti circa uenti albesi.

Che ve ne pare? Se in quei momenti si fussero tagliati gli alberi di santa Maria Maggiore, si sarebbe viziata l'aria, e corrotti gli elementi dell'atmosfera, avremmo bevuto fatali miasmi respirando; e questi svisceratissimi amanti della patrio li tagliano. Ecco un eccesso di nobilissimo amor patrio, diverso da quello di Scevola, di Orazio, di Clelia, dei Fabii, di Q. Curziu, dei Decii. Assicuratevi, è una partita che mi fa stranire, e mi muore la bile.

CAS. Vi compatisco assai. Fortuna che sono

tempi passati-APOL. L'affare s'imbrogliava, e diventava serio più che non vi potete figurare. Il popolu guardava io enguesco la carta monetata, da coi era quasi affogato, e il credito le si perdeva. Il contante, ad uso delle tele dei bussolottari, era un - Passa, sparisci, e va via - e non se ne sapeva più nuova. La piaga era grande; e per questa piaga i talenti dei fisici non servivano. Il governo stava in vera disperazione; il come rimediare, l'ignorava. Intanto la Gazzetta di Roma, con la data d'oggi, nella parte non officiale, assicura che tutte le Province, con una commendevolissima concordia, haono data l'adesione all'atta del Consiglio del di 11, ossia alla creazione del terzo Potere. Notate, siamo al di 16, e gia... che insolente protervial E descrivono che le Province hauno dato festa di esultanza. Siate convinti intimamente, che nessun poese si mosse; nessun paese mandò a Roma usa riga.

CAS. Questo si capisce sulito. A quei quattro interessava troppo che tutta l'Europa credesse, che quello che creavano essi quattro, era creato col consenso concorde e sublime di tutte le popolazioni dello Stato. Ma i gonzi fuori di Roma erano meno che essi credevano.

APOL. Essi credevano che l'archiconfraternita dei gonzi fosse europea; quindi si azzardarono di stampare impudentemente in quell'articolo - è ricevuto non solo con approvazione, ma con esultanza. - Nella sera si continuavano le consuete rocessioni profane con i soliti canti nelati repubblicani, nazionali, con lo scoppio frequente di Evviva! Morte ai neri! - Seguitando la cronachetta di questo gioroo 16 decembre, vi dirò che l'Epoca pubblica un curioso indirizzo al popolo romaco in onore dei Francesi abitanti in Roma; ma sapendosi bene l'affare nel midollo, si vade che non erano che

cisamente quelli tinti della foro medesima pece, quelli che andavano spesso ai loro Circoli, i cor-rispondenti dei rossi di l'arigi, che erano consoni alle idee mazziniane e mamianesche. Volevano in qualche guisa rispondere agli energici rimbrotti, che contro Roma per l'attuale ana condotta venivano a furia sovra i giornali di Francia; e questi pochi di Roma vollero fare una specie di risposta apologetica dei demagoghi ch'erano in Roma, ed in tuono declamatorio li scusavano, a rendevano evidente che pensavano come essi; mentre ne tessevano un panegirico.

CAS. Ma quei Francesi ch'erano qui, e non la pensavano in questa maniera, se la saranno sentita

male? Non è vero?

APOL. Altrol E cominciarono a fioecare proteste contro l'indirizzo, che servivano ad empire le colonne dei giornali francesi. Intanto, e la Pallade e l'Epoca, e tutti gli altri giornali si davano moto, e si affaccendavano a dare del bugiardo, dell'impostore, dell'inventore sfacciato si giurnali toscaui e di Bologua, i quali avevano stempato, che in Roma di notte si gridava: - Morte ai Cardinali! Morte

al Papa! P. C. Come si nuo l'avessero saputo strilla, nun l'avesserol Accusi je se fussero seccati la liugua e li pormouil Sti bravi zitelli accusi ja insegnaveno.

Che boni regazzi! APOL. Saltinmo al giorno 17, e vi porto subito

d'erologio avete?

CAS. Ohel sor coso? Subito alle 24? E che razza

APOL. Padros bello mio, quando io vi racconto cose accadute all'aria bruns, dovete immaginare, che sono state architettate e messe insieme quando il sole stava in uffizio. Non erano cose improvvisate, no; ma siccome volete la mandorla dell'osso della cerasa, vi dirò, che questi signori vulevano atringere la creazione della Costituente, ed affiuchè accarlesse una gran dimostrazione nella mattina del giorno 18; dimostrazione, che doveva essere decisiva per le loro mire; perchè nella detta mattina le Camere si dovavano occupare a discutere il sì e il no della Costituente, così prepararono una dimostrazione nella sera del di 17 al Mioistero; questo era d'accordo, e doveva rispondere: - Eld Io non c'entro. Non ho facoltà. Andate da chi dovete andare, vale a dire alle Camere, ed esse vedendo la gran rinnione popolare, diranao: 514: 12 POPOLO LA PUOLE. - À questo fine la dimostrazione del giorno 18 sarebbe stata più calorosa, più esaltata, più numerosa.

MEN. Le pensavano totte.

CAS. Si scervellavano tanto, che mi fa andare in visibilio, che non diventassero matti-APOL. Attentii non perdete una sillaba di quello che vi racconto di questi giorni. Sentirete perle, diamanti, rabini. Sentirete cose degne d'essere re-

gistrate in bronzo, e mandate per lezione efficace ai posteri. CAS. Acqua in bocca, e chi parla, casca.

APOL. Sull'aria delle 23 ore, ecco in vari punti del Corso comparisce uno scritto, in cui si leggeva, che nella sera si sarebbe combinata una di-

mostrazione al Ministero, pregandolo di far sì, che immediatamente venisse qui attuata la tanto de-siderata, la tanto utile alla causa d'Italia, Costituente Romana; e che per quest'oggetto si faceva un appello sulla Piazza del Popolo. Ed infatti, circa un 500 persone vi concursero, ed erano in gran parte braccianti, giornalieri, e certe facciacon nuore, che in questi giorni erano gradinate in Roma; ed aggiungetevi, alcuni esaltatacci romani, Precedeva il vessillo del Circolo Popolara, ed un altro stendardo, in cui leggerasi in grosse letteres - Viva la Costituente - e torce accese, e segnivano tatti due i tamborini con la divisa militare, si traversò tutto il Corso, si voltò a san Romunido, si passò per la piazza dei se. Apostoli, e fu presa la direzione del Quirinale. Li trovavasi conglutinato il Ministero, che, gia capite bene, li aspettava. Udi la proposta, e rispose, che come Ministero non si trovava in poteri da soddisfare alle loro brame; perchè era necessità rivoltarsi alle Camere; a che perciò all'iudomani mattina se ne fossero iti alle Camere ad esporre la loro peti-aione; ma che intento il Ministero avrebbe fatto delle pratiche relative alla loro degna domanda; che stessero tranquilli, perseverassero nell'amor della patria, e in quella nobilissima intenzione. I capi si accorsero subito, che la faccenda dalla parte del popolo non pigliava piede; tantopiù, che fra il popolo stesso alcuni dicevano: - già, si fa questa unione per fare un repulisti, un magnamminia ed alcuni altri: già, si fa questa unione per consolare Conino, che s'è fitto in capo di far proclamare la Repubblica. I capi non la intenderano cosi. Questo scisma di opinioni era loro funesto. Essi volevano, come gia vi ho spiegato, far proclamaro questa Custituente a voce pubblica; e com dopo questo gran passo, andarsene all'apopletica e sciocca promulgazione della Repubblica. La voce però in Roma era divisa, come vi lio accennato; per cui v'era un malumore universale: musi cagneschi, fronti accigliate; e si sentivano sottovoce certe care bestemmiole, e certe imprecazioni da far mettere la bautta e il tabarro al sole sul mezzogiorno. I Civici erano vogliosi d'armarsi, e s'erano fitti in capo che venissero illico ec. ec. cacciati via certi forestieri, che facevano la così detta aria coluta, come Garibaldi, Gavazzi, Mazzini, Dall'Ougaro, e certi musi proibiti, che si dicerano assoldati dal celebre Canino. Ottenota però quella risposta dal Ministero, furono contenti di poter andare all'indimani alla Camere, (ove riceveranno un'altra canzonatura) ed affinchè il popolo non si sturbosse col sentire gridar più a lungo: evvival essival smorzarono le fiaccole, fecero tacere i tambarini, e con quella solita digaltosa calma (secondo le loro favorite espressioni) senza far chiasso, buoni buoni, chiotti chiotti, essendo questo il santo, dirò meglio, il motto d'ordine, se ne andarono, in contegno, ciascano alla propria casa. - Chi prima li vide attruppati e poi disciolti, diceva fra sè: ma else diavolo volevano? che progetti avevano in capo? Nel venirsene in giù dalla scesa di Monte Cavallo, s. Vincenzo ed Anastasio, fontana di Trevi le Muratte, l'arco de Carboguani, si trovarono vicini

alla locando Cesori, ed ecco salta loro in capo di fare una serenata di evviva a Garibaldi. Pensato e detto; detto e fatto; e potete immoginarvi se fecero il diavolo e peggio. Altro che mercato, altro che siongoga. Gli urli si sprecavano. Quando all'improvviso: zitti: zitti tutti: parla Garibaldi: c'è uno che risponde per lui. E mi ricordo, che in quella sera, tra la folla c'era uno. . . . . . uno scortellato, che cominciò a strillare: - Eh, adessu che c'è st'eroe, adesso non c'è tempo da perdere. Adesso s'ha da proclamare la Repubblica.

CAS. Abù! Abbottalo di sganossoni con la man-

dola dolce, sto ridicolo!...

APOL. Terminata quella farsetta, nei quartieri civici cominciavano a circolare certe vuci ben ferme di determinazioni risolute. Per Roma si sparge nu terrore, un'incertezza, una pauretta fredda fredda, sconsolante, e gia al comando civico principiano ad andare reclami assai forti, delle rimostranze energiche. Queste carte fecero fare riflessioni assai serie; e circa le ore due dopo la mezzanotte, i comandanti dei battaglioni hanno ordine di far battere l'appello, con intimo di conservare il buon ordine, e garantire pienamente la franca e libera espressione del Parlamento. - Spunta il giorno 18, e di buonissima ora si vede affissa per le cantonate questa carta stampata, firmata dal Ministero, e adesso ve la faccio sentire: (legge)-

#### BOW ARE!

Il Ministero ovendo ieri sera dichiarato ad una deputazione presentatasi o nome del popolo, che non apparteneva al potere meramente esecutivo il deliberare sulle graudi questioni di Stato, ma bensì ai due Consigli deliberativi; ricorda al popolo romano, stato finara ammira-bile per la sua calma dignitoso, di volgersi ai Consigli medezimi, quante volte desidera di manifestare le sue opinioni intorno a materie deliberative, ma egli il deve fare sempre nelle vie

e ne modi legali Ciò coasiste nel dettare indirizzi sottoscritti da quanto numero d'individui a quelli consente, e presentarli alle Camere per mezzo di deputa-

Ogni altro mado può divenire cagione di ravi tumulti e disordini, e muovere dubbio che le deliberozioni dei Consigli non siano nè libere, nè indipendenti.

Il Ministero raccomanda in special modo alla Guardia Civica il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica.

Dolla Residenzo li 18 dec. 1848

Il Consiglio dei Ministri c. E. Mazzarelli Presidente T. MAMIANI - G. CALLETTI P. CAMPELLO - P. STERRINI

CAS. Erviva la quintessenza della malizia! Nemmeno lo speziale al Gambero fa di queste essenne! Pure vado vedendo, che con questo popolo ci giuo-cavano a pulla. — Ricordo al popolo romano, stato finora ammirabile per la sua colma dignitoso, di volgersi ai Consigli medesimi, quante volte desidera, ec. ec. - Quando queste leggi si leggeranno registrate nella atoria, non si crederà che si sia arrivati a un eccesso di tanta impertinente temerità.

MEN. Eppure fu così; nè più nè meno.

APOL. Manco male: salta agli occhi anche di un cieco nato, che non li ebbe mai. Si fa la scuola alla marmaglia del come deve regolarsi, affine che le Camere siano nella stretta contigenza di essere obbligate come in un torchio a prendere una decisione, in cui dicas Il popolo vuole così: e siccome non si poteva far più con una dimostrazione: perchè i furbi s'erano accorti che la maggioranza dello Civica l'avrebbe impedito, con la fertilità della loro fantasia suggeriscoso il come efficacemente supplirvi; cioè - Nel dettare indirizzi sattoscritti do quonto numero d'individui a quelli consente, e presentarli alle Camere per mezzo di deputazione. - E qui vogliu che osserviate, come il Circolo Popolare, consuma qui dentro tutta sana sana la nottata con un assedio continuo di gentagliu da trivio, e finse ancor esso di voler porre un rimedio al mal fatto, e per contentare in qualche modo la Civica giustamente irritata, mette fuori uno stampato ciarlatanesco ai Romani, ed io voglio farvelo conoscere, perché smaschera meglio. CAS. Si, si: leggete, leggete.

APOL. Leggo.

#### DOMANI!

Ogni dimostrazione è sospeso. Il Circolo Popolare nozionale ha preso già tutte le misure onde al bene del paese si provveda. Una deputozione si recherà in questo stesso giorno al Ministero e alle Camere, perchè decidano prontamente sull'indirizzo formuloto ed approvato unanimemente in Forli dai deputati dei varii Circoli delle Romagae e delle Marche.

Romanil Unione e concordia. I nostri momenti sono solenni: diamo all'Italia e all'Europa tutta un novello esempio di virtù cittadino. Dolle sale del Circolo 18 dec. 1848

> POLIDORI Presidente SEGRET ARIO.....

CAS. Ah! Il caro Circolo dice questo ai Romani! P. C. Er bovo che dice all'asino: che paro de corna che tienghi!

MEN. Esso faceva magagna, a poi nel giorno dopo predicava modestia e temperanza.

CAS. Cose da far perdere la testa ad una statua. APOL. A sentirio leggere, eh? oh! figuratevi a stare un' oretta con quei capi d'abisso. Bisognava scandagliarne la sottigliezza, la iniquità, la perfidia. Si andava dal partito conservatore, moderato, e che? taute ve ne dicono, tante ve ne affastellano, che, nol volendo e nol sapendo, vi trovate in un laberinto, senza un'accia di filo onde uscirne fuora. Audiamo avanti.

CAS. Mi figuro che adesso varrà il buono.

APOL. Alle ore 8 antim. dai respettivi quartieri si batte l'appello, ed alle 12, ossia al mezzodi, si osservava la gran piazza della Cancelleria, ove ai radunava la Camera nel famoso salone, metamorfosato in una specia di anfiteatro, tutta occupata da soldati civici in srmi. Un drappello stava s piedi dello scalone del polozzo, ed un altro sul primo ripiano; e non pochi s'erano collocati alla imboccatura delle tribune.

CAS. Mi pare di vederli. APOL. Le diverse strade.... é non sono poche, per cui si va alla Cancelleria, nientemeno che alla distanza di un quarto di miglio, sono severamente perlustrate da taciturae pattuglie. Per molte piazze vi sono corpi di Civica atazionarii. L'Alto Consiglio viene convocato all'istante; ed anche li vi è uns forte e vigile covara di Civica in armi. Scocca l'un'ora pomeridiana, e, a norma dell'intimo, si apre la Camera dei Deputati. - Voi vi aspettate, che si presenti una deputazione del Circolo Popolare con un indirizzo; quale indirisso venne formulato ed approvato in Forli dai rappresentanti di diciotto Circoli, e con cui si esprimeva la euergica istanza, che dal Consiglio dei Deputati si procedesse insmediatamente slla nomius di un governo provvisorio, cai spetti subito di convocare una generale assemblea dello Stato, interrogando il suffragio universale. - You vi aspettate sentire, che vi fu un dibattimento chiassoso, fracassoso, agitatissimo folla stipata di popolo, che rompa in plansi, che rompa iu fischi. Aspettate invano. Rimanete deluci. - Tutto era preparato ed ammannito per questo. Le tribune sono gremite di gnardie Civiche. Nella sala antecedente vi è l'Assessore di Polisia, che sta tutto pronto attendendo un cenno. affine di eseguirlo sull'istante. Anche l'artiglieria dipende da un segnale, e vomiterà fuoco. La Civica ha guarnito anche il Campidoglio. E di Costituente? Ecco tutto ciò che si dice: - La seduta si apre con la lettura di una lettera del senatore Zucchini di Bologna, che rinuncia alla carica di membro della suprema Giunta di Stato. Dopo ciò il Presidente da comunicazione alla Camera, che tutti i ministri si dimettono; allora salta fuori il caratterista Canino, e fa un quadro della tristissima situazione romana; indi legge l'indirizzo forlivese; che non si sciupi tempo, e venga calda calda decretata la convocazione della Costituente: a tal fine presenta un progetto di legge da lui formu-lato, nel quale viene a stabilirsi un regolamento per la elezione, si fissa l'epoca della radunanza del-l'assemblea, e si discende a molte altre analoghe particolarità. Freddamente, e poco meno che con sprezzo e scherno viene accolta dal Consiglio una tal proposta, e si rimette all'ordine del giorno: e non s'ode un zitto; e non si muove una penna; non respira un fiato.

CAS. Oh che mi reccontatel

MEN. Pare un sognol

APOL. Continus il Consiglio ad occuparsi di altri affari, completa la Giunta suprema, c, procedendo alla scelta del terzo membro da sostituirsi al senator Zucchini, si nomina l'attuale ministro

dell'interno, avv. Galletti, e l'alto Consiglio approva una siffatta elezione. Passa poi a risolvero altre coscrelle; quindi la seduta si scioglie, e nessuno si è mosso; nessuno ba fatta una parola. --Alle ore 4 pomerid. il comando generale abbassa gli ordini opportuni perche si ritirino gli appostamenti, e l'armamento venga disciolto.

CAS. Ma questo è un rebus. Questo è un proverbio da societa. Non ne capisco un zero

APOL Eppure è tutto limpido, tutto chiaro, tutto diafano come una chiara d'uovo. Per quella mattina, è impossibile che non abbiate capito, che la idolatrata Costituente fece una molto brutta impressione. Quei signori avevano nua forte paura di commonioni interne ed esterne; ergo... attenti... ergo... silenzio: sia per nua detta; e si pensi ad altra cosa. E si pensò una cosa magnifica per la sera del 19, e vi rimase ingabbianata la Civica.

CAS. La Civica! lo stupisco! MEN. Oh! guardate! Ma dayvero?

DEM. Sentite, sentite.

APOL. Oggi sponte discordi: dimani spinte assentira. - S'incomincia con la solita scenata della riounzia di tutti i ministri. Farsette buone non pel popolo romano, che ci si era avvezzato, e non trovava le salsetta piccante della novità. C'è un perchè, c'è partruppo, ed io speravo trovarlo anche espresso, e sviluppato nel Sommario storico degli avvenimenti, che occorstro neeli Stati della santa Sede dal 14 novembre 1848 fino all'ingresso dei Francesi in Roma, e che si stampa in Roma del tipografo Gectano Chiassi a Monte Citorio; ma anche questa storia, dopo che si è fatta ad indicare le contraddizioni di questi giorni, dice cusì si esprime:

Involte sono nelle tenebre del geloso segreto

mantenuto dai capi principali dei movimenti, le cause intrinseche di queste contraddizioni. Ognuno può formarne quel giudizio che crede..... Checchè peraltro ne sin di queste opinioni, di queste vociferazioni, è facile il conchiudere che regunva la massima confusione, che le misure che si andavan prendendo, tuttochè tendenti allo stesso scopo, dipendevano dal caso, ed eran soggette a varinre ad ogni momento, secondo i diversi giornalieri accidenti. È agevole il conchiadere, che i primarii copi non erano punto di accordo fra loro; che ognuno di essi seguiva l'impulso delle particolari sue viste, e che occultamente tendevano a sopraffarsi l'un l'altro, onde primeggiare su tutti. E facile il conchiudere, che queste scissioni non potevano produrre che malumori e disordini, effetti ordinarii del malcontento del partito che rimane viato-

No, carissimo signor Sommario storico, no, non siamo d'accordo. A voi garba togliere la malizia a questi onoratissimi galsutuomini, e volete tacere una delle poche volte, che questo disgraziato popolo romano inganasto, bindolato, raggirato, si oppresent richelto elgres en el commetto, siguer manustria mio, elle Picco el dali richicale con tiurvat in Rome, e per perce di quantio sacrrico, vi accesso il lotto della sera del giorno 19 sulla piraza dei sa, Apostoli, fatto da via silutto and pirat, el cita com portante hani Colpresio monto statolo, suni colpresio in un consista. Por merche un fine con pira con a consistante di le circustante dissolicite con cui i transi un surverigono al Romani. Fin un indegini, silvi degna Guille Sin più le colpresio del con contratte di contratta del contratta de

P. C. Sor Pollonio mio, voi la pijate co' me? Ma io nun c'ho che fa gnente, propio gnente.

CAS. Spero che non l'abbiate mano.... direi...
con me.... lo sto all'oscuro di tutto.
APOL. Non l'ho affatto con neasuno di loro;

ma mi saltano le creste contro certi malintenzionati; basta: se è rosa fiorira-CAS. Dite da quel grand nomo che siete; ma

CAS. Dite da quel grand nomo cue sace; na potressimo tirare avanti; perchè... A buon intenditor... APOL. Non dite male. — Dunque durante il

APOL. Non cité mas. — transper variante in gioran 8 si andra apparectainado, malinando, malinando, malterando un mezaro narror, efficace per la prochamazione di questa maledate Loukimente, mentre il primo cra rimanto aventato. Lo vi do un amou-ansi anche quattoricifi mesi, per ineventa questo mezaro attanico; ma ardisco dire, che non l'obstrinerate mais. Quelli però erano talentosi nomini barbuti, baffati, studiosi, lesti, fecondi. Voglismo fare questa sommessa, ch?

CAS. No, no, no, sor Apollonio mio. Noi siamo teste d'oche, et quidem apennacchiate. È meglio che seguitiamo la marcia a tamhuro battente.

AFOL. Come vi piaca. — Dumpne incominciarono ad amalgamarsi alla Cirica, ed a quella parte di popolo che agive; perchè, e voi bra lo sapete, qui il basso popola di politica non en mangia, e per quanto glida strofinico, non vuole mangia, e e. C. S. E fa bene; ma come s'amalgamaruno? Con che stratagemans? Con che serte.

ANL Cal post successes dedunare, also vice control floractiones, cle areas inordata totals loss; cli era un movimosto di helic, desta manchianato un pras medengolo, an artere demandiana de la posta de la companio del companio

CAS, Gia s'intende; letters coninta nella sua zecca a piazza di Venezia col torcoliere Mazi. APOL. E che è da starne in dubbio? Auzi, aggiungeva, che ua corriere era da lai venuta appositamente, e con molta premura ad hocDEM. Una di quelle solite staffette mamianesche, le quali uscivano porta Salara, ed entravano per porta del Popolo (Pedi vignetta a pag. 163). Vere mascherate delle comparse nelle marciate tratrali, che escono da sinistra, ed entrano a destra-Porera Boma!

ATOL. One con gli element, de fino qui i vi on tute le preticular ficultà veglio diri, come per tentre neivergios atretta andre l'appecioni, mome per tentre neivergios atretta andre l'appecioni, mome fato allemen con la Griei, e con lei sì accordano nel decidanne custro il forestiermes, recensemani di pretratbutori; e con lei di ciciono di fare una fora dimentrazione, e obbligare il 315-nitre a de levo soudantemento la fristra del prosportimento per cipelli, alfa depreta prottame aggir altra per i regelli, alfa depreta prottame, maggir, alenge per i capelli, alfa delle prottame, maggir, alenge per i capelli, alfa delle condellames.

CAS. Mi fate venire una aete, che ci vorrà tutta la grau funtana di piazza Navona per levarmela. Non vorrei che mi burbaste.

APOL. Se sveglio la sete, so anche levaria. Seguitate a sentire. Tutti sono occupati a procurare un bisbiglio, un susurro; e vanno divulgando che nella città ri è una segreta commozione. Il Circolo Popolare si raduna, e Ii... ossia, qui si strepita, si urla, si bestemmia. I Consigli tacciono in nnesto giorno. Per le strude uno si accosta all'altro, e dice sottovoce artificiosamente: - C'è del torbido: l'affare non è quieto. Dio ci scampi da un sottosopral - Fuori del Caffè delle Belle Arti si vanno facendo certe prediche curioses per carità! tranquillateri. Non fate engnara. Ordine. Quiete, per carità! E nessuno fiatava; e nessuno si moveva. Eppure si segnitavas è inutiles si ha un bel dire: si ha un bel fare; se non si di lo staccione a questo diluvio di forestieri, l'affare non si accomoda più.

CAS. Ma queste chiacobiere, chi la faceva? Sarà stata la Civica?

APOL. Signor Cassandro, stiamo qui col capo. Gindizia: con vi disinganuate. Ma che Givica? che Civica? Queste chiacchiere le facevano gli antori stessi di questa cagnara. Ahl sor Cassandro mio, voi mi sharellate assai.

CAS. Grazie alla bonta sua! Sfido un giudice qualunque, a non perdere il cervello con questo vostro racconto.

APOL Attenzione, e niente paura. S'intimano tutti i Colonnelli Civici avranti al comando generales, si radamano, ed ecco Acerbini, rosso come un gumbero, che esce dalla caldara, con i capelli rabbufchi; con gli occhi che atanno per schiopparafil, e con un diluvio di parole sconerrate comincia

a strepitare contro i perturbatori dell'ordine pubblico. Dice, che bisogna finire una volta questa commedia, altrimenti si mette in tragedia. lo bo fatto preparare le vetture fuori della locanda Cesarj. La guardia che ne vegliava alla porta, l'ho fatta andar via. Non v'è tempo da perdere. Per.... (e qui attaccava un moccolo da sant'Uffizio) siamo stauchi, arci-stanchi. Animo, signori mici; che ci si dia il sigillu del Circolo Popolare, e il Circolo ai chiuda e si sciolga. E via, via, via i forestieri, e si pensi scriamente a fare armare la Civica, e dare addosso a questa infame canaglia. Non perdinmo un minuto; ci vnole ecergia; subito, subito. Ogni momento che si perde, è un tesoro. lo non garantiscu più la tranquillità di Roma. Mi capiscono? - Potete voi figurarvi il tremito, la conone di tutti quei Colonnelli, del Generale, udendo Sterbini declamare furihondo, minacciare, dettar leggi! Parlare di chiudere il Circolo Popolare, di dare uno sfratto repentico ai forastieri, di far mettere in armi la Civica con istruzioni di fare man bassa su gli esteri. E poi, guardandosi fra loro, con occhiate d'intelligenza, dicevano: Manco malel Se ne sono accorti ancor essi. Non era possibile andare avanti così. Ma Sterbini incalzava: pensate, che oggi si macchina di tentare un gran colpo. Guai se non si sta apparecchiati a scuncertarlo! Puveri noi! Povera Roma! Povere famiglie massacrate in ogni senso! lo non mi rendo responsabile affatto, S'intimi la Civica: ma immediatamente, Si consideri che il ritardo può essere morte. -- Non ai corra, si voli. - I zelanti salgono per le case; mandano con i tamburi a chiamare i Civici; ed i Civici in buena fede, vanno, pigliano le armi, e ginrano voler fuori gli esteri. Notate, che già il peso di questa Civica.... P. C. Scocciava assai.

MEN. Proprio non ne poterano più. DEM. Difatti era un gran peso.

APOL. Eppare a quell'avriss, a quel perché, andarono in fulla si quartieri, e presero le armi furiosi, e alle due e tre quarti pomerid, si batté la generale. I Colounelli saltano su i loro cavalli hardati, e tutti sono pronti a marciare a prendere di assalto non ai sa che coss.

CAS. Ma pure... sia detto fra di nol.... qualche civichetto sarà atato color di cappello di paglia; e qualchedono avrà fatto voto di non pigliar più purganti per tre anni; perchè la pauretta delle

APOL. Nun badate a questi episodii. Sono co-

sette naturali, a cui lo storico non guarda.

CAS. Coiccebè hisogona concludere, che il signor
Garriaddi a'ebbe un ricerimento magoifico ad uso
di un Giulio Cesare, di un Epaminonda. Sari rinasto contento dei Romani. Lo acclamarono, lo festeggiarono; un poco più lo metterano sugli altari,
e l'incensaramo

APOL. Esso era avvezzo agli evviva. Per tutto dore si portò ricerette acclamazioni, accoglienze, evviva. Credo che nella sua vita potrà registrare molti simili ricevimenti.

P. C. Sine, er ricevimento delli gatti. (*Pedi vi-*gnetta a pog. 235) Tutti li gatti mammuni j'anniedono n fa fosta, j'anniedono. E n'affare de parentela. È n'affare, sapete de che, de guao, guao.

DEM. Questo però non accadde quando mise mano a quella famosissima spada, che tutta Italia, con un testatico vulontario frammasonico gli regalò.

APOL. Peraltro con questa spada in Roma se ne venne in cerca di tartuffi aul Vaticano e trovò neapole. (Vedi vignetta a pag. 171)

P. C. Infrattanto, persoc in quer giorno je fune attaccato un ber bozzico.



CAS. Direi di non fare parentesi, e tornare a rian- APUI. Ancora io sarei dello stesso parere. Ecnodare il filo della atoria.

della mattina le prediche sona motive [1 — non de quieto, non è quieto, il nette madei si prepara un bratto temporatio — Occhitat econolata, nobrabi conjunti il nosuma si espatiava a recitera, blachè conjunti il nosuma si espatiava a recitera, blachè conjunti il nosuma si espatiava a recitera, blachè il colps fone espetitissionamente e mostravamente preparata. Il pilloce derve genforia i operato in regdat; non vi era più da stavare in famecialitano, Licarappio Galliero, famon miglioratore de contri viu, era il generale della Civina.

# COMANDO GENERALE CIVICO

## ORDINE DEL GIORNO

19 decembre 1848

MILITE CITTADISE!

Il risolato contegno che ieri ossumeste, rispoudenda alla mia chiamata e alla fiducia dei ministri, vi rendette benemeriti della potria.

Debbo retribuirvene parole di lade, sì came vostro capo, e sì came interprete dei sensi del governo e di tutti i buoni e leali cittadini.

Voi mostrate col fatto, esservi supremamente a cuore la indipendenza italiana, in tutela del diritti suntissimi del popalo, la guarentigia del Pordine pubblica, il rispetto alle leggi, la libera azione delle Camere e del Ministera.

Fina a clas vai, militi rennui, vi comporterete come nello scorso giorno, Roma nou porte esere menomamente turbata la sua fima si serborì inatta di coppetto dell'Euryan, che tima fermi gli ggardi su questa veneranto Capitale del mondo per d'anne giutizio. — Questo, prevò del vostro senno, fin protunziato solenne, inoppoliabile, e procimenti i Romani, degnissimi di quel viveri libero cui medino, e del quate voquel viveri libero cui medino, e del quate vo-

gliono nutta Italin partecipe.
Gli encossi che in o va rivolga, viacuorius
a durare sino alla fine nella nobile a generosa
imprem, senza che le futiche in ciò spese v'obbiano a sembrare soverchia. "Poi, così adoperaudo, otterrete glorio a meriterete l'applaus o di
tutti coloro, che nel consegniamot della liberia
vera e durevole ripongono il supremo bene della vita.

IL TENENTE GENERALE GALLIENO

. . . .

Il Circolo Popolare.... CAS. Ma non fu chiuso?

## ALLA GUARDIA CIVICA

IL CIRCOLO POPOLARE NAZIONALE DI ROMA

чилти сительия!

Il popolo dimanda un governo; chi può contendergli questo sacro diritto? La Giunta di Stato uon s'è riunita; il popolo vuole e debbe essere rappresentato; a noi Romani corre un obbligo troppo grande verso le Province, che du ogni porte ci munifestano il desideria di un ordinamento di cose, ormai troppo necessario, e noi se non vagliomo mandore in brani lo Stato, dobbiamo risolvere. A voi, militi cittadini, a voi che siete la più eletta parte del popolo, stiminmo nostro debito partecipore che le deputazioni dei Circoli di Romo si recheranno quest'oggi al Consiglio de' Deputnti, dimandando loro: « che » posta la esistenza della rinuncia dei membri · componenti la Giunta di Stato nominata dalla · Camera, vista la urgeuzn delle circostanze, e » la necessità di un governo, accolgana la pro-» posta che loro si fa di alcuni uomi, tra quali » ne sceglieranno tre, perchè provvisoriamente » governino in nome del popolo, coll'obbliga di » convaçare immediotamente la Costituente del-. lo Stato.. Considerate la importanza e l'assoluta uecessità di questa richiesta, l'amor patrio vi lın sempre parlato al cuore,e quest'oggi vi forà cooperore perchè tranquillamente si riordini la macchinn dello Stato, che fino ad ora si è tenutn unita non per altra virtà che pel sonno dei popoli.

Nomi che si propougono — STURBINETTI — CAMPELLO — CAMERATA — CALLETTI — GUIC-CIOLI — CALLIENO.

Dalle Sale del Circolo li 19 dec. 1848 Per il Circolo Popolare

Il Direttore G. B. PULIDORI

Il Segretario
PIETRO GUERRINI

SOLOATI DI OGNI ARMA

Un popolo non può estitere sensa un goveruo. Se la Giunta suprema di Stota nominata
idalle Camere rinunciasse all'incarico, o più tarduse n'avini, è necessario allora che si proceda alla nomina di tre persone che costituitea
no un Governo Provivirori, il quale convechi
immedintamente una Costituente degli Stosi liomeni. Oncrovò i todatili queserè in gravi pericolii questo è di solo meszo per salvario. E noi
l nabbimo aggi espresso illa Camero.

Le Province sono in pieno accordo con noi. Voi che tonte prove avete dato di virtà cittadiva ed amor patrio, sarete, ne siamo persuasi, coll'initero popolo, che altro non brama che una forma legale di Governo, dietro la partenza del Pontefice, e gli atti suoi incostituzionali.

Unione, e vinceremo. L'Italia, l'Europa ci guarda, el a spetta da noi novelle prove di grandezza cittodina.



Procuriamo con tutte le forze dell'animo il bene della patria, e l'avremo Dalle Sale del Circolo Popolare li 19 decem-

bre 1818.

Il Direttore

G. B. POLIDORI

#### Il Segretario PIETRO GUERRINI

CAS. Qui adessa portano per esempio le Province, e cercano di movere con la forza dell'esempio; e, quando loro giovava, portavano nelle Proviace l'esempio della Capitale. Era un giuochetto della loro rettorica. Rettorica maliziosa; ma i di cui artifizi ora sono amascherati; ed erano assai birbi. degnissimi di chi li usava. Ma proseguiamo; chè sono assai assai corioso di scoprire chi rimane ingabbiato, se i perturbatori o i Civici. Il enore nulla di buono mi predice. Quella volpe di Sterbini, col suo discorso mi ha posto di cattivissimo umore. APOL. Proseguiamo. - Il palazzo pontificio sul

Quirinale era già occupato dai Dragoni e Carabinieri; che verso le 4 pomerid. ebberu un riuforzo di alcuni battaglioni. Intanto, a norma degli ordini ricevuti si andavano disponendo altri batta-glioni in diversi punti, che venivano stimati i più convenienti per ben tenere armonizzata l'operazione; quanta volte il loro intervento fosse creduto necessario. Sulla piazza di Venezia, quantunque tanto prossima si quartieri Trevi e Pigna, venne collocato un numeroso drappello di Dragoni, e due forti hattaglioni di soldati di linea. La piazza dei santi Apostoli venne creata piazza d'armi per la Civica. - Ora vedete patentemente da queste care disposizioni, come si era pronti a rispondere con solida energia ad una qualche dimostrazione, che ai svelasse contradittoria ai loro pensieri. Potete ben credere che non mancavano artiglieri, che tenevano ammauniti alcuni cannoni, e i cavalli tutti lesti per essere attaccati ai carri, e volare. CAS. Che teste previdenti! Che capocce di veri

professoril Come pensavano a tuttol APOL. Sull'imbrunire, alcuai manipoli di guardia cittadinesca, avevano occupati alcuni degli sbocchi else mettevano al Corso, e vennero anche piantate sleune sentinelle avaozate cun particolari istruzioni. Alle ore 5 pom. si sviluppa questo gigante di rivoluzionaria sommossa, ed incomincia dalla hen nota locanda Cesarj: non vi scordate, che totto era stato anticipatamente combinato. Non era una commedia all'improvviso; pareva, ma non lo era-Escono dunque de quel vicolo della dogana, o di piazza di Pietra, e shoccano sul Corso. CAS. Quenti erano? tre o quattrocento?

Al'OL. Non più di un 25.... capite bene: venticinque frabutti, conagliume, gentaglia mercanteggiata per quella rappresentazione; come comparse ria da tentro; escono a due a due, inalherando uno stendardo in cui stava scritto in lettere amdorpali: - Viva il Cristianesimo! Viva il governo democratico! -

CAS. Adesso esce in ballo il cristianesimol P. C. Era tutta farina de patron Augelo. Indove c'entrava Ciceruvacchio, subito sentivio dine: --Gesii Cristo è stato er più granne repubbricano. Noiantri semo tutti cristiani; ma volemo la repubbrica.

MEN. Non dice male padron Checco.

APOL. Forse con quelle purole avranno voluto buttare la polvere negli occhi, e far credere che sarebbe stata rispettata la religione cristiana. Certo è, che da ciù trassero motivo i giornalisti francesi di una forte e larga polemica; contro cui vennero fuori delle protesta in iscritto dei Francesi della luro balla, e che stavano in Roma, Affari curiosi! affari buffi! Ma..., si recitava. Scommetto, che se per caso incontravata questi mascalzoni, questa truppa di veri disperati, avresta fatta una risata di cuore. Figuratavii parevano collegiali, che per la primo volta scappassero dal collegio; gnardavano sospettosi, incerti, paurosi di qua e di la; erano pulcini impicciati nella stoppia. Si leggeva sulla loro faccia ch'erano stati pagati. Arrivati a piazza di Venezia, strillarono: - Evviva i Dragoni! Evviva la Lineal - ma tutti zitti: non rispose alcuno: silenzio perfetto. Allora come galline aszuppate retrocedettero per la modesima strada. Quando furono a piazza di Sciarra, gli si parò innanzi una mano di popolo, si presero la bandiera, e li dispersero per le strade contigue. Ecco tutta la gran rivoluzione di quella sera. DEM. Partoriscuno i monti, e nasce un topo....

P. C. Una rivoluzione che nun valeva na calla-

CAS. Ma intanto si sara fatto notte, els?

APOL. Avete ragione. Si faceva notta, ed era un gran freddo. Ed ecco trasportarsi fasci di legon per far fuoco e riscaldare la Civica; chè non era di bronzo. Così la piazza de santi Apostoli venne trasformata in un improvvisato campo d'armata. I Civici fanno dei fasci con le armi; i fuochi scintillano, fumano, gittano vampe. La Linea imita per le altre piazze del Corso questo costume estamporanco, e le donnette sfidano la tramontana e l'umido vernale, e corrono con i mariti, con i fratalli, con i serventi a questo inaspettato carnevaletto; come vanno a vedere le mostre della fiera a s. Enstachio; questa sera era di moda visitare il bivacco.

CAS. lo gia spero che qualche bell'umore, qualche penna felice porterà in teatro questi annedoti, e li vedremo sulle scene di Aliberti o di Capranica. Il comico ce n'è. La satira nascerà dal soggetto stesso. Ci sarà da ridere assai. Campiamo e rideremo. Pare che si sia pianto abbastanza.

APOL. I capi dei battaglioni civici cominciarogo a guardarsi fra loro; e principiano a dirsi sotto voce uno all'altro: -- Ma qui che diavolo facciamo? che scenata è questa? Ne capite niente voi? In non ne capisco un ette. - Ma intanto che così disputano i maiorenghi, si eseguisce sorda sorda una dispensa maliziosa fra i cumuni e gli ufficiali di un brano di carta atampata, che è un indirizzo da farsi al Generale, e che ora vi leggerò:

#### SIGNOR GENERALE

Nei gravi e solenni momenti in cui trovasi Roma e lo Stato, nelle presenti circostanze eccezionali, la guardio Civica romana, a prevenire qualunque non giusta interpretazione de' suoi sentimenti e delle sue disposizioni, crede opportuno di far palese a voi, degno suo Generole, onde per voi sin fatto mnnifesto ni governo e al popolo: come la Civica romana desidera anientemente che sinno fatti paghi i voti di Roma e delle Province, mediante uno pronta convocazione della Costituente dello Stato o norma dell'indirizzo redntto dai Deputati delle Province riunite in Forli; che In Civica romann crede. soltanto questa immediata misura poter convenire allo stato presente di cose, e prevenire omi disordine, che ad ogni modo però essa non permetterà mai, che sotto qualunque pretesto sia turbato in auesti giorni l'ordine nubblico, che tanto onora il nostro popolo e saprà come appoggiare il trionfo della libertà, così resistere con ogni sua forza ai perturbotori, massime estronei, che valessero imporre la loro volontà a un popolo libero, e che si mostrò degno de suoi grandi destini.

## Roma 19 decembre 1848.

### CAS. Oh! questa è originale!

APOL. Adesso, aspettate; adesso viene il boono. I comuni cominciano a fare delle sugose interrogazioni. Voglione sapere, cosa sarebbe la Costituente; e qualcheduno ricco di coraggio civile, rispose: ---È lo stesso che togliere affatto il governo al Popa. - Lo seutono: vanno in bestia, e gridano, che non vogliono saperne. I capi dei battaglioni, concordi nella solida e prudente opinione, tutti, meno quello del Primo, principinno a dire: no, no, no: non si vuole Costituente; qua non siam venuti per quest'oggetto. Lo scopo nostro fa diverso. Non possiamo, non vogliamo firmare questo indirizzo. Ad alta voce lo andava leggendo ai suoi militi il principe don Alessandro Tortonia, e poi gridava: miei Civici pensano come penso io, e non sottoscrivono davvero. Gli altri capi si regolarono tutti io un modo, e vi noterò solo, che il maggiore Parisi, con tutta la voce sua non piccola, gridava al suo buttaglione di ripigliar l'armi e ritirarsi, quando macchiavellesconiente da una scultrissima trama vengono tolti dalla pobblica via i capi dei battaglioni; lo che fu operato da quei tali Civici, i quali erano mescolati nel segreto satanico. V'è però una picciola circostanza, che è degna di nota-Andando oggi il decimo battaglione, molti dei suoi ufficiali vi si univano in qualità di semplici comuni; perchè, a dirvela chiara e tonda, avevano la bella e decisa idea di fare a schioppettate. Stava fra questi il capitano Monti; e, vi ricorderete che poc'anzi vi ho detto come vennero ritirati i cani dei battaglioni; così, come allora venne decretato, con i capi andarono due ufficiali, e non eravi luogo per Monti; ma il capitano Monti vi s'intromise, e cominciò a gridare con tutta la energia noo scarsa dei suoi polmoni, che la intendessero bene di non far parola di Costituente; perchè la Civica non la voleva. Ecco salta fuori un capitano del IX, e spara non diatriba sangumosa per farlo figurare come un Gregoriano morcio..... Nacque no diverbio da vasche, da trivio; prechè fioshmeote, ardendo di giusta stizza, à Monti gridò al capitano: — Si, mi glorio di esser fedele ai Popi, da cui non esigo moneta, come fute voi, che ne godete una, che generosamente vi pagano in quolità d'impiegato di. . . .

CAS. Questa scotta, e oon se ne perde un goccio. APOL. Il povero Monti fu presa di mira da tatta la demagogia, di cui era sparso il X hattaglione; e madama Pollade nel num. 428 sotto la data del 23 decembre, così parla rabbiosamente di lui:

## ONORE AL X BATTAGLIONE CIVICO

V'ebbe un Capitano del X battaglione, che nello sero del 19, quantunque facesse il servizio di comune, quando udi la partecipazione dell'indirizzo per l'attuazione della Costituente dello Stato e per lo espulsione dei perturbotori, disse, e procurava di persuaderlo ai compagni, che bastava la solo espulsione dei perturbatori; che questo era ciò che dovea richieder la Civica. Non sappiamo se questo signore o per ignoranza o per privato interesse desiderasse che la milizio Civico non esprimesse il nobilissimo voto pel mezzo troppo necessorio alla tranquillità pubblica di ristabilire un ordine governotivo; sappiomo però che ieri sera riunitisi in buon numero e militi ed uffizioli di quel battoglione mandarono invito a questo enpitano, che tentò svergognorli, perchè rinunziasse ad un grodo che mal sapevn tenere. Si, noi sosterremo sempre, che i militi cittadini, senza divenire un corpo sbirresco, non potevano disgiungere nel loro in-dirizzo l'una dall'ultra dimmuda. Onore al decinto battaglione.

CAS. Ma quei signorini della Pallade se la passeranno liscia? E che? è maniera questa d'insultare un somo norrato? no somo che fa il suo dovere? Oldvedete che musica si andava preparando, se già le prime bottute della sinfonia pursano di cortellate! Bastar andaimo avanti, che ne sentiremo delle belle.

APOL. Riuniti tutti nelle camere poste sopra al quartiere del secondo battaglione, dopo una lunga e fiera disputa si decide interrogare i Civici uno per uno. Affare difficile come capite, Vengou le risposte. Il primo a firmare è il capo del primo battaglione. L'exempio è fatale: lo sapete. Si arriva al decimo, e Parisi, suo capo, scrive che il suo battaglione interamente dissente da quanto eli viene proposto. Allora nasce un inferno. Gli strappano la carta, gli gridano: la frazione del vostro battaglione non costituisce il corpo sano della Civica. Ce ne ridiamo tanto; nou v'e bisogno di voi, e dei vostri da voi sedotti. - Gli altri pigliano coraggio, e cominciano a far lo stesso. I polmoni gareggiano. I Civici impegolati si aggruppano e gridano: siamo contenti: siamo contenti. Vogliamo la Costituente: la vogliamo. - Andate a scoprire in quel bisbiglio, in quella sinagoga, in quella Babele, chi firmo, chi non firmo? Unu si faceva più sfacciato, e diceva: io segno per voi dieci, che me lo dite. Un altro si firmava col velo della

paura sugli occhi, e con la mano paralitica. Molti, ripreso il fucile, prendevanu la strada fra le gambe, e sfilavano in salutato hospite per tornarsene a casa. Ma che? le sentiuelle di cui gia vi ho parlato, alto: non ai eace: andate alla piazza de'santi Apostoli: non ai esce. E bisogna per amore o per forza tornara indietro, e stare col resto dei battaglioni.

CAS. Ci avrei scommesso, che l'affare si metteva al brusco. Als! als! als! questa notta bisogna atringere di due altri punti la molla dell'orologio. An-davano a carcerare i perturbatori, a rimascro car-

cerati essi. Ab! ab! ab! P. C. Alio qui propio se pa dine, che je suecesse come a Benvenuto, che aunò pe batte e fu lattuto.

CAS. Civichetti miei carinil non andate in collera se vi ho messi dentro ad nu bigonzo; perchè storicamente parlando, vi ci siete accomodati da voi. (Vedi vignetta a pag. 127)

MEN. lo un tradimento da cortellate; ma a chi si menava? a chi? Gran brutti tempi! Grau gior-

nate di temporale?

APOL. Siamo allo aviluppo, meditato, architettato, concertato. Mandava tutti i momenti il medico Sterbini a aspere come atava l'ammulato. I auoi satelliti (ed erano tanti) andavano, verificavano, apiavano, raccontavano. Quando credette la pera a tiro, mando dire al Generale, ehe non perdesse tempo; ma si sollecitasse; e, docilissimo il Generale, corse a portare quel mostro di scaraboechiato indirizzo con firme illegali, mal seguate al Ministero, che stava radunato nella Camera del Deputati; ed intanto esso ... intendiamoci bene, il prelodato medico si presentò con una eroica franchezza sulla loggia del palazzo Ruffo, che sta di fronte al palazzo Colonna, e sotto eni atava tutta la Civica provvisoriamenta accampata-CAS. Possibile ebe Sterbinuccetto, improvvisa-

tore in prosa e in verso, voglia lasciarsì scappare questa bella occasione di dire quattro eiarle da quel pulpito di marmo? Dite la verita, aignor Apollonio mio, parlò? che disse? ne sono propriamente curioso. APOL. Parlo, parlo: discorse, discorse: disse, disse: che si era fatto un dovere di presentare al Mi-

nistero il voto della guardia nazionale, ch'era conforme alla brama delle Province, di avere una Costituente Italia....... Qui s'incomincia ad impuntare e recitare da tartaglia, e preude a sillabare Ro-ma.... il fatto ata, che quelli che stavano in piazza ed erano a porte del segreto; ossia, avevano aiutato a manipolare la torta, principiarono a apolmonarsi strillando: Romana, Romana.

CAS. É fatta. Ma benel A meravielia! A ciccio di garofolo! Non poteva andar meglio. Così impe mente avranno potuto dire, che fu la guardia Civica zinnita, che proclami d'accordo sulla piazza de santi Apostoli la Costituente Romana. Als vero purè di gonzi! Oh! andata adesso a negare che i Civici atessero in parata dentro ai bigonzi! Dei perturbatori

non se ne parla? APOL. Seguita il medico, che esso dà la sua parola d'onore....

che nou vale, e nessuno più l'accetta. Tiriamo avanti.

APOL. Che da la sua parola di onore d'impiegare ogni mezzo ch'è a sua disposizione, affineltè i perturbatori siano, allontamati da Roma; affineliè tutti i corpi costituiti possano con piena indipendenza fare le loro dispute, e prendere francamente le loro deliberazioni. Così terminò la gran farsa della più sonora corbellatura data ad un corpo armato, all'aria aperta, e di cui credo, che durevole e vergogaosa ne rimarra la memoria. Erano intanto le dieci della sera, e va circolando l'ordine di ritirarsi.

CAS. E gia... terminata la camerata delli burattini, che si fa? Giù il sipario, e tutti a casa: non e'era più nessuno da essere corbellato. I perturbatori avevano fatto tutto quello che avevano smaniato di fare: e la Civica, ubriacata, stordita, stralogata, tornandosene a casa, fra le carezze della povera moglie, la domande dei figli, le smorfie del ciamaruchetta piccinino, la serva che moveva li piatti, perchè era passata l'ora di cena; e quella sera in molte case deve essere stata una cena lunga; perchè qualche Civivo avra infilzato giù chi an quante rodomontate, e che cifra avra fatta di ammazzati e di feriti!

APOL. Non corriamo: tutta questa gente a tamburo battente percorsero da piazza di Venezia, tutto il Corso fino alla piazza del popolo. Giunti la, si divisero, ed ogni battaglione ai diresse al proprio quartiere, e dal quartiere se ne andarono a casa Cosa na dite? Non fu una bella sema?

CAS. Per me sulla piazza dei ss. Apostoli, sotto alla loggia del palazzo Ruffo ei metterei una lapide con questa iscrizione a lettere grosse di bronzo, perchè fossero visibili e durassero assair

DA · OVESTA · LOGGIA 'IL · DVLCAMARA· PIETRO · STERBINI CANZONO' · TYTTA · LA · GVARDIA · CIVICA ARMATA

DEM. Bravo! Non credero che foste un iscrizionaro. Mi piace: ne farò la proposizione al Municipio, perche forse ce la mettera

MEN. Oh! senza il forse. Cosa potrà costare? Un quaranta o einquanta scudi. Un paro ce li spenderei io volontieri.

APOL. Perdonate, signor Cassandro caro; ma io non vi ho fatto riflettere alla impudenza della corbellatura. Voi avete ben veduto, che tutto in apparenza era combinato per dare la caccia, lo sfratto, lo scappa-scappa si perturbatori, eppure osservate il Contemporaneo, che stampandosi nella sera, si pubblicava nella mattina dell'indimeni; precisam te questo numero, che è stampato il di 19, pubblicato il di 20, parla eosie

« Il destino di Roma va a compiersi non diremo fra qualche giorno, ma fra poche ore..... La rivoluzione si deve compiere fra poco, e forse nel punto stesso che queste liuee passeranno sotto lo sguardo dei nostri fratelli, ansioni delle nostre sor-CAS. Brutta monetal È una mercangia screditata. I ti; ma la rivoluzione deve compiersi qual cominciò. qual procedette, incontaminata, pura, insuperabile..... Non restano che pochi istanti: e poiche siam giunti in tal guisa fin qui , non perdiamone il

Adesso un poco d'attenzione alla Pallade: ascoltate con che sfacciataggine da sgnaldrina, da baldracca, racconta questo fatto. Dopu aver fatta la relazione della solennità dell'apparato di tutta la truppa, dice

Così radunati i battaglioni proclamarono nd alte grida più volte la Costituente degli Stati Romuni, ed espressero il desiderio che il Generale e i loro Comandauti prensentassero questo loro voto al potere ed al parlamento.

Laonde il lodato Generale con tutti i capi dei

battaglioni si ritrasse nelle stanze del quartiere dei santi Apostoli, e formulato un indirizzo a tal uopo fa dai medesimi sottoscritto.

Questo indirizzo spiegava la doppin volontà, che cioè si allontanassero i disturbatori dell'ordine, e si convocasse l'assemblea costituente deeli Stati.

E tiene un sileuzio da sepoltara, che l'indirizzo era stampato, e che lo andavano divulgando essi atessi; ed invece con un coraggio da marinaro ubriaco si esprime: che i battaglioni proclamano ad alta voce la Costituente. Anzi poteva con una riga di mn-sica segnare il tuono e le note che aveva adoptrate. CAS. Scusate; ma..... ma il troppo è troppo. La

APOL. É poco: vogliono anche aggiungervi per sopramercato, il dileggio; infatti continua a dire:-In questa circostanza i Romani sonosi mostrati

ben dezni del laro aome-CAS, Si, si. C....O....CO....Giacomo-Antonio. Che

APOL. Seguita, seguita: - Essi hanno provato, che Roma non è la città dei perturbatori, e

degli avventurieri...

CAS. Oibo: è la città dei . . . . . . . . APOL. Lasciatemi terminare la lettura: - ed insegnato ai popoli come si deve passare da naa ad un'altra fase politica con dignità ed ordine, qual si conviene a cittadini eredi di tanti secoli

di glorin. — CAS. Volete che m'inginocchi? m'inginocchierò; ma, per carità, fate punto a queste letture, che mi fanno l'effetto di 30 grani d'ipecacuano auf! se potessi conoscere chi ha scritto queste atravaganti imposture, vorrei ridurlo a tonno in barile! Ma possibile, che vi sieno persone, che siansi fatti corbellare sonoramente con un simile eccesso d'impudenza! Non riconosco più i Romani! Gia il tempo guasta totto; ma tanto poi.... Chi a'avrebbe potuto insuaginare? APOL. Tregua alle riflessioni. Venite al giorno

20. La stessa Pallade in quel giorno col suo num. 425, incomincia un suo articolo così:

Questo uostro ministero ha pur voluto acquetare ngai suo mea che lieve scrupolo. Noa gli bustava il voto dei Circoli della Capitale, non le grida di tutte le Province, le quali diffidando del presente potere che ci governa con precaria condizione, reclamavano altamente un assemblea generale costituente, che potesse di diritto dare una norma stabile di costituzionale reggimento

Il nostro ministero ha creduto necessità di esplorare anche la volontà e le intenzioni dell'eroi» ca guardia nazionale romana. Vano ed inutile scrupolo: la guardia nazionale che compieva i fatti del 16 aovembre, non potea distruggere la sua opera il 19 dicembre: aveva iniziata la rivoluzione, oggi non poteva arrestarla senza trovarsi contradittoria a sè stessa

Interrogare la guardia nazionale di Roma. chiederle un voto negativo o affermativo ad una assemblea costituente di tutto lo Stato, gli è lo stesso che addimandarle, se ami di canvenire con le Province, co' suoi fratelli di famiglia, colla

maggiorità della nazione.

La sun risposta non era da mettersi in dubbio: è già molto che Roma ha stretta fratellanza eterna coi popoli delle Province, e che capo dello Stato sente il bisogno di armonizzare colle altre membra che costituiscono il suo tutto.

CAS. Oh! vedete che razza di scrupoli! Si trovano in perpetua contraddizione. Prima disse che la guardia anzionale, sponte e non spinte, da sè stessa proclamo la Costituente: oggi poi dice, che per scrupolo interroga la guardia nazionale..... Queste sono coserelle, che fanno a calci e muovono la rabbia. Finisce che spargo il fiele e divengo itterico, e biaogna che ricorra al farmacista a piazza di Pietra, che ha la ricetta. Lasciamo questo fogliaccio: lasciamolo, per carità.

APÔL. Comanda chi può, obbedisca chi deve. CAS. No, chi deve; mu chi vuò. Il verso tanto volere, ed è meglio accorciato al caso postro. lo non ordino; prego, supplico, faccio istanza. Coniugo quel verbo, che quando andavo a scuola si chiamava: flagitas, flagitaris.

APOL. Vi secondo e vi obbedisco. Vi amo e stimo troppo per non fare a modo vostro. Dunque vi dirò che il Contemporaneo riporta tutto ad litteram steso l'indirizzo, e dopo dice con fina provvidenza: segucno le firme.

CAS. Ma qui avevano preso l'oppio? Lo sciroppo di papavero? Il giusquiamo? Dormivano tutti? Nessuno si mosse? Nessuno alzò la voce, e dette un se-

gnale di vita?

APOL. Tutti capirono e rimasero persuasi della soleune corbellatura; ma in quel giorno a pochi fu tanto forte il coraggio civile di parlare chiaramente; pure non credo dovervi far ignorare, che il sigtenente Agostino Squaglia, ed il signor tenente Aambale Garofali dettero nel di appresso formale riunozia del grada militare che godevano in iscritto; ed ecco, io voglio leggervi usa lettera di tale riичаziaz

#### " ILLNO SIG. TENENTE COLONNELLO

 Dopo che il sattoscritto ha conosciuto il modo, con cui si è fatta indegno abuso dell'indirizzo, che nella sera del 19 correute sulla piazza de ss. Apoateli, dalla gazella Cirica fa iariato al Ministere, coccide dovere, conce dicture-accest acceptante di corso odle mani di V. S. Illidia (sificicie lo faccia percuire a chi ai deve) il hereute, on cui era atato nomiato dalla Scattità di Crica i de tilica di considerazioni dalla Scattità di Crica i de tilica considerazioni con la considerazioni della Scattità di Crica i dell'allacioni con la considerazioni di considerazioni della considerazioni della considerazioni della considerazioni della considerazioni della considerazioni del considerazioni della considerazioni di considerazioni di considerazioni di considerazioni di considerazioni della considerazioni di c

armi, e non attrimetati.

Quest's sono i sunoi principii, tanto in politica, che in religioue, e non ai sono mai cambiati per le vicende de tempi che currono, ma anzi oserebbe dire, corroborati di molto; e quindi intende di rassegnarsi.

Di V. S. Illina Casa 21 decembre 1848 Al signor Giuseppe marcli. Loughi ten. colonn. del X battaglione Civico Pontificio — Roma

Il devmo Servitore

CAS. Bravol
APOL. Anche il generale Gallieno, per onore
del corpo da lui comandato, non mancò di cooperare, perchè questa corbellatura non finsse na monomento perenne; una anzi si credesse l'indirizzo spontanco e legale.

CAS. È come fece? m'imbroglio a capire.

APOL. Pubblicò in stampa un encomio alla guardia Civica. È bene che ascoltinte le sue espressioni.
Ildite:

## COMANDO GENERALE CIVICO

## Ordine del giorno 20 dic. 1848

MILITI CITTADINI

La misollie energia che iri spirguate a tutela eldivoling pubblico, vi copper al imova e meritate gioria — Col conocoro dell'opera vostra 
vi emeltet libera l'atione el spetere traquitilatus gli neinia agitati e timorai del popolo vi 
aprite un ndito pelle e pre chiaro el mondo 
che se voi volete l'ordine ad ogni custo, volete 
acomo, e lo volete tennomento il progreso deltellibere sittusioni e l'incremento di esse, quale 
te esigno le attudi conditioni d'Italia.

Tuno poteste, generai Romani, col numero, colla computerza, colle disciplina, coi durare oi disagi, colla risultata volonul doperare, colla fistellenole unione che vi congiunge alla truppe di linea di ogni arma: unione che una mai si potrà scioglicre, perchè nata dall'amore di petria, e nutrim dal concorde desiderio della libertà.

Ove poi le arti dei risti nemici tornassero a travagliarci, e impedissero il Governo dat compiere le sue promesse, io farò appello a voi, acciò sin rovesciato ogni impedimento — Poi, ne son certo, mi corrisponderete, cosforme facesti odi dicembres giorno di sempre onorata ricordanza pie militi cittadini di questa eterna Roma.

> Il Ten. Generale G. GALLIENO

Ma andiamo avanti. — La commelia vuole essere seguitata. Pare che il barlare il povero popolo sia uon voluttà dei demagoglu; e perciò noo fanno punto; per esempio la Pallade oggi stampa queste poche, ma sostanziose parole:

Il Circolo Popolare in conseguenza di qualche disordine ivi accaduto nella sera del 18, rimane chiuso per provvisoria determinazione degli stessi socii.

Dopo si fa circolare una voce autorizzata, ed in guisa credibile, che Garibaldi si è fatto partire; che al P. Gavazzi è stato dato lo sfratto; che erano stati carcerati nientemeno che cinquanta individui, ecc. ecc. ed in questa maniera io vi termino il fedele e preciso raccunto di una celebre fase della rivoluzione, e ben vi potete scorgere con occhio iudagatore le vie tortuose battute, ed anche aperte da questi bravi maestri di cappella per condursi ad afferrare il potere, unico idolo adorato dai loro ambiziosi pensieri. Il consigliere, l'esecutore fu costantemente il medico Pietro Sterbini, famoso agitature convulso di quel vulcano, che bolliva in queste sale, chiamato come ben sapete il Circolo Popolure. (Vedi vignetta pag. 227) il comprato poolano Ciceruacchio e il suo Aiutante. Queste due persone inspirate da Satana e compagui, eraco potentissime. Ma già, siate ben lontani dal porvi iu meote che essi abbiano voluto manifestamente svelarsi o farsi credere come i primi a fare delle mosse contro i perturbatori stranieri, e quindi i primi a dilenderli; no, davvero. Scaltriti, furbi, volpini fino all'anima, con la stessa mano, come gli antichi nascosti compari dei giocolieri nello acocco delle macchine complicate, con una mano atessa reggevano e regolavano diversissime fila. Sinte persuisi, che le loro fila avevano due rare qualità; prima erano estese oltremodo, e poi erano salde ed efficaci. Eccovene una prova palpobile - Passauo circa quattro giorni, ed ecco nei giornali toscani comparire delle forti lagnauze; perchè i Toscani non credevano possibile, che in Roma si arrivasse ad nu eccesso di voler dare lo sfratto ai primi apostoli, banditori, propuguatori della Indipendenza Italiana; lochè era un vero scandolo, una fiera ingratitudine. Non tardò il foglio officiale romano a rispondere; e, precisamente cella parte ufficiale, disse che lo acorcio lamentato peccava di storica verità, mentre il gorerno nessuna sorta di ordine aveva emanato per la espulsione di Gurihaldi, di Filippo De Boni, di Dall'Ongneo, ecc. ecc. ecc. e che questi, tutti in buona aniute, si trovavano a respirare l'aure romane, e calcare i relci della famora città. Che ne dite! Cost: ve ne pare! Avero ragione di dirvi che le fila erano estese, sald:, eiùcaci?

CAS. Addio testa! Auzi, non so come ancha a V. S. Illitàs sia rimanta attaccata al busto pre potere aunodare tanti aneddoi, e teneti così bene classificati. Andiamo avanti; ma, ve lo avvertor sulla stabilità della mia zucca non ci contate; chè giù sento che vaccilla assia.

APOL. Un proclama, che in oggi tu meollato per i cantoni, fece conoccre la Giunta di Stato con tutta le debite solennità. Il suo proclama fu questo:

#### SUPREMA GIUNTA DI STATO

POPOLI DECLI STATI ROMANI

Benehè ci sentiamo di troppo inferiori all'alta dignità ed ufficio al quale ci hanno chiamato i Consigli deliberanti col decreto loro degli 11 del corrente, noi testimoni della estrema necessità da tutti sentito di dare allo Stato un governo ed alle pubbliche libertà uno seudo, abbiamo, vincendo le giuste esitauze, obbedito alla imperiosa chiamata della patria. Le nostre cure continue saranno con l'aiuto degli altri poteri di serbare l'ordine interno, aiutare lo svolaimento delle libere istituzioni, ricondurre la prosperità in ogni classe, ecoperare con ogni sforzo nl conseguimento della indipendenza nazionale. Ma noi dichinriamo al tempo medesimo di assumere un tanto ufficio provvisoriamente e temporaneamente, infino a che una COSTITUENTE degli Stati Romani avrà deliberato interno al nostro ordine politico; la quale Costituente chiamata oggimai dal voto universale dei popoli, noi promettiamo per quello da noi dipende di dare onera premurosa, affinchè sia al più presto possibile convocata.

Popoli di Roma e delle Province! fidate nel nostro zelo, come nol fidiamo nella concordia sifra voi, e nello studio che porrete ad annullare i tristi disegni dei nostri nemici serbando intatto ed inalterabile l'ordine, la tranquillità e l'obbedienza alla leggi.

Roma dalla nostra residenza il 20 decembre 4848

TOMMASO CORSINI GIUSEPPE GALLETTI

F. CAMERATA

CAS. Scusate, scusate; ma quel nome di no Prinpe firmato in quel foglio, non mi piace.

cipe firmato in quel foglio, con mi pince.
P. C. Puro a miodine nuu me cc piace; ne poteva fane de meno.

DEM. Ma non galoppiamo. Per dare la sentenza bisogna prima informuesi liene. APOL. Bravo sor Demetrio: ottima riflessione.

Non gimlichiamo in fretta. Udite: vi rivelerò qualche coserella, metterà al nudo l'astuzia diabolica di puesti furfanti, e servirà di apologia al Principe Corsini. Non sono ciarle improvvisate: ma desumo annto dico tanto dai giornali della Toscana, che da qualche ben particolarizzata storia, scritta da tale, ch sembra bene al giorno di quanto accadeva. Dovete duaqua persuadervi, che il Principe Corsini non si ritiro dall'appartenere alla suprema Giunta di Stato, con la espressa condizione, che avrebbero accettato anche i due suoi designati colleghi di Bologna e di Ancona; ma che esscodosi accertato che il Senatore di Bologna non aveva in guisa alcuna voluto accettare la carica offertagli, ed a cui gia lo aveva destinato il Pontefice, egli ancora fermamente, risolutamente voleva riounciare. Ma che? La ciarlatanesca eloquenza infaticabile dei capi del partito, gli cra attorno diceudogli in ceoto maniere, che la fiducia del popolo era tutta riposta in loi; che la sua rinuncia sarebbe stata improvvida e funesta; che avrebbe compromessa la tranquillità, l'ordine del paese, cui si era sempre mostrato pieno di vero affetto. Persuadetevi che il Principe Corsini operò ili buona fede, e fu raggirato con un diluvio varticoso di chiacchiere, che lo inganuarono contro la espressa sua volontà. In questa mattina avendo deciso il Galletti di pubblicare quel tale proclama sulla Costituente, di cui vi lio fatta lettura, e teone apposito discorso; ma il Corsini si paleso avverso; auzi avendone visto lo stampone circa le ore 8 della mattina, e non potendo essere contento di parecchie frati, non la firmo; perchè alla firma voleva far precedere il Consiglio, per lui autorevole di persone, sulla cui ilottrina e probità e prodenza riposava. Ma che? Galletti nella sua poetica impazienza fa stampare ed affiiggere il proclama, apponendovi la firma del l'rincipe, che non si era mai sognato di volercela apporre nel modo ia cui era concepito. Questo.... chiamiamolo col suo nome, tradimento, frode, bricconeria del Galletti, inacerbi il cuore del Principe, e lo rese oltremodo malcontento, a non lasciò di protestarvi contro in no giornale toscano; auzi da quell'enisodio bene sporco ed infame, si ritirò dagli affari, e sul tramontare di decembre aveva risolnto partire da Roma nelle ore notturne, lasciando na apposita lettera diretta al Galletti, da consegnarglisi sella mattina del dimani. A tal fine aveva inviato un ano legoo, non che perecchi de' snoi famigliari faori di Porta Angelica. Gli nacque però il sospetto, che il popolo potesse subodorare il suo progetto e fargli ostacoli; quindi stimò opporteno recarsi prima al teatro, dore a qualche amico da lui stimato fedele, e ben sensante rivelò la sua determinazione. Figuratevi lo sconcerto che questa partenza poneva in testa alla demagogia, che si trovava così bene avvinta!— Armellini, come il Leo rugiens, che circuit quaerens quam devoret, lo assali, lo blandi, lo Insingo e quasi a forza lo costrinse a firmare il decreto dello scionlimento delle Comerce alla cui firma s'era sempre ricusato; ma che fu l'unico realmente da

# LA REPUBBLICA ATTENDE IN ROMA A BRACCIA APERTE



POVERA ROMA!!

lui firmato. Pensò di tenere anche per qualche giorno la carica di membro della Giunta, che poi formalmente rinunciò.--- Quanto vi narro è strettamente storico.

P. C. E si v'avessi de di, che er sistema der sor Pollonio me piace assai. Quanno v'aricconta nun guarda in faccia a niscinn fijo de matre; e si ha quarche pecetta, te la butta giù a misura de carbone; e si ha quareke cosetta de bono, non je resta la bocca cucita. Insumma, me pare un galantomino

APOL. Imperzialità, amici miei, imparzialità. Io alzo il velo del passato. Levata la camieia a un gobbo, bisogna che la gobba si veda; a un dritto, e hisogna dire ch'e dritttu. Quando io.... cosi.... in camera caritatis, parlando accademicamente, ho detto: il fatto accadde così e eosì; chi ascolta, ed ha fior di giudizio, porrà in hilaucia la circostanze, e deciderà, a norma della sua coscienza, quando certe azioni furono parti della sua convinzione, e quando no

CAS. Optime argumentatus est; ma, c'è pericolu che il giorno 21 ci aspetti? Non vorrei che

maucassimo di complimenti.

APOL. Che entri, che entri il giorno ventuno. Oh! favorisca. Sapremo adesso, che in quel earo giorno il Circolo Popolare penso bene di ringraziare la Civica, e gli altri corpi militari di essere stati così buoni uomini nel giorno 19. Vi potrei dare lettura di questa carta; ma siccome avrei gran papra di appoiarvi, e cangiare il postro trattenimento nel pranzo di una comunità con la lezione obbligata, così poi di tutti questi fogli ve ne farò infine una consegna. Ora sappiate che nel di 21 si radono il Consiglio dei Deputati, e voglio farvi notare subito subito, come nell'appello consneto dei 52 membri presenti a questa seduta, allorchè venne chiamato in ordine il principe di Canino, questi in gesolreutte sopracuto rispose: - Viva la Costituente dello Stato.

CAS. Battetegli l'ugoa. Viva il matto! Bella scappata da ubriscol E che credeva con quella buffonesca risposta piantare la Costituente, e figliare la sua cora Repubblica? Poverino! Bisogna dar tempo al tempo. Intanto Costituente e Repubblica gli na-

scone in corpo. APOL. Dopo che dal Presidente si partecipò ai presenti la formale rinunzia di alcusi Deputati, si passó a far loro conoscere che l'alto Consiglio nveva creduto di approvare la nomina di Giuseppe Galletti a membro della Giunta suprema di Stato; e dopo fece dar lettura di oo dispaccio della Giunta, in cui presso a poco si scorgono i pensieri medesimi, che venocro espressi nel proclama. Allora il Conino principia dall'encomiare ad uno ad uno i membri della Giunta, perchè hanno accettato; e soggiunge, che con questo atto la Giunta lia fatto onorevole ed utile ammenda agli errori di un mese del ministero democratico; quindi con vive preghiere insistentisi fa a scongineare il ministero, perchè nou dilazioni ad aderire alla Costituente. Rispoude pacatamente il Mamiani, che non fu mai avverso il ministero a far nascere ed istallare la Costituente, e confida che i successori loro che

verranno nominati, sapranno adottare una politica, la quale meglio risponda alle esigenze dei tempi attuali. Rettifica un fatto relativo al ministero toscano, e poi discende a parlare di quattro progetti di Legge, cioè, primo: la instituzione di un'apposite commissione per giorare con sussidii gli esuli, siano essi Italiani, siano anche stranieri. Secondo, chiede che venga facoltizzato il ministero per lo spazio di due mesi a poter sfrattare quelli stra-nieri, che dezsero grave indizio di voler distur-bare l'ordine pubblico.

CAS. Bene! henonel benissimo! Così daveno on calcio in posterioribus a caloro che avessero saputo, o voluto diventare ostacolo ai perturbatori nello scoppio e lavoro delle perfide loro mire. Le pensavano tutte.

APOL. La terza legge era affinchè si autorizzasse il ministero a creare seicentomila scudi di boni con l'ipoteca sovra i beni dell'appannaggio. Quarto, una legge su i municipii. Peraltro ad urgenza, caldamente implora, che si vada a voti perchè s'instituisca la commissione a pro degli esuli. La santa carità di fratello lo arde, lo avvampa, lo abbrucia. CAS. Poteva finire come Troia, che io ci avrei

sparse poche lagrime.

APOL. Ecco quanto venne trattato nella seduta di oggi. La Camera venne sciolta alle ore 4 pom. ln oggi, 21 decembre, dal ministro degli affari esteri si decise, che la segreteria di Stato rimaneva divisa in un gabinetto del ministero, ed in una segreteria ministeriale. Rimangono a vostra disposizione in istampa le norme particolari, che si avranno a seguire in virtù di questa divisione. Così, addio al giorno 21. Vedete che in ogni giorno si spigola qualche coserella degna di riflessione. Passiamo al di 22.

CAS. lo non v'interrompo, perchè bo gran premura di marciare.

APOL. Per quanto sta in me, underemo a spron hattuto; anzi, anche più presto; e vi dirò tutto. ---Oggi danque, che siamo al giorno 22, i Civici stanno con la mutria, serii serii, brontoloni, e guardano

cogli occhi io terra. CAS. E perchè? Non hanno dormito beoe? APOL. È saltata loro in espo un poco di vergo-

gna, ricordandosi del giorno 19.

CAS. Un po' tardi.
P. C. Me fate ride, me fate! Er proverbio dices è mejo tardi, che mai

MEN. Tre giorni dopo! Sono un poco lenti; ma, bastas ci sono arrivati.

APOL. Oggi per Roma correvano alcune voci curiose: figuratevi, si diceva che il Papa sarebbe venuto a Civitavecchia; e le ragioni non si trovavano di questo cangiamento di dimora. Molti carri traositavano per la via Papale carichi di stoviglie, mobili ecc. dal Quirinale al Vaticano. Che sarà? Perche? Ma... se... Basta, per me quella stessa incertezza fu di consoluzione

CAS. Mica vi capisco!

APOL. Perchè mi riusci di scandagliare lo spirito del paese. Vi si leggeva una certa vergogna della solenne corbellatura che si erano bevuti; ma pure vi trapelsva una cert'aria di contento per la notizia del Papa, che si fosse disposto a venirsene in Civitavecchin-

CAS. Sarà stata una nuova coniata dalla solita

reccad APOL. Ma vi pare che potesse essere vera? Con la regola del tre si capisce subito. Se nel giorno 25 novembre Pio lX piglin na prudentissimo fugone, in vista delle ragioni che sapete, vi pare, che nel giorno 23 decembre potesse tornare? Tanto più che la città si era empiuta di vagabondi, e di certe figure di pessima fisonomin.

CAS. Fiore di galantuomioi-

DEM. E dopo la caritatevole proposta del signor Mamiani per la commissione di soccorso a tutto questo disperatissimo forestierume-

APOL. Sono già diventati giganti nell'ordine allo spuntare del giorno 23: e, come diceva uno dei luro capoccionia adesso conosciamo la stivaleria di questo popolo: possiamo azzardare ció che ci salta in capo. I Deputati sono festuche di paglia. I poteri staunn in mano nostra. Noi disfacciamo un ministero, e ne creamo un altro. Infatti oggi pubblicano il nuovo ministero composto così:

> C. E. MUZZABELLI - Ministro della Istruzione pubblica, ed interinalmente degli Affari Esteri, Presidente del Consiglia

CARLO ARMELLINI - dell'Interno FEDERICO GALEBTTI - di Grazia e Giustizia

LIFTO MARIANI - delle Finanze PIETER STERBINI - del Commercio e dei Lavari Pubblici

P. DI CAMPELLO — della Guerra

Dalla Giunta di Stato si fa un indirizzo luoghissimo ai ministri. Non ve lo leggo; ma vi dirò che ai riduce ad impegnare lo zelo e l'energia dei ministri. perchè propongono vivamente ai Consigli deliberanti ad associarsi per la convocazione della Costitnente. Preghiera che fece un grandissimo fiasco; mentre i nuovi mioistri erano in un perfettissimo scisma; ed nilegavano la illegalità della cosa

CAS. Lo scisma era naturale. Vi para che si volessero dare la zappa su i piedi, e la falce nelle gembe? Si saranno ricordati dei bovi di muntagna, che scesero giù, e cacciarono dalla stalla i bovi,

che mangiavano il loro fieno tranquilli-APOL. Ora vi dirò solo per digressione, fra parentesi, che uella sera d'oggi fu fatta una serenata eacconatoria al capitano Monti, allusiva al fatto del 19, e su cui vi ho letto un certo articoletto della Pallade, e minacciarono il prelodata capitano, deridendolo, che guai a lui se non rinunziava. Così avete saputo nascita, vita, morte e miracoli del di 23; e gik bussa nlla porta il 24.

CAS. Apritegli, spritegli subito-

APOL. Non si ode un fiato di vociferazioni politiche. Il giorno passa inoperoso, non agitato, non commosso. Guail dicevo for guai! Queste calme apparenti annunziano vicini i dolori spasmodici del parto; e Dio sa che rezza di parto!

CAS. Il popolo?

APOL. Il popolo? Siete curioso con le vostre dimande! Il popolo non se ne occupa. Lascia fure. Aspettate ai vicinissimi giorni, e vedrete lo sviluppo della matassa. D'oggi mi ristringo a farvi osservare il furbesco silenzio. Furbesco nei capi, e da cui rimangono avvilite le code; che andando a domandare: che si ha da fare oggi? Sentano rispondersi: niente. Parola desolante per chi smaniava di agire e tirar via; fosse o non fosse maturo il pern sull'albero. Intanto i soliti atrilloni scalzi, o male culzati....... Iddio ci scampi! Quanto sono contenta di non sentirli più! Andavano vendendo un fogliettaccio imposturato, per confondere il capo del basso popolo, e che aveva per titolo:-La funa tentata di Pin IX, e impedita dal Governo napolitano.

P. C. Ma chi ce crese? Pasquino!

MEN. Puzzava d'imbroglio tre miglia lontano. APOL. Era una lettera, che si diceva scritta da Gaeta, narrando, che nella notte fra il 21 e il 22 Sua Santità avevn tentato di scappare; ma che il Re di Napoli, accortoscue a tempo, l'aveva risolutamente impedito. Prometteva poi di dare dei schinrimenti, delle minute particolarità, ma che non ba uni date; eppure, inventata la prima bugia, non era difficile accordare le altre per carteggio. Si capisce che questa nera invenzione era solo a fine di screditare il re Ferdinando, e farlo odiare. Nel che io più facilmente mi accosto, rilevando che in quella medesima cartaccia battando un lampo di zolfo, dicendo, che nei tre Abbrazzi sta per iscoppiare una sommossa. Come crano bene informati questi pacchiani! Che bravi corrieri che avevano! Che precisione! - Passiamo al giorno 25. E.... davverol di questo 25 avrei gran cose da dirvi; ma pure... nulla vi posso dire.

CAS. Ma dunque c'è del marrnano? Danque non vi fidate di coi? Dunque avete il tiratorino con li segreti? Con noi? Pure siamo fisonomie di galan-

tuomini? APOL. Non ci sono segreti; ma... proprinmente... non so discifratvi tutti i giri e raggiri di questa gioronta. Figuratevir nel gabinetto segreto del Circolo Popolare si purla, si strepita, si propone, e.... CAS. E......? Che vuol dire quell'e asciutto

asciutto APOL. E non si conclude nulla. Lo Sterbinetto correva la, volava que; pareva una farfalla di aprile.

CAS. Bruttn furfalloue? APOL. 1 Deputati si riuniscono fra Ioro. Si dimandano a vicenda: che v'è di nunvo? La risposta è uno striogersi nelle spalle, e ritirar la testa come

fo In Inmaci

CAS. Ma qualche gran cosa si proponeva? APOL. Esicaro, che si preparava. Erano alla vi-

gilia di un grao colpo. CAS. Niente niente di proclamare la Repub-

blica? APOL. Oibò! Era troppo presta. Entriamo nel di 26 e vi si farà giorno. Verrete ad una famosa seduta dei Deputati, dove su maneggiata la pasta; ma prima suppiate che nella mattiua al paluzzo Madama, ossia del Governo, apparve attaccato quell'ultimo Atto di Pio IX, che io vi lessi quando meco vi portai a Gaeta; ma credo e giurerei, cha non lo lesseru tre o quattro persone; perchè, ipso facto, appena i demagoghi se ne accorsero, crach! fu strappato. - la questa mattina corse una chiacchieraccia per Roma; nientemeno che l'arrivo di Garibaldi con la sua legione, e... a dirvela come è... a questa voce mi sentii una sfumata di terzanella, ossia, brividi, tremore e pelle di gallina. CAS, E che? era Barbone? La Belana? Non ci

forse? Ih! E che era il Demonio?

APOL. Peggio!

CAS. Peggiu? Oh! Oh!

APOL. Gin Garibaldi era un gran generale; nomo fermo, risolutos e, all'occasione, feroce quanto Peppe Mastrilli; e poi, per ordice dei maiorenghi nustri.... con rispetto parlando.... avera completata la legione nella darsena di Bologna, arrollando tutti i galeotti. Capiscono, signori miei? (Vedi vignetta a pag. 246)

CAS, Che seminaristi! Mamma mia! Andatevi a trovare con uno di questi sul mezzogiorno in nu vicolo senza riuscita! Povero orologio! Povera scatola! Povere fibbie! Povero fazzoletto! Certu, questa ciarla avrà spersa noa paora purgativa, quanto non boccia di le-roy.

APOL. Sentite: si diceva, che li avrebbero senartierati a Monte-Cavallo nella Casa detta del Naviziato dei Gesniti.

CAS. E sti novonzza-sette vennero poi? APOL. No, per quei giorni; ma se n'aodarono a Macerata, e dopo a Rieti. Vollero preparare i Ro-

mani a poco a poco: meotre si accorsero che l'impressione era stata cattiva assai assai. CAS. Preparavano il popo all'operazione della

fistola APOL. Ricordatevi tutte queste particolarità che vi lo accennate, e aodiancene alla Camera dei Deputati. Uh! che fisonomia atranulate! Che brutto muso da Mustafà! Capisco tutto: vi è burasca. Sono stati insolentemente beffati da alcuni giornali. Per esempio spacciavano patentemente, che molti Deputati si erano trincerati dietro alcune frasi del proclama emaosto dalla Giunta, con la pretensione che quella si fosse impegnata a convocare la Costituente, e che si lamentavano di essere stati villanamente preteriti. Che simulavana collera, arrivando sinu a nominare illegale quanto pretendeva la Giunta. E qui si afogavano iu epiteti tenerissimi, chiammuloli imbecilli, inetti, inconseguenti-Che avevano gittate le faville, accesa la vampa, ed ora non sapevaco come scappar via dall'incendio, e andavano brancolando, e accattavano un'uscita, e non la trovavano. Dopo questi cari complimenti, bisogna scusarli se stavano di cattivo umore. Ouando un qualchedono ci tira un sasso, è impossibile che ci mettiamo a gorglieggiare uo'aria di Rossini-

CAS. Specialmente se il susso è stato grosso. MEN. Eb! vi dirò che l'impertinenza dei giornali pare una pietra da molino.

APOL. Basta: il colpo su tirato, e celse duve mirò. Con questi cortesi auspicii si apre la seduta. Quellu che si voleva dal partito ultra-demagogico, si aveva da otteuere con certezza; quindi, si da nelle trombe e si comincia l'attacco. Sterbini, ministro del Commercio e Lavori pubblici, prende a far noto, che il ministro dell'Interno avrebbe partecipato alla Ca-mera una nota direttagli dalla Giunta, la quale era tutta diretta alla convocazione della Costituente: non che un progetto di legge analoga a tale articolo. Si affaccendò a far caservare, che se vi era stato qualche caugismento nel personale del ministero intatta, identica, inviolata era rimasta la sunta idea politica. Volle.... capitemi bener volle persuadere che da una decisa maggioranza di non contati voti si erano convinti i mioistri, che generalmente si voleva la Costituente. Che la salnte pubblica, quel granda scopo delle loro cure e vigilie, questa suprema legge imponera non doversi aciupare il tempo; che aozi il ritardo sarebbe l'innalzare e fare sventolare lo stendardo della guerra civile; e quindi istantanea separazione delle Province dalla Capitale, scatenarsi farioso ili fiere passioni in lotta, e i partiti con le armi in pugno tutti pronti a sanguinose vendette. Non è tempo, diceva, di ricorrece a sofisticherie. Non vi scusate con l'incompetenza e l'illegalità. Su, su: coraggiu civile. Non sismo discordi. Miriamo con bella gara ad un fine; ed afferriamolo.

CAS. Così scaldò i ferri.

DEM. Altro che scaldò, li rese roventi-APOL. Il ministro dell'Interno, l'avvocato concistoriale Carlo Armellini, crollanda dalle spolle il peto dei suoi acttantuciuque anni, e pronuncia un ben lungo discorso preparatorio, dopo cui poter presentare un progetto di legge per la tanto bramata e richiesta convocazione della Costituente.

CAS. Figuratevi quante sottigliezze; quante figurette rettoriche; n'era miestro, e ne avava sempre un magazzino a sua disposizione

APOL. Ne fe' sloggio, non dubitate. Conoscera il momento, e a chi parlava. Potete credere, che sotto quella sua solita larva di apparente tranquillità si sbracciò a gittar legna sul fuoco. Dipinse menzoguera, traditrice la calma, che pareva stanziare nelle cose pubbliche. Ma che sotto vi si covavano mal talento, minacce, desiderii, paure, il cui fermento era d'incerta durata; ma da cui scoppiate sarebbero conseguenze stupendamente crudeli. Si è fatto quanto si è potuto delle zelanti operosità del ministero, dalla sapienza dei consigli. Lo scopno n'e distornato, sospeso; ma non eliminato. I Deputati debbono sciogliere il gran nodo; scongiurare l'oragano, cacciarlo via con la convocazione d'un'assemblea Costituente, voluta, dimandata dal popolo. CAS. E sismo li: dal popolo!

APOL. Dopo aver disertato, e noo brevemente, sopra a la legalità e il buoo diritto di questa misura, esclama: - Le nazioni dicono con efficacia « 10 rocz10 » e guni a chi resiste alla volontà di tutti non vi è altro mezzo: o convocate l'assemblea colla dignità, colla maestà della legge, o il popolo farà da sè. La rivoluzione, (ve ne assicuro) vi aspetta, ed Annibale sta presso alle porte. - Maledice al temporeggiare, e lo qualifica un tradire. Si accalora a convincere, che bisogna fare e far presto, e decisamente. Presenta le forche caudine; - o la deliberazione legale della nazione, o la deliberazione dell'anarchia. - Poi presenta il progetto di legge, dichiarando che al momento della discussione riserbaudosi offerire quelle disposizioni, quegli schiarimenti, che potevano esigere le sue disposizioni particolari.

CAS. Alla larga! Con queste micce accese! Con questa santa Barbara preparata venne il sig. Armellini! M'immagino l'effetto appena aperta la di-

APOL. I Deputati averano udito tutto zitti zitti come marmotte; ma gli spettatori avevano rotto in batterie di applausi; ma già, potete credere, che nelle gallerie eraco parenti, noici e galantuomini a un tanto l'ora. Bellissima professione anche quella. Il deputato Mayr apri la discussione, eotrò in materia, e discusse se la Camera era o non era competente a decretare la tanto idolatrata convocazione della Costitucote. Provò che il mandato dei Deputati non era illimitato; che i loro diritti emergevano dallo statuto; e che perciò distruggere non lo potevano, senza, nel tempo atesso annieutare la base, la fonte, l'origine, la vita della loro stessa autorità. Esortò il Consiglio a dare un esempio di fermezza al popolo non volendo aliontanarsi dallo Statoto, e concluse energicamente: - Che il Consiglio, ritenuta la propria incompetenza per la convocazione d'una Costituente degli Stati Romani, passava all'ordine del

CAS. Pare che quando andare a scuola di Logica noo abbia perduto tempo. DEM. Così pare; ma....

CAS. Cosa c'entra questo ma sospiroso? DEM. Molta volte erauo scene accordate, per la

legalità apparente. CAS. Dite bene; approvo quanto sopra, e mi

firmo mano propria APOL. Salta su elastico e furibondo il prelodato Sterbini, e grida che stopisce, assai atupisce, come si abbia ancora il coraggio di nominare Statuto. Che non esiste più. Che cerca e non trova il terzo Potere. Che non gli si parlò di legalita; e diventata una parola sterile. Il Consiglio aveva già più volte obbedito alla necessità. Voi, dicera loro ai Deputati, per mezzo dei Circuli conoscete voti, tendenze. simpatie. Non abbandonate nel meglio la causa pubblica; che se il Consiglio non si nairà colla Giunta a col Ministero per la convocazione della Costituente, allora la Giunta e il Ministero a'uniranno e faranno essi. Ma no, voi non vi ritirerete nei vostri paesi coll'onta di aver lasciata così la causa del popolo. - Se ciò faceste, sono sue parole, voi vi coprireste.... non voglio pronunziare la parola, ma voi ben m'intendete.

P. C. Che zaganellel Pare la battajeria che se sparava alla finizione della giostral

CAS. E tutti zitti? Tutti?

APOL. No. Il deputato Audinot, calmato, bel

bello, portò la questione aul campo senza furie, e strinse il auo ragionamento in questo concettor - Pel Consiglio non c'è strada di mezzos o deve richiamare la Giunta ai limiti dello Statuto, o deve esso affermare le redini della rivoluzione. e guidarla.

CAS. Magari che si fossero buttati a questo secoodo partito!

APOL. Allora il deputato Pantaleoni, si dispone a leggere un suo discorso, ed avverte prima che sarà longo. Gli spettatori bisbigliano, e fanno un fiero mormorio. Il Presidente, ma senza fatica, li riconduce al silenzio; ma un Deputato partiva; il il numero uon era più legale per la votazione, e il dibattimento fu rimesso al giorno 28. PAN-TALEONI, che veone impedito dal leggere il ano lungo e ragionato discorso, lo fece subito stampare nell'Epoca; così gli dette la pubblicità che esso desiderava. Dopo un quadro bene immaginato del come si troverebbe lo Stato in faccin all'Italia c alle altre Potenze nel caso che proclamasse la Costituente, stringe il soo discorso con questo dilemma, cioès - O si crede che i Deputati siano legalmente i rappresentanti del popolo, ed allo-ra perchè alterare la legge elettorale, perchè chiamare un' altra Assemblea? O si crede che non lo siamo, ed allora perchè sono consultati? Perchè si tengono ancora radunati? Perchè si vuole il loro voto, se questo non rappresenta più la volontà del popolo? — Qoindi era la sua frauca opinione, che il Consiglio dovesse passare all'ordine del giorno. L'esito di questa tempestosa sedota sconfortò i demogoghi, e vista infeconde di utile effetto, e blandizie e minnece, s'accorse, che nulla eravi da sperare che il Consiglio aderir volesse ai sooi desiderii, dando una vernicetta di legalità a questa convocuzione tanto bramata, come porta che menava ad majora; goindi vide urgente, necessario, inevitabile un colpo di Stato; e perciò.... notate heoe.... nella stessa sera del 26 il Consiglio dei Ministri presento questo rapporto alla suprema Giunta di Statos

#### - FIGNORI

» Al termine immineute dell'anno corr. 1849, sarebbe di regola ordinaria che rimanga chiusa » la sessione attuale dei Consigli deliberanti. Ma · come vi si aggiunge anche la circostanza, che » l'uno e l'altro Consiglio, per mancanza del nus mero legale a reader valide le deliberazioni, non si trova nella condiziane di potersi utilmente » convocare anche in questi ultimi tre giorni che a rimangono, con il Consiglio dei Ministri si trova » in dovere di proporre alla Giunta auprema di · Stato la immediata chiusnea della sessione dello » spirante aono 1348 io ambedue i Consigli, re-» stando sempre permanente la commissione di fi-\* nanza eletta dalla Camera dei Deputati, che non . ha potuto ancora condurre a fine le ane operazioni.

Roma 26 decembre 1848

C. E. Muzzarelli Presid. ecc.

Si cra d'accordo sull'effetto che doveva produrre questa mozione, c venne fnori il seguente fulminante decretor

### GIUNTA SUPREMA DI STATO

- » Visto lo Statuto fondamentale
- » Visto il rapporto del Consiglio dei Ministri - del 26 corrente
- » Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
- » Artic. I. La sessione del corrente anno dei due » Consigli deliberanti è chiusa.
- » Artic. II. Durante la vacanza reata permaneote » la Commissione di finanza nominata dal Consiglio
- . dei Deputati. » Artic. III. Il Ministro dell'interno è incaricato
- » della esecuzione del presente decreto.

Boma 26 decembre 1848

TOMMASO CORSINI GALLETTI · CAMERATA .

CAS. Che elixir di birberia! Che purè di furfanteria! Povera Roma! Mi fa specie come aiano rimaste in piedi le mura! Vedi in che mani di canaglia era capitata!

APOL. Nella sera si fece un gran chiasso demagogico qui sotto nel Coffe delle Male Arti; e si aveva una gran paura del giorno 28; ma pussiamo per la naturale trafila del giorno 27. - Il Consiglio dei Deputati, che non doveva sapere cosa alcuna dell'accaduto nell'ora delle tenebre, si raduna, ed il vice-Presidente fa dar lettura d'una lettera direttagli furbamente dal Presidente signor Sturbinetti, in quel giorno atesso, e che è concepita costr

#### ILLMO SIGNORE

Fra le molte dispiacenze che ho finora incontrato, mi è quella insopportnbile, e ne mossi nltre volte quereln, di ndunare il Consiglia, senza che possa sovente disputarsi e deliberarsi per mancanza di numero, o per nltri inconvenienti.

Nan potendo più altre durare coscenziosamente in questa condizione, che nelle attunti circastanze mi sembra troppo grave intralcio alla necessaria speditezza dell'azione governntiva, e specialmente dapa il vota del popalo per la immediata convocazione di nltri rappresentanti suoi, ho stimato mio debito emettere la presente rinuncia all'afficio di Presidente e di Deputata; non intendo però di esonerarmi da ogni responsabilità contratta col fatto mio mentre tenni questa onorevole Presidenza. Gradisca i sentimenti, ec.

27 decembre 1848.

STREETAFFEE

Dono il medesimo vice-Presidente partecipa la rinunzia del Deputato Scaramucci, la richiesta d'assentarsi del deputato Sereni, e la dichiarazione dei deputati Potenziani e Montevecchio, i anali persuasi che in quel di si discutesse la grap quistione della Costituente, protestavano di non volere interveoire.

CAS. Prudenza!

DEM. Troppo tarda. APOL. Il Ministro dell'interno sali alla tribuna, e lesse il decreto della suprema Ginnta di Stato sulla chiusura della Camera. Lunghi e atrepitosi applausi coronano questi decreti.... intendiamoci.... dalle gallerie, il Coosiglio è disciolto, i Deputati se ne tornano alle case lorn.

CAS. Bella commediola! bell'intreccio! belli caratteri! Anzi tutti veri caratteristi.

MEN. Ma non per far ridere, per far piangere, e darsi la testa al muro.

APOL. In questa mattina si tentò da alconi Civici di attaccare sulla facciata delle chiese quel tale attu del Papa, di cui già vi leo parlato; ma si trovarono pronte delle mani misericordiose, che si slanciarono a farlo io brani. In questo medesimu giorno vennero condotti artificiosamente alcuni battaglioni civici ad un certo prauzo per coovertirli e renderli faostici; o almeno propensi alla Costituente. Vedete che si spianavano tutte le vie per rendere applaudita questa funesta, e contradetta convocazione. Intaoto Corsini..... attenti, Corsini emise la sua rinnozia, e la Giuota restò zoppa-CAS. E non v'erano stampelle? povera hestia!

Avrà fatto una gran brutta figura. APOL. Shrighiamoei, abrighiamoei: diamo un

salto e troviamoci nel giorno 28. Guardate, guardate come è limpido il sole....

CAS. Il sole a opest'ura? Sor Apollonio, voi avete cenato in Apolline! APOL. Come è limpido il sole di questo giornu 28 decembre! È uscito io gala. Ila messo mano alla

luce più splendida e sfarzosa. Bisogna che sappiate cosa eggi si va a compire. È ue atto il più bello, il più maguifico, il più filantropico, il più umiliante, spontaneo, concorde, deguo di storia, degno di lapi

CAS. Così mi mettete in corpo una voglia, che non reggo più alle mosse. E che atto sarai

APOL. Resterete di aasso; vi sentirete trasportato ai tempi di Socrate, di Pericle, di Decio, di Cincionato, di Fabrizio. Gran cosa! gran cosa! E qui bisogna trovi un tono di voce adattato; bisogna che mi metta in una positura tragica da farvi stupire. Eccor credo di atar bene così - lo... cioè, nun lo Apollonio; ma... per esempio: lu Ministro del Governo Provvisorio - Io... per esempio... dottor l'ietro Sterbini, sentite cosa soco in grado di fare: - Io... udite liene, Io... anzi, Noi... sì, è meglio in plurale, Noi tutti, ministri del Governo Provvisorio e rinunziamo per sempre al titulo di -ECCELENZA .- (Vedi vignetta n pag. 214)

P. C. E a chi je surebbia venuta la voja de da l'Accellenzia? Ma manco pe sogno! Vedi che fusti! CAS. Non corriamo, signori miei, non corriamo. Per quanto io abbia poco avolto dizionarii, gram-

maide, sicosimi e simili coeste allegre, per cuedo che Eccelerar oppit significare un grade di possibile perfesione in qualcie genere; erce, si di possibile perfesione in qualcie genere; erce, si campallo e Comp., godevano un erce distinte grado di perfesione sella furfasteria, hriccoeria, lattica, ingradicate, erce plore consperere il itudo che com. Nessono mi neglerir dei meritavano di excere adduttorati in empleta, in finzione, in crelicraggiore. Agli adduttorati si applice mervirgilonciare di especia della di especia della contra della discontinua di especia di especia della discontinua di especia di especia di la Escellentistimo. Massonico, estaviola socia-

DEM. Ma? Che intende, signor Cassandro caro, con quel Ma?

CAS. Ma.... intendo, che a dispetto della rinunzia, rimacevano sempre Eccellenze nel senso mio storico, cd unico vero.

APOL. Credete che io abbia detto tutto? MEN. Come! No? V'è qualche altra rinunzia?

APOL. Ougri e dimani sono giornate elassicher si preparauo gras eosc. Seutiste la prima? Aspettate, e sentirete le altre con botti della Mole Adriana, cesia Castel saut'Angelo, sbindonamento di campaue, sparo di forili, suono di tamburi e trombe.

ne, sparo di forili, suono di tamburi e trombe. CAS. Misericordia! E else? Piglia moglie il Colosseo? Va a spasso Colonus Trainna?

APOL. È bese the facciate poche scale commode, e veriate qualche momento alla Currer dei Deputati. Iscominciamo dal dire che se mancano partechi, qualir gificano lo posta, e fano ambala. Ora tutto fodio si scarica contro il bros. Septiate che dileggiara apprae, c per l'ecutori di pesta alma control del pesta di superia del pesta di superia del pesta di superia di superia

CAS. Sono qui: (legge).

guenza, ed ecco la trama ordita.

ALLA SUPREMA GIUNTA DI STATO

AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La camarilla nera della Camera dei Deputati si è riunita per due notti consecutive in conse-

Consecuto de già è proporato il devero per la singliamo della Connec, e de le legge della conocenione dell'Attendelse Continuent del nottre State nel consusta innediatament dal Ministero in minenarsa delle Connec, har i ratato indure il Postula di reincenterare in lortutti i pateri per nominera un navos Ministeratutti i pateri per nominera un navos Ministerateribile til quarte Ministera restatomorio inrebebe il lignor Mayre fui i uni mombri i contrebbe il lignor Pateri, il neleber Deltati, di Connecioli, ci il rignor Gelto, l'unico cupo del Contarioni.

Questo nuovo Ministero correrebbe subito dal

Cardinal Castracanc a deporre nelle mani ogni potere per dare così il trionfo alla fazione retrograda, la quale sta preparando la guerra civile e lo sterminio dei liberali, come unico mezzo per torsare a regnare dispoticamente.

La Giunta suprema di Stato e il Ministero sono avvertiti perchè provvedano.

Come pizzica! V'è la mostarda.

APOL. Si apre il magno Consiglio, e il Presidente annunzia, comunicandola si socii, la rinunzia formale del deputato Scaramucci; quindi una petizione di poter assentarsi dell'avvocato Sereni, non che non diebiarazione dei duc deputati Potenziani a Montevecchi, che protestano, come avendo fede che in quella mattina si dovesse agitare la questione della Costitucote, non vogliono intervenire a prendervi parte, sia attiva, sia passiva. Questa è quella famosissima seduta, in cui, secondo la vostra fautasia bollentissima, le grida, gli urli, le strida ai sarebbero sentite a Torre di mezza via, c al passo di Corese. Voi già vedevate fucili in-grillati, spianati, casa del Diavolo, la Costituente in moto in gran guardinfante, scuffia, e manicotto al pubblico passeggio sotto al braccio del Principe di Canino, o di Lizabe Ruffoni. Nulla affatto, che realizzi i vostri sogui fautastici. Rommentateri le sublimi parole pronunziate dall'idro-Joho Sterbini. Uditele di nuovo: - Se voi non vi unirete colla Giunta e eol Ministero per la convocazione di una Costituente, la Giunta cd il Ministero farà da sès sì, lo farà. - Signori miei, Sterbini in quel momento non improvvisava, nor sapera quello che dicera: maneggiava la torta.

CAS. Capisco, eapisco. Chi meglio di loro poteva fare ciò ehe gli saltava in capo?

P. C. Du un vivo te ne faceveno un morto con un zaffete.

DEM. Erano davvero onnipotenti in questo. CAS. Ma dunque questa seduta come andò a terminare? No sono veramente curioso.

APOL. Tranquillissimamente. È una storiu sbrigata in poche poche parole. Fatta la lettura del processo verbale, il Mioistro dell'interno si alzò per il decreto dei contigli che già vi ho letti.

CAS. E cost: felicissima sera ai signori Consigli. MEN. Sono avaporati per insensibile traspira-

DEM. Nascevano da unsori piccanti. CAS. Ci ho gusto. Volevano rugare. Recitare da covielli. Non capivano il tempo. Povere be-

stiel
AFOL. Alla lettera di questo decreto i Depatati componenti in commissione di finanza protestavono quasi truti sila concerdi emolimiti, denon intenderano affatto di restare in permanenza;
ed ecco il come terminia, e fece il gran punto il
princessione del princessione del gran punto il
princessione del composito del consistenti del contratti protecti del circi il deputato Miyre, ce la
farroni quester. — Nulla abbismo fatto per il
propole impessiti dai isono i calda circostano.

P. C. Manco male che se n'accorgerno da loro, che nun aveveno fatto gneutaccio.

CAS. Eh! se li popoli si dassero una guardata torno intorno, vedrebbero a caratteri lampanti, che i signori che li banno rappresentati, non si acitarono, non si azzuffarono, non sbattagliarono, che per creare dehiti, o procurare che quelli poveri sconfusi cittadini se u'audassero in guerra a farsi aprire quattro asole nello stomaco, scuza spendere un baiocco al sartore. Gran cosel gran cose! Adesso poi sentiremo questi altri ciarlatani. Questi poi puzzano di ladro una lega lontana. Dico bene, o dico bene, signor Apollonio mio bello?

APOL. Questi non guardavano tanto pel sottilc. Mano al cortellaccio, e taglia ch'è rosso. Fettone a cascare, come dicono i romaneschi. Basta, il 28 è sepolto, e non ci sono stati cadaveri. Che

ve no pare, signor Cassandro? CAS. A dirvela, mi ci sono sufficientemente divertito. Passiamo al giorno 29; e.... spero.... sentiremo quei colpi di canoone; quel parapiglia che mi avete fatto nascere in corpo. Ogni promessa.

APOL. É debito, e lo pagherò. - Il memorabile giorno 29 spuntò. Il suo tramonto sarà a cannonate. Oggi si annunzia che il trasimeoico dottor Luigi Masi, egregio lirico, medico della corte del Musignano, e suo fido compagno uei famosi congressi degli scienziati, nei quali venne spesso eletto negretario di qualche sessione, viene nominato Tenente-Generale della Guardia Civica; ma... oh Diol In questa benedetta guardia circolano degli umori piccanti, e i signori Civici fanno il muso, e non

vogliono riconoscerlo-CAS. Sentite: non averano mica torto. Che razza di comandante potera essere un medico, un poeta a cavallo? Non ci avevano fede, e uon potevano avercela. Era un bel figurino. Era rinomato per sonetti, sciolti, ottave, c magnifici improvvisi, alle cene di lord Minto e nei casini; ma non era ancora ricomato per valore militare; quindi se si ammusayano, nou averano torto.

APOL. Ma in questa giornata non vogliono per conto alcuno commozioni che disturbino la Civica. Le promettono, purche stia quieta, che Masi rimussiera. E difatti egli nulla affatto fece. Era una larva di Generale, da cui i soldati disertavano anche prima di vederlo; così pochi di dopo, per voti pubblici, fu eletto a quella carica il duca Cesarini; ma poi, per segrete manovre, dissero non volerlo più. Basta, di queste scene avremo tempo a parlarne; quello che oggi non debbo tacervi. è la formula pubblicazione dell'atto con cui il principe Corsini si è dimesso.

CAS. Scommetto che le cose stringevano, e S.E. non voleva star più dentro al casotto dei hurat-

APOL. Non shagliate forse. Ora ascoltatemi con vera attenzione; perebe vi conduco ad uno svi-Inppo inaspettato per vie misteriose. Sono affari serii assai.

CAS. Ponetevi a sedere, signor Apollonio mio, e poi discorrete a vostro bell'agio, che noi staremo petrificati a far tesoro d'ogni vostra sillaba; anzi dopo ve ue rimarremo tutti obbligati usque ad aram. A lei: spra la bocca, e dica-

APOL. Dico: - lo fino a questo momento ri ho fatto eseguire innanzi agli occhi nua laoternamagica, un panorama, una fantasmagoria di fatti capricciosi, stravagaoti, bizzarri; e mi pare una cosa curiota astai come finora non vi sia saltato In capo d'interrogarmi anl vero nome del misterioso e acgreto maestro di cappella, che non visto, componera la musica, e batteva la solfa-

CAS. Mi avreste riso in faccia. Non si sa? Il dottor Pietro Sterbini.

P. C. E patron Angiolo.

APOL. V'è differenza fra giudice e boia. Questi due che avete adesso nominati , cutravano nella seconda categoria.... sia detto per loro onore. Vi ricordate, che io senza tanti impacci di veli, di arcani, di unvoloso, vi ho detto; anzi..... notate bene..... vi ho letto, che Giuseppe Mazzini (quem honoris caussa nomino), quando seppe i fatti di Roma, si avelò da sè orgogliosamente per l'anima di Platone, il fermento occulto, il segreto architetto? Or bener nella celchre disputa politica agitatasi in Londra....

CAS. Pisno un poco: A Londra? Ma non fu in Parigi, come disse il signor Demetrio? APOL. No, uo: fu a Londra. Allora vi fu scisma fra i due maiorenghi, Mazzini e Mamiani. Quello gridava: via, via: lesti, lesti: Repubblics, Repubbli-ca. E Mamiani, con flemma, e facendo le sue solite nenie per lento stillicidio lambiccato risponderas no, non ci vuol fretta: non bisogna precipitare. Mazzini, caparbio quanto un rospo, dicava: no, uo: sollecitudine: sbrighiamoci; ma ora per il momento si contenta della Costituente; giacche serivono da Roma, che in quella città si deve andare per le lunghe; che quel popolo riceverabbe nua profonda ed efficace impressione da uno slancio, da un colpo di stato. Che volete? Viata l'impossibilità di avere la Repubblica di botto, nata come un funga, ora ripeto, si contenta della Costituento. Dunque, premettiamo che fra i Circoli Popolari del nostro Stato, quello che aveva la supremazia, cra il Circolo di Ancona. La era la vera cattedra, la sorgente, la diramazione della luce demagogica. In ogni città il popolara era l'anima del negozio, la molla potente delle operazioni palesi che faceva chi stava al timone della barca; tutti i Circoli però dipendevano come da un Circolo centrale, ch'era quello di Ancona, città che toccando il mare, ed avendo nu Porto, cra nel caso di sapere a volo le novità, e trasmettere a volo ancora estese istrazioni opportune, e forti indeclinabili precetti. Si nomina il Camerata Gontaloniere di Aucona a membro della Ginnta di Stato. Sappiate, che cra straricco, e che pareva nato ed impastato apposi tamente per servire la setta ne' suoi indiavolati disegni. La sua rendita annuale si conta, che arrivasse a scudi ventinila; cifra, che lo rendeva mattamenta impaurato, che gliela togliessero o sminuissero. Ecco dunque il segreto solenne perchè il Camerata se ne venne in Roma un cinque o sei giorni innanzi al 29. Smonta appena, e si presenta al Galletti, e gli dice in tuono perentorio: - Eccomi: sono qui; mi sono affrettato; ma porto un fero mandato: o subito subito la Costituente; o ripiglio le poste, e me ne ritorno a casa. Il Circolo di Ancona ha decretato così.

CAS. Bagattelle! Che razza di decreto! Che tuono risoluto! Figuratevi Galletti come rastò!

APOL. El a diria come fa, Gulletti conlacià a tentennare, il maneggio con il altri impectati della balla, mies delle persone eloquenti di mesa o far di celi il Camerta non risunciasse, una che Salot come un baluardo, tosto come il branzo, il Gun-fascireo della dorcia Actorna altro son risponde, che — O stabito la Costituente, o me ne risorno in Ancoun. Qui non o "è strada di meszo. Il Circolo Auconitano ha deciso, ha ordinato, obbestisco.

CAS. E che? era un Catonel

MEN. Brutto aver ehe fare con teste eoù dure.
P. C. Me pare che aaa ee fusse strada d'necomidusse. Er sor Galletti se sarà trovato imbrojato

APOL. Le Camere erano sciolte. Tutto il resto dei preliminari, a sorso a sorso ve l'ho detto tutto; ed ecco nella nottata del 28 decembre, precedente al giorno in eti siamo, il Galletti si serra ermeti-camente celle sue examere del palazzo Madana, e stende il famoso decrato, che erea e pianta la volota Costituente.

CAS. Respiro! Saranno contenti.

AOO. Oggi... 29 devember, a rebens tetts is diminst all since of Ministers on dis status del Guittet di Viri di di Intelle colle si di Guittet di Viri di

MEN. Credevo di restar sordol

DEM. Fa un giorno di vero trambustol

P. C. Che se ne pouza perde la razza da quelli giorni scontentil

APOL lo sono aposteda dell'economia, e rorrei for di meno della lettura di questo decreto, ma siccome credo sia un documento di forte interesse storico, e in virtà di cui accupero conseguenze funettissime alla povera nostra Roma, così dovrò incomodare la cortesia del gentilissimo sig. Cassandro a darne lettura. Scotsi, as?

CAS. Si copra; meno complimenti. (Legge):

## AI POPOLI DELLO STATO PONTIFICIO

Dopo avere la Giunta di Stato, in accordo col Ministero, rivolta ogni sollecita cura per apprestare la legge sulla convocazione dall'Assemblea generole dei Deputoti del popolo, richiesta da tutto lo Stato, e comandata dalla gravità delle attuali politiche nostre condizioni, e per atteirre che vaniste dei Canigli accolla e descrebat, efficiche un consenso universale atteu un sindo all governo forte du noc, che durante contro l'arto minocato delle divisioni, e della dissolutione sociales, videre, la Giunta e il Ministero perduta le cure loro, averganeble Courigli deliberosti, per manenaci di unarco legale, non che approvaria, non giuntero noporto della considera in innicio della distributioni con controlo di consenso della consenso della consenso della consenso della consenso della controlo della consenso della controlo della consenso della controlo della controlo della controlo della principe della controlo della controlo della principe della controlo della principe della controlo della principe della controlo della controlo

Billing parts incultane più a più l'urgens; o executora li princi di orgai ora d'indusjo, a ni che di triudura quel provedimento che i a ce del chi triudura quel provedimento che i propriete lo Statu, e anule le fiducia del popoli. Il perché i componenti il limitene, del rimanti che principale della propresa d'insura visire, che revonadosi della propresa d'insura visire, che revonadosi della propresa d'insura visire, che revonadosi della propresa d'insuratora visire quel della propresa d'insuratora visire quel della propresa d'insuratora della della propresa d'insuratora della della propresa della consecutione dell'Assonbles, un representatione dell'assonbles della propresa della consecutione dell'Assonbles, un propresa della propr

Il popolo non può rimanere senza un governo. Un popolo che vouole deliberare intoruo ad esso, non può non ascoltarsi. Laonde noi provvedendo provvisoriamente a quello, a secondando questa concorde volouti del popoli, udiamo all'impero di una necessità per la salute universale.

Perciò condotti da questa suprema legge, proseguiremo a reggere provvisoriamenta la costa pubblica coll'incombere ciascuno alle funzioni dei nostri ministeri, e col deliberore unutamente per tutto quanto eccede le speciali facoltà di

E cominciando dall'atto il più urgente ed lmportante, cioè, dalla convocazione della invocota Assemblea generale.

DECRETIANO ED ORDINIANO QUANTO SECUE:

Visti gl'indirizzi, e le manifestazioni della Capitale, non meno che di tutte le Province dello Stato:

Vista la noto presentota dalla suprema Giunta di Stato al Ministero, e dal Ministero comunicata alla Camera dei Depatati: Considerando, che nel pericolo di una divi-

Considerando, che nel periodo di una divisione fra le Province, o di una divinalione ociale, ed unche nel birggio imperioso di accorrere con ogni soliccitadine e vigore alle stratessa della finauca, la suprema legge della sulute pubblica comanda di convocare in antione, affache col metto di una fedele ed universola ruppresentanza, munila di tutti i poteri; munifetti la sua volonta), e prenda necessarii provvedimenti.



decreto.

#### ARTICOLO 1.

E convocata in Romn un'Assemblea nazionale, che con pieni poteri rappresenti lo Stato Romano.

L'oggetto della medesima è di prender tutte quelle deliberazioni che giudicherà opportune per determinare i modi di dare un regolare, compiuto e stabile ordinamento alla cosa pubblica, in conformità dei voti e delle tendenze di tutta, o della maggior parte della populazione.

#### ARTICOLO III.

I Collegi Elettorali sono convocati il di 21 gennaro prossimo per eleggere i Rappresen del popolo all'Assemblea nazionale.

#### ARTICOLO IV.

L'elezione avrà per base la popolazione.

## ARTICOLO F.

Il numero dei Rappresentanti sarà di due-

#### ARTICOLO FI.

Essi saranno ripartiti fra i Circondarii elettorali attualmente esistenti, in ragiane di due

#### ABUICOLO PIL

Il suffragio sarà diretto e universale.

per ciascuno dei medesimi.

#### ARTICOLO PIII.

Sono elettori tutti i cittadini dello Stato di anui ventuno compiti, che vi risiedono da un anno, e non sono privati o sospesi dai loro diritti civici per una disposizione giudiziaria.

#### ARTICOLO IX.

Sono eleggibili i medesimi, se giungono alla età di anni venticinaue.

#### ARTICOLO X.

Gli elettori voteranno tutti al Capolnogo del Circondario elettorale. Ogui scheda conterrà tanti nomi, quanti sono i rappresentanti che dovrà nominare la Provincia intera.

#### ARTICOLO XI.

Lo scrutinio surà segreto. Niuno potrà essere nominato rappresentante del popolo se non riunisce almeno cinquecento suffragi-

### ARTICOLO XII.

Ciascun rappresentante del popola riceverà una indennità di scudi due per giorno per tutta la durata della sessione. Questa indennità non si potrà rinunziare.

#### ARTICOLO XIII.

Una istruzione del Governo regolerà tutte le altre particolarità della esecuzione del presente

### ARTICOLO XIP.

L'Assemblea nazionale si aprirà in Roma il ARTICOLO XF.

## giorno 5 febbraio prossimo.

Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso in tutte le Province, e pubblicato ed nffisso in tutti i Comuni dello Stato.

## Roma 29 dec. 1848

F. CAMERATA - G. CALLETTI C.E. NUZZARELLI - C.ARMEL-LINI- F. GALEOTTI- L. MA-MANU-P. STERMAI-P.CAM-PELLO

## Manco male! saranno contenti adesso?

APOL. Per pochi momenti; ma non basterà mica? Sistene persuaso

CAS. Già, già: arci-che persuaso. Ha da essere Repubblica; e poi anche Repubblica rossa; e poi anche casa di Satanasso, se no, non rimarranno soddisfatti. È una catena di desiderii: uno tira l'altro; anxi questi buffoni si tirano fro di loro pel naso; a capo della processione v'erano i giornalettacci che alzando una vociaccia facevano la atrada; e poavanti, avanti: uno tira l'altro fico alla Repubblica; poi la Repubblica avra tirato Roma; come appunto quei papazzetti delle creature sopra quattre rotel-

le. Bricconil (Vedi vignetta a pag. 198)

APOL. Bel progetto per un bassorilievo è questo
che fa il signor Cassandrol Bisognerebbe farne tirare delle copie, e farle vendere dagli stucchioari per la città-

#### DEM. Forse i demagoghi le spezzerebbero. CAS. Ob! questo poi... adesto... con questo lume di Ion

DEM. Perdonate a me una parola. Ditemi, signor Apollooio, io nou capisco una cosa: leggo nel Contemporaneo, che tiamo in un Governo Provvisorio; e, vi dico la verità, io non saprei indovinsrlo; ma saprei ritrovarlo. Se noo mi accendete un moccolo. io non lo credo. Quando si sta all'oscuro, s'implora la carità di un fosforo, di un cerino; e questa carità la dimando io. APOL. Giustissima riflessique: dite bene: ma

econdo me , questo Governo Provvisorio oggi è stabilito.

DEM. Come potete dirlo stabilito? E pol...... proprior oggi?

APOL. Lo desumo dalle firme a piedi del decreto sulla Costituente. Guardatele bene come stanno, sono tutti amalgamati, confusi, mescolati membri della Giunta, e ministri senza essere sceverati, distioti. È un mucchio di uomi: sono tante persone senza cuosigli, seoza poteri allatto; che verificano la misaccia sterbiniana, che ebbe il tuono di una feroce profezia: — La Gianta e i Ministri faranno da Ioro. Da loro hanno fatto; dunque il Governo Prorvisorio è questo: capite?

DEM. Capisco, capisco; e sono pienamente della vostra opinione.

CAS. Adesso una interrogazione a io. È un punto storico per me; il aignor pubblico, il popolo-Dio come la prese? Fece feste? Si abhandonò nd allegrie, a baccani, baldorie? È buono a saperlo. APOL. Questio atupendo, e cui spero... che dissi, spero? e e ui crolo ora rispondere n proposito.

Cominciamo del principio in primis dovete sapere e credere, che questo nome sonoro di Costituente ignoravano i più a che idea rispondesse; quindi erano all'oscuro del suo genuino significatu. La Pattade si sforzò con un lago di parole darne una spiegazione al popolo; ma c'ebbe pochissimo garbo. Si spedirono qua e la degli npostoli beue imbeverati a fare dei catechismi . . . . . . e, a seconda del terreno che loro capitava sotto le mani, gittavano varietà di semenze : il motto d'ordine, la parola del gergu, la spiegazione della scisrada non l'aveva, non la dava nessuno. Questo atesso apargimento di apostoli satanici inconcludenti; ms parlatori ad satietatem, fa una dimostrazione solenne, formale, evidente, che questa parola Costituente non svegliò alcuna simpatia: anzi, a dirla, non solo alle signorie loro illine: ma a tutto il mondo... quanto è largo, lungo e tondo, senza paum che s'alzi una sola voce a smeutirmi. io sostengo che il proclama sulla Costituente ebbe l'inclita fortuna di sortire una generale, generalissima disapprovazione. Ora dunque, affine di rimediare n questo scandolo innanzi a tutto il mondo, innegabile, sfavillante, tremendo, tanto per i festeggiamenti, che non attaccarono; quanto per insinuare nei cervelli tosti del pubblico un granello di persuasione, come si fa? Su, su, un bravo apostolato in missione tanto per Roma, che per le Province; ed ora vi accennerò i modi differenti con cui chiacchiersvano tanto qui, che uelle Province.

CAS. Vedete che lucido specchio di buons fede governativa, giornalistica! E poi ci apacciavano, che i popoli volenterosti, giubilanti, esultanti, avevano salutata la ides della Costituente come la nuova Arca di Nob!

APOL. Lesciatemi dare la stora alla hotte, se no si esperaso le dogle, e va per aria il turaccio. È a servazione mia, e di chià na avuto freddo gindizio, che nelle due memorande giornate, in cui furono in Roma prodimate la Costituente e la Repubblico, questo psopolo avvilito, non tagliato a

commozioni politiche, che, secondo la poetica frase del Cagliastro Giuseppe Mazzini, non ba slanci col suo saldo silenzio, col suo non fare assoluto, riuscì a rivelare patente e limpida la sua leale disapprovazione.

CAS. Ciò nouostante, essi, i signori demagoghi, tiravano avanti come tori banditi?

Al'OL. Precisamente. Non ci pensavano nemmeno; disprezzavano tutto. La meta era avanti ai loru ocebi.... lontanuccia.... e là si dovera andare; dunque, purchè si ginnga: avanti, avanti. Dunque, si scelsero i predicatori destinati al basso popolo, e questi che fecero? Si disseminarono per la città. e comincisrono a dire che questa Costituente altro non era, che una convocazione di brave persone da totte le Province, la quali nel loro radunarsi non avevano che uno scopo, quello di richiamare il Papa. Ne crediate che tenessero diverso tenore di ragionamento con le persone elevate di senno. e più colte; perchè si affaccendavauo con mimica acconcia a rendere questo concetto niù credibile: - Ma non vi accorgete, dicevana, a che cosa tende questa convocazione? Si radunano totti, e tutti danno un voto concorde per richiamare a Roma Pio IX; ora quando Pio IX si accorge che il voto dei rappresentanti del popolo è concorde, espresso, svelato, è possibile che non pigli le poste e non torui que di galoppe? Questo è un concerto sublime, sottile, bene immaginato per contentare tutti col ritorno tanto sospirato del Papa. Ora se questo discorso facevasi avanti ad un prete, conchiudovano: che ne dice, signor nero? Gli espacita? Non lo meriterebbe; ma pure si farà. - Se parlavano ayanti ad un buon cristiano, aggiungerano: - Lei che ne dice, signor bacia noqua santiere? Si può fare di più per vederlo allegro?

CAS. Ms sapete, sor Apollonio mio, che siete appetitoso? Mi fate venire l'acque alla bocca.

P. C. Ce ha propio la pognotta a diue le cose. Ce pare nato!

AFOL. Non perdiano tengos. Dirà come i demaquela vanuti, avanti. Ma sono i nutili le sonorità dei discorsi, le arguire dei sistemi, i reggiri stadiati della langegous impostures so, il pupolo ono i persuade, a piglia la cosa i for decune. Essi sono che suonano, cesi che cantano, essi che perclamano, che fanno fente, che ginbilino, che finno tutto. Ervire sui, trestanto, proctimantori, festeggiatori, ecc. ecc. ecc. con quanti eccetera mette un nostres i un anno notre in CAS. E poi? E poi è il popolo che vaole, che fa, che si rallegral Benone! benone! Così va scritta la

DEM. Proprimente in quei giorni i mi ci apastionno saus. literaletri, les per tre sere, mica per ore, per tre sere contro inviti, e ilion miascer, pupra, no, signori: tutti totti, sustificati persuma cacció un lumino, au crito accesi. Io dierro fra cacció un lumino, au crito accesi. Io dierro fra cacció un lumino, au crito accesi. Io dierro fra tesas carrallos corresse strilando una Contico et tesas carrallos corresse strilando una Contico i until Preti, predebe ventos agentario dala intera popolazione, ma... vi fa carratti di cosaggio civile. Daverros io ni el apsatesio di cacco.

AFOL Lo credo, lo credo, signor benetiro mio; ma siccoma queste anime gentili si erano neces a studirer l'indobe della nostre popolazione, a ne averano indovinsto il carattere; così fra le dimostrazioni binoue e cutitive, erano riustili ad insinuare una certa parente, una certo parente, una certo parente, un certo instriccio simore, in guiss che capirano bene, che nessano affatio si sarrebba assarda del citenuare que propo de trio, che della considera del consultare que proporto e convinto di quanto vi dico. Gi ho rifettuto bene si.

CAS. Per carità, sor Apollooio mio, lasciamo questi discorsi inutili. Audismo avanti, come dicevale voi; eppure con questo vostro audiamo avanti ci siamo radicati qui come pioppi, come albueci, cone pigne del pigneto Sacchetti e querce di villa Barberini a Sastil-Gandolfor.

APOL. Non avete torto; ma considerate, che non è colpa mia. In sono preuto n contentari per prima di farmi a descrivervi le curiose feste, che a l'uneso accostate per questa Costituente, volu dirri qualche concrella di no certo fugliettaccio, che si andeva spargeodo, e si facera circo, che si andeva spargeodo, e si facera circome per lloma in questa benedetta giorosta del 29 decembre. Mi parte necessario, che lo suppista.

CAS. Quando ci aia il.... necessario di mezzo..... sentiamo il fogliettaccio; ma non mi fate perdere il

APOL. Ora questo fogliettocciaccio, impastato della più fina malizia, portava un titolo curioso:-Il Circolo Popolare Nazionale di Roma a tutti i Circuli dello Stato - Capisco, che a voi che sapete come più in là venne proclamata la Repubblica, non destera alcona meraviglia il sentirvi purlare di una cartuccia, che impudentemente ponga di sua privata autorità - Il Papa fuori del dominio temporale; -- ma siccome per bonta vostra, mi avete creato per Tito Livio, Tacito e Sallustio di quella bell'epoca, ora io debbo tatte adempiere le parti d'un esatta storico; quindi non salto all'ultima pagina: oibò! lo storico non e un funambolo un desultor dei cavallerizzi antichi o moderni, signori no: bisogna che a sorso a sorso, gradatamente vi accenni il procedere dei funesti commovimenti, che a poco a poco, menarono all'ultimo sfacelo, da cui si precipito la cosa pubblica nel cimitero. Finora vi ho detto il colore che serhavano i discorsi degli apostoli, e la vernicetta che usarono; oggi si fa divorzio con la cornice, anzi unche con le mezze-tinte, e con le velature. In que-

sto fuglio discorre opertis verbis, perchè dice che il Papa va considerato come Pontefice e come Principe; ma che Roma non può in pari tempo riconoscere in lui il Principe per la dimora in terra non sua - questo non è parlare iu geroglifici. Dopo aver fatto menzione delle cerimoule, festergiamenti, acclamazioni, e segnali di esultazione devota tributati a Pio IX, sogginnger - Ma chi tutti può prevedere gli eventi che si sviluppano fra gli eventi della umana famiglia? - E da ciò bene voi scorgete, che piglia a tessere da scaltro la pro-posta apologia, affine di purgarsi dalla taccia d'ingrato, quando si fosse venuto al grand'atto dalla setto idolatrato. Attenti alla stretta: - Fratelli eccoci al SOLENNE MONENTO, in cui tutto il potere ritornando nelle pure mani del solo vero sovrano, NEL POPOLO, deesi porgere al mondo un memorabile esempio di cittadiao sapere, di Iuminoso coraggio. - Questi non sono concetti sibillini, sono frasi furbe, insinuanti, imperative; che accenanao, comnadano, vogliono farvi fare a modo di chi scrive e stampa.

DEM. Sono frasi più metastasiane che dantesche;

oon lanno bisoguo di comenta.

AFOL. Notale preh, the quests proportione gifte mille volte Prevano detta pullatamente sottuquel titolo dei diritti del popolo; che li sentireta cuelle locche del giorna del tripparolo, dei nalquisnelle, chell'artebisoca, dello sospare ed agliror, e di coni... sense agrisure una malecta, vano tronfii e superbi. Reccockt il puler Pentara in alcuni suni coni... sense agrisure una malecta, vano tronfii e superbi. Reccockt il puler Pentara in alcuni suni superbi. Reccockt il puler Pentara in alcuni suni coni... sense agrisure timo titologico... sense alcunitioni della consideratione di superbiturati datos il nostri diritti.

MEN. I matti ci sono stati sempre.

DEM. Anzi Aversa, il manicomio di Perugia, e quello di Ancona, anderebbero multo slargati ner

alloggiarli tutti. CAS. Magari! Mi tasserei di un giulio la setti-

CAS. Nulla saprei dire. Certo è, che non smarrivano mai con l'occhio l'angusta e sacrosante meta, cui tendevano. Gran furbi, amico miol veri corrielli dell'età nostral E noi siamo atati gli stenterelli, a i falloppa accalappiati dai loro raggiri.

APOL. Dite assai bene. In oggi tutti i giornali portano in fronte le soavissime parole — PIPALA COSTITUENTE! — Nella sera vi sono luminarie....

CAS. Mi corbellate?

APOL. E vi pare tema da far venire il ticchio di corbellare? Olibàr sono illuminati i davaszali rici Circoli, cha pel Corso non erano pochi, il Cafí; Nuovo, quello delle blale-Arti, c dalle 30 alle 49 case pel Corso.

CAS. E pel resto di Roma?

DEM. Niente.

MEN. Oscurità-

P. C. In certe case, credo che nun accesn manco er prospero, pe payura che je venisse la voja

CAS. Figuratevi!

APOL. Fu una specie di apoplessia. Li demagoghi masticavano assenzio; ma come si rimedia? La stizza gli usciva colla bava dalla boccas sentirete che arzigogolarono per gli altri giorni. Andiaucene al orno trenta, e avrete il caso di fare delle ri-

CAS. Rifletterono, rifletterono; ma è tardi. Cosa fatta..., è fatta.

APOL. Non è inutile; auzi è inevitabile una riflexuone, che bisogna premettere alla storia d'oggi. Mentre Roma..., mi spiegherò meglio, socutre i masnadieri repubblicani ch'erano colati qui, tripadiavano, anticipando nel vaticiojo dei loro sogni l'esisteoza di ciò che meditavano, e tutti i consigli municipali dello Stato si dichiaravano contro: da che nacque poi che le istruzioni, che in posterum si davano dal Governo, si dirigevano si Presidi delle Province, dicendo, che facessero essi? Ecco Bologna in questo di medesimo emanare una solenne e legale

dichiarazione al Consiglio dei Ministri, e fargliela con prontezza e certezza pervenire per mezzo del suo pro-Legato, in cui con modi franchi, patenti, schietti si esprime che affatto affatto non vuole saperne delle loro maniere di agire e governare. Che in Bologna si pensa altrimenti, che ciò serva loro di regola. Se non fosse un po' troppo lunghetta, ve la darei adesso in lettura; ma sara meglio che ve la consegni dopo per pezza d'appoggio. Non bastas anche il legale Municipio di Roma fu del saldo sentimento di non volere affatto occuparsi di questa foggia di governare, di questo bizzarro raccozzamento di Costituente. Ora vedete combinazione ladra! Episodio compromitteote! Oggi, appuntino oggi, quelli che battono la solfa hanno necessità di una stampella, e questa non può fornirla che il Municipio. Avete inteso che il popolo noo intende di fare dimostrazioni. Fa freddor tiene i balconi chiusi; ed ove ha il benefizio delle persiane, chiude anche quelle. Così è ben lontano da rivelure, nou dico gioia, esultanza, gradimento, no; ma, almeno un nospetto di assenso a questa progettata ed ordinata Costituente. Recipe dunque, un comando, un consiglio, un invito del Municipio; ma come si

feste, si firmi-

CAS. Da chi? se è lecito? APOL. Da loi; da lui segretario solo.

te la quaterna maiuscola delle lettere magiche S. P. Q. R., si venga invitando il popolo a for CAS. Cola, fra Cola e il Priore, ch'era.

fa? Il Municipio sta insovvertibile; non si piega.

Ebbene: si pigli il segretario, si cacci in un bi-

gonzo, gli si laccia stendere un avviso con in fron-

APOL. Da lui solo, come segretario del co-CAS. Mancomalel Allors nella sera, addio luminetti: addio torce: addio palloni.

MEN. Fiasco, fiascone, fiasconaccio. APOL Moderste la vostra curiosità fino alla

sera del giorno 31. Scusate; ma fate come vi dico

io intanto desidero che facciate una osservazion-

CAS. E dopo desidero ancor io, che V. S. ne faccia un'altra per conto mio. Stiamo ai patti

APOL. Stiamoci pura. - Nel giorno 7 di gennaio vedrete, che storicamente, per disperazione, poichè il Municipio, come na vecchio Svizzero, pientato inneezi ad nna porta con la sua alabarda, lia un No di bronzo, disse: non voglio occuparmi di Costituente; e non se ne occupo, venne con na decreto esonerato il Magistrato Romano dall'ingeriesi della Costituente. Ora, dico io, questo decreto dovava essere fatto, stampato e pubblicato oggi; e poi non vi era bisogno di loro; perchè il Municipio aveva eloquentissimamente fatto da sè-

CAS. Certo, a dirla com'è, mi pare una cosetta buffa. Avete osservato magnificamente bene. La osseryazioncella mia surebbe questar tutti i municipii, a norma di quanto avete detto, ricusarono di occoparsene, un, lanto e tanto si fece tutto; e

perchè?

APOL. Eld amichetto mio, le difficoltà servono sempre perchè meglio venga schiarita la verita. Le arti di coloro erano, senza dubbio, infernoli. Nell' esordio i municipii tutti sodi, tutti fermi, irremovibili; ma che? a poco a poco i poveri Consiglieri diventano l'oggetto delle beife, del ridicolo dove ci è un Circolo popolare; dove non ci è, sapplisce la spezieria. In tutti i paesetti, dove gli affari particolari non affogano, tutti vogliono far dissertazioni fra i barattoli della teriaca a del Mitridate, sugli affari del Comune; e chi l'ha a morte col segretario; chi vorrebbe veder impiecate il gonfaloniere; e quesi tatti vorrebbero mettersi la toga, e sempre essi mettersela. la questi nesetti, con bene dipinti dal Federici, e prima dal Goldoni nelle loro Commedie, hanno lingue acute come quelle dei serpenti, e certe penne... quando sanno scrivere, più fiere di quelle dei dotti segretarii, che banno il loro studio all'aria aperta, vicino al testro di Marcello. Ecco il caso nostro: anzi i casi nostri. Non pensano più nè a governo, ne a Papa. Nacque una zuffa, una baruffa, un diluvio di villanie, una pioggia fitta fitta d'iogiurie. Calunnie, minacce, qualche pngno; e giù il segretario, giù il gonfaloniere, giù gli anziani. Tutto nuovo: tutto rimodernato. C'era chi soffiava certa arietta segreta di casa calda. Tutto fu nuovo; e tanto nnovo, che, avanti, avanti, avanti: un poco più rinunziavano anche al Bellarmino ed ai quattro Evangelisti. Non capivano più nulla: non si capirono nemmeno fra di loro, e si fece.... a richiesta generale una replica della tragedia della torre di Babele.

CAS. Così poi si bevvero certi bicchieroni di

corbellerie. DEM. E se li continuarono a here come fiaschetti d'Orvieto.

APOL. È persuasa ella, signor Cassandrino mio bello?

CAS. Bello no, perchè mi specchio; vostro sì: del resto, sono persuasissimo. Mi pare di trovarmi in questi paesetti. Signor segretario, lei non capisca un' acca. Ha rovinato gli affari della Comu-



ura il metta a selere. E lei, signor gouldaniere, lei, on, che cerbeta atter al timoso della herra, e dicero all'appulto del macinato, alle pitticheria, supprezzo mominio. Ma le pure lli chicio teroppo: si diverta un podinto. Il nor c'hecco, che la sama rabibitta seretta, perchè il so "Tuo lo Maggiore circio, ggi escra la fonna totto al pichi; e patatuntife, a terra. Il medio conducil il chiurge condutal Per adito erano lane cattive, e straitiqi e la hancon crallare, e il precipitoro. Che bello stare in un cantone, e lemme lenane, sitto e chisto, sosterare e ridere satu capita.

APOL. Mi pare che siate entrato nello spirito della operazione satunica?

CAS. Mi pare. Poi....

APOL. Per ora basta cod. Passiamo al giorno 31 ultimo dell'auno 1858. CAS. Auno nero, crutlele, socrilego! Dio ha volu-

to cost!

APOL. Voi hen sapete, the per un uso devoto ed autica assai assai, il santo Padre unito al asero

Collegio, nell'ultimo giorno dell'anno va nella bella chiesa del Gesù a rendere grazie all'Altissimo dei beneficii ricevuti nell'anno, e cantare l'Inno Ambrosiano. Vi era sempre un concorso immenso, e il Papa, ed i Cardinali vi erano festeggiati, e nasceva bella gara per implorare con vive acclamazioni In Pontificia Benedizione In quest'anno di ciò non se ne pnò far nullu; ma che? I demagoghi... sacrileghi, profanatori, indegnissimi, rogliono che la sacra funzione vi sia. Il piissimo Circolo Popolare, quel vivo modello di devozione, quel campione della fede cattolica, impone esso stesso al governo, e pigliando l'iniziativa, ordina a quei gran demagoghi, che tocca a loro di fare quella funzione anniversaria; che siano intimati tutti e singoli i componenti il governo, i ministri, i subalterni. Detto e fatto. Si radunano tutti pelle stanze di monsignor Emmanuelle Muzzarelli, che essendo ministro dell'istruzione puliblica, la teneva la segreteria detta degli studii. La si portarono i ministri con le loro tracolle, cioè con le loro grandi sciarpe attraverso al petto, e tutti uniti anda-rono nel santo tempio di Dio, profanandolo; perchè ringraziavano Lui , al quale non credevano. Scelleratil Si, sh avevanu da ringmziarlo, che non li aveva ancora subissati con i loro perfidi progetti. Basta: furono contenti: la funzione ebbe luogo: il Te Deum fu cantato; la chiesa fu illumineta; la Benedizione fu data. -- Voi v'immagiperete che nella sera Roma sarà andata a fuoco per le Inminarie? V'immaginerete benissimo. Come nel giorno che volevano gli apparati per le finestre, così accadde in questa sera per le illuminazioni. Io mi volli levare la soddisfazione di fare e registrare l'inventario delle case, che misero lume su i balconi e sulle loggie. Notatele bene: io ve le dico francamente. I Casini, il Caffè Nuovo, la Sopienza, ov' era il quartiere dei Tiragliori, al Caffè delle Belle Arti, alle case dei Castellani, nella casa di Ruitz, al primo piano di una casa al Carso, posta dirimpetto al Caffè delle Belle Arti. in un piano del palazzo Valdambrini a Ripetta. e in altre ben poche, ben poche case; e basta. Nel resto una perfetta oscurità egiziana.

CAS. Produsse un magnifico effetto l'avviso.
Bravil veramente bravil

APOL. Intendiamoci bene: con questa mia rassegna ardente, non ho inteso di escludere la piazza del Popolo, fatta illuminare a spese del governo, per mezzo del suo dolce Lorenzo Materazzi. -E..... non vi esagero; non vi faccio caricatura, ad onta che vi fossero due ben guernite orchestre..... e notate bene, che parlo innanzi a voi, tutte egregie persone, che, se non la sapete di certa scienza, putete informarvi e smentirmi; dunque la piazza del Popolo era quasi tutta vuota-Vuota... capite? Nella seria significazione di questa sconsolaute parola, lo vi ritornai alle dieci, ossia due ore avanti ella mezzanotte, e trovai che le fiaccole... onestamente facevano il loro dovere ed ardevano; ma non v'erano che due mucchietti di persone; tre persone per gruppo, nieute più. Salotai dentra me la bella idea del Governo, e me ne tornai a casar intanto alcuni faccendoni con urla disperate, con bestemmie, con per la... per qua... con madornali sassate, strepito, insolenze, e grida rabbiose, obbligarono molti timidi a porre sa i balconi o salle loggie i candelieri cun le candele, i quiuquet, le lacerne. Insomma, i lumi di cui si servivano allo studio, a cena, accanto al letto. Così fu nna bella, splendida, concorde, spontanea dimostrazione, che chiuse giulivamente il bellissimo nuno 1848 nella sua ultima giornata. Or che ne dite?

CAS. Che ne dico? Dico essere stato un anno tragico terminato comicamente. APOL. Ohl adesso venite meco a chiudere l'anno

a Gaeta, e pol.... a spese mie vi ricondurrò a Roma per cominciare il 1849. Che ne pensate? CAS. Che ne penso? Fare a modo vostro; perchè già è impossibile arrosparsi, e dirvi di no.

Eccomi pronto. Un'nutatina agli stivali, e an-

APOL. Siamo d'accordo. Udite eccoci in Gaeta, ed è il giorno 23 decembre; giorno memorando in cui fu siviata la ben nota circolare diploantica del l'Erio Antonelli ai rappresentanti delle Potenze estere accreditati presso la s. Sodo. Il principio di questa nota suona così:

## NOTA CIRCOLARE

AI RAPPRESENTANTI DELLE POTENZE ESTERE
PRESSO LA SANTA SEDE

Gaeta 23 dec. 1848

Il sottoscritto Card. Segretario di Stato facendo seguito alla sua nota del 21 p. p. nombre, colla quale si partecipa a V. E. la partenza del s. Padre da Roma, il di lui arrivo a Gaeta, el il Motsa-poprio della Sontità Sua emanto nello stesso giorno, si reca a dovere di porne sotto gli cochi dell' E. V. quanto succestivamente è avvenuto intorno alle Pontificie provvidenze pel governo degli Stati di s. Chiesa.

Dopo passa a parlare del Motu-Proprio, e della Commissione Governativa di Stato, non che delle Epistole autografe di Pio IX al cardinal Castracane, affine che assumesse la qualifica di Presidente alla pominate Commissione, ed incombenze respettive. Parla di una lettera del ministero, che porto il Sacrhetti a Gaeta, e qui per risposta il Papa gli dà il Motu-Proprio del 27 nel fargli conoscere la sua volouta, e togliere al Ministero ogni argomento per supporsi illegale. Discorre delle trattative della Commissione dell'ordinanza del 7 decembre, della proroga dei Consigli, degli schiarimenti dati per i dubbii fatti dai consigli, del Ministero da scegliersi sempre però esclusi gl'individui impostigli per ministri nel giorno 16 novembre con la imponenza minacciante della forza armata. Non tace la simulata rinunzia del ministero democratico sotto il di 3 decembre, che con lettera datata in quel giorno la rimisero a Gaeta, dando per colore a quella riuunzia il Motu-Proprio di Pio IX del di 17, che qui avanti a ooi disputavano accaniti se fosse o no del santo Padre; e chiaramente si esprimevano, che da essi era sostenutu irregolarmente il potere; perchè illegalmente concessogli. Che ne dite? Che ve ne pare? Qui non v'era da far replica. Il cardinale Autonelli qui presenta una incontrovertibile ragione, perchè quella tal lettera non doveva avere risposta; ed è che il Sovrano non doveva ricevere la rinunzia di un Ministero illegittimo; ricevendola, in una certa guisa l'avrebbe riconosciuta. Qui dovete fare uoa riflessioncella con me. - In questa lettera il card. Antonelli, dicendo, che non si voleva aver l'aria di riconoscere quel tal Ministero diabolico, pare che si scordi che poco prima, ed io stampa aveva detto - Non alieno il s. Padre di corrispondere con un Ministero illegale - Un caso consono, gemello era accaduto al Consalvi. Qualche nota dire precisamente così; ma deve dire: Alieno il santo Pndre di ecc. ecc. Chi volle proprio marte, aggiungere quel NON poteva seguitare a leggere, e si sprebbe trovato sconfitto; perchè dopo dice: - Tale lettera doveva rimanere, come è ben chinro, senza replica, affinchè coll'accettazione della rinunzia non si accreditasse la leggittimità di un Ministero imposto a S. S. con violenza. — La birberia è patente; ed insieme la stivaleria di quel *NON* fraudolento, e smeotitu dal contesto

CAS. Ni pare chiaro come quattro e quattro fanno otto.

MEN. Si regiom poco da molti.

CAS. Sia detto per loro orazione fuoebre.

AFOL. Seguita is circolare diplomatica a parlare delle commissioni, che la Santità Sua non poltri cevere; e dice di un dispaccio del di 8 dicembri nivatogli dall' Efio Castracae, in cni i seprime coni. — Sgomentati da quell'i che promocevamo di disordine, e molto più atotto hi violenza manifestata, e dal ferro nascosto adoperato dinazi en tono tassiamio, si fecere a proporre di man-ni noto atsassimio, si fecere a proporre di man-

tenere con una nauva nomina, où tauto o in parte il Missiere del 9 in nomembre. Lanude supposessono posteri acceste in risuasta che un conventu data, o intinatare dei risuasta, difficulta conventu data, o intinatare dei risuasta, difficulta conventu data con l'acceste legitimasmonte le use risuastante per la risuasta del si nicrossono con ella nocesta di missione del ni risuasta con ella nocesta di missione del nocesta di missione di risuasta del ni conventu di missione di risuasta del ni contra del n

P. C. Manco male!
DEM. Sia ringraziato Iddio!
CAS. Mi bulliva nel gargarozzo.
APOL. Del 23 sufficit.

MEN. Atque bastat.

APOL. Andiamo al giorno 24. - Era, come beo capite, la vigilia del santissimo Natale, ed in quell'aono il santo Padre celebrò privatamente la prima sauta Messa nella sua cappella particulare, e vi assistera l'ufficialità di guardia al palazzo. Nel seguente giorno 25, soleunità della nascita di Gesù Cristo, circa le ore 8 Sua Santità disse la seconda Messa, cui assistevano tutti i membri della real famiglia, che si accostarono a partecipare della sacra Mensa Encaristica. Dopo questa commovente funzione, il sauto Padre monto in una carrozza tirata da quattro cavalli cou i Cardinali Autonelli e Macchi. Era preceduto da plotoni di Curabinieri a cavallo, ed ai lati aveva i Maggiori desticati alla nmediazione di Sua Santita, signori de Steiger e de Youg, e il cavallerizzo di campo signor Olivieri; e dopo seguiva altro plotone di Carabioieri, e quindi una carrozza la cui erano i monsignori Medici, Borromeo, Stella e Cenni, e con questa pubblica forma il santo Padre si diresse alla Cattedrale, ove arrivato, fu ricevuto da monsig. Vescovo con tutto il clero. lu um sala già vi si era raccolto tutto il corpo diplomatico, il quale aveva assunto l'assisu di gala. Non tardò a condurvisi la real famiglio unita al real seguito. Orò prima il santo Padre iu una delle cappelle laterali; quiodi asceso all'altare maggiore, ed assistito dai prelodati Erñi signori Cardinali, celebrò la terza Messa. Dopo si recò nell'attigno palazzo di monsignor vescovo Parisi, ove si trattenne qualche tratto di tempo, e quindi riusci per la chiesa medesima, e con la già descritta forma si restituì al pulazzo, cortegginto sempre da una forte folla del popolo di Gaeto, che genuflesso, a gara, gli dimandava la Papale Beoedizione. Sul mezzadi tutto il corpo diplomatico accreditato presso la sunta Sede, cui si era agginoto S. E. il conte di Creptewitch, ministro di Russia, si recò, dopo che vi era gia stata la real corte a complimentare in forma il Pootefice, e S. E. il signor Martinez della Rosa, rappresentante di Spagna gli iodirizzò queste paroles

VN PARLAMENTARIO SPEDITO AL CAMPO

#### SANTO PAGRE

- Il corpo diplomatico iu questo gioroo solenne - consecrato dalla Religiane, adempisce ad un do-- vere, deponendo ai piedi di Vostra Santità i suoi - unaggi più rispettosi e più sinceri.

- Testimonii delle virià che la Santità Vostra lua apigato in circostame truppo dolorose per non esser mai dimenticate, noi ci atimiamo felici - di esprimere in questa conginutura gli atessi sentimenti di ammirazione e di devozione; sentimenti inalterabili come lo sono le virtà che li -lettano.

». Nell'sugurare alla Sanità Ventra la pare a la chelicità, dice di lab tatun degna, noi non siamo che glinterpreti foldi die voli dei nosti gioreria. Esa i pressono tatti vivi oltrestese alla
nota del Sommo Poutefice, più grande access, repostibile i, valia terra straniere, che sotto le
volte del Vatienco. La una cusas è troppo giunta, troppo santa, per sono essere protetta de Colni,
e dei tiene nella sua sanon consipotente la sorte dei
re e dei popoli.

#### Cui ai degnò il santo Padre rispondere:

Le nuove dimostrazioni di affetto e l'interesse
 del corpo diplomatico verso di Noi destano nel
 Nostro cuore nuovi seotimenti di ricunoscenza e
 di soddisfazione.

» Vicario, abbenchè indegno dell'Uomo Dio, del quale oggi celebriano la Nascita, fa tutta sua la forta che ci venne nei giorni dell'affizione comè tutta sua la grazia che ci concede di amare in nottri sudditi e figli dal loggo ove or tarma poranramente ci troviumo, con quell'amore col quale ir riggardamno risiedendo nella nostra etità di froma.

 La santih e la giustizia della nostra causa farà si che Iddio Ispiri, ne aismo certi, salotari consigli ai Governi che rappresentate, affinché essa ottenga il trionfo, ch'è pure il trionfo dell'ordine e della Chiesa Gattoita, sommamente interessata alla liberta i indipendenza del suo Capo...

Secondo il consueto contume, anche il signor card, Macchi, come cardinale decano, in nome di tutto il sacro Collegiu, presentossi a prestare omaggio al Pontefice, e gli disse:

#### SEATISSIMO PAGRE

lu questo noleune giorno, in cui si celebra la
 nascita del nostro Divin Redentore, giorno di besuedizioni e di grazie il Decano del sacro Collegio
 non solo come interprete dei sentimenti dei Car-

 dinali suoi colleghi, ma per vivo desiderio che ne hamo a lui manifestato, adempie con gaudioad uno dei più grati doveri, umiliando alla Santità Vostra gli ardenti voti che porge all'Altissimo per implorarano ogni sorta di eficità, e la propuera e lunga di Lei conservazione.

a rooper a tong or lat contervation.

Se set passal and indirectal and timeare a rooper and indirectal and timearianted identification and timearianted identification and timearianted identification, and in its
college delle toneous cerestature, in cai il Sigoor per i sool imperatriabili decreti ha gernesso alle potenti delle toneole di siligari

Chiese al il soo Copo visibili, radeloppia colle

Chiese al il soo Copo visibili, radeloppia colle

Toneole allo soo Copo visibili, radeloppia colle

Chiese al il soo Copo visibili, radeloppia colle

Toneole allo soo con soo con contential

Toneole and toneole conce ferrical su pregilare, osala la divina misericanisi, richiamando

Toneole and toneole

Toneole and toneole

Toneole and toneole

si degni il Datore di ogni bane racingare ban presto le nottre laggime, e public di tutto l'orbe cattolico, e di tonti e tanti fedeli suoi sodditi, el arricchiaca la Santità Vostra culla pirenzza dei doni cetati, onde confortata dalla divina grazia possa governare in pace, e ben dirigere la Navicella di Pietro, ogitata ora da foriose tempeste, ma contro la quale le porte dell'inferno non potranon giamoni prevalere.

Accolga, Paire santo, coll'usata sua heniguità
questo doveruno officio del sacro Collegio, il quale
inseparabile dall'angusto suo Capo, dichiara soleane mente di esere prouto a versare tutto il suo
sangue per la Religione, per la santa Sode, e
pel Vicario di Gesti Cristo, a cui ha giurato fedelhà a tutte prove e perfetta subbedienza-

## Ed a lui il santo Padre rispondevas

» Se accogliemmo sempre con grato animo i sen-- timenti ch'ella, signor Cardinale, in altre circo-» stanze ci ha espressi a nome di tutti i suoi colle-» ghi, oggi li riceviamo con gratitudine e con am-» mirazione, perchè espressi ne giorni della cala-» mità, nei quali il desiderio del conforto è sempre · maggiore. Nella pregliiera perseverante siamo · sicuri che questo conforto Ci sarà conceduto da Ouello che sparge le più dolci consolazioni con a quella mano stessa con la quale sostiene le bi-- lance della sua giustizia. Desideriamo vivamente a ch'ella, signor Cardinale, sia l'interprete de'Nostri - sentimenti verso l'intiero sacro Collegio, mani-· festandogli la fiducia che tutta poniamo in Dio, · affinche la presente tempesta preparata dallo spi-» rito d'insofferenza e imperversata dal soffio di · tutte le passioni, sia da Dio calmata, quando i » fini altissimi della sua sapienza saranno conse-» guiti. Ad affrettare questi momenti concorre-» ranno mirabilmente le disposizioni di cristinua a generosità , e di esemplare divozione verso la Nostra Persona e la santa Sede, da eni sono ani-» mati i suoi colleghi, e che uoi preghiamo il Siproce nell'umiltà dello spirito perchè si degni » accogliere benignamente a darci tutti quei lumi » che sono necessarii per preparare i trioufi della sua Chiesa.»

Il Corpo Diplomatico, non si stimo pago dell'omaggio reso al santo Padre, ma volle di concerto presentarsi anche all'emineutissimo Decauo, che alle loro cortesi espressioni rispose gentilmente di simil tenore:

- Sono onorato dalla più viva riconoscenza in • redermi in questo solenne gioruo onorato nella nia qualità di Decano del sacro Collegio dal » rispettabilissimo Corpo Diplomatico, e di rice-» vere i loro augurii di felicità. Mi farò un do-» vere di partecipare questa obbligante attenzione » agli altri Cardinali miei colleghi, i quali ne sa-» ranno ben lieti, e riconosceranno in questo atto » l'interessameuto dell' EE. LL. nll'attuale nostra » situazione. Il Signore ne' suoi impenetrabili giu-» dizi ha voluto convertire in amarezze gli ap-» plausi cou cui era festeggiato il auo Vicario, » nostro amatissimo Sovrano, ed lus permesso lo » sfogo di brutali passioni, che costrinsero il som-» mo l'ontefice ad alloutanarsi anche da suoi Stati » col più dolore del suo amore paterno, e con i » gemiti di tutta la Chiesa cattolica. Ma Iddio è » anche Padre di misericordia infinita, ed abbre-» vierà questi giorui infausti, ridonando a Roma, » allo Stato il suo Principe e il suo Pasture, che a con maturo consiglio vi farà regnare il buon or-· dine, la pace e la pubblica tranquillità.

» Mi giova sperare che gli autori dei tanti ec-» cessi, che deplorismo; e quei che si son lasciati » sedurre ed illudere, non tarderanno a confessare » i torti, e che, pentiti richiameranno il loro So-» vrano, e gli presteranno la dovuta obbedienza. » Se amino veramente la patria, nou possono aver » dimenticato a quale misero stato si ridusse Roma » pei tempi andati, per la luntananza del Papa, e » che la residenza del sommo Pontefice in Roma la » rende Capitale di tutto l'orbe cattolico, e n'è » perciò divenuta più grande di quello che lo fosse » in tempo de'Cesari.

» Son certo che questo felice cambiamento di

» chè non vi può essere alcun Sovrano, nè alcun » Governo ben ordinato in Europa, e nel mondo in-» tiero, che non sia rimasto afflittu dei funesti av-» venimenti in Roma, e che non brami ardentemente » di veder cessati i tumulti e rientrare il romano · Puntefice tranquillamente nel suo Stato Ecclesia-» stico, che pacificamente possiede son più di dieci » secoli. Vi hanno le Potenze tutte, anche un parti-» colare interesse per il ben essere e la tranquillità » delle loro popolazioni cattoliche, le quali voglionu » e con molta ragiune che il Vicario di Gesù Cristo » sia affetto libero e indipendente, ne soggettu ad » alcuna influenza, onde possa nei modi cunvenienti » governare la Chiesa cattolica, e proyvedere ai loro » spirituali bisogui.

- Perdouino l'EE. LL. questa libera manifesta-. zione de' miei sentimenti, che proceduno dall'in-» teroo del mio cnore, e else non sarà loro discara, » ben conoscendo di quali virtà siano adorne, e · quale affetto nutrane per il romano Ponteficc.

Dopo il medesimo corpo andò a tributare i suoi omaggi alle LL. MM. il Re e la Regina. Nel giorno 26, vi noto solo che l'Ammiraglio Randion, dopo aver complimentato Sua Santità, riparti da quel Porto sulla Salamandre, legno francese a vapore; ma nel giorno 27, in cui cadeva la festa onomamastica del santo Padre, il Re e la Regina andarono ad offerire a Pio IX i loro teneri e fervidi augurii; lo che venne eseguito pure dal Corpu Diplomatico, e dalla ufficialità. -- In questo medesimo giorno ginnse a Gacta una deputazione del Clero e della Magistratura di Terracina, e poterono a nome di quella popolazione far lieti augurii al sauto Padre, ed implorarono la santa Benedizione; quiudi ad imitazione di Terracina, vennero la deputazione di Piperno, e di altri paesi dello Stato, e furono tutte accolte con molta generosa affabilità. Nella snattina del 31 giunce in Gaeta da Napoli una deputazione della Gran Corte dei Conti, per fare atto di ossequio al santo l'adre. Ammessa al bacio del sacro Piede, il Presidente prese la parola, e così si espresser

#### BEATISSIMO PAUSE

« Figli devoti della Chicsa cattolica, imitatori » dell'esempio del loro augusto e religioso sovra-» no, i Magistrati della Gran Corte di Couti adem-» piono al dovere di deporre ai piedi di Vostra · Suntitis, Pontefice e Sovrano di grande e veuerato . Nume, gli omaggi del loro profondo rispetto, » della loro riverente ammirazione, Intento il col-» cuse ricolmerebbe di giubilo anche l'EE LL, giac. | » legio intero all'adempimento de suui duveri di supremo magistrato del contenzioso dell'ammi-- nistrazione, invoca all'uopo l'aiuto della divina . Giostizia, ed implora ad un tempo dalla Saotità - Vostra l'Apostolica Benedizione come mezzo va-» levole ad ottenerla.»

#### Al che il summo Pontefice rispose:

. Il vedere ogoi giorno ripetersi dai primi Maa gistrati di questo regno l'esempio del loro reli-· giosissimo Sovrano nelle dimostrazioni di ossequio a e di devozione verso il Vicario di Cristo in que-» ata sua condinione, promette ol regno atesso pace, · prosperita e tutto quello che si può arerar di beni - sulla terra-

» É joupossibile che una cateou di laminosi esem-- pii resti senza effetto sol gran anmero-

» Dove the ci troviamo nell'ottava della ouscita « del Dio di Pace, ho la speranza, più, ho la fiducia » che fra breve risorgeremo ad uoa prosperità tauto maggiore quanto più gravi sono stati i disastri » dai quali cello spiraute anno ci siam velloti mi-» naccinti. Cio lo attendiamo per la protezione - della nostra Santissima Vergioe, dei santi Pietro · e Pudo petite et accipietis, pulsote et operietur - vobis -

CAS. Vi compatisco, mio caro signor Apollonios sarete dayvero stanco. Sono letture che apolmouano e fauno veoire l'angioni APOL. Niente, niente: basta che si vada avanti.

Vedete che, relativamente a digressioni, uso ora forte economia; ma voi, signor Cassandrino, mi avete

de fare on piacere CAS. Uno, due, tre. Parlate.

APOL. No, no: bisogna che mi facciate riposare col fare una longa lettora.

P. C. Obel lungar

MEN. Luoga! E finiremo come i sette dormienti. APOL. No, signori miei, non dormirete. Il signor Cassandro vi leggerà un documento di tal natura, il quale vi servirà per concertarri le idee, e lenervi ormonizzati ed ordinati i pensieri. CAS. Ma che documento e?

APOL. È nos circolare a tutti i goveroi coropci emanata dalla corte di Spagna; mentre quella generosa Begina prese l'iniziativa, affincisè tutti i governi si afforccudossero per risoettere il souto Padre nel suo trono. È un documento storico molto interessante. Eccolo quir leggetelo con la vostra solita grazietta, signor Cassandro, ed to mi riposero. CAS. Volentierissimo, Sono qui. (Legge):

ILLMO SICNOSI

### 21 decembre 1848

Il governo di S. M. è intenzionato di fare ogni cosa a favore del Papa, la quola sia creduta necessaria per ristabilire il Capo visibile della Chiesa in quello stato di libertà, d'indipendenza, di dignità ed autorità che esige imperiosamente l'esercizio delle sacre sue attribuzioni. Non sì tosto pervenne a cogniziona di esto la notizia essere stato costretto il Papa a fuggire

da Roma, si rivolse al governo froacese, il qualo si mostrò del pari disposto a sostenere la libertà del santo Padre.

Ma questa trottativa in aggi potrebbe essere considerata come insufficiente, ove si pouga mente ai fatti succeduti nella Capitale dello Stato Pontificio. Noa si trattà più di difendere la libertà sainocciata dalla rivolta dei proprii sud-diti, ma di ristabilire l'autorità del Pontefice in un modo stabile e permanente; e di assicurore

questa autorità da qualsiasi violenza. V. S. Illmu sa molto bene quanto e quale sia stato lo zelo dei governi cattolici per procurare al Capo della Cluesa una posizione indipendente. La Potenze enttoliche sonosi considerate seapre come garanti della sovranità temporale del Papa. Questa posizione è di tale importanza per tutta la cristianità, che non può essere lasciata iu balla all'arbitrio di una così piccoli parte dell'orbe cattolico, come sono gli Stati Ra-

La Spaguo creste che le Potenze cattolicha aon abbiano a permettere, che la libertà del Capo della Chiesa cattolica rimaga ia preda all'arbitrio dello città di Roma; e che, mentre tutto la anzioni cattoliche si fuano premura di attestare la profonda loro venerazione, una sola città d'Italia ardisca ledere la dignità del Popa e porlo in uno stoto di dipendenza, da non poter forse un giorno nemmeno far uso interamente

del suo potere spirituale.

Queste considerazioni determinano il governo di S. M. ad invitore le altre Potenza cattoliche,perchè si consiglino sul morlo come abbiansi ad evitare quei moli che necessariamente debbono dérivare, qualora avessero a continuare le cose nello stata deplorabile in cui oggi si trovano.

Per giungere al conseguimento di questo scopo importante, S. M. ha ordinoto di rivolgersi alle potenze di Francia, Austria, Baviera, Sardegna, Toscana o Napoli, invitandole a nomiuare i loro plenipotenziarii, e iu pari tempa a fissare un luogo che giudicassero il più coaveniente per un congresso.

All'oggetto di evitare gl'indugi, il governo di S. M. si permette di proporre questa Capitale, o qualuaque altra città della Spagna, posta alla spingge del Mediterraneo, tanto per la situazione favorevole, quanto per la tranquillità che

gode questa penisola; e trattandosi di ua' impresa del tutto cattolica, sembrerebbe che la Spagua fosse il luogo più proprio per aueste trattative.

## Firm. Pedro I Pidal.

APOL. Avete inteso? Non basta però; prima di partire da Gacta, voglio che facciate un'altra lettura corta corta: questo che vi do, è un Breve di Sus Santità scritto a favore del sig. Montalembert, quasi per rendergli grazie di quanto a pro della santa sede aveva dottamente ed emergicamente datto in un suo discorse fumoso, in coi portò sile stelle

il santo Padre. Non è lungo; leggetelo voi, signos Demetrio; vi piacerà. DEM. (Legge):

#### PIO PP. IX

Diletto figlio, saluto ed Apostolica Benedi zione.

La lettera del 10 di questo mese che ci avete · indirizzata, ci attesta in tutto il ano contenuto la » vostra affezione per Noi e la vostra devozione » alla Nostra persona e a questa Sede Apostolica. · Ricevemmo col cuore pieno di riconoscenza la no-» vella prova che voi ci porgete di amor figliala · verso di Noi e la suprema dignità Nostra, e del - religiosissimo vostro aginto, e Noi vogliamo per » questi egregi sentimenti esprimervi, o figlio ama-» tissimo, tutta la Nostra gratitudine. Noi suppli-- chiamo e scongiuriamo Dio conipotente con tutta - la forza delle Nostre umili preghiere affinchè si destri di coronare del desiderato successo i vostri » sforzi e quelli degli altri Francesi che si adope-» rano ad augustare la gloria della vostra nobilis-» sima nuzione, e a mantenere il principuto civila » della Sode Apostolica. Frattauto Noi vi confer-· mismo l'assicurazione del Nostro cuor paterno · colla benedizione apostolica che Noi v'impurtia-· mo, caro e nobile figlio, dal profondo del Nostro · cuore, a come caperra di tutte le celesti grazie.

 Di Gaeta, il 26 decembre 1849, anno III del Nostro Pontificato.

Al Nostro diletto figlio c nobil nomo
 conteCarlo di Montalembert a Parigi.

APOL. Se lo meritava.

DEM. Se potessi, me lo abbraccerci e me lo coprirei di baci.

APOL. Vi è un'altra cosa da leggere. Sentite....

CAS. Ilo capitor vi volter riposace per beno. APOL. Possisson authe fure di meno. Avva in mente di farri leggera una corrispondenza fra Maminni, Mazzarrelli e monispor Garioladi Nunzio di Napoli, che è una corrispondenza chazica; a nasicuestari cle monispor Nunzio glini centa china e tonda. Facciamone di meno. Mel l'altino fair cone un appendice, a vi consegnerò un fascio di documenti, a vi accessore la tate minate particolariti.

CAS. Per me sono contentone.

Siete contenti?

APOL. Un punto storico di vera e bella storia ceccleisatica, non posso storio. El è la petessa collesiona di offerte premierire Bette in Francia pre del santo Paire Inggianco, tradito, insidiato. Questo a ciliamara Tobolo di a Fistro, di cai già re nel disti un camo (neg. 218). I veccori dai pergenni, i parrochi degli altari 'sopoderano qualcho generia ritigiona, sunianado in Francia a soccorrere Perede di a . Pictro gittuto ed Rondo dalla nera ingratitudine dei lousifond da Ini, e suscessa teuto una gara fra macchi e fenine, fra vecchi e fancialli, fra padrosa e servo, fra banchieri e braccianti; e sutti e tutte volusterosi accorrevano ad olderire le loro monete, che venivano, quando formavano una bella somma, spedite feddissimamente al sommo Puntefice. Ecco ci che ai andava prepurando fino a questi giorni. Leggete questo documento, signo Casandro.

CAS. Non dice di no. (Legge):

Sua Eminenza il Card. Arcivescovo di Bourges con apposita circolare diretta ai Parrochi, la raccomanda in tutta la sua diocesi.

Mousignor Vescovo di Frèjus apre una sosorisione resocomandando ai Parrochi di univoi anche dei laici per ruccogliere le offerte.

Mensignee Feacow di Fames in Brettague reconomale Topers in questi termini : le so reconomale Topers in questi termini : le so fatte acoupaire il superfiso. So bene che consorrali termi dei cic hei el necessirio qualche cosa per contributre di occarero di Lui, el he cosa per contributre di occarero di Lui, el he cosa per contributre di occarero di Lui, el he cosa per contributre di occarero di Lui, el he cosa per contributre di occarero di Lui, el he contributa di contributa del propositione del del cic in mi redologi a cuera del missi bettoni pioni di cien field. Il livos sub oltrepassando i presidente del contributa del sucrere moderna matichè costista.

Monsignor l'escavo di Rennes ha stabilito cgli si è fatto presidente per promuovere l'opera del denaro di san l'ietro, e mole che cogli ecclesiastici sieno nel consiglio chiamati anche i laici. Sono da notarsi le seguenti parole della

ssa circolare:

La Brettagna è povera, ma ricca di feste; è
appunto nel fuoco della pura ssa fede che ella
ritrae le ssa ispirazioni; abbiam devoque ogni
fondamento da potera anche anteipalmente
appeare che ella seprà rispondere al nostro
invito.»

Monsig. Vescovo di Saint-Diez ordina una questua nella sua diocesi, e fu preodere la sua decisione da una lettera pasterale, nella qualo notiamo le seguenti espressioni;

\* In questo momento, il nostro amalissimo

Pontefec può dire con altretante verilà, che

il suo divin Monetro, che non ha dove rippoare

la sua testo. Filhe bominis non labet ubi caput

recliant. Difati la casa dove Egil abita non è

san ai lesto dove riposa non gli appartiene qi

pone che lo nutrisco è l'offerta della cuvità.

\*\*

Moneignor Vescovo di Perpignan scrive per lo stesso scopo una circolare a tutti i Curati della sua diocesi.

Monsignor Vescavo di Versailles ordina una questua e delle sosprizioni, aggiungendo:

Sarà dal cauta nastro un tettimonicaza
della fede che nutriama verso la Chiesa onttolica Apatolica Romanai allorchè per difendere i diritti, imumerevoli zuronai cristiani.



E CESSATA L STAFFETTE DELLE

APOII, Basta, basts per ora, Adreso di hotto retrismo nel finoncissimo amo 1809, e siamo 1809, o sia

DEM. Non vi affaticate a cercarlo, perchè questo documento lo tengo io bello e preparator e senra logorare i polmoni del siguor Cassandro, il quale poi tornerà ad affittarii, questo Motu-Proprio, se permettono, lo leggo io. (Legge):

## PIVS PP. IX

## AI NOSTRI AMATISSIMI SUDDITI

Da questa pacifica stazione ove piacque alla Divina Provvidenza di condurci, onde potessimo liberamente manifestare i Nostri sentimenti ed l Nostri voleri, stavamo attendendo che si facesse pulese il rimorso dei Nostri figli traviati per i merilegii ed i misfutti commessi contro le persone o Noi addette, fra le quali nloune uccise, altre oltraggiate nei modi i più barbari, non che per quelli consumati nella Nostra Residenza, e contro la stessa Nostra Persona. Noi però non vedemato che uno sterile invito di ritorno nlla Nostra Capitale, senza che si fucesse parola di condanna dei suddetti attentati, e senza la minima garanzia che Ci assicurasse dalle fradi e dalle violeuse di quella stessa schiera di forsennati, che ancora tiranneggia cmi un barbaro dispotismo Roma e lo Stato della Chiesa. Stavamo pure aspettando, cha le proteste e ordi-nazioni da Noi emessa richiamassero ai doveri di fedeltà e di sudditauza coloro che l'una e l'altra disprezzano e conculcano aella Capitale stessa dei Nostri Stati. Ma invece di ciò ua nuovo e più mostruoso atto di smascherata fellonia e di vera ribellione da essi audacemente commesso, colmò la misura della Nostra affizione, ed eccitò insieme la giusta Nostra indignazione, siccome sarà per cantristare la Chiesa universale. Vagliam parlare di quell'atto per agni riguardo detestabile, col quale si pretese intimare la convocazione di una sedicente Assemblea generale nazionale dello Stato Romano, con un

decreta dei 29 dicembre prossimo passato per istabilire nuove forme politiche do darsi ngli Stati Poatificii. Aggiungendo così iniquità ad iniquità, gli autori e fautori della demagogica anarchia tentano distruggere l'autorità temporale del Romano Pontefice sui dominii di santa Chiesa, quantunque irrefragabilmente stabilita sui più antichi e solidi diretti, venerata, riconosciuta e difesa da tutte le nazioni, col supporte e far credere, che il di Lui sovrano potrre vada saggetto a cnatraversia, o dipenda dal capriccin dei fiziosi. Risparmierema alla Nostra dignità la umiliazione di trattenerci su quanto di mostruoso si racchinde in quell'atto abominevole ner l'assurdità della sua origine, non meno che per la illegalità delle forsae, e per l'empietà del sun scopo; ma appartiene bensì nil Avostolica Autorità, di cui, sebbene integni, siamo investiti, ed alla responsabilità che Ci lega co'più sacri giuramenti al cospetto dell'Onnipotente, il protestare non solo, siccome facciamo ael più energico ed efficace modo contro dell'atto medesimo, ma di condannarlo eziandio alla faccia dell'universo, quale enorme e sacrilego attentato commesso in pregiudizio della Nostra indipendenza e sovranità, meritevale dei castighi comminati dalle leggi sì divine come umane. Noi siamo persuasi, che al ricevere l'impudente invito sarete rimasti commossi da santo sdegno, ed avrete rigettata lungi da voi una sì rea e vergogaosa provocazione. Ciò nonostante perchè niuno di voi posta dirsi illuso da fillaci seduzioni e da predicatori di sovversive dottrine, nè ignaro di quanto si trama dai uemici di ogni ordine, di ogni legge, di ogni diritto, di ogni vera libertà, e della stessa vostra felicità, vogliamo oggi nuovamente innalzare, e diffondere la Nostra voce in guisa che vi renda vieppiù certi dello stretto divieto con cui vi proibiamo, a qualunque ceto, o candiziane apparteniate, di prendere alcuna parte nelle riunioni che si osassero fure per le nomine degli individui da inviarsi alla condaunata assemblea. In pari tempo vi ricordiamo come questa Nostra assoluta proibizione venga sanzionata dai decreti dei Nostri Predecessori. e dei Concilii, e specialmente dal sacrosanto Concilio generale di Trento (Sess. XXII C. XI de Refor.), nei quali la Chiesa ha fulminato replicate volte le sue censure e principalmente la Scomunica Maggiore da incorrersi, senza biso-gno di aleuna dichiarazione, da chiunque ardisce rendersi colpevole di qualsivoglia attentato contro la temporale sovranità dei sommi romani Poutefici, siccome dichiariamo esservi già disgraziatamente incorsi tutti coloro che hanno dato opera all'atto suddetto, ed ai precedenti diretti a danno della medesima Sovranità, od in qualunque altro modo, e sotto mentito pretesto. Autorità. Se però Ci sentismo obbligati per dovere di coscienza a tatelare il sacro deposito del patrimonio della Sposa di Gesù Cristo alle Nostre cure affidato, coll'adoperere la spada di giusta severità a tal nopo dataci dallo stesso-

divina Gindice, noa postinmo però mai dimenticarci di tenere in terra le veci di Colni, che nache nell'esercitare la sua giustizia aon lascia di usare misericordia. Innalzanda pertanto al cielo le Nostre mani, mentre di nuovo a Lui rimettiamo e racconsandiamo una tal causa giustissima, la quale piucche Nostra è Sua; e mentre di nuovo Ci dichiariamo pronti coll'ainto della potente sua grazia, di sorbire sino alla feccia per la difesa e la glaria della cattolica Chiesa,il calice delle persecuzioni, ch' Essa pel primo volle bere per la saluto della medesima, una desisterema dal suppliparlo e scaugiararlo, affinche voglia beaignamente esaudire le servide preghiere, che di giorno e di notte non cersiamo d'ianalzargli per la conversione e la salvezza dei traviati. Nessun giorna certamente più lieto per Noi e giacondo sorgerà di quello in cui Ci sarà dato di veder rientrare aell'ovile del Signore quei nostri figli, dai quali aggi taute tribolaziani ed amarezze Ci provengono. La speranza di goder presto di un sì felice giorno si conva-lida in Noi al riflesso, che universali sono le preghiere, che nuite alle Nastre ascendono al trono della divina Misericordia dalle labbra e dal enore dei fedeli di tutto l'orbe cattolico, e che la stimolano e la forzano continuamente a mature il cuore dei peccatori, e ricondurli nelle vie di verità e di giustizia.

Datum Cajetae die 1 jan. aani 1819.

#### PIVS PP. IX

APOL. Adesso tornisso alla Babilonia di Roma con questo Motta-Proprio, ed ovaervismo di che d'iniqoità sono capaci i demagoghi che qui stanno faano bollire la nila.

P. C. M'arincresce ehe mo, sor Cassulrino mio, sentirete cosacce ladre, cosacce sporche. Ve parera che ve vienga la frebbe; furno tempacci neri, acrobutichi; ma... ce toccò a noi! Me pareva de sta a casa de forfarello, a casa calla.

CAS. È inutile che mi preveniate. Ilo capito, entrando in cuciaa, che la minestra deve sapere di fuano. È non volete che non me ne sia persuano rhe si naviga in acque cattire? Purtrappol Non mi agomento, na qualtanque cosa sentiro, diròr hravil la piena regola!

APOL. Naturalizate: Il primo dell'amo, come especie, fetta di prette, petta di trismo occupiti edili, primo tali lilicia sone sei occupiono, ma occupitamente vierzamo concilialodi, circoli ristretti, caggalusnetti decanogici. En questo il quarto di la coli prometati enagegici. En questo il quarto di la coli prometati enagegici. En questo il quarto di la coli prometati enagegici. En questo il quarto di la coli prometati enagegici. En questo il questo di primo dell'amo di primo della concilia transita i protectioni di primo della concilia transita i protectioni di produccio di

CAS. Piano, piano. Fatemi uscire da questa matassa di capicciola impleciatissima. Oggi, 1 gennaio 1849, mi dite ch'è il giorno quarto? Ma nel giorno 30 uscì fuori l'avviso del segretario. È storia, o non è storia?

APOL. Storial storia classica. State qui col eerrello; non vi distraeta — Fiasco nel giorno 29. Replica del fiasco nelle sere del 30 e 31 dec. 16343, e fiasco sisolimente pel 1 gennaio 1859, quamdo focero nicire quell'avvisa. Dinoque il 1 gennaio ogni computista vede elhe è il giorno 4. Avete capito? CAS. Mi pare di si ho capito. Il conto così è

chiara APOL. Mancomale. - Eccoci el di 2, che fu di marted). Donque usci un Ordine del Giorno del camanda eivico, con cui veniva ingiunto a tatti i Civici di sfilare sulla piazza del Popolo, per poi scendere marcisado per la via del Carso, e salire sul Campidoglio, Naturalmente l'artiglieria si arresto sulla piazza d'Ara-eccli, e con la Civica andò su quella evogliatura del battaglioneino della Speranza, e certi ben pochi cittadini; ma molta feccia assolduta: the strillara: - Evoiva la Costituente!-Posso dirvi, ehe un amico mio, facendo lo sciocco e non lo era, si accostò a quei strillandi, e domandòr fatemi grazia, che roba è questa Costituente? - E uno gli rispose: E chi lo sace? Ce danno un tanto l'ora pe facce strilla: Viva la Costituenzia! De nojantri, nua la cognosce nesciuno. - Capite! Era fiato affittato. - La Linea fu obbligata a prendervi parte; e marciò attaccando moccoli di cera vergine; perchè soffiava una dardagella fina fina, che levava il pelo. Striagismo: — Sul piazzale capitolino sta-vano la Linea, la Civica, i Tiragliori, gli Artiglicri volnetarii, la Speranza ed i cariacimi Circoli con le bandiere.

CAS. Ma perchè questa riunione, e con quel freddo? A rischio di accattarsi uoa febbre reumatica a quarta generazione?

APOL. Perché? bagastelle! Il veneto abate Rambaldi lesse il decreto per la creazione della Costituente, e dopo si liquefece ia queste soavi parole:

- Popho di Road to sui chinisto de ou grando demissione, acerdo l'unice, dopo del la tota pladi consistente. Per l'unice, dopo del la tota pladi con l'accesso de la consistente de la consistente del l

Immyginateri quell'abstoccio in distanza aotto il muno del cavallo di Marco-Aurelio, muntre dietro al eavallo medicaino v'era uo puttiano ebe ne teneva afferrata la coda; insomana l'abstraction figurara la musarola cavallina. Bel misenglio di antico e moden nol Spettacolo degno del pennello del Gliezza del Calittà degno che tutto accorressa dai suol od Calittàta, degno che tutto accorressa dai suol

quaterniciei rimi a contempatro il populo romano; ma il populo che prudenta. Soficio i ceriotità e rettà a casa. Ceria, mettendigli promunciere quelte stranto poro il ere in forzati a ribera. Reconoccia in et attanto poro il ere in forzati a ribera. Reconoccia a poco diventeranno montappe ia nalisa del Grillo, la salità di Greenti; a che so in Quati galuttomini neggiiri guardarano tutti col telecopio del Collegio romano, che ingenuidire mere reprindimente bene. Dapo si chiana succedor di Cristo, del Collegio romano, che ingenuidire mere reprindimente bene. Dapo si chiana succedor di Cristo, degno.

CAS. Mettetecelo a spese mie. Esso, povaro cieco! Se ne sarà scordato. Stampatelo nell'errata

APOL. Avanti, avanti; chè vi è prescia assai. È necessario sapere che in Roma si andava composendo un' associazione maliziosa di Deputati Inviati dalla Toscaoa, dalla Lombardia, da Venezia, dal Piemonte; questi erano tutti matricolati nel collegio di bricconopoli, capitale dell'impero della furfanteria. Tutti erano segnati io certi registri neri di varie direzioni di polizie. Tutti questi eroi erano scivolati qua pel grande oggetto della Costituente Italiana. Dopo composero varil comitati; ma in oggi esisteva formato, accouzato, riunito il solo consitato per la Costituente Italiana. N'erano membri un baou poeta lirico, balzato qua da Genova un tal Goffredo Mameli; che poi nel di 26 oprile faceva parte del comando generale. Un tal Giovanni Battista Mastrella, quello che fino dall'aprile del 1858 pubblicò in Roma cinquecento esemplari d'un suo Opascolo, in cui consigliava gagliardamente a proclamare la Repubblica; e cio si desume dalla sua confessione; mentre che nell'Opuscolo, che pei dette funri nel di 29 mur-20 1849 col titolo di - Provvedimenti, affine di salvare la Repubblica - si esprime in questa precisa maniera:

A me form più che et altrui i addice temer ai reppersentate del popolo nelle tatudi viciatutulari aperte e icettro liuguaggio, poichè altre vi il primo nell' opoce presente ho loculetto in primo nell' opoce presente ho loculetto in loma la Republica con un Onuccio dato alle luce le scorra aprile (del 1848) quando tutti ficcomo ccheggiore gi evoivo in famora di Piofocomo ccheggiore gi evoivo in famora di Piole LK eti Carlo Alberta, che riguardavano como prezioloto dell' Austria chi partova di Repubblica, facondone distribuire in questa città 500 copie.

CAS. Che elixir di scelleratil E campavano? E la terra non gli si spalancava sotto i piedi per

ingoiarli?

APOL. Nou busta. Questo bellimbesto net 29
marro indiriza un Opuscolo all'assembles; che poù
definirsi — Orrore degli orrori. — Nel giorno
14 maggio dette in luce un cano d'rioluzionario
in 64 strote sul genere a moda del 93 della Francia;

possia platesie, trivinie; e gli pose un titolo non registrato fra i tanti nominati dal Crescimbeni, dal Quadrio, dal Muratori, dal Bisso. CAS. E che titolo lu?

APOL. Ecculo:

## CANTO RIVOLUZIONARIO

## GIO. BATT. MASTRELLA

Per eccitare glITALIANI ALLA LIBERTA, fatto in Roma Lumo 1845, del quale fu ritardata la pubblicacione da cagioni espresse in un annotazione alle ultime otto strofe, stampate nel marzo 1848.

CAS. Questa sorta di confensioni mi divertono assui antai.

APOL. Ora poi vi dirò, che gli altri membri erano, Mazzoni Cesare, Meloni Olimpiade, Meucci Filippo e Vincigaerra Sisto. Costoro dunque erano la bella accozzaglia, da cui componevasi il comitato romano pell'associazione per la Costitnente Italiana. Datevi queste notizie preliminari, vi dirò, che queste teste amare, sott'oggi, emanavano una circolare da essi munita della loro ripettabilissima firma; e con la quale asando parole potenti e calde assai, eccitavano tutti a darsi moto a comporte in fretta questa Costituente, da cai dipendere doveva il destino d'Italia. Questa circolare ha uno scopo, ed è quello di comporre un partito. È chiaro, che si vuole che ogni città formi un comitato, a questo comitato si affratelli, si compenetri, s'immedesimi; onde non solo si venga ad effettuare la votazione; una questa accada precisamente a modo loro. Infioe vi è un nota bene. il quale si esprime cost: - «Le lettere per l'associazione si dirigono alla direzione del glornale la Pallade. . - A goella directions ov'erano un Checchetelli, un Meucei, na Cipro, e dopo na Bordiga, tutti famosi nei fasti demagogici. Devo anche, e voglio avvertirvi, che in seno alla nomionta circolare era innestato un segreto loro Programma, o, se volete, chiamatelo Manifesto, in cui rendevano rivelati e patenti i loro religiosi principli.

rano rivelati e patenti i loro religiosi principii.

CAS. Figuratevi Cose da chiodii

APOL. lo potrei leggervi tutto; ma si anderebbe
troppo per le lunghe; ve na do solo cognizione per levi toccar con muno quanto erano iniqui, e come

mettevano legua al fuoco, affinche la caldara botlisse quando, e com esti volevano. MEN. Ma questo è chiaro come un sole di luglio.

CAS. Quando non ve nebbin.

APOL. Nel giurao medesimo la commissione provvisoria di governo interdisse apertamente la sostituzione cummissoria a favore di persone o corpi mprali per atti, così detti, inter vivox, o di disposizioni causa mortis; e questa è ad verbum riferita nella Gazzetta di Roma del giorno 5. - Intanto ai conobbe in Roma nel giorno 3 la protesta del Municipio di Bologna, che noa intendeva affatto di volerai occupare degli affari politiri di Roma, come già ve l'ho accensato. Certo è che in oggi per inito si vede trasporire una matta seta di repubblica; ma si strepita, perchè si ha forte paura, che la votazione sarebbe fiseca, e si dimenano, si scrivono, si concertano per ottenere che questa sospirata votazione riesca numerosa, felice, e tutta a seconda dei loro lunghi, e fin qui, disperatissimi voti. Questo è pure quel famoso giorno, io cui la Giunta suprema di Stato, adducendo per convincente ragione la apontanea risoluta dimissione del principe Corsial, si sciolse; ed il potere rimase nelle mani di Mazzarelli, Armellini, Galcotti, Sterbini e Campello.

CAS. Mani le chiamate? Dite branche, artigli, zampe di einque belve!

APOL. Il giorno 3 nulla più offerse di clamoroso, traune che vi fu oa invito per festeggiare la bendiera dai Veneziani invinta a Roma, per organo del loro procoratore Castellani. Fino dal di 31 dec. il Camerata, il Galletti, il Muzzarelli, l'Armellini, il Galcotti, il Mariani, lo Sterbini, il Campello, avevano firmata una Istruzione Governativa per eseguira coll'atto il decreto del di 29 dec. relativo alle eleziool generali per l'assemblea naaionale dello Stato Romano; ma oggi scitanto questa stampa renge pubblicata. Si apri il di 4 con un disintimo; cioè si rese avvertito il pubblico che il festeggiamento della bandiera veneta non sarebbe più accaduto in quel giorno quattro; ma invece nel giorno ciuque. Quindi venae la pubblienzione di one circolare, la quale porta in fronte il Num. 2, ed è connata dal così detto Comitato Romano dell'associazione per la Costituenta Nazionale Italiana. Lo scopo di questo scritto è l'avvertire, il persoadere chi vi è una suprema necessità di una Costituente Italiana, la quale ora, per la circustanza del Pontefice ito via, proclamaronn Romana; ma si fa insistenza e progetti, perebè si uniscano, e se ne secozzi una, combinandone gli elementi. In questa eireolare si dice, ehe - - I commissarii toscani consigliano al governo di decretare, che nelle prossime elezioni del meso corrente i deputati ricevessero dagli elettori nello stesso tempo un doppio mundato; eioè l'uno per la Costituente Romano; l'altro per la Costituente Nazionale; easieche la convocazione della prime costituirebbe anche la convocazione dei deputati romani per la acconda; che le elezioni del resto dell'Italia ai effettuerebbero a completare. - — Sono precisa parole della citata circolare.

CAS. Capisco, cupisco. Si volevano far cootenti in doe modi, e poi venirsene a creare una bella repubblicone generale italiana.

AFOL. Difatil, volete bene, e troverete che fra gli elettori dello Stato Pontifero vi noso persone di tutte le parti dello stato Altalia. Per esempio un Cernuschi, un Garibaldi, un dall'Ongaro, ecc. Prosegoiamo la nostra atoria, che mi pare molto interessunte.

CAS. lo non arrivo a espacitarmi, come non siate diventato matto nell'annodare tutte queste fila.

APOL. Matto no; ma la capoccia non mi atx più a essa; e, certo, se non la perdo; e perdendola, è iautile promettere la maneia, perchè non ve la riportano; è un gran prodigio. Basta: santa-pupa ei aiuti. -- Siamo ancora nel giurno 4, e quando le cose andavano accondo il loro genio, e come loro garbava, nulla accadeva di straordinario. Finora sono preparativi, esordii presi alla lontana. Odoravano la Repubblica sette miglia loatana. Le giornata del 4 gennaço termico con la pubblicozione delle - leggi e regolamenti di disciplina criminale militare. - Ma spunta il giorno 5. Si battono i tamburi per chiamare i Civici a raccogliersi; ma i Civici fauno orecchi da mercante, e se ne radunano pochi; ma, davvero pochissimi e avogliati; ed ecco incollato in fretta un altro avviso che ammoniaca trasferirsi la lesta' per la bandiera del Veneti al di 7, che cadeva di domenica; così vi era maggior agio di abbandonarai alla giola, e godere fraternamente di quel magnifico regalo. Nella sera si tenne, a monione del Circolo Popolare, una grande aceademia nel tentro di Apollo, mista di musica e prosa. L'introito do revà servire per soccorrere l'eroica Venezia, che stava vicina ussai a bruttissime strette. Cantarooo la De-Giuli, Colini, Fraschieri, una gran caotata del famigerato maestro Magazzarri, detto l'Innografo, ed un'altra del livornese Campana, maestro delle dounine di Roima e del forastierame..., ma ve n'era poco. I composimenti poetici furono del Mirafu, del Maucci, del Mameli, del Guerrini. Poesia .... come s'intende sotto questo nome, non la disse che il

solo Mamelli. Cosa volerano con quei versi? Si può indovinare agrvolmenter iogiuriare i ñe, vituperare i Sorrani. Fiscape tanto la poesia di Mamelli, che un fisecto artista comico, lo Scremin, ottenue poi dal Meucci, quando fe fatto capo della Polizia, di poterla recitare quando e dove gli paresser la licurza dicera sportanamente tra-

DA RECITARSI DOPUNQUE E DA CHIUNQUE MEUCCI

A definire quest'accademia bisognerebbe dire che fu piuttosto una polita società. Il cancorso fu sufficiente. L'incasso arrivò a 77 350. Vedete che di nulla mi scordo. Veniva appresso il sahato, che era il di 6. Guai! guai serii! S'incomiucia a subodorare na odoretto di scomunica; ma guardinghi a gelosi, la tengono nascosta. Solamente furono chiamati i Coloonelli della Civica dai supremi rappresentanti del governo vogliosi di poter coooscere lo spirito secreto della milizia urbana; ma i Colonnelli si sarattoo stretti nelle spulle, o, come dicesi in istile di pretensione: avrauno fatto spallucce. E che potevuno dire? nulla sapevano. Non avranno tirato ad indovinare. In questa sera si tenne la prima adunanza, mercè d'un apposito invito firmato uullameno che da ventuno individui, con la data del giorno 4. Il locale fin il grao salone nel polazzo di Monte-Citorio, ed in questo congulamento cittadinesco si propino con lunghe discus-sioni una lista di candidati per la elezione dei futuri deputati.

CAS. E come ci fu folla?

P. C. Ce curse assai gente ce curse?

APOL. Vi dirio: v'erano gli ascritti ai diversi circoli, e gli accademici del nobilissimo Caffe delle
Male-Arti. Saranno stati circa 300 persones paco
più, poco meno. Si ciarlava forte; si ciarlava uniti,
e poco ai concludeva di ben ragionato.
CAS. Pella unione degna dell'inferno!

APOL. Vogliste o non vogliste, sinon gis al gipron 1.— In oggi fin attactor i il decreto, che econtra il Municipio dall'occuparti della Contituente. Ed io già re ne lo partito pra ribetto propositi della Contituente. Ed io già re ne lo partito pra ribetto, mentre già il Municipio legalmente e solonemente da le array nototato, che se ne conorara. Lega ete prima una lettera di Armeditiri al Senstore, dal Ministro dell'Interno in data del 3 genuolo, a dopo il decreto finanto il di 7, e velette la consensatione.

CAS. Prontissimo. Vado a nozze quando mi capitano testimouiali di furfanterie diplomaticodemocratiche. (Legge):

#### ECCELLENZA

• In seguito della renormaza a prestarsi alle operazioni elettorali ordinate dalla recente legge unll'Assemblea Nazionale che mi ha rappresentato cotesto Senato di Roma, di cui si pregia esseri isottoscritto uno dei componenti, si e stabilito dal Consiglio de Ministri per riguardi di alta prudenza in tempi così difficili di surrogare una com-

missione che ri supplisca per questo oggetto soltanto; misura straordinaria, la quale si andrà a prendere per qualunque altro de Comnni, che si troraste nello stesso caso; benchè sioo ad ora codesta Magistratura ne sia il solo esempio.

» S'intende bensi senza dirlo che le spese occorrenti dovranno rimanere sempre a carico municipale secondo le regole.

» Sono sicuro nel resto che nella situazione im-

periosa attuale il Senato e il Consiglio radduppieramo quello zelo da cui ogni spirito ed ogni cuora detre essere animato per conservare l'unione e la quiete del paese, unico mezzo per ottenere anche quella ricocciliazione che è trambusti reuderebbero più difficile.

 » Spero nella Provvidenza che ci piacerà un giorno di ricordare le pene e gli sforzi dei giorni critici.
 » Profitto della circostanta per confermarini

 Profitto della circostanza per confermarmi colla più distinta stima

Di V. E. Dal Ministero dell'Interno 5 geomaio 1849 Deviño Servo

e Collega nella Magistratura c. armellini -Al sig. Senatore di Roma

COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

#### DELLO STATO ROMANO

Occupato il Mogistrato Comunale di cotesta Capitale in tante e sì svariate ingerenze, non potendosi, a termini della istruzione di governo sulle Assemblee elettorali da convocarsi, occupare delle relative straordinarie operazioni, la commissione provvisoria di governo dello Stato Romano ha stabilito di surrogare al medesimo in tutte le funzioni, tanto preparatorie che successive e finali, dalla istruzione suddetta e dalla legge che la precedette, attribuiti ai Magistrati e Consigli municipali una commissione composta dagl'infrascritti cittadini abitanti in Roma. I medesimi si presteranno con quel zelo che esige la importanza di quest'alta missione, e che fa presumere nei medesimi il noto carattere di amor patrio, di cui sono caldi altamente.

A-ranno essi diritto di farsi coadiuvare dagli impirgati subalterni del corpo municipale, i quali vi si presteranno con quello zelo che li distingue. Le spese tutte rimangono a carico del comune,

come se dal Magistrato fosse stata disimpegnata l'operazione.

Il Presidente di Roma e Comarca è incaricato di esemple, per poste sea quanto all misma in a

di eseguire per parte saa, quanto gli viene ingiunto dalle sullodate disposizioni. Fatto in pieno Consiglio.

Roma 7 gennaio 1819

C. E. NUTZARELLI — C. AR-MELLINI — F. GALEOTTI— L. MANIANI — F. STERN-NI — F. CAVPELLO. 36

## MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Presidente - signor avv. Giuseppe Gabussi Vice-Presidete - signor dott. Alceo

· Feliciani Segretarii - signori ab. Carlo Ar-

Segretarii - signori ab. Carlo Arduini - Felice Scifoni - dAttor Pietro Guerriui

### Aggiunti

Signori aw. Gio: Battista Polidori-Mattia magg. Montecchi: Raffusle Caraffa - Niccola Carcani - Antonio Da-Andresi - Ignatio Palazzi - dott. Gastano Antonelli - Alessandro Castellani -Francesco Nadocci - aw. Petro Ricciaw. Sisto Fineiguerra - Binglo Placidi - prof. Luigi 80ldi - Giovanni Carrotti prof. Luigi 80ldi - Giovanni Carrotti - Giuseppe Gregori - Pietro Pfalati- don Luigi principe Spada - Giuseppe Barba - Antonio Fabi - Luigi Salvelta

Il Comitato Elettorale che si è già costituito, lavora con molta attività, ed ha già pubblicato il suo programma e inviato una Circolare a tutti i Circoli dello Stato.

Ha inoltre dato alla luce un bellissimo catechismo-popolare intorno alla Costituente, che viene dispensato gratis.

APOL. Iodovinatelal ve la do fra mille. Aquena albeggiara il gioroo 7, e il tanto temuto Motu-Proprio della scomunica è affisso foori di tutte le Basiliche; più tardi i Parrochi dagli altari, i Predicatori dai pergami lo pubblicano; e le copie a stempa ai vanno disseminando per tistta Roma. Ooesta è una sassataccia che li dilomba; perchè li ha colti ol fioe del filo della schiena, verso il eosi detto osso sagro. Che si fa? Che non si fa? Il momento era critico assai, assai. Non oc parlano, come se foste un atto che non existesse affattor ma occultamente spediscono misteriosi emissarii, mangteogoli, demugoghi di terzo ordine per strappare quella stampa di la dove stava incollata. Incominciano a spargers: scomunica? di Pio IX? sciocchezze! È impossibile. Questa è una spiritosa invenzione della catoarilla nera. Pio IX oon scrisse, non scrive, nou scriverà mai scomoniche. Sejocchezze! sciocchezze! Non bisogna voltarci il pensiero. Vi dissi, che fin da ieri riunirono i Colounelli, i capi de battaglioni civici per pescare acultramente che si pensosse nel popolo sulla acomunica; ebbene, fin da ieri si mise in attività l'apostolato propagandista, l'apostolato beffardo, protestante. Andavano moti, e come sfocceadati, distratti. Nun eraco mai i pri-

mi a porlare; ma se qualcheduno li stuzzicava.... apriti terral ne affastellavano tante, che vi stordivano e v'intontivano. Il populo si sentiva una febbretta di paura, che doresse scoppiare qualche cosa di serio. La setta recitava da stupidona, come o gulla fosse succeduto, o essa nulla sapesse; ma questa política era un annodino per qualche ora a uulla più. Bisognava fore nella sera qualche grossa diversione ai pensieri che natoralmente, come ruggi di uo gran curcolo andavano tutti a collinare lilatanto eraco in grandi faccende pel festeggiameuto della bandiera veneta. Era un sottosopra, un soprasotto. Ecco la Lioes; ecco la Civica sotto le armi, e tutti, a tamburi battenti portano processionalmente al Campidoglio questo celebre bondiera, in messo alla quale, con leco distinti caratteri si vedeva scritto

MEN. Gnocchi famosi.

P. C. Trippe ar sugo.

CAS. Ricetta del lustro per li stivali.

AFOL. Non diamo in bagattelle. Vi era scrittor

## ITALIA LIBERA ED UNA

CAS. E s Venezia avevano tempo di pensare a seste iscrizioni? Povera gente!

APOL. Un piechetto di militi ed ufficiali di ogni arma si portò preceduto da Iunda al Ministero dell'armi, ove era conservata la bandiera, e la consegnò il ministro Campello, che parlò a un dipresso in questi sensi:

« Questa bandiera che io ho l'onore di conseguarri, il popolo di Venezia manda al popolo di Roma: voi accoglietela in seguo di fratellanza di questi due popoli liberi d'Italia, e portatela al Campidoglio, ove è degna di sventolare tra i trofci dei nostri antichi. Questo pegno d'affetto vi deve esser tanto più caro, perchè vi è donato in argo-mento del valore dei Romani nella guerra della indipendeuza italiana, e specialmente per la difesa delle gloriose laguor. Sperianno che le nostre liberta si vorranno consolidare; e quando saremo giunti ad ottenere il totale tricolo delle nostre idee, ci surà dolce riposare sa la vetta del sacro monte all'ombra di questa fraterna bandiera; ma ove il destino ei dovesse far ripiombare nell'antica servità (il che se ben vorremo, è impossibile), vedendo il vessillo di Venezia, ricorderemo almeno questo giorno di felicità.»

Mille caso i militi Cirid di quecto fensher corregito. Genericanati colduit di Lice. Sei i Lice. Sei camoni. Procedendo anderson cantando un nuovo insul, eta i parella resulta di Lice. Sei i camoni. Procedendo anderson cantando un nuovo presenta del andicio selenes mesetro patentato, percettoto di richtili biologoni ci initiani di tutto il smoodo, Maguzzarri. Di popolo spettatore, que a libra ven ere qualtete estimatore, monosiderando la movità della cons; considerando de la movità della cons; considerando de la movità della cons; considerando che in quetta giornato, cue accure anni porc. Gli sono mezzo persuso che gua que sono con di quette princibilet, e statuto della consulta della co



va dritto impalato, notando il Civico A, cappellaro ad Argentina, il Civico B canestrara a Torre dri Specchi, il Civico C tripparolo in Paniso; e poi quelli cappellani a cavallo, con cetti masi da berlina, e sient'altro. Arrivati sal Campidoglio, vii na ca chiacchierata dell'abate Rambuldi, predicatore allordine del promo, che arreami circière, disse coni-

Versia, a illustra Sensto, per messa del moficiedo Italiano, respere egule a la tenso cei sislati el alti sontimenti che dormaque in corea, la chial esperature in sar ricconocenza rero le trapsep Pastificio, che spontanee e milorosa si prestatuono i crosi mini alla ma difeso, con questo resillo, che essa dono a Roma, e che io, unitament a sudii votri cittadia il deseni ventic frequi ai trorano, avendo cuti ciù desiderato, core somma evilutara, a avendo cuti ciù desiderato, core somma evilutara, a città, affinche, con el il moto di Versati, ai aerchato c e castadito in Campiloglio, ove sempre convenuero le maggiori glorie del modo.

Il vessillo dunque, che Venezia donò a Roma, è
affidato alla vostra custodia, o insigni blagistrati ed
oporevolissimi Consiglieri.

» Io vi offenderei se dicessi, che voi in esso vedetet significate, oltre la fratellanta dei due popoli, anche le più immacolate speranze d'Italia... di quell'Italia, che è l'osore supremo coma di Roma, così di Venezia.»

Il principe Corsini, come Senstore, tenne questo discorso preciso, che vi leggo:

SIGNORI MIET ONOMEYOLI COLLEGIU E CITTADINI

a lu questo giorno in cui riceve il senato di Roma dalle vostre mani, o signori, il ressillo che una delle più eroiche fira la italiane città iovia in dono a questo popolo, l'animo nostro si commove, si sublima cotrato, che la parola viene quasi meno al

 Ah si! chi potrebbe udire abbastanza quali meriti con l'Italia abbia ormai acquistato la regina delle lagune!
 Quasi fossero picciolo vanto, le geste meravi-

glione, che di lei ricerchauo le nterier l'averce visione più volta i labrali, l'avere dominato i marti, l'averce rectato il socra ressillo della Groce fino nell'ultimo foriente, l'avere situato non perr l'allais, ma pressochè l'Europa intiera dall'ottomano serraggio quazi, io ripecto, disso tutto un picciolo vasto, orne è nota Venezia illustra già per lastie eviolen ania, propogane già all deritui dell'Italia con un valore, con una forza, con una persererana, dell' proma soggetto di querta ampiranione en ell'arropmosgetto di querta ampiranione en ell'arrop-

« E noi, rappresentanti di su popolo altrettanto generoro ed archett per l'italica nisiprendersa, che fino al ora ha tenote congiunte le armi sone quoille del Veneziasi pre la difica si di un gran prioripio, che sull'Adria si serba tuttora sinontamiunto, come già vivo e puro si mantenera il sacro fuoco nel tempio di Vesta, contemplando ed ammirando lo stemma della invitta città di Venezia, rimovellia-stemma della invitta città di Venezia, rimovellia-

mo il patto di fratellausa ed anione, che ad esso ci stringe.

» Pisatiamo con riverenza ed onore questa preziosa Inzegna fin le altre, che da rarie città par ci giunsero per custodiria gelosamente, cone il Palladio della nazione italiana, sopra la retta del Cempidoglio, ed ingua la trarreno in quel giorno, in cui assistiti dalla divina Provvidenza e dal nostro vacore, ci condurremo ad ottenere il desigo interato.

ore, et consumeron soi cuttere il idessio intelio.

Allora questo glorinos seguine avrà il heon estritato diritto di precedere tutti gli altri, percib
Venezia ia quella, che nell'ora della sventura non
disperò della commer salute, e chiusa in quel lanlanardi, che la natore il "arte le cerco, all'italia pra
parò il gram riscatto, ed a noi totti italiani quella
indipendenza, che per giustissimo diritto ci appartione, e che è la vera hase e sostegno della futura
nostra fileicià.

 Viva dunque la coraggiosa ed inclita città di Venezia.

Quindi vinalbaria la bandica antia loggia del Campindoglia. Altara il suddetta natare prossuscito altro prindeglia. Altara il suddetta chi riconti dalla rescito la contrata di contrata di contrata di contrata la contrata di contrata di contrata di contrata di lagune, si stringerano interno a qui el restituando, e pinagendo, quani dirri, mengianero ma cipolia ditar quattro la rimpet cresie sulla legge e-magglica, e terminò col prostettere che tornando alla sua patria arrebbe fatto noto che il popolo comune.

CAS. Cioè la canaglia radunata in Roma, lo spurgo, con riverenza, delle clouche del mondo.

APOL. Con lui promise in Campidoglio di redimersi, e che mai sarebbe per infrangere il giuramento sublime. Dava fine al suo discorso con grida da dispersto — Viva Venezia e Roma — Vivano

Roma e Venezia. — DEM. Evviva i puzzi!

CAS, Questa funzione in pure belle e fiulte acpolite terre addonos, Tornismo gali fairce i outriDitensi qualche consertla dell'infecto dell'energiobitensi qualche consertla dell'infecto dell'energioti della propositi della conserta della conserta dell'energiota su principiento di consenta di vasteri sa giorno
del consertate di questi tarbesso di deprezzanti un'ama che non percosono mal insenso, che un ai falsitanta grisi da anhibrichi velerano che ai sinderense
contro di colaminado affernamoso fer quello
che cui attati epidengiavano, che poi eneguirono
della controli della conservazioni, che
APOL. Pattet curre sudicipatente persuno,

che il serviceo Sérchénir en sempre in mote comi il mercarico su hospas egi compatible. Il suo grade di ministro lo la stare, cone dicesi, sulla ras, e sono gli persente di escubier in pianta, ma levoce a con gli persente di escubier in pianta, ma levoce con consultato del consultato consultato, dopo quella faminioni; percibi mi era mosta in testa dei deversano recuper si qualche del consultato del consultato del consultato del consultato del resultato d

sopraccigli increspatil Mormoravano poche parole in segreto; indi nn sagrato; e un mordersi delle dita, cun un sospiro rabbioso. Pai uno disse: - noi stavamo a far cagnora attorno alla bondiera, e frattanto per Roma la scomunica ha fatto breccia: e tutto il popolo la conosce! - Andavano fra di loro arzigogolando come fare, che non fare. Finalmente se ne vennero su in questo Circolo, dove aceadde un battibuglio, un serra-serra, un chiusso diabolico; e se ne tornarono giù nel Caffe. Venivann a ondate, in furia. I curiosi si affollavano sulla porta verso la vetrina; onde io mi accostai, con quella fretta, che mi permise tutta questa ciccia, che m'infagotta le ossa. Ecco uno.... quando dico uno, intendo dei loro, si fo a leggere con voce da banditore dell'estrazione il Motn-Proprio Pontificio. La rabbiaccia canina li divorava; ma volevano conservare un'aria che la mascherasse; e sapete che facevano? Usavano le arrai del disprezzo, del ridicolo, della satira comica. Per questa ragione facevano un huffo commento a ogni periodo; con frasi sacrileghe, con motteggi osceni; a poi risatone a boeca spalaneata, sghignazzate da osteria, e fischi, come usavano nella giostra... quando ancora usava. Bell'arte! bello stratagemma, degnissimo di quella feccio della società. Termina la lettore, la folla si dirada, poi si dissipa, e quelli poi *de gremio* se ne turnano su nel Circolo. Pareva per quel momento che tutto fosse terminato. Pareva, non a me, che sono più hirho del ferraiuolo del diavolo. Li, fermo, tosto, inchiodator un altro cuffe, dolcetto, Era il terzo; e non volevo che mi si urtassero i nervi; perchè aorhe le balene e gli elefanti patiscono di nervose.... almeno si dice dai naturalisti. Intanto fate una piccola osservazione: il popolo, il vero popolo romano se ne stava a casa ritirato, aveva detta la sua Salve Regina, mangiato il suo tozzo di pane, bevnto un sorso di vino, chiuse le imposte, e se n'era andatu a letto, temeudo guai notturni, e volcodo alzarsi coll'alba, e anche prima. S'era dirameto con sospettaccio di dimostrazioni infernali; e il popolo romano... vero popolo, le odia a morte, e se se fa scrupolo. Quelli che si erano riuniti, erano ciò che bisogna definira, canagliuma, schiuma di ribalderia: persone vili e perdute, rotte a qualunque misfatto; che non sanno che sia religione, o, sapeodolo, se ne ridonos emigrati involoutarii, che non trovavano un palmo di terra, che li sostenesse. Dunqua siamo intesi su le perifrasi, che caratterizzano l'indole, il costume, gli studii di questo popolo, scampato al capestro ed al remo. lo era stato presago: poco dopo veggo nuovamente questa carissima schiera di malviventi venirsene processionalmente, e condursi sul principio di via Frattina, e fi eseguirono quella laidissima infamia, degna, clia in premio si crei un camerino apposito da Satanasso; iofamia eseguita a notte inoltrata; ma di cui il D. Pirlone, quel modestissimo mercanteggiato giornalista litografo non mancò di conseguare ne' suoi fogli una fedela figurata viguetta. Così, tutto il mondo potè essere istruito di questo bratto e disonesto episodio. É vero, è vero, che un ufficiale civico gittò il Motu-Proprio... non vi dico il resto, perchè forse lo sapretei nem-

meno vi racconto una lugubre circostanza che tenne dietro a questo atto sconeio; perchè ancora mi manca un legale documento; ma credo ve lo darò manoscritto in fine. Popo con aria compunta ad arte, passo di processione, fasei di canne strette insieme ed ardenti, lentamente progrediscono per la via del Corso intropando in suono funebre il Miserere. All'udire quel sublime salmu, quel sal-mo così celebre, che il Poeta scettrato non cantò, ma singlifozzo dirottamente lacrimando, implorando così dall'offeso suo Dio il perdono alle sue colpe d'impurità e di sanguel all'udirlo derisoriamente cuntato con monotonia da quelle immondissime bocche, io, vedete, io, che nou mi sgomento per poco, e che sono intimamente convinto, che l'uomo deboseiato, bestemmiatore, sacrilego, è capace di abbandonarsi ad ogni sorta d'eccesso; e quindi non ne sento meraviglia; pure mi sentii un fredduccio per l'ossa, mi prese un tremito febbrile, mi si oscarava la vista, e se non mi appoggiavo ad un cantone, davo la faccia in terra; e, davvero, un pensiero mi diceva: vattene: svigna via dal Corso; un altro insisteva, no: segnita questi assassini: chi sa? forse un giorno potrai mettere sotto gli occhi del popolo questo racconto, e vedranno meglio di che reprobe violenze, di che satanici delitti erano capaci questi movi...... che intendevano dire no fiat lux, ed illuminare l'universo; questi spacciatori gratulti di liberta, questi apostoli larvati del più perfido protestantismo. Ora, segnitando la descrizione vi dirò, che di tanto in tanto interrompevano quel caoto sepolcrale per urlare: - Morte a tutti i bocche, le quali gli avevano gridato: Evvival e ne avevano dimandata con voci altissime la Benedizionel - Ma adesso lanno spiegate le credenziali di rigeneratori segnate dal loro profeta e padra Mazzini - Dopo, ridendo sonoramente, and avano dicendo: - La scomunical la scomunica! Ah! ah! ah! ah! - Passando innanzi ad un negosio di cappellara, che in quell'ora stava chiuso, visto uu cappello alla pretina tinto di rosso, per indicare, come è antico il costume, che ivi si fabbricavanu cuppelli per i Cardinali, cominció alcuno a batterlo con un astone. Detto fatto, si provvedono di lunghe pertiche, e in quanti cappelli rossi in mostra si abbattono, li percuotono, li fanno cascar giù, li pougono in cima a lunghi bastoni, e figuratevi pure i più sporchi, i più beffardi scherni, e siate certi, che tutti vennero loro pradigati da quell'accorzaglia di viltà, di fellonia, di temerità, d'impudenza. Ora li gittavano in aria, ora li bastonavano, ora li calpestavano, strillando: - A te, Cardinal tale: a te, Cardinal quale. - E poi risate, e poi urli. E questa fu una battaglia dove si vide con qual coraggio avrebbero saputo pugnar per la patria. E che vi pare? Un combattimento contro cappelli da Cardinali. Non s'azzuffo D Chisciotte col mulino a vento? Chi aveva posto un catenaccio, s'alzò dal letto a metterne un altro. Chi puntellò la porra; chi si nascose e si avvoltolò nelle lenzuola. Nessuno si affaccia; anzi molti di quella diabolica processione, zitti zitti pigliano il Marco-sfila, e rimane un mucchio di male intenzionati. Si continua, si riannoda

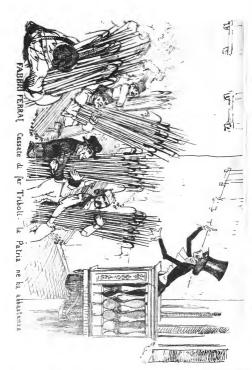

Il Mirerere, e sì anira, dopo varii giri a piaza di sicharia fice si improvimente fino il a roce bassa el imponente di un romagnosio, mas precisamente di un romagnosio, mas precisamente di un romagnosio, mas precisamente di un roma piezore segli altri in coro risponimono funcca al praeditino el essu è morto. Giovannie, quelle finecca al praeditin, el Uso alta valta nominava tetti gli Aspatoli, el II coro con incominare tetti gli Aspatoli, el II coro con controle al l'expella da prete. Facil un parte luncamo tanto indecessa, quanto unti-religione e attiriciti, procedone error piazas Erames. Esgitiamente de l'especia de l'especia de l'especia del controle il expella prete pre piaza Erames. Esgitiamente de l'especia del prete piaza el present. Esgitiamente del pretenta del pret

CAS. A quattro passi, a quattro passi... cammi-

niemo tutta Roma

APOL. Simo in piaza Farnese. Ecco un vasto teatro per tragelie e commelle tutte epetacoluse. Oui poternoo singare la loro bile e contro il palsano di S. M. il Red l'Xpooli, e contro le mostre dei coppelli cardinalizi. Questi reneror depositati in mezno alle due fontane, e intorno, e sopra, e dentro vi fectro tante bestialiti, ragaztaete, osceniti, fu diventere del colore di quei cappelli, raccontandito.

CAS. Ragazzaglia, vera ragaszaglie, a cui ei doveva dare il cavalletto.

APOL. El, mio caro, il carallettol se alludete al ingegno, credo che comunemente ne abbiano di più i ragazzi, ma questi... ubilte, e cononcete che ragazzi sciminado i sacri riti dell'esequie ecclesiatiche, tutto imitarono con buffonesche smorfie, imprecoziuni orrende, non prima ascoltate bestem-

CAS. Baetoni, baetoni, perchè stavate in oziol APOL. Non stettero iu ozio, no; perchè un assaggin di baetonute vi fu.

CAS. Mena! mena! Dagli, ch'è rosso! auf! ci fossi stato io, bello che boccio... avrei minestrato a dritta e a sinistra.

APOL. Averano formate l'idea di andure in Tratevere a sollevere quella popolazione; ma che in certo sor Filippo, conoscinto sotto il nome di Pippo, etava solla pinzas spettatore indoenta: come parera. Non è, di giorane, nè vecchia, capitel' nua mezza età. Gli naltarono le filippine, mise mano a un magnando, si fece larga, dispensando botte da tutte le partis e ne vergio diversi; ma era solo... MEN. Peccato Cli violerano dietro i oddiciti di quando.

sti Pippi!

P. C. Sto zi Pippo, mo che ce penno, lo cognosco
io, lo cognoscu. Si je pijano, è econtento darero.

daverol

APOL. Pochi altri di compagnia entribbero bactitip percib quella marmaglia era vile e puunou assai, në ancora tasto innanzi ad progresso da vrer trapossato la cognizione di Diu, contro il goale sa la pigliavano, ed al quale direttamente invultavano në suoi utioistri. Eto andio a dimondare quattro soli uomini nel vicino quortiere. Ebbenet giidi negorono.

P. C. Bigna dine, che er capo-posto sarà etato della balla.

APOL. Errore. Vi dirò come al Pianto v'era un tenente soprannominato: Inchiostro da scrivere; tanto era del colore repubblicano; ma che volete? La porca pauran li rispetti unanzi: la morte di Pellegrino Rossi... Uno di quelli che per falso timoro della guerra civile lasciavano fare la più incivile guerra e la più socrilega.

CAS. Eh! partruppa. La paureccia la giovato a questi assassini; che se co....

questi assassini; che se co....
APOL. Da quella piazza si portarono eul vicino
Ponte-Sisto, e li dal parapetto, con molta ironica
solemnite gittarono dentro il fiume ad uno ad uno

quei cappelli di handone doppio, beu pesauti, fra un concerto babelico di strepito, bestemmie, imprecazioni, parole oscene da far piovere saugue dalla luna. Dopo, tutti contenti....

CAS. Meno quelli che ci averano buscate le botte.

APOL. Quelli bisogna sottrarli. Se ne andarono stracchi alle case loro, non lascissolo però di tanto i tanto il grazison vezzo di strillare a profita di fiato — Morte si neri! Acc........ ai pretil Morte al Papa! CAS. Vi assicuro, che solo udendo il vostru rac-

conto, mi è scoppiato un gran dolor di testa. APOL. Sentirete peggio.

CAS. Obbligatol Mi metterò due palline di piumbo negli orecchi.

APOL. Questo è un zocchero; un latte di amandorle. Sentirete, aentirete. Questa dimostrazione fruttò ad uno dei capi, di essero nominuto direttore di tutte le bande militari dello Stato, e la Pallade ci da questa uotizia uel Num. 440.

L'egregio bolognese Magazzarri, maestro assai noto di musica, è stato nominato direttore di tutte le bande militari dello Stato.

Siamo iu pieno gioroo del quattro, è scommetto, che vi ospettate vedere ciò che realmente avvenne; roglio dire pourosi, titubonti, sospettosi ed affaccendati a smorzare con quei raggiri, di cui honoo le cave piene ed inesauribili, i temuti effetti della scomunica. Infatti quella scomunica circolando avera fatti corgere in molti certi pensieri nou troppo lieti: i moderati stessi dicevano: ma se quella dolciusima anima di Pio IX è vennta alla fiera determinazione di dar fnoco ad un fulmine, bisogna che si sia accorto a fior d'evidenza, che i demagoghi gli rogliono tugliere qualche cosa. Questa cosa deve essere il comando. Non va bene. Il Papa ha un rubbio ed una sporta di ragioni. A che proposito queeti signori caltano au, e dicono: il Papa non deve over comando? Come tanti atranieri dire: non vogliumo più ne preti, ne Papo? Questo modo di ragionne non era ignoto nei Circoli; ed ecco imbaatire, imbrorliare nella mattian una potificazione, che poi usci fuori abortita, mal partorita, mal concepita, nella sera, e diceva costi

## ROWANI

 Voi aveste una grande prorocazione. Potrebbe quetta autorizzar degli sessocerti a danno della quiete e dell'urdine. Il governo in cui poneste fidocia, perchè voluto da voi, è dispiacente che non abhadoniste al esso la cura e la viglionza perchà non si sovertucio sin dieggal e la sue operaziocio. Non vi fidate di lall' Verreste sostiturigi II-ancanchia e gli orosi della guerra civile I a diguità finanzia i dell'ampara, e la disperazione di fa l'ammirazione dell'impor, e la disperazione del nostiri omici. Non vi purite da queste bella linea. Per quanto vi sono care le vostre famiglie; per quanto vi sono care le vostre famiglie; per quanto vi sono care le vostre famiglie; care il certa partir, non dost al mosconi de vegderggia, e al quali ercea precipierer un guino maledio che specala salla usotre roun guino maledio che specala salla usotre ro-

"Il goreno s'incarica di provvedere. Riponate nella sua energia e oel suo relo, confidate, torniamo a dirlo, nel suo zelo. Eso appir condurre a fion le graodi operaziooi che gli avete imposte. Confidate cella giustinia della nostra causa. Non dubitate. Eso è antas. Non si arm mezo per combatterla. Non si sucirà sai alcun artificio il più imponente per viucerha.

Roma 8 gennaro 1849

HUTTARALLI — ARMELLINI —
GALEOTTI — MARIANI — STER-

Esce lo campa la Pallade col suo liquore annodino, composto fra le casse, i cilindri, i torchi del Paccinelli sassona Maria io Visalta, e cere diffondere una cara speranza nel pupolo, che siansi iotarolate potenti trattutire, alline che il santu Padre i iludeza a tornare. Olittle e sui l'articolo nel usunero A10 dell'auno 1849, sotto la data del di 9 genasio:

a. Si ha la ootisia che il santo Padre voglia spedire a Roma i cardinali Amat e Altieri per trattare sulle costre vertenze. Gii in verità sarebba partito migliore di quello di far succedere proteste a proteste, le quali ormai con possono sortire effetto vernona.

Vedete arte maligua! Vedete paura! Temevano pur troppo gli effetti della pubblicazione della scomunica, e ad allontagarsi asserivano che oco poteva averne alcuno. Così i buoni blandivaco con vane speranze; ne'timidi rifondevano il proprio spavento, La tranquillità non venoe scoocertata; ma solo si leggeva limpida e netta la disapprovazione di quanto era succedoto cel giorno innanzi; ma contemporanea serpeggiava una voce, che non doveva nccagionarsene il governo; chè finalmente riducendola a oro, non erano stati che quattro vassalli, vagaboodi, sfaccendati. Intanto i commissarii dei circoli toscani vennero esortando vivamente il Governo Romano a voler decretare che la Costitoente Romana fosse anche la Costituente Italiana; al quale effetto era necessario inculcare ai popoli che dessero il mandato ad hoc agli eletti. Oggi usci anche uo certo programms emanato dal Comitato direttore dell'associazione per la Costitusote. È Loa scimmiatura della famosa circolare del fraocese Carnot, che bastò a saicchiarlo dal suo stallo e toglierlo dal ministero. Serve meravigliosamente a fare il panegirico della ignoranza. Sigoor Cassandro, scusate; ma vi prego der lettura di questo dorumanto dei costri leggiadri socialisti. Vi ci

CAS. Torno in carica sobito. (Legge):

## PROGRAMMA

GAL CONITATO GIRETTORE BELL'ASSOCIAZIONE SLET-TORALE CENTRALE IN ROMA PEL L'ASSEMBLEA OBLIO STATO

### CONCITTADINI

Chiamati dall'associazione elettorale romana a formare il Comitato direttore, non tardiamo a furvi manifesto il principio che deve informare le nostre operazioni.

E nostra profinda convinzione che questo Stato abbia in sè mali gravissimi a diradicare: st che fia mestieri levarvi sopra salde e libere istituzioni, che valgano a francarci ad un tempo dal dispolismo interno e dal giogo straniero.

Noi crediamo che a questo grande edifizio porranno mano con forza solamente coloro, cui, oltre il sentimento onorato e l'intelletto prudente, abbonda il coraggio patriottico, e innanzi ad ogni evento, indomabile.

Quindi noi cercheremo questi uomini in ogni lato, in ogni classe della nostracomunanza sociale; non facendoci ostacolo ne della condizione umile, ne delle tal giovanile, ne degli studii, nel senso delle scuole e delle accademie, scarsi o mantonelli.

Raggiunto per sissatta guisa il fine ultimo del nostro ussicio, siamo certi di poter salutare nella Romana Assemblea il nucleo e il glorioso principio della Costituente Italiana.

Roma dal palazzo Borromeo 8 gennaio 1849.

APOL. Che ve oe pare? Nel suo senso vero, significaote, che intende? Se dice di quella che potevasi dispensare, sembra che li volessero esperti in altra cosa; che so io? nel metter cinque e portar sei. lo non cooosco altra istruzione che quella che si da nelle scoole e nella accademie.

CAS. L'istruzione dei repubblicani moderni, mazsinisoi, sterbiniani, è di rubare, scannare, persegnitare. Virtò negative; ossia vizi contrarii alle virtà. Ma queste coss saranno saltate agli occhi a tutti.

APOL. A ocssuoo affattu; aosi adesso se gliele ricordate, riescono loro nuove, nuovissime di zecca. Nells are old fil 8 genusio, con la solita non mais custant reglia di ligitura le paèrere engli occità a trutti colore, che stonacattid quanto era asceduto nella sera inansati, facerano querele degli eccasi a cui la demagogia si abbasionara, ricorsero ad uno dei lero mechicordicilei strategorii, electro gierer per l'almo città nouerore pattuglie di Città organiza del propositione del principal del città del principal del città della spannosia. Pezze mai messa, e peggio rinnacciate.

CAS. Voi li avete ben definiti da principio. Sehiuma di canaglial Sempre eguafi a loro atesai.

APOL. Il goretto però nos se ne incariava; non ne rimanera commoso oibò I ruto scadera se codo le sue mire; anti, a dirà fra di noi, ri sarete accorti, che una spintorella al fiotto, al reclano, al mal umore, la dara lo tesso goreno. Nel non proclama si era servito di questa firase hen forte:—soi aveste una gonnede provocazione. — E lo stesso che dire: siri ri fu tirata, e ri colse una gran sas-asta. Basta le insipiati na per non saoo registrate.

LIBER SCRIPTUS PROFERETUR IN QUO TOTUM CONTINETUR UNDE INIQUOS JUDICETUR.

Lo seritto è seritto, e non si sessa.

DEM. Osserrate, sor Apollmio nio, che quelle
pattaglie al mandarono a spasso per contentare i
più; ma averano un altro scope, ed era quello di
itenare, imbrigliare qualche costro-dimostrazione,
di cui averano un'occulta matta panta. Le controrivoluzioni eraso per luo ruo aspecie di befana.
Udite la dea Pallade, come ne parla nel Nomero 440;

Leri sera per montenere la quiete della città, e per vegliare sull'ordine pubblico, numerous patturfice di Civici e Carabinieri ne perlustrarrono le vio. Una tal cosa non solo ci reca qui bilo per la fraternità tra essi stabilita, ma ci fa andar superi nel far noto come la bemeneria Civica non sia mai tarda a invigilare sulla quiete dedla città, e ad abbattere le trama di pochi che vorrobbero vaderia tornare anche una volta nel sono del disposizmo.

APOL Pavo signe Denetriol progrimment bra-OM i avet to tion i pase di boca. Avet detto giusto quella che volero dire is; ma voi avet sepolo il giuros 8; odi o faccio alesso argieri il glovno 0, e vi prega sasistario fino che crecce traprima vita diverta dol pra lucco E ama sigge filmatropica ve a venene feccasio di benef. E stata immigianta una cosa milte, e da fur future benedizioni.— I storadismocii direte così a prima vitan. In latteria programa di superima di siti di sinterna con la costre opportune rificusino di sinternao con la costre opportune rificusipi. Alles che megli progredici e a votra spirisi. Alles che megli progredici e a votra spirituale educazione. È una legge sulla tassa del macinato.

CAS. Mille obbligazioni, cariasimo siguos Apolonio. A me dunque la parte materiale (Joella di tafol Graziel Ma quest sfarer dura poco più, perchè mica he la testa d'un burattion (9 ni c'è del cerrello, non della zucea o della pappa coll'olio. Fra poco vi do fatamento, e rifletto meglio di voi. Allora le signorie loro illune leggerauno, ed lo farò in cattoria le mie considerazioni. Peco mi manea n

DEM. Caro amico! Vi manca, vi manca molto. Vi aono cose da far atordira le più grandi cime di momini. Ron vi fate bravo prima del tempo. Vedrete che non dico male.

APOL. Per carità, non sciupiamo i momenti, cha per quanto li chiamiate, non tornano più indietro. Fate a mio modo: ecco la atampa: compiacetevi di leggere.

CAS. La docilità non sai è mancata mai. Leggo aubito. (Legge):

# DECRETO

SULLA IMMARIATA ASPPRESSIONE DEL DAZIO

GOVARNATIVO DEL MACINATO

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

## DELLO STATO ROMANO

 Visto il decreto dei 24 agosto 1848 del consigio generale dei Deputati anli abolizione del dazio governativo del macinato a datare dalla fine del 1849.

 Coosiderando, che le circostanze sempre più difficili non permettono di prolungare l'esecuzione di questa salutare misara aino al termine dell'anno corrente, ora appeas cominciato, ma esigono che immediatamente abbia loogo:

Che si deva però tepperire al vuoto che quosta henefica di ponizione laccia nell'erario, specialmente nell'attuale aisuazione economica e politica; indensizare aè, e cume di ragione, gli appatiatori per quel tempo che rimaneve a cempire il contratto, e ono definudare glimpieçati se rimanestero insurio, revisamente privi del aslario dell'opera che aenza lore colto y ao sessore:

 Che nella città di Roma e nell'Agro romano non produce aensibilmente la suddetta imposizione quegli effetti gravosi e ressatorii a danno della classe più bisognosa ed oprrosa che altrore, ne provengono apecialmente nella campagne:

Che la riforma del dazio consumo in ultri luoghi, benche reclamata anchessa, non presenta però que caratteri di nrgenza che militano rigoardo al dazio nuncinato, e che quantunque sollecita se ne roglia la provvidenza, non si potrebbe all'istante prenderla senza grave imbarasto:

## HA DECRETATO E DECRETA

#### ARTICOLO I-

» Il dazio governativo del macinato è soppresso a datare dal giorno 15 del corrente gennaio in totti

i lunghi ove è in uso.

• È conservato provvisoriamente nella sola città di Roma e suo territorio.

#### ABTICOLO 11.

 Si concorderà cogli appaltatori del medesimo per l'interesse della soppressione riguardo a tutto l'anno corrente.

#### ARTICOTO III.

 Gl'impieguti governativi addetti a questo ramo percepiranno il soldo, fioche non sarà altrimenti provvedato.

### ARTICOLO IV.

» Il Ministro delle finanze è iocaricato di presentare immediatamente il modo di supplire all'erario per l'abolizione di questo introito.

#### ABTICOLO V.

» Si provvederà quento prima alle misure da prendersi sul duzio consumo governativo.

## ARTICOLO VI.

 Il Ministro delle finanze è incericato della esecuzione del prerente decreto.
 Fatto io pieno consiglio.

#### » Roma li 9 gennaio 1849 »

C.E. NUZZABBILII — C. ARMEL-LINI — F. GALBOTTI — L. MA-RIASI — F. STERRINI — P. CAN-PELLO.

APOL. Chismate i presieri a capitolo. Ponderate hene quello che vi dico. Questa legge non potera essere inspirata da interessa a pro del governo; mentre, esaminatela bene, è una bella e tonda sottrazione all'erario. Ora notate bene, che l'erario era in uno stato desolante; mentre pel solo 1848 vi era un deficit di cioque anilioni di seudi.

MEN. Cinque milionil CAS. Di scudil

P. C. E mo quanto se leveuo co sta bella leggia?

Armeno, armeno...

APOL. A farla meschina, un mezzo milione; per-

chè è certo, che questo dazio non frutta meno. DEM. Era lo stesso, che ad na pottino macilente levare una poppa, e dargli l'altra due sole volte il

APOL. Ma v'era nu secreto potentissimo mo-

CAS. Me lo immagino. Non era gente da fare delle cose all'impazzata. APOL. Volevano cattivarsi, allacciarsi, annodarsi

tatti popoli delle Province, perchè a'innamorassero di questa forma di gorerno; altrimenti vedevano a mal partito la votazione. Bisognava dunque dare ai paesetti una ubriacatura, o come si dice ia gergo romanearo.... P. C. Un'intontita.

APOL. Bravo! mi avete capito per aria.

P. C. Ma tutte le palle nou ariescheno tonne.

APOL. Ora bisogna anche conoscere bene l'in-

dole, lo spirito, il carattere delle popolazioni del nostro Stato, specialmente nei paesetti. Di politica nos vogliono intrigarsene affatto. Ad esse non preme che una cosa la pagnotta. Il grand'oggetto di speculazione è la sua diversa grasslezza. Da quella decidono la bonta o la iniquità di chi ata a capo del governo.

CAS. Parlando dal tetto in giù non ragionerebbero male... dico io.

APOL. Ma è anche da sapersi, che riunnzierebbero anche in giorno di appetito canino ad una pa-gnotta grossa come la palla che sta in cima alla cupola di s. Pietro, quante volte vi fosse da ledere, intaccare, violare menomamente la religione cattolica o i diritti del Papa. Queste mie non sono aterili ciarle: ma deduzioni tirate da fatti inconcussi. A suo tempo leggerete un dispaccio afficiale, in cui davasi ragguaglio della scarsezza della votazione; e rifletterete da voi, che se l'avessero fatto prima dell'abolizione del dazio sul macinato (dice il dispaccio) avrebbero avuto di lagnarsi; ma dopo quell'abolizione, di quel pezzo di calamità per attrarre tutti i cuori, non r'era più ragione. Anzi voglio leggervene un brano: ecco, è no dispaccio diretto al Ministro dell'Interno sig. Carlo Armellini, protocollato num. 46152, del commissariato elettorale di Comarca nel collegio di Castelnuovo di Portor La condizione però delle popolazioni è deplorabile. Prima dell'abolizione del macinato non potevano aver stimolo alcuno ad amare la nuova forma di governo...... Ridicoli Consigli Comunali, inette le Mugistrature, e vergagnose, in gran parte tradito l'interesse municipale, ecc. ecc. ecc

CAS. Capisco; e la capiraono anche i miei rispettabili colleghi nottorni. Insomma questi popoli non erano mai passati per le trafile politiche. Era un piatto la politica, che con li chiamava, altrimenti

APOL. Vedete, de le Province la prima volla che i si diventirea consonar, referenzo sulsio la del ciu di consonare consonare, referenzo sulsio la che i si diventirea consonare con quell'attatogido. Anche i più volloni, i più costiccui, i più massiconio montaramon che proco. A proradifiri non gerbavano ne punto, nel poco. A proradiquante i los survivio, avendute i la Fallande del di quante i los survivio, avendute il Fallande del — Supprenzione del datoi sul maginato — in cui i tane un enconsolizio a spotenti al finiatro, che assottiglia l'ingegno, fe la suprema della proche assottiglia l'ingegno, fe la suprema della prode assottiglia promote ai crediti gonzi, su



poco creduta. Chiude poi l'articolo panegirico con un'enfatica rivoltata si popoli, si quali arringa così:

- Popoli dello Stato, badate hene a non lasciarri ingannare: asppiate che ci si minaccia la maledizione, perchè ooi facciamo il vostro hene, perchè vogliamo togliervi le graveaze che vi disangnano, perchè vogliamo assicurarri una vita ouorata, un pune abbondante.

 Se i nostri nemici avessero la vittoria, tornerebbero a spogliarri in nome di Dio, ad opprimervi per accrescere i loro agi, a stringervi di catene per avere essi la libertà di calpestarvi impunemente.

avere essi la libertà di colpestarvi impunemente.

- Badate adunque, non recidete la mano che vi
porge lihertà e benessere, che vi serba i accri diritti dell'nomo, che vi accresce l'industria, e che vi
reade più onorato e salutare quel pane che racco-

 Ricordateri, che si osa scomunicare chi in breve vi alleviera dei dazii sosturati, che fino ad ora vi hanno impoveriti ed affemati.

» Sia maledetto e scomunicato chi vi opprimeva di atroci gabelle e di spaventosi gravami!

» Siate traoquilli; aspettate l'avvenire; non vi spaventate delle vane millaoterie dei furbi, delle imposture dei prepotenti, e sarete liberi e felici.»

# Che ve ne pare? Avevo ragione? . CAS. Li volevano pigliare per la gola. Ma., qui

gliete coi vostri sudori.

il ma è indispensabile: hanno fatto goffo. Si shaglia, caro signor Apollonio, si sbaglia. APOL. Purtroppo; ma non ci fermiamo più au

questo decreto; benchè io lo creda un episodio atorico di gran rilievo; c che palesò aviscerate c nude le mire dei dotti settaril.

CAS. Dite bene. Andiamo innanzi.

APOL. Passiamo ad un altro decreto, che vi farà toccar con mano la verità di molti mici ragiona. menti Questo decreto, ossia circolare, che in fine vi darò, è gemello all'altro, con cui si esonerava il Municipio dall'occuparsi a preoder parte dell'assemblea (pag. 281), mentre in virtà del presente tutti ne rimanevano esonerati i Municipii dello Stato Pontificio. A seconda di una espressiona di una lettera di Armellini (pag. 281), la ragione occulta e perstudente era stata, che il Magistrato Romano era renuente a prestarai alle operazioni elettorali. Questo era il quia, il quoniam pel Municipio delli Sette-Colli. Dunque lo stesso quia e quoniam militera per i Municipii di secondo, terzo, quarto e minto ordine, fioo a quello di a Ginesio, di Cantalopo, di s. Giovanni in Persiceto, di Rocca-Canterano. Le asserzioni mie sono fondate su basi solide; idest sopra i fatti. I Municipietti nou se ne vollero mescolare; e quindi li esentarono.

CAS. Ragionate a meraviglia. .

DEM. Maschere, maschere. Sempre commedie; sempre farsette; ma sono conosciuti abbastanza. MEN. E il nostro pupolo ancora ricorda le loro bufie capressiooi, le loro millaoterie. Siamo intei.

APOL. Sentite questo aneddoto - Si andò dif-

foudendo per Roma in questi giorni una voce curiosa, e cresceva, cresceva. CAS. Che diceva questa voce col crescendo?

APOL. Dicera, che una forte quantità, anzi la maggior parte della Civica aveva fatto il proponimento di recarsi in pedestre pellegrinaggio fino a Gaeta dal sommo Pontefice, portando accodata la più gran quantità che si potesse di popolo, per implorare con parole e lagrime, che se ne tornasse alla capitale del mondo cattolico. V'era uoa gran filza di nomi firmati, e molti erano risolutissimi d'imprendere questa lunga passeggiata: la notizia arrivò agli orecchi dei capoccioni della nostra rivoluzione, e venoe loro la così detta pelle-d'oca. Spia di qua, spia di la, nasce un fiero sospetto che questa tela si ordisse in un certo forno in Borgo. Nato e ingigantito il sospetto, che fanno? Fingono un atto di accusa posto nella bussola delle carte, che si mandavano alla savia e casta direzione della Pallade; ed ecco l'articolo da lei pubblicatos

## UNA CAMARILLA IN UN FORNO

Troviamo nella nostra bussola l'avviso seguente, che noi sotto ogni riseva, rendiam pubblico per ogni buon effetto — l'e la do come me in damno. Una riunione di reazionarii è stata tenuta nel locale del forno n santo-Spirito; varii Captioni della Civica v'erano stati convocati dal padrone del forno stesso, ei vii pro-

» getti più strani furono ventilati. La sera dell'11 altra conventicola di simil » genere fu tenuta nelle stanze superiori del » quartiere di Borgo. Lì, il mnggior Battistini,

quariere ai borgo. Li, is miggior battistint,
 il teneste colonnello Mazzocchi, evanii capitani della legione Borgo parlarono di firmare
 nicune carte, che il Battistini dicesa venute da
 Gaeta, alle qu'ui essi dovean cercare ndesione
 dagli altri oficiali della legione; il maggior

Guglielmetti fu oppositore.
 Come vedete, una cospirazione di sagre stia
 si trama all'erta adunque.

Il giornale è pronto a ricevere tutte le proteste dei suddetti nominati, e con gioia smentirà così tristi tentativi di fraterna discordia.

Doppio era lo scopo cui miravano feroci i redattori della Pallade. Il primo di colpire tosto con freddo terrore coloro che fossero implicati in questa trama, divulgandone l'esistenza; il secondo di far nascere anbito, ipso facto, una solenne protesta a nome dei sospettati, che nulla era vero di quanto era scritto nell'accusa; e tali proteste agevolmente inserivansi in quel fogliettaccio, che campava di elemosine; è così spesso spesso fra accuse e proteste, era un vero tessuto di stupende contraddiziuni. Se vi pigliate la briga di leggere tutti i numeri della Pallade, dal primo all'ultimo, troverete un mondo di accuse e na mondo di proteste. Così lo stesso giornale condanna alla galera, e poi ne libera subito. Giustizia espeditiva. Ora, coloro che furono così amaramente accusati nell'articolo palladiano che avete inteso, non ebbero carestia di persone, che amichevolmente gli spronavano a ritrottorsi, lo fecero; ed ecco il perchè secreto madama Pollade nel Num. 445 inserisce questa chiacchierata:

## GIUSTIFICAZIONI

Con piacere riceviamo lo seguente lettera, cui ci crediamo in dovere di dare tutta la pubblicità.

#### SIGNOR DIRECTORE

Avendo con sorpresa rimarcato il mio nome in un articolo inserito nel numero 454 del suo giornale, protesto altamente contro il bugiardo e caltunioso asserto: dichiarando di non avere mai avute carte da Gaeta, e di non essere mai intervenuto nelle stanze superiori del quartiere Borgo. Invito gli individui tutti di quel battaglione, o chiunque altro a provormi il contrario. Sia compiacente, signor Direttore, di rendere

pubblica questa mia giustificazione. L MAGG. BATTISTINI

#### SIG. REDATTORE DELLA PALLADE

Avete dato prova del criterio e della imparzialità che tauto vi distingue, dando nel numero 444, come vel diedero, sotto ogni riserva un avviso trovato in bossola, perchè voi stesso dubita-ste della morale possibilità del fatto ivi calunniosamente annunciato. Chi lo scrisse ebbe a schifo di segnarlo, e più che rendervelo in persona, gittollo nella vostra bussola, onde risparmiarsi l'onta di esser conosciuto. Benchè il pubblico così ragionandola, abbio contestata la fallacia dell'avviso, nondimeno a chiorire la trama tenebrosa di chi pescando sempre nel torbido per le sue private mire si compiace immaginare calunnie a carico di onesti cittadini, surete voi cortese di françamente asserire, esser conosciutissimo per mille fatti operati a favore della patria quell'individuo, cui nel primo paragrafo dell'avviso si attribuisce la rinnione reszionaria. Conosce Roma per prova colla lealtà dei sentimenti l'adesione che ha egli purissima ai principii tendenti alla libertà ed al benessere Popoli. Poi dunque smentite la vera e rea calcinnia:

negote a tutt'uomo le sognate conventicole. L'animo di chi n'è stato fatsamente imputato, rifueze da esse, e tutti coloro che focendogli corona, l'onorano di continua famigliore compagnia, coscenziosamente lo attestano.

Questa professione di fede politica tanto frauca, come siucera è la norma de suoi pensieri e delle sue azioni, e voi dovete prestargli intera fiducia in preferenza dell'avviso, cui a vostro sommo elogio, menomamente assentiste.

L'IMPUTATO A TORTO

CAS. Imbigonzati anche costoro! Povera gente! Come restava biodolatal

APOL. Proseguiamo con la storia, perchè ancora siamo nel giorno 9. Non voglio che dimentichiate la scomunica; perchè questa fu la giornata in cui più apertamente se ne parlò; ma se ne parlò in tuono beffardo, deridendola; anzi a'incominció a scrivere contro la scomunica. E qui non starò a dirvi, che fra le dotte lepidezze, molti audavano al caffe la mattina.... intendo di questi signorini, e dicevano con aria simulatamente compunta: - Pietro mio! Dammi un miscluos oggi non voglio il coffe col latte; perchè temo sia inverminito. -DEM. Non il latte, no: ma loro si era invermi-

nito il cervello. Così accadde a certi quidam, che de un errore traboccarono in no altro, ed ora con le famiglie rinnovavano il quomodo sedes sola Civitas! di Geremia; ma dandosi delle salde pugna in petto ripetono: - Ci sta benel L'abbiamo voluto! La scomunica ci ha achiacciato! Ce lo meritia-

mo! È Dio, proprio Iddio che ci castiga

APOL. Per misericordia! ve ne scongiuro, non tessiamo la litania delle disgrazie anche porticolari, germogliate appresso. Non bastano quattro tomi iu foglio. Segnitismo, segnitism la storia; chè adesso cominciano le persecuzioni contro i miseri sacerdoti. Già anticipatamente si canosce, che il vero prete, quando las da dire di No, dice di No. Il martirio per un vero sacerdote di Cristo, è uu nulla, ed i popoli crescono in fervore, in devozione. Sono come la palma; più è compresso e più elastica s'innalza con le auperbe e generose sue cime. Se anche dovessero perdere lo vita, sorgono auovi valorosi cempioni emuli di Elcazero e di Matatia. Avete capito?

CAS, lo per me ne sono persusso. Li fatti parlano abbestanza. Chi non li sa interpretare, o non sa leggere, o non ha occlii, o non vuole leggere. APOL. Difatti, non vi fo pennrio d'infami e erndeli insulti a molti parrocla, ed a parecchi preti; anzi un prete, in occasiune della scomunica, che si divulgava, fu preso a solennissimi schiaffi; e la Pallade si prese il barbaro e vigliacco piacere di raccontare questo parco episodio nel suo foglietto. L'onesto curato di s. Gioranni, noto per probità, carità e talento, sofferse qualche insulto, e furono il crepuscolo mattutino di quanto poi gli fecero subire in aprile. Ora, siccome i fatti presenti arencamente si aunodano con i fatti posteriori; così quando nella nostra conferenza saremo giunti a quell' epoca, lo distessmente vi racconterò tutto. CAS. Scusate, sor Apollonio mio caro, dirò netle; ma siccome di fatti di tal natura ne avremo a bizeffe, se non mi shoglio.

MEN. No, nor sinte certo, che non vi shagliate. CAS. Ergo, io direi, che siccome adesso ci è capitato sotto le mani questo Curato di s. Giovauni, ce lo potressimo sbrigare adesso caldo caldo, e non pensarci più.

APOL. Lego il padrone dore vnole l'.....

CAS. Non s'incomodi col resto. APOL. Tanto più ch'è affare di poco momento,

e si legge netto netto in una narrazione che ho meco, e che ora vi ferò sentire dall'A fino al conne-ronne bus. Udite:

## RELAZIONE

« Il di 6 gennaiu 1849 il Vicario Curato don Ginteppe Graziani ricevette il decreto della seomunica spedito da Gaeta dalla Santità di Nostro Sirmore.

"La sera del sette circa le ore due di notte, mentre se ne darsa i nuo casa col domentico e vice-Pareco leggesto la vitt. di Fio VII, aero una forte suousa di campanello gil quil assuo accorsa il domentico di mentre, e come chie sperazione consultata di mentre, accorsa chie sperazione consultata di monero di resunte o settunta, i quisil dissera, che accondesse mella piazza il hirbone del Corato à benediti dalla scomunica, che avera pubblicata nella mattina, ed in ciù dire angilarzone mutti sasa alla finester, comprebbosi civialiti, e poi con miti, campaneci e comi marini gridavano con ci resilima alla tan acconsisti, marco ci resilima al tan acconsisti, marco con ci resilima al tan acconsisti, marco con militata di produzione.

altri improperii, che continuarono per lo apazio di oltre a mezi oza. Questo fin il primo periodo di quella peraccuzione, che dipoi si avilnipo tanto accanita.

A Vedendosi pertanto il Farroco in grave poricolo di correa momentare medistro dai predidi decendo di correa momentare medistro dai predidi decendosi di su quella notti, suelle quali erano più delli in fonsa tunnili. Diditti, dirette un certace invito del sig. car. Martino Vertiappen, pittere practica, antivo di frevedice sella suespenta vera, sua vigua, situata fra santa-baria-Mangiore e al Laterano, dore trovo pare il algore din Filippo Massari Parroco. Liberano, e quindi nella mattiaa timbi.

» In questo intervallo essendo uscito l'ordine di arrestu sopra la persona del Ruño P. Barduagai Abate di s. Pietro in Viacoli, egli pure ritirossi in altro cacino di detta vigna.

» Mentre gli ospiti credevano di atar colà come in un luogo di sicurezza, rimasero deluse le loro aperanze. La notte del 18 aprile infatti venendo il 19, circa le ore 11 pomeridiane, stando a tavola per una piccola refezione, si senti dalla parte delle artte-Sale non forte snounta di camponello al portone della vigna, ed in sentir ciò, corse l'avvucato Terziani a quella volta, e colà giunto, al vedere che atterravano il portone, si mise in salvo colla fuga. Quindi dato assalto alla casa, fu gremita di quella accanita gentaglia comporta di Civici, Tiragliori e carrettieri condotti da Angelo Brunetti, dal figlio, e dal tenente Costantini. Atterrito il Carato, cercò ripararsi per le camere; ma nulla valse; dappoiche ai vide addosso quella ciurmaglia armata di fucili, piatole, daglie, lanterae e faci. Il primo saluto fu quello di scagliargli una torcia di pece accesa sulla chierica, un calcio di fucile nel braccio sinistro, e poi pestarongli le tempia con forti pugni a più riprese, e a forza di spinte lo shalzarono in altra camera, dove trovo ferito nelle tempia il nominato cavaliere e gli altri della famiglia. E qui è indescrivibile il numero degli improperii, co' quali fu trattatu per tutta la notte. Chi lo chiamava: infamaccio! chi: peraccutore delle donne di bel tempo! Ed uno fra gli altri gli disser Sappi, che io una sera carsi pericolo di essere carcerato per causa tua; poiche essendo andata da una donna della tua parrocchia, i Carabinieri mi corsero appresso; ma ora ci sei capitator domani ti voglio condurre trascinato con una cordper il collo a sant'Uffizio, ed in seguito ti voglio dare una fucilata in testa, e così farti morir martire. Questi ed altri insulti, che la modestia consiglia a tacere, amoreggiarous le lunghe ore di quella penosa e malaogurata notte. Nella mattina Ciceruacchio condusse in quella casa Meucci in allora Mioistro di l'olizia, per autenticare le requisizioni fatte consistenti in libri dei padri Gesuiti, ed altri oggetti dei medesimi, di altre chiese e monasteri. Fu allora, che il Curato reclamo al Mencei di essergli stata rubata la ripetizione d'oro, e di avergli afasciata una cassa piena di sua biancheria, supplicandolo nel tempo stesso a toglierio dalle mani di quei sacrileghi. Alle quali preghiere il Meucci accondiscese rendandogli la libertà. Mentre credeva che fossero finite con ciò la sue peraccuzioni, essendosi di già assentato dalla Parrocchia, lo colpirono unova sciagure. Il 5 maggio, per ordine del legionario colonnello Bartol, Galletti, fu messa a sacco ed a raba la sua caso parrocchiale, lasciandone le sole mura, e a tanto ginnse la mano sacrilega, perfino a acagliare coloi di baionetta alle immogini della beata Vergine, di aan Giuseppe, e di s. Giovanni Battista, ed a frantamare il ritratto dipinto a olio dell'adorato sommo Pontefice Pio IX. Avanzi tutti, che ancor restano per memoria dell'atroce delitto nella casa parroc-

 Con raccapriccio ed orrore poi rammenta il sagrilego furto di tutti gli arredi nagri, Pissidi, Calici, e vasi degli Olii santi, ed a rompere mur Croce grande impellicciata di ebano, ed un Crocifisoli

s. É qui sou è a passare sotto allensio un altro misfetto seculture. Un solution et ascettegiço deguido à corce parsecchiale di metallo inargentata, caratida ettre il asceta parti per il compo di lastcività di la secta parti per il compo di lastvisibilmente anche in questa vita certi cassoni dell'arma francese. Un sobbito del ventidacciono dell'arma francese. Un sobbito del ventidacciono pp., fatto lo speglio, pressoni la suddetta Corce al sig gen Omiliori, il quale lo regalo della sonna di 5 franchi, como il tutto si la pre facle: deposizione del nominato francese. In seguito pocentida di sonna di caratida di sonna di concentida di nominato francese. In seguito pocechiò.

Firmato .....

CAS. Terremoti a quattro generazionil Che manigoldi! Che icue avvelenate!

APOL. Segue, per corollario, una istanza di quel galautuomo, che lo aveva ricevuto in ana casa, ed è istanza diretta al Ministero. È anche questo un documento importante, e bisugua che le LL. SS. lo sentano. Eccolo:

A S. E. H. SIG. MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERE

#### · Eccellenza

- Il sottoscritto Martino Verstappen di nazione belgin, cavaliere del real ordine belgico di Leopoldo, decorato della gran medaglia di merito in oro dall'imperature Napoleone, professore dell'Accademia di s. Luca in Roma, si rivolge alla di Lei umanità e giustizia per chiedere riparazione delle violeuze alle quali è stato in preda quattro giorni di continuo. Il giorno 18 aprile alle 9 della sera nella casa abitata dal sottoscritto, via sette-Sale num. 5 A, irruppero armata mano circa cinquanta individui vestiti di cappotto civico. Invasero la camera dove stava pacificamente cenaudo cu'suoi-Minacciarono colle armi e maltrattarono diverse persone, percuotendo anche è ferendo nella testa il sottoscritto, scuza riguardo alla sua grave età di circa 80 anni; strascinando aucora per la gola la sua rispettabile consorte e spianando contro di essa il fucile senza risparmiargli nemmeno le più atroci e oscene invettive. Tutti questi attentati contro persone si commisero seuza nessuo motivo. L'invasione della casa fu fatta sotto pretesto d'un ordine della polizia. Me di quest'ordine i sopradetti individni, beneliè richiesti, non poterono mostrare nessun documento. E pereiò fu una vera violazione di domicilio, tanto più insudita, che accadde nella capitale stessa dello Stato a danno d'un pacifico forestiere posto sotto la protezione della propria nazione, e sotto le guarentigie del diritto delle genti.

 Climratori però non si limitarono alle accennate illegalità; ma essi perlustrarono tutta la, casa, romprado porte e mobili, e levando il denaro e gli oggetti d'oro, d'argento, ed altri che trorarono. Devastarono anche l'orto, e fecero altri eccessi nel tiaclio e nel gilinaio.

- Tali forono gli atti che si consumarono nella notte del 18, e la mattina del 19 sopravvenne poi il signor Direttore della Polizia, che richiamò a più moderazione i mentovati individui. Questi però si ritirarona solumente verso sera.

• Nu mas parte di cosi, nonostante i reclami già futti presso il Ministro degli affari esteri e pesso la Polizia, tornarono di nuovo la sera del 20, e il giorno 21, e portarona nacor via diversi pezzi di roha appartemente al sottocritto, e tolti in parte da un casino separato che il medesimo tiene in affitta. » Di più, un suo servo, Pietro Angelo di lesi fu dai sopradetti individui arrestato, benchè non colpevole di alcun misfatto.

## Segue la nota degli oggetti rubati

» Il nottoscritto si losinga, come già fu promesso al signor havone Steinberg, Incaricato di affari per l'Anorere e pel Belgio, e ad altri lacaricati esteri, di ottenere una pronta riparasione e restituzione degli oggetti sopraccennati. Inoltre prega che si dia la libertà al suo servo innocentemente carcerato.

» Intauto lio l'umore di protestarmi con alts considerazione

Di V. E.

Unio servitore MARTINO VERSTAPPEN

Roma li 21 aprile 1849

CAS. Ma che serraglio di Boal Che scelleraggini di decimo gradol Che ferocia lambiccatal Povera Boma!

APOL. Oltraggi vili, e strani, e fieri di ogoi genere venuero fatti in questa circostanza a coloro che stavanu a capo delle cose ecclesiastiche. In quell'epoca trovavasi capo il Vice-gerente munsignor don Giuseppe Canali, Patriatca di Costantinopoli. Uomo probo e dotto; ma che rivelava con la inferma e crollante aus marchina le durate apostoliche fatiehe. I capi di quel sedicente guverno diabolico la avevano parecchie valte visitato, e non senza tuonu altiero, e noo senza minacce : ma esso impavido , fermo nel sun buon diritto non aveva ceduto un palmo di terreno, e le sne risposte salde, risolnte, appoggiate alla tradizione, al sacri Canoni, al Vangelo, erano state sempre fulminauti. Coraggio, ardire, scienza, chiarezza non gli mancavano. Ora gli si presentava lo Sterbini, ora il Muzzarelli, e dimandavano, che si permettessero delle musiche nella notte del santo Natale, affine di consolare in qualche guisa la disperazione dei musici, che non avevano occasioni di guadaguare. Ora volevano l'ordine supremo pel restauro di quadri classici e musaici. Ora lo termentava il Municipio perche accordasse

che i teatri agissero liberamente nei giorni interdetti. Insomma, ora per on tema, ora per un altro, erano sempre ad infastidirlo, dimandandogli cose, che in coscienza non poteva accordare; quindi ne artivano sempre incolleriti, e con la bava della bile alla bocca. Da esso il primo a salir le aue scale fu il solo ex-monsigoore Muzzarelli, che si faceva a rimproverarlo acremente perchè aveva ensanato un ordine si Parrochi di pobblicare dall'altare il pontificio decreto della scomonica. Mazzarelli parlò serio ed aspro; più serio, più aspro rispondeva Canali, e coo quel tuono solenne di autorità, che sa prendere quando si vede vigliaccamente inginristo. E già... a dirla com'è, questi signori gli avevano avvelenato il dente, e quando gli capitara il destro, imitava il Redentore tanto bene dipinto dal Cherici, quando lo finse ritto sulla porta del tempio di Gerosolima. Dopo di Muzzarelli vi si reco il famoso popolano, l'eroe celebratissimo, il redivivo Cola di Rienzo, Cicernacchio con altri quattro dei spoi sviscerati.

P.C. No quaterna de quater constanti.
APOL. Domasione di monigne Vette-genetae
no e è — Conte uno Cè il Distato non vi era; const
conside di un Generimi en ita alla sua Busilica
consocio di una Generimi en ita alla sua Busilica
di toranza. Si pensà dorrura arrettre quel Prista,
to perchè i cuclularia; me sono dispressando crintianassense quai minacciote periodo, se se torni
consecutado del prista del consocio del co

DEM. Bellissimo stratagemma tutto degno di padroa Angelo Brunetti.

APOL. Si combbe questo architettato scandolo da varie hen pensanti persone, e stimarono utile divisamento il renderne avvertito il doca don Lorenzo Cesarini, Colonnello civico di quel rione; et egli prudentemente impedi questo chiasso, namedando circa venti suldati cirici armati a far la gonardi al polazzo del Vice-grenze ce questo basto perio al polazzo del Vice-grenze ce questo basto perio al polazzo del Vice-grenze ce questo basto perio.

dia al polazzo del Vice-gereate; e questo basto perche avaporasse l'ideato infernale progetto.

MEN. Quando trovavano il duro, si tiravano indietro.

DEM. Ramorez fager es il consiglio di Catone.
APOL. Sventaci di bolfansco instolia, molitarono il cone comprenetterio perchi ona velta cone
no il cone comprenetterio perchi ona velta cone
di religione gittato nel fangor e con questa mira
tornamo da loi con parele midate, per per opeliner
l'affrento, a chiedergli l'atoritzazione a far
terretterio per discretare gli assuminaresti che
con roterano scrapcia. Desiderare più
tanonimienti che
ta. Non roterano scrapcia. Desideravano legolità.
Co. Sc. Scrapci di di triol

MEN. Lo trovarono in casa Monsignore?

APOL. Ve lo trovarono davrero. Bispose franco, fiero, immobile; rimproverandogli aucora come meritavano: — Cone? for signori sono scruppolosi? Lor signari ricorrono all'autorità ecclesiastica? E non

sono essi i padroni del mondo? Nun sono andati nelle chiese, facendovi dispolicamente eseguire dei sacri riti a loro capriccio? Il vostro è un insulto sacrilego!

CAS. Ed il permesso glielo diede?

APOL. Li cacció via come un case in chiesa. NEN. Ma, tanto e tanto, lavorarono nel modo stesso. Non è vero?

APOL. Matendamente, la spoi tempi colte d'un on vier più divisitione alcune fini glivoi for-itali e i festivi. Chi volvea lucrore, lucrorez, divisiti delle siriti. Chi volvea lucrore, lucrorez, divisiti delle siriti. Chi volvea lucrore, spotente della soluzione della so

CAS. Caldo caido? A dirittora in carcere? Ma che aveva fatto! Il suo dovere e niente più. Finalmente era il vice-Papa, e doverano altorno almeno

fingere di rispettarlo APOL. Peraltro non ci fu mai penuria di buoni cristiani, che azzardino la propria vita, quando si tratti di procurare uno scanzo ai ministri del santuario. Si tenteno dei maneggi, delle interposizioni, delle mediazioni a pro del persegnitato l'relato; ma tutto era il fare oo buco nell'acquis. Si erano accaniti come rospi, e lo volevano in prigione. Vista la sterilità dei teutativi piò energici, seco di soppiatto on amidievole viglietto, die gli avvisa non essere più tempo di fare l'impavido; che improvvido diviene un coraggio foori di luogo. Che si salvi, che si oasconda, che venga, che è atteso. Obbedisce, e nascondesi. A notte buia airiva Ciceruacchio con i sooi onorati collegiali, e iovadono la casa di Monsignore, e ne visitano ogni angolo, ogni baco; e pretendono che stia fi celato; e vogliona averlo in moni; soa shagliano Non v'era, ne si supera il dove. Anzi vi diro che fo costretto a variare domicilio, perche uno scelto da prima divenne sospetto, e ne lo avrebbero strappato via-Deh che vita menzrono i poveri preti! Che battienori continoi! Che agonie lunghe, eterne! -Bisogna por dire qualche cosetta delle molte iniquità, che si fecero ascire dai torchi con impudente scelleraggine contro l'atto della seomonica. A totto il di d'oggi, 9 gennaro, il Contemporaneo fa il contegnoso, ed ha on'aria ippocrita di volersi giostificare. L'Epoco fa le finte di non conoscere quell'atto nella sua iotima iodole, e dice ignorare --- se quel decreto di scomunico sia simile a quello, che-era solito inviare-e per gli antichi possedimenti della chiesa. L'ambiguità delle quali parole ci fo ricordore l'insegnamento dell'Evongelio pel quale noi prendendo la più benigna interpretatione. - Così va dicendo il Costituzionale nel soo Nom. 5, anno II, rispondendocli: --Ci possiomo dispensare, senza maucare al no-

stro debito, di accettar contestazione per codesto articolo. - Credo else vi sarete convinti che io bramo perseverantemente di accoccarla alla Pallade. Quello è il giornalettaccio che odio o morte. e vi sono due grandi perchè: già in questo giornaletto quotidiano v'era l'estrotto, il succe di tatti i ginraoli più maiorenghi; e poi riducendo i nofismi degli scrittoroni s stile volgare, a moneta plateale, alla portata di totti, ed essendo in mano di tutti, serviva da seme potentissimo di cholera morale; quindi io che sto qui per illuminarvi, roglio farvi vedere dove tendono le loro chiacchiere; perchè già niù che chiarchiere non possono vomitare. -Madams Pallade, della scomunics se ne interessa assai assai; e v'erano beo forti raginni. S'era la demagngin ben secorta, che era stata una mazzolata assai prolerosa questo sovrano interdetto; ed i popoli delle Province erano scaldati gagliardamente da quel Papsle decreto. E la Pallade finn da oncida principio ad empire le sue colonne di parole matte ed empie contro la scomunica. Per lei, ossia per i suoi redsttori, che pare si credono, e si vendonn eime d'uomini, drammografi, melodranamagrafi, tragediografi, poetoni, la logica soda, filata, ben intrecciata con premesse e consegueoze, che ne discendono, è un abuso, un ginoco, una superfluità; quindi non si fanoo scropolo di lardellare i loro fogli di contraddizioni, di grandinare paradossi, di seminare sofismi. Indovinatela? Oggi stende in furore il processo di Pio IX, e ne sindaca tutti i fatti e i detti, e per ogni dove guarda, disamina, anatomizza, crivella, trova malvagità, errori, inginrie. Questo stapendo processo termina coll'affihbiare a Carlo Magno il titolo modesto di ladro, e alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana qualche rosa di peggio. Allora, di privata teatrale sua antorità si erige in concilio ecamenico, e da questa sognata sua cattedra gremisce di apostille i Vangelisti, e pone a suo capriccio, un limite al che, al come, al quando debha la Chiesa scegliere per esercitare il quodeumque ligaveris, etc. come se Gesù Cristo non si fosse spiegato nettamente e validamente, senza voler restriugere la facoltà della chiesa. Dopo, a seconda il'ona hella espressione di un ginrnale a lei contemporaneo, dopo recitando da farisco, che noverava ad uno al uno i peccati, e gloriavasi non essere reo, si prende l'amoroso pensiern di accennare coloro che si debbouo seomuni. care; indi fa no esordio, quiudi un apostrofe, e poi afilza giù cose degne di Satanusso e compagni. Ecco il raziocinio della Pallade. - Ora a proposito di questo articolo della Pallade, voglio che ascoltiate un brano di ugo storico contemporaneo, il unale anche riferisce una parte di questo articolo. Pare che i giornalisti e i cronisti sinosi data la voce; e tutti lo riportino a garo; io non voglio essere iuscriore a questi signori; per cui, a lei, signor Cassandro. Veda: questa è una delle storie venute alla luce in questi giorni, risanodando la pubblicazione interrotta dalla joiquità dei tempi degli Aquali Religiosi. Ecco: qui dovete comiuciare a leggere, dore io tengo il dito-

CAS. Benone! Bitorno n scuola dalla maestra. Leggete qui dove lo posto il ferro da calzetta: no: più sotto; li, proprio li: leggete bene, e poi ci avrete le caldalesse. (Legge):

. Se in fine sia da stimar cattolico il giornaletto · intitolato la Pallade, che dopo aver fatto un » processo al Pontefice, e detta la scomunica una · balardaggiue di due secoli indietro, limito n · certi casi ed a certe cose il potere di legare o di · seingliere Luciato da Cristo al suo Vicario; e · quindi ruppe nelle seguenti parole, che noi vo-· gliam registrate perchè non rimanga più dubbio · sul carattere irreligioso ed empio della rivolta di · Roma: - Nai, dice la Pallade, non abbiamo · aulla di comune con simili mostri: la nostra · causa è tutta estranea al diritto sacro: noi \* trattiquo di governo, d'interessi esplicitamente · mondoni, di gabelle, di milizia, di leggi, di · giustizia, di tribunali. Che ha che fare tutto · ciò colla nostra religione? Che andate confer-· maudo il diritto divino coll'umano? Credete \* forse di spaventare le auime? Oh sacerdoti, di-· singannatevi: il mondo non è più una famiglia · di ciechi: non è più il tempo in cui bastava · pronunziare scomunica per fare inarridires · oggi la regione sta nel posto del fanatismo, e non s'inganna più il prossimo in nome di Dio. · Radate bene, abusando voi d'arma che devesi · adaperare colla più riguardosa parsimonia, la \* spezzate voi stessi, e in luogo di ferire le teste · minacciate, vi bruciate la mano che la tratta: · e quel ch'è peggio, correte pericolo d'incnn-\* trare quella derisione che nasce bene spesso · dalla impotenza quando agonizzando minac-· cia. Non sarebbe la prima volta che lo spirito \* del ridicolo entrerebbe a soffocare l'ultimo · resto del rispetto. - Questo linguaggio è degoo · di un eretico anziche di un cattolico, e ninno · che conosca il cattolicismo, le sue leggi, i doveri » che impongogo e la riverenza che chiedono non potrà tebere per esttolico chiunque ardisca por-lare di questa maniera. Ciaccuno è padroce di · non essere cattolico, ma il pretendere di esserlo. ed il permettersi un tal linguaggio è una con-• traddizione la più patente. Noi non istaremo a • rilevare tutti gli errori che contiene, non a mo-- strare la confusione che si fa dei sacerdoti col » potere temporale del Pontefice, e di questo potere . collo spiritorle, non in fice a persuadere che la · ragione non può essere l'unica norma delle azioni » nmane fuorche nel protestantismo, e che l'asso-» luta indipendenza delle atesse azioni dalle leggi • religiose è un assurdo in una religione rivelata · come la cristissa; ma solo osserveremo che quan-. tunque non fisse un mistero per molti la pro-· pensione al protestantismo della Pallade e dei · suoi amici, tottavia quella e questi erano i più » zelanti promotori ilella scomunica quando la « democrazia faceva di mani e di piedi perchè « fosse fulminata contro gli Austriaei. Il qual fatto · paragonato col presente disprezzo della scomunica dimostra ad evidenza quanto fosse menzo-· guera la fede dimestrata da molti a parole, e quanto a ragione il Pontefice coll'allocuzione

· del 29 aprile si ricusasse a render la religione



Istrumento per conquistare i carri e ambulanze del nemico

» uno stromento di politica, ed a prostituire le · sue pene all'interesse, ed alle passioni di nomini » senza fede!»

APOL. E questo è fatto. Adesso, su, da bravis spiccate un salto. CAS. Piano con questi salti; perchè ho un re-

gistro accordato in gesolreut, che non mi permette gran salti.

MEN. Già, giàs vi capisco per aria. Ci volete far saltare, perchè avete subodorato da voi atesso, caro sor Apollogio mio, che c'è qualche osservazioncella da fare su questo tratto di storia. APOL. Non comprendo quello a cui slludete.

DEM. Lo comprendo io, e ve lu spifero chiaro e netto. Questi signori nella lettura fatta hanno sentito della scomunica, cha volerano i capi settarii vanisse dal santo Padra accoccata si Tedeschi. Ora ogni cervellino d'agnelletto appena nato rifletter come mai! Allora la scomunica era bene indicata, allora era una specie di fulmine, allora avrebbe fatto un effetto stupendamente tremmido, allora ci credevano come in un articolo di fede: tantochè la volevaco, la imploravano, andavano in collera perchè il Papa oon la slancio; e adesso che provocato, e, dirò così, tirato per i capelli, la fulmius contro resti infami, contro sacrilegii nefandi, contro una setta di ribaldi, che lo detronizza, lo pone in ridicolo, lo accusa, ora il Papa è fuori delle sue facoltà, ora fa un sopruso, ora è degno esso di essere scomunicato, perchè si arroga uo crudelissimo diritto, che non ha. Ecco, pregiatissimo signor Apollonio mio, come riflettono rispettosamente questi signori, e di ttutociò vorrebbero qualche vostra spiegazioncina; giacchè state qui quasi in cattedra: e siccome banno il diritto ad un brano di pane spezzato, quando è un poco troppo tosto, e perciò vi supplicano di frangerglielo. Scusate; ma

APOL. Piano, piano. Bagattelle! Ora vi fate creditori, e recitate con una mutria di esattori che fa paura. lu potrei.... ridendo, rispondervi: non mi danno terrore i brutti musi; ma siccome sono impastato di zucchero d'orzo, eccumi pronto a pagare il tributo.

CAS. L'ho detto, e lo ridico, che siete un buon

ragazzo.... salvu l'età.

non potete tirarvi indietro.

APOL. Il raziocinin del signor Demetrio è secoodo tutte le regole del Parcazia, dello Storchenau, e del p. Souve; ed jo nun truvo che rispondervi; ma darò alcane erudizioneelle aouloghe. -Bisogna porsi in mente, che le cose andavaou a rotta di collo circa la famosa indipendenza, e quel celebre motto infecondo: - E Italia fa da sè: in quel momento assai rischioso, la demagogia si trovò in un brutto laberinto, e pensò di risttaccarsi al Papa. - Era il di 12 di agosto del 1848 in cui al santo Padre venne presentato un indirizza dal Generale della guardia Civica, e dai comandanti la prima Legione Romana. In questo indirizzo in prima si parla della beoedizione impartita da Pio IX dal Quirinale; ma siccome si voieva alludere all'Italia risorgeote, volevano impegnare il Papa a unoya benediziune soleone nel senso loro, ossia ad ayvalorare le truppe iu goisa, che potessero schiacciare i Tedeschi, e spennacchiare l'aquile austriache. Il santo Padre però conscio di ciò che anche i giornali inglesi dicevano che gl'Italiani stavano con la febbre, pregava Dio che li benedicesse per farli rinsavire. Precisamente in quell'epoca l'unica che aveva bisogno di benedizioni celesti, efficaci, era l'Italia tutta assorta io un funesto delirio. Il Demunio ci aveva posto e coda e corna, ed aveva aconcertate tutte le teste. Il Papa non vulle benedire nemmeno la bandiera che aveva da precedere la Legione, the volle, notate bene, the volle sconfinere, e correre a Vicenza. Questo affare aggelò molto il poetico entusiasmo di alcuni sedotti calorosi e faneroni; ma i ciarlatani demagoghi a forza di chiacchiere arrivarono a persuaderli, che il Papa taceva, ms li spediva di cuora. La convinzione in contrario nacque al comparire dell'Enciclica. Figuratevi che cona avrehbero fatto se potevano avere una parola Pontificia sall'Italia!.... Vedete che abbiamo fatto una ben lunga digressione. Torniamo a noi. - In questo indirizzo si pone per bese questa benedizione, e quindi si vuola andare più avanti; cioè, imolorano che i benedetti siano essi e i loro rappresentanti, e siano contemporaneamente maledetti tanti galantuomini. Ora avcoltate come termin's questo furbo indirizzo. Tutto non ve lo leggo, perchè è luoghetto; ma un heano è indispensabile; e desidera, che ascoltandola, consideriate come pare che delineando l'altrui da essi esecrata fisonomia, facciano il fac-simile del proprio ritratto; per cui sembra che pregbino Pio IX a scomunicare loro stessi con quell'assatema soleone, che adesso disprezzano e deridono. (Legge):

. . . . . Minacciata per questo modo l'Italia di nuove e più pesanti entene, devastate le città e le terre di Lombardia e della Venezia, messe a ferro ed a fuoco quelle dei Vostri dominii, profanata la divinità del Sustuario, la snntità delle famiglie, noi sudditi Vostri, noi militi cittadini e lerionarii, noi Italiani ci leviamo come un sol uomo e invocando il nome di Cristo e del suo Sacerdote, corriann a difendere la Persona Vostra, i Vostri Stati, i nostri fratelli, l'onore e l'indipendenza italiana. Noi stringendoci al Ministero, ci uniamo a lui per chiamare alle armi i nostri fratelli, i quali, nol dubitiamo, tutti risponderanno animosi all'invite.

Mn perchè al valore italiano sinno fausti gli eventi, e nuove disgrazie non piombino sull'augusto Vostro capo, sal nostro, e sopra quello dell'infelice Italia, dehl beatissimo Padre, alzate nuovamente la voce e le braccia al cielo, rianimate cal Vostro comunda un popola credente, ma sfiduciato; imponetegli d'impugnnre liberamente le armi; ditegli che lo comanda il Vangelo di Cristo, che lo domandono i diritti di geati oppresse, e futte segno dello più feroce ti-

Ripetano i ministri del Signore le parole Vostre, e si facciano una volta iaserpreti sinceri delle voci della ragione e della giustizia. Sciogliete da qualuaque legame quei Legionarii, che un Welden sotto l'egida del nome Vostro. occusava col nome di sediziosi: dite a colui che se non rifugge dall'oggressione, olmeno rispetti i diritti di coloro che si difendono: ditegli, che esso generale austriaco, non sostiene in Italia la causa della libertà germanica, ma quella della tiranaide: fotegli coaoscere, che gli atti vanda-lici do lui portati od esempio, sono attestato soleaae della sua immane ferocia: ditegli che si rispormi di minucciore della morte i prigionieri crociati, perchè la religione di Cristo fa i martiri, mo aoa gli schiavi: parlategli finolmeate col linguaggio del Vaticano, onatesaizzatelo, e non soltaato noi, ma tutti i Vostri sudditi, ma l'Italia intera, e votti i cattolici sorgeranao a difeadere il Pontefice, e col Pontefice la religione e lo libertà.

Beaedite, Padre santo, le nostre famiglie, che lasciamo a tutela delle città: benedite i aostri capi, le aostre armi, quelle dei aostri frotelli; che noi al cospetto Vostro, a quello di tutta Italia, sulle ceaeri dei nostri traditi frotelli riaaoviamo il solenne giuramento di PINCERE o di

MORIEE.

CAS. Aveta detto magnificamente bene. Questo è il loro vero ritratto. Non volendo, facevano il proprio processo.

APOL. Questo è quasi poco. - Sappinte che il Galletti, non lo scampato di galera, non il ministro di Polizia; ma colui che fu colonnello, e poi diventò generale, e che veniva distinto dall'avvocato bologuese col nome di pista-pepe, nome aromatico, allusivo alla sua rinomata professione di droghiere a piazza-Pollarola; dunque sappiate, che questo pista pepe, seccava, tormentava, martirizzava il santo Padre che gli desse una risposta. E l'ebbe; ma l'ebbe tale, che a guisa di on chiodo da barrozza, gli si fisso nella hocca dello stomaco, e vi starà finche vive. Siete contenti? MEN. E come no?

P. C. Ce avete armeno capacitati ona vorta, ce

avete. DEM. Vedete che la mia interrogazione non era indiscreta.

CAS. Insomma abbiamo avuto ragione tutti; e la storia è stata meglio chiarita. Avanti adesso. APOL. Avanti pure. Entrismo della breccia nel di 10, e attenti: non perdiamo il filo delle malvagità che si vanno propagando di giorno in giorno. Abbiate dunque la compiaceuza di ascoltare an-

cora ciò che vomita la protestante Pallade nel foglio del di 10 genn. 1849, a segnato col numero 441, il quale si apre da una lunga polemica, che porta per titolo: - Ancora dello sco-

P. C. Si: antre du vaga de zebibbo.

MEN. Gli dolera assai la scomunica, e per questo si affaticavano a darle addosso.

DEM. Ma la scomunica non perdeva mica di forza per questi contrasti. Auzi... CAS. Lo stesso loro accunimenta contro la mo-

strava stupendamente apolicata.

APOL. Fra le altre matte cose ch'escono dalla nna di quell'ignorante articolista, v'e questa: --Non è forse un abuso, aazi una profanazione di potere divino, che il Papa lanci la scomunica sulle colpe politiche? - Pinno un poco. Si tratta di lottare con l'empio dizionerio demagogica, che ha definizioni coniate nella polazzina in giorno di ubbrischezza. Ragionismo se si può. --Queste che chiamate colpe politiche, casa sono? Sono azioni mmane, morali di un uomo cattolico; che infine (sia detto tra noi), voi le chiamate colpe, perchè le trovate difformi dalla legge eterna di Dio o della Chiesa. - Ora, eccoci qua, cari mici, se queste sono azioni namme morali, e perciò tali, da potere essere contrurie alla legge divisa ed ecclesiastica, vorrei sapere perchè il Pontefice, il Padre dei credenti, il vice-Dio de credeoti non potra su di esse portara il suo giudizio? Farse non è celi la pietra angolare su cui è fondata la Chiesa? Non pasce egli le pecore e gli aguelli, che sono i pastori ed i fedeli? Forse il potere di sciogliere e legare, che gli ha dato Gesù Cristo, è ristretto ad una specie solo di umane azionil Forse Gesù Cristo ha separate e distinte le colpe politiche quando la detto: - Chi non ascolta la Chiesa, sia per voi come un pagano, come no pubblicano? - Ora se può il Papa portarne giu-dizio autorerole, perchè non potrà fulminare con l'interdetto? Società senza leggi, crulla, si disfa, sviene; ma se vi sono leggi, di che razza, di che tempra sono, se non possono colpire chi le trasgredisca? La scomunica priva i trasgressori dei beni che si godono dagli obbedienti. Gesù Cristo, nel dare la potestà suprema a Pietro di fara le leggi, gli diede auche quella d'imporre la pena, a molto più una pena medicinale, come è la scomunica. Quindi Papi son meno dotti in divinita, che ricchi di sante virtù, si servirono dell'anatema francamente anche in quistioni politiche, quando si trattava di azioni umane contrarie alle leggi di Dio e della Chiesa. - Noi, prosegue l'articolista, noi volevamo un governo leale, franco..... la nostra era una voglia tatta cittaliaa.... tatta politica. - Na, signor articolista, spactiatore di solismi, roi non considerate, dirò meglio, non volete considerare, che il Papa è il legittimo tutore costituito da Gesti Cristo a vegliare di e notte all'onore e difesa della santa Chiesa; ed egli ben s'em accorto del fiato protestante, che solliava con infernal potenza per svallerlo dal sacro possesso d'un dominio, che aveva godato da tanti secoli per ispontanea largizione di generosi e prodi Sovrani, per ispontanea sommissione dei popoli. Non era suo; non era suo-asse particolare, nos era dote di quella Chiesa cattolica, Apostolica Romana, di cui esso tutelar dovera gelasamente gl'interessi. Come? tu vieni, e la spagli con mani sacrileghe di

questo possesso; ed il l'apa ha da star zitto? non-



he da fatter? Bella teorical Duttinale degran di merricico Damper sani lecino il artero Damper sani persensa in rapinal Dampera... quand questi disappare galibare? Tori visual finanzial limanzial la constanta della produccia della produccia il ratura governa lesale, franco... la svattare suglia tatta cittaliana... Intala politica, a paresia governa lesale e fancara sun vicusa hese un più il sonche della produccia della produccia antica cittaliana. Intala situata producta un posi fare e molecciale! Nal doce sitte stato a sensoli? Dure everte imparata la legica? Nal mon avette amanena il senso ciama discovirsia ma estre amanena il senso ciama discovirsia produccia alla sun colle, con ma estre amanena il senso ciama discovirsia produccia alla sun colle, ciama ciama produccia produc

CAS. Già, aignor Apollonio mio, il senso comune non è poi tanto comune, quanto ai dice.

P. C. E na specia der viuo senz'arqua. Tutti l'osti ce l'houno; ma valla a trova, vallo! MEN. Tutti scriverano. Tutti dettavano in cat-

tedra; ma che? li spropositi si sprecarano. DEM. Era on deliriol Un contagio di ragiona-

menti. Una sinfonia per la grand'opera da cantarsi alla Lungara. APOL. Ma nou vi ponete in cape, che questo rragionare scowollo, contradittoria, natilogico fone generato da ignorana inricolile, percile naturale; nonde si petese dire, che vonitariano sproposti di buona fede. Odbir se credatte coti vi shagliereste, e prendereste un gronchio grosso cone la cupoda della Botonda. Sragionano percile volevano sengiomure, anai studiavano a chi le consiras più modernali, più grossep e coti aversuno fede di puntellare il loro partifa. Tutta strej totta multira.

CAS. E li gonzi gli tenevano dietro; cotì i tonni seguitano, correggiando, il delino, e cudono nella tonnara, ove rimangono fra le chiose, e servoso poi in Pescheria di gara stretta fra i cuochi per farna l'acquisto. Che farabutti Che quintessenza di malvagità Così ferezano meglio il fatti foro.

P. C. E che fattucci sporchil Ex cum quibus era Falfare lora. Nun avveron appetito antro che de cutrini; e, capiteme bece mica de moneta volunte, de cartaccia; con vif ma de moneta volunte. Suli sacchetti delle piastre nostre, belle, tonne, vivolose, che facrevano tanto d'occhi, a se li sarebbeno mannati giú come le pirole della Scala o delli Bonfratelli.



Je pareveno pagnottelle cor preciutto, o pe meglio di, je pareveno bocconotti.

CAS. Bravo, padron Checon Biasvonel alla marsalala tratteverian, alla rustice, ma avete risposto neeglio del Covarrovina e del De-Luca. Ermos tanti affamatacci, jun ate povere bestie non averano appetito che d'oro e d'argento; e los paura, che se storano un poco pri a Roma, ci s'implinistivano come tante baiocchelle vecchie da quattro. APOL. Silenziol

CAS. Ohl oh! C'e il cursore? E che ruol dire questo silenzio strillato?

APOL. Vuol dire, che bisogna star zitti, se vogliamo andare avanti cen la nostra storia. Siamo ancora al giorno 10 di gennarol Siamo indietro! CAS. E quanta! E quanto pur troppo! Girea il

CAS. E quanta! E quanto pur troppo! Circa il voler andare avanti, lo dite a me? E che desidera il cieco?

APOL. D'oggi altro non avete inteso che la confutazione di un articolettacciu della Patlade. Degli altri giornali non me ne occupo; perchè la dea Pallade mettera tutti in un torchin, e covava un sugo consumato, lo riduceva a moneta plateale, e così ubbilacava la porera gente. Non la pensavano male essi. Dunque a noi. - Quanto voi avete inteso scritto da questi signori, veniva ja oggi divulgato e diramato, a fatto girure colla voce dei handitori apostolici, a tale male ufficio destinati, e che andavano a predicarlo per i quartieri civici, per le botteghe, per le tabaccherie, per certi circoletti secreti, ove si facevano ragunati di pessimi soggetti. Indi nel gran Circolo Popolare si faceva il catechismo formale; e, a questo fine, ora l'uno, ora l'altro dei membri montava jo pua specie di cattedra, e di la vomitava i suoi infernali concetti. Il giorno di oggi fo consumato in chiecchiere, fonestissimo chiacthicre; ma oon vi furono fatti. Peraltro nel seguente giorno 11, Roma sortì la splendida fortuna di veder comparire in luce un nuovo giornale quotidiano politica-letterario, e che portava per titolo, il Tribuno. Ne era compilatore un famuaissimo delirante diabolico, Filippo De-Boni, repubblicano ultra, unitario furente, autore d'alcuni sacrileghi versi u dialogo, in cui parlavano insieme Gregorio XVI e l'Imperador delle Russie; e che era in siffatta guisa conusciuto per la satunica libertà delle sue opinioni, che appena tocci il littorale di Genova, pensò bene quel governo d'immediatamente dargli il così detto scaccione, perchè la semplice sus presenza oveva destato tamulto, e risculdò nei cervelli. Egli dunque si pose a capo di questo giornale, che però non progredi oltre al Num. 38. Pubblicò anche un altro fogliettuccio, che intitolò - Voce di un Popolano; - ms in luce non ne vennero che pochissimi numeri. Esso era colmo di tanti meriti, che era stato creato Presidente del Comitato relativo alla convocazione della Costituzione Italiana. Il suo gioruale era piuttosto di opposizione. Se vulete vedere l'indole intima di questo Tribuno, scorgetela da queste parole, che stanno nel primo articolo, con cui apresi il primo namero - Se Ruma ha peccato, ha peccato secondo noi di troppa lentezza. -

CAS. Ohè! Si è fatto poco? Bravo! E che s'avera da fare di più?

APOL Questa em Findole secreta, as Hisbale stelta nel nos programas, non part secundo la carifa, al definire con questa sunsui prode da De-Boni — mercanas es sustrusta s. nova.— — non quest aportes divias comissión à stampare.— Il matre giurnale manifesta le une credicare del indus que describilma de populos, insegundone il útrista e gli edibblight. Improcedo cin indufe, una describilma de populos, insegundone il útrista e gli edibblight. Improcedo cin confesione naturante nel populo.— Per epigale pei di questo medenian giornale verse mano un creates biblico todo al XV dei cop. XIII degli Madali, delis confesione Per teritali, se conte qualche discorre de interior il populo, partelato.—

MEN. Possibile! Che bricconsta sfacciata! Fa stomaco!

AFOL. Sono parole tolte dal volgarizzamento italianu di monsignur Martini; ma voglio lo legginte tutto. Ascoltatene due versetti interi: Eglino lascinta Perge, giunsero ad Antiochia
 della Pisidia: ed entrati nella Sinagoga il glorno
 di nabato, si misero a sedere.

• E fatta che fu la lettura della Legge, a de Pro-• feti, i Capi della Sinagoga mandarono a dir loror • Fratelli, se avete discorso da istruire il popolo, • parlate.•

Ven la costemmas, che dopo la lettura sagra, medichalmo facense li intratione, l'immention to al popolo. Oto dei capi della Sinagoga questo concer vanse afferio a due Apundia, capitali i conscretiri da qualche Giorna, el crama Pantia con analo. El intitti Paulo prece la provia e regiona. della il testa billica questo relo ciden, difficile venitate came esta seritto in chesico ad senso geneine; ma l'applicatione che ne desamera il De-Bouit era...

CAS. Ve ideo in Il not De-Boul dices—phatili, es notet qualthe discorne de istraire il popolo, parlate: — cha, peccolo bil er lo istraire il popolo, parlate: — cha, peccolo bil er lo istraire che indra tatti e dire voltes tapere il simo questi lapi con il mano d'agodili, che ri pometto mon mente mon sono horizati, cono hodi, sono assosini habite con una marcher su d'isa, ritulettado libertà, i ricirieramo di possali ciates, vi farano moire di lano, ri suggitzama (gasti, vi farano moire di li parla parla gil chi habate. No vi fidate. Trenate. Sono iniqui qualtati. On vi identa, pei vi morretta.

APOL. Ferrel bare his terminismbe on quies ne figurier da cas del Birardo. Me prime namere i mos unche multe sprangotiate benilità, contrelle che parasso d'erezie, na con una value contrelle da far fercare le dita. Natas, che sotta le disa d'argie, 14 genesia, tanto la Paliface, che puerche di largemili stampas ni l'arcia del Maria alla carica di Generile della Grica. Ouverante, che quater i immosi parte la della di di genesia della città di di si genesia della città di di di genesia della città di di di persona della città di di di genesia della città di di di consipia. (Legge)

DETTERA DELL'ELETTO TEN. GEN. DELLA CIVICA DI BONA AL MINISTRO DELL'INTERNO

Signor Ministra

Dai giurnali di Roma mi fu nota la onorevolissima nomina di Tenente-Generale della guardin Civion. Jeri soltanto, per lettera del frutelo, sepsi che il dispaccio ufficiale è nelle munidi tati, da ciò mi ini futta scasa alla tardata risposta. Se il Ministero hi vulto dare una prosaposta. Se il Ministero hi vulto dare una prosadi fiducia e di stima alle mie convinzioni politiche, profinadamente democratiche, io ne lo frigrazio di tutto cuore, e mi conforto che il governo dello Stato si retto da uonini libera.

Son noti oll'Italia riconoscente i liberali spiriti dei soldati cittodini di Roma, tanto dal sangne sparso sui campi della indipendenza, quonto dallo scudo fatto alle interne franchigie. Oneste sono le anime di quei loro Uficiali superiori, ai quali, la nobiltà del sangue non può far disconoscere che lo Guardia Civica, essendo istituzione di ordine, non si regga a sovranità fondata nel popalo. Se in questa fede politica concorderà operosamente la maggioranza della milizia Civica romnua, qualunque accetterà l'incarico di comandarla, può reudere il più gronde servigio alle sorti della nazione, che ora in Roma si decidono supremuniente. - Quanto a me, il dovere e lo coscienza mi dettano, rimanere in questo posto, dove l'affesione de' miei bravi ufficiali e soldati mi tiene in grado di prestare qualche servigio alla causa del popolo, la quale non patrà venire a salvamento dal dispotismo armato, se non si contrappongono ormi provote alla

libertà.

E mentre, signor Ministro, io riauncio ollonore che ha voluto compartirmi, le rinnovo ogni maniera di ringraziamento, e con ossequio e rispetto ui offro

Di Lei Siniwaglia li 5 del 1849

> Devmo Obbmo Colonnella MASI

Uo altro atto viene sott'oggi pubblicato dalla medesima Pallade; e dice costi

Il Comitato dei commissarii dei Circoli toscani; costituito in Roma fino dul 31 spennio 1859, avendo zicevuto nel suo seno i Deputsti che gli sono stati invisti da alcuni Circoli degli Stati Romani e di attre Province italiane, che Junno futta ndesione al primo iudirizo del Comitato medezimo, quest'oggi ha assunto la denominazione di Comitato dei Circoli Italiani.

> ATTO FARNUCCE vice-presidente D. GIROLAMO CIONI SEGRELATIO.

Oggi il Bmosissimo D. Pirlone, conistre il serilegle caricature, di Gori la Isato d'ecunata viguetto della balla di acomuniche populi depositata cessi di via Frattina, e di cui ricordomi arravi gia parlato. Nella grandi sula della curia lanocenciana in questo ser si tiene l'adunanza preparatoria per poi veuire alla elezione del tenoute-generale civico; el il giornale — Le Gaurdia Nazionale Italiana - nel suo Numero 4 ne riferisce i risultamenti con un avviso ai Civici, che suona così:

## AVVISO

## ALLA CIVICA DI ROMA

Nell'adunanza preparatoria all'elezione del

Tenente-Generale Coico, tenutari in forma del precedente avviso, terisera nella grande nula di Monte-Clivorio, sull'avutari proporta di dodici nomi alla candidatura, raccolti dopo esuurita la dicussisione a ulgragi, riportarono maggiornam di voti li sei qui oppresso notati secondo il grado di maggiorità conseguità di

- 1. Tenente-Colonnello Pietro Roselli
- 2. Maggiore Luigi Salvati
- 3. Teucate-Colounello Aagelo Tittoni 4. Marchese Ala-Ponzoni
- 5. Principe D. Luigi Spada
- 6. Avv. Francesco Sturbinetti

Tale risultato sarà di norma ai non intervenuti nell'adunanza enunciata, onde serva di lume nella votazione da farsi, e coli evitare una maggiore divisione e dispersione di suffrogi.

Roma 12 gennoio 1849

A. TRAVELLINI ( Segretarii S. VANNOZZI ( Segretarii

Il ff. di Presidente del Comitnto preparatorio l'avv. supercensos

I Circoli, i grandi manipolatori, avevano preparata in concerto questa scena; ma poi.... uon ridele.... sotto il di 15 osserverete, che di queste propose milla se ne fece. Non basta: in questa aera stessa...

CAS. Bic capitor è la sera delle avventure. APOL. Nel texto Metattasio i combino una gran rabunana politica, io cui scoppino pareceli sonori gridi di "For la Costiturente" — Lacciamo che si divertano, el entrodo cui di 3º 2 contempo del primo subito una tode dia Comunica provisiva del Cooreno, in cui sobenemento deresta, che viene riguardiaco come perturbatore dell'orbite pubblico, « semito della patria, discoppe abbia per consultata dell'orbite dell'orbite

CAS. Ma che avevano qualche paura?

APOL. Bagattelle! Erano giunte ai capi settarii notizie motto cattive. Si diceva loro: — La votazione non si farà: tempo scinpato. — Ed essi, paffete! un decretose. Leggetelo, signor Cassaudro; che voi leggete assai bene.

CAS. E poi mi manterrete a gomma o a zocchero d'orzo. (Legge):

## DECRETO

LA COMMISSIONE PROPPISORIA DI COPERNO

## DELLO STATO ROMANO

Considerando, che la coavocozione di un'Assemblea nozionale di Romo fu domandoto dal voto universale, e dollo necessità di consultare il popolo per determinore ua ordinomento politico, e provvedere ai grovi bisogni dell'erario e di ogni altra coso:

Considerando, che i tentativi fatti per impedire in qualuaque siasi modo la riunione di quest Assemblea, è un aperta lesione ai diritti del popolo, solo giudice competente per decidere le graadi questioni dello Stoto nelle circostanze straordinarie ia cui si trovo il nostro paeses

Considerando, che senza la convocazione di quest'Assemblea nazionale romana sarebbe impossibile il riunire l'Assemblea Costitueate Italiana, lo quale deve assicurare la iadipendeaza e la libertà della patrio comune:

Visto, che in questi giorui i quali precedono la riunione dell'Assemblea nazionale romono un partito reazionario cerca ogni via, e non rifugge da ogni mezzo, sia esso il più tristo, per eccitare la guerra civile, e distruggere quell'ordine, quella tranquillità che hanao reso ammirabile il aostro popolo, ed hanao ossicurato le vite e le proprietà dei cittadiai:

La Commissione provvisoria del Governo ro-

#### DECRETA

Qualunque individuo, privata o pubblico funzionario, teati con modi diretti o indiretti di impedire la convocazione dei collegi elettoroli chiomati a aominore i rappresentanti l'Assemblea nazionale, o cerchi di eccitare la guerra civile coasiglioado, sio il popolo, sia la forza armata, a disubbidire alle ottuali Autorità costituite, è dichiarato perturbatore dell'ordine pubblico, aemico della patrio, e come tale sottoposto al massimo rigore delle leggi.

A tale effetto è creata ia Roma uno Giunta di sicurezza pubblica, presieduta dall'attuale Prefetto di Polizia, e destinota a dare una rapido e vigoroso esccuzioni alle leggi.

Ciascun Preside nella sua proviacia instituirà una simile Giuata, destinata al medesimo ufficio.

I Ministri dell'Interno e Polizio, e di Grazia

e Giustizio snno incaricati rispettivomente della esecuzione del presente decreto-

Roma li 13 genasio 1849.

C.E. NUZZARELLI - C.AR-MELLINI - F. CALEGITI L. MARIANI - P. STER-BINI - P. CAMPELLO.

O andate poi a proclamare che tutte queste cose erano volute dal popolol Acqua di roudinelle! Biso-guava provvedersi di una buona sorsata d'acqua, tenersela sigillata in bocca, e far mosca; altrimenti la pelle poteva diventare un passa-brodo- Non si facevano complimenti: capisco. C'era la botta secca per tutti.

APOL. Lo vedete, che a goccio a goccio anche voi diventate bravol Ci ho gunto. Un poco alla volta, voglio che siate addottorato in partibus Reipublicoe Romanue.

CAS. Grazie, obbligato. Questo addottoramento se lo tenga per lei, o per i suoi signori figli, se gli ha, o può averli; io me ne sciacquo le mani. Nacqui codino, e cedino creperò.

APOL. Burlavo: andiamo avanti. -- Sappiate che in questo giorno nella chiesa di Maria santissima di Costantinopoli, che è chiesa nazionale dei Siciliani, si canto un solenne Te Denm, essendo l'anniversario della rivoluzione italiana. CAS. Ma il vecchio proverbio: - Scherzo con

i fanti, e lascia stare i Santi - se l'erano scordato? E di che ringenziavanu Dio? di che? delle loro scelleraggini? dei loro delirii? Povera Italia manomessa, sconcertata e corbellata! MEN. Per mancia dopo il contratto. Era un poco

crudele la laccenda; ma i fanatici ... P. C. Non prus urtra. Bigna inchinà la capoc-

cia e dine: volete accusi? Embe! sia puro accusi APOL. Il p. Giovacchino Ventura, prima benedisse la bandiera sicula, la quale gli fu presen-tata dal colonnello La Maso, e quindi intuonò l'iuno Ambrosiano, che venne cantato dal basso Colini e dal tenore Fraschini. Oggi la iniquissima Pallade se ne venne fuori con un articolo malizioso, in cui pretendeva provare, come che quando vi è il sole è giorno, che Pio IX stava prigioniero in Gaeta; così cercavano con agni autenticità loro possibile far credere che il Papa non era libero, e-per tal mezzo diffidare il pubblico credente degli atti che emanava, e specialmente della tauto esecrata scomunica; ma i gatti avevaco aperto gli occhi; ed i ciechi crano volontariamente ciechi

DEM. Sempre battevano fi, perchè le loro forti ponre erano per la votazione; ma la maschera era caduta-

APOL. In questo medesimo giorno 12 di gennaio si vide affisso un gran decreto di riforme provvisorie nelle cause civili, a contenere pareceltie condizioni di dispositiva, e la deroga totale a varie leggi auteriori. Altro gran decreto vide la luce nel seguente giorno 13, ed in virtù di cui si trovò creata una Giunta di pubblica sicurezza, a cui pigliavano

MINISTERO REPUBBLICAROMANA



parte il Prefetto di Polizia, e Presidente della Comarca Livio Mariani, detto lo storiaro; perchè ad ogni quattro parde citara una storia; il maggiore Mattia Montecchi, mozzorecchietto celebre; ed il famosisimo Niccola Carcani, sopranominatu l'imbroglioteino.

CAS. Giunta di carne cattiva. Giunta, che non la darebbero nemmeno a porta-leone.

APOL. Qui fate alcune riflessioncine con me— Alla fonestissione apone del colire nestrono fioni delle commissioni di pubblica santit; ora che starason i un espoca di peste politica dichiarsa, kecpuno con questa Giunta di cicurezza. Cone da ridere a locca aggingerata. Si unirono, e il acquilirono con anare parde alcuni lorogioreali., quando discono commente producti della consistenza di cono circuita di pubblica discrezza e non misure, che non si usarano che in gorrnii di tiranni; di erano misure eccazionali da procerirerio affatto.

CAS. Questa Ginuta ha più senso comune, che non credevo.

and title. Illumate specta gioranta e a direligonale un circular e di general Zucche, novia au ordino del giorno, con la lettera del santo Padre al general cancelsino. Quest ordine del giorno, con la lettera del santo Padre al general cancelsino. Quest ordine del giorno ceurta le militate con energiche parole a prectare abbidienza que que superiori, che con un gui edgalia per loso glio non si accordò pubblicitis; ma si fece di tutto per impolice che e co faccore lettura, es en edizamane la cognisiono. Oggi sterso l'Armentita mette four in metero, in cui rimargono exclusi un control del propositiono del proposit

CAS. I demagoglii hanno sempre avuto paura dei locci. I bocci spiferano giù la verilà, e la suonano a campane doppie. Iolanto empirano i quartieri di fonghetti prataroli, che li cucioavano come loro meglio pareva, allesso, in unido, arrosto e fritti. Che massa d'infamoli.

APOL. La Pallade si diverte anche in questo giorno di cavar fuori una polemica nel nom. 414, e la intitola: — Scopo della scomunica. — A chi nveva avuta la superba temerità di negare al Pontefice romano la facoltà di poter scagliare l'interdetto, e fulminare i delitti politici, non poteva mancare la sfrontataggine di porue a disamina la intenzione e condannarla, ogni qual vulta il Pontefice ai fosse risolto di gittarla solennemente contro i procaci invasori del dominio temporale della Chiesa. Così accadde alla Pallado, ossia ai snoi sfacciati estensori ; perchè dopo aver recitata la prima parte nel nam. 441, adesso in questo nam. 444 uon arrossiscono farla da Epidi e da Zoega, e da Champollion, ed interpetrare l'intenzione occulta di Pio IX nel modo il più iniquo, il più ingiusto, il più crudele, per togliere affatto il credito presso i fedeli a quest'arma totalmente spirituale, ed al venerabile suo autore, che la maueggia a difesa de' suoi santi diritti. Leggete, leggete, sig. Cassandro.

CAS. Eccomi di funzione. (Legge):

Non è da crederti che il Pontefice Pio IX (c chi tidaolicametto ggi lo tipria e aforza ad opera così indegna del suo none e della sua gloria) abbia potato mai concepire il disegno di avventare l'anterma contro i suoi popoli, tenza prefigerti uno sopo, appettarre una conteguenza, in una parola, tenza l'intenzione di trume un partio.

APOL. Era chiaro, evidente, palpabile, che il Papa senza uno scopo non surebbe mai venuto a questo grao passo. Chi poteva dobitarne? Ma questo scopu non era mai quello di avventurare l'anatema contro i suoi popoli: oibò: questi sono sogni che verranno fra le mora della Palazzina; ma l'avventava contrò coloro, che sarebbonsi fatti rei di una tanto ed ingiusta, intolleranda invasione. Non fu, no, per trarae un partito, come vigliaccamente asserisce quel foglio; poiche siccome la scomunica non è che una pena spirituale, altro fine non può avere, che di mintenere fra le sbarre e i cancelli dell'ordine i fedeli veggenti, che ne conoscono l'autorevole forza e la temano. Così impauriti santamente rimangano lontani dal delitti puliblici e privati. Il cardinal Pallavicino (lib. 18, cap. 6), storico fedele del sacro Cancilio di Tresto, apertamente dice, che appunto fu da quel famoso Conciliu scagliata la scomunica contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici, siccome ora ai legge nella Sessione XXII, cap. 11, con parole richiamate da Pio IX nel 800 Moto-proprio del di primo dell'anno 1859: - Che quanto più il peccato è attrattivo con la facilità, e quanto più è contrario all'onore di Dio, e alla carità del prossimo, tanto più vedesi necessario il ritrarne uli nomini con l'orrore della pena. - Questo si, questo e non altro esser poteva il secreto e soleune scopo del nostro Papa nel fulminare questo interdetto. Ausi, ascoltatemi ancora, e non chiamate pedanteria, seccatura quanto vi dica; perchè uno sturico deve riferire non solo quanto si operò, ma anche le bestialità che si scrissero. Dunque udite ciò che continua a vomitare la signara Pallade:

Due possono essere state le cause moventi di un tale intempestivo atto: la speranza di una cieca reazione per parte della bassa plebet ovvero la probabilità che lo spaveuto potesse impossessarsi del nuovo governo, e spiugerlo a darsi per vinto.

Eco dasque, secondo la Pallade, quelle che portrebhore essere state le came morrosi il antio Fadre all'associato di questo atto, ch'è tutto propio della sorrainia spiritude del Soccessore di propio della sorrainia spiritude del Soccessore di sono perabet di son perchè mon ri è motiro di sosta clausa per suppordo, perchè il morri con o la seconocia a quei fini, perchè rere più riretto a nulo il conce di spot fibre, e quisidi non poò ocere di conce di spot fibre, e quisidi non poò ocere vitta lo sperimentarono tutto adorzano, tutto cartito, tutto misricordula; poi perchi l'ano una na rich, tutto misricordula; poi perchi l'ano una na

era unovo; anzi la atoria lo aveva registrato identifico in consimili circostanze. Dunque totto faceva supporre che lo scopo, la mira, la meta contemplata era stata quella di far ricredere, riusavire i figli traviati da false massime, da indegui sofismi, e che s'erano gittati a rapine sacrileghe, a catechismi di scelleroggini, a illecite e funeste persecuzioni di innocenti, a proscrizioni, a profanazioni, allo sconquasso totale della società, ricusando di ascoltare i dettami inviolabili della chiesa. Dunque non era il motivo di eccitare una renzione, un commovimento rivoltoso, signori nos era un atto surto nel cuore amoroso di un l'adre, che non voleva patire la perdita de cari suoi figli. E quest'atto emanato in quel eritico momento supremo, in un momento di devastatrice spaventosa minaccia, potrà chiamarsi intempestivo? Non dovra dirsi oltremodo opportuno; onzi necessario? La Pallade però, profescava d'una logica di cogio suo inventata, come fra i pazzi motivi che adduce, due siavo stati i prubabili, passa virulenta a declamarvi contro rabbiosa, come se questi realmente fossero stati i moventi di Pio IX a sfrenare quel fulmine da lei derisa e belleggiato. Eppure questi bulloni, questi demogoglatti da due xigari l'ora, questi bestioncint iu erba, andavano o leggere quegli apropositi, e non si accorgevaco del veleno che vi era artificiosamente nascosto. Anzi, anche adesso da questi giumenti da soma si sentono ripetere quegli stra-falcioni, e dire: Eppure l'io IX aveya in animo, pensava, s'immaginava, architettava... Ignorantoni! Scusatemi se pruseguo a tenervi discorso su questo tema; percisè è un grande episodio della nostra storia moderna.

CAS. Ma parlate quanto volete. Noi siamo qui tutti orecchi per sentire ciò che ci regalate cun tanto giudizio.

MEN. Caro sig. Apollonio, le vostre non sono parole, ma perle. Dite, dite. APOL. Sono qui. Sentite come prosegue l'ar-

APOL. Souto qui. Sentite come prosegue l'articolistar

Quanto al primo diseguo di suscitare cioè un movimento resistonio e suguiamo, simos contrettà a confessore, chi esso è coutro la cristiamo contreti, contro i divini inseguamenti del suo Mestro, contro i divini inseguamenti del suo Mestro. Allevele un olto aini passa primare una sola Allevele un olto aini passa primare una sola Allevele del proporto del College del contreti del proporto del contreti del proporto del pr

Doe falità di piasta. La prima è accenata nel supporte cetto ciò, che ono era dato on arte alcuna dimostrare possibile; la seconda, che supposta una reazione, questa ne diversea mactera necesarriamente dalla scomunica e per la socranolica; non botata e che nella piotesi, questa scoppista reasione direntanse ingiusta, impetuous, abrigliata contro la carità, danho di cezzo ai precetti rangelici. Eppure, accoltate adesso il torto da parte di chi sta. (Legge): Quanto poi ull'exito di un calcolo così riprovevole e xeellerato, noi dobbiam dire, che gli autori di esso ban commesso l'ultimo degli errori. Errore l'aspettare che il popolo del Roposta confoudere la giuntizia col doguna, la Chiesa col guverno, il Vatiano col Campidogle. L'Adordo del Principe; in uno parolo, la spirito colla materia.

Me qui in caste quo sone di sarebbe mul trattalo di confinedre, and il rimitre, quillimit era Unippo dimotterec, clie non possoo stare rimiti, non già cia d'auno a considere; na parterpo possono uniria senza confondere; ne realmente si rimisicono uniria senza confonderei, e realmente si rimisicono con georeno, lo spirito e la materia. Di le la case con governo, lo spirito e la materia. Di le la case del considere del materia del provincio confondere. Un arecestra con e proprie mani? Epure v'è anche del più fortes seguitiamo e laggere. (Legger Un arecestra con le proprie

Errore lo sperare che il contadino uccida chi gli asciugn il sudore, chi gli ollevi il fordello della miseria, chi gli alza il capo per distiuguerlo dai bruti, chi gli fa sentire la santità dei suoi diritti, chi gl'insegna a conoscere la patria sua, chi gli addita il sentiero dell'onore e della felicità, chi gli serba i benefizii sociali, chi lu libera dai soprusi e dagli ingrani dei seduttori, chi gli stampa sulla fronte l'ouorato nome di cittadino italiano: errore il volere che fin l'ultiuo idiota morda In mano che gli reude libertà di opera e d'intelletto, che gli l'ascia immaculato e santo l'altare, che nou gli turbn i santi riti, che non gli chiude le soglie del tempio comune, ma che pure ad un tempo istesso gli dice: adora il tuo Dio, ma in nome di quello non dei cedere un pollice de tuoi diritti, non dei renderti schiavo di una setta farissica, nua dei curvare il cullo sottu il giogo della impostura, non dei baciar la mono, che in nome della religione ti necieca gli occhi e ti uccide: iu una parola, odia chi ti agguaglia ai bruti, abbraccia chi ti rende uono, chi ti rispetta come futtura di Dio, anzi, come immagiae di Dio.

## Cos'è quella risata, signor Cassandro?

CAS. Ma, caro amicone del cuore, quando serivono così, credono questi matti.... cioè, matti-birbi, scrivere contro i preti, ed invece scrivono contro loro atessi. Tutto quello che dice la Pallade, è una processione che torna fedele fedele la d'on-le era uscita. Il rimprovero lu scoccano contro loco stessi. Questa è proprio madornalel Dopo signor Apollunio, voglio che mi regaliate quel foglietto Palladiano, e mi fido confutarlo io, porero boccetto rifritto ed arrugginito. Furono essi e non già i preti che Isonno fatto l'opposto di quanto ivi si dice: ergo, Pio IX col far girare l'intimata scomunica, non aveva moi l'intenzione di gittare una scintilla nella polveriera, e concitare no vulcaso, una renzione; ma invece aveva l'idea di conservare tutti i beni possibile per i popoli.



APOL. Bravo, signor Cassandro, bravo davvero! Voi ragionate meglio di un cattedratico. - Vi chiudo la mia chiacchierata au questo articolu, leggeodovene le ultime parole. (Legge):

Verrà giorno in cui l'uomo rigenerato dirà: i preti del 1849 rinunziarono al sacrosanto titolo del loro ministeros vollero fulminare quando dovevano ragionare, sforzare quando dovevano persuadere confondere quando dovevano illuminare: vollero reggere le cose umane colle armi divine, dare il diritto del pastorale alla spada, quello della spada al pastorale, pontificarono per regnare, regnarous per pontificare; e così crearono il caos delle cose politiche e sacre; e da auesto caos surse la luce dei popoli, la rigenerazione degl' intelletti, il trionfo della verità e la salute dell'uomo.

Adesso il rispondergli tocca a voi , signor Cassandring.

CAS. E Cassandrino noo tremerà, E Cassandrino risponderà.

Mi ci metto con tutto il cappello a lumino, e tutta la scamiciata. Seutite: verrà un giorno... Piano ve'! Non mi pigliate pel Manferucco, per lo Spacoccio, o pel aignor abate Gian-Pietro Casa-sua, no: ma come uno che prevede il corso naturale delle cose. Duoque, verrà uo giorno, io cui il Romano, il povero Romano salvato dirà: i rigeneratori della aocietà nel 1849 rimuziarono formalmente ai debiti della nunanità, si vincoli che annodano l'uomo con l'uomo; vollero distruggere, polverizzare, annichilire quanto con magnifiche e sonanti parole andavano dicendo di fabbricare sopra incrullabili foodamenta. Violentarogo con il pugnale alla mano, e la mazza in alto quando simulavano di mettersi a persuadere; e imbrogliavano i cervelli con migliais di fantastiche idee stravolte quando averano le pretese d'illuminare comi del sole. Si erano fitti io capo di reggere a meraviglia le cose umane, capovoltando, rovesciaudo, fa-cendo svaporare le divine. Volevano con la spada togliere il Postorale; e al tranquillo emblema del dominio patriarcale sostituire la tiraonia. Del Pontificato farne una memoria, e crear successori degli Apostoli, Ciceruscchio, il Carbonaretto, Capanna c Zamhianchi.

P. C. Come ha preso foco er girandolioo! MEN. Bravo! Non ci tenevo tanta stoppia io

DEM. È un pezzo degno di atampa. APOL. Lasciate che vi dia on bacione. Che ainte benedetto! Quando vi pigliano le creste diventate un Chateaubriand, un Montalambert. CAS. Debolezze, fragilità: scuseranno.

APOL. Intento però siamo ancora nel giorno 13, e bisagnerebbe...

CAS. Useirue? Usciamone aubito.

APOL. Il governo sott' oggi catrò in sospetto di una vicina renzione; ed il sospetto nuo era mal fondato, come vi proverà. Intaoto nel giorno 14

cace un decreto del ministro di guerra e marina, che dà la consolaate notizia essersi stabilita con i necessarii fondi una scuola di marineria. Lauciamo andare a scuola chi ne ha voglia, e noi portiamoci, aignori mici, al giorno 15, in cui forse.... Chi sa? vi divertirete. Oggi 15 gennaio ai fa la votazione per eleggere il Generale dell'esercito Civico, e rimane eletto il duca Cesarini. Voglio darvi lo spoglio dei voti. Eccolu-

Il Duca medesimo ottenue voci . . 1202 Il priacipe d. Luigi Spada. . . . Il colonnello Roselli. . . . . L'avvocato Sturbinetti. . Il colonnello Tittoni. . . . . . L'ex-generale Giuseppe Gallieno. .

Ora voglio che vi rammentiate della nota che vi fu letta, nota che ai progettava dal Circolo Popolare (di mala memoria), e vi accorgerete, come questa, else su vera votazione di Romani, risultò tutta a favore del duca Cesarini. Lo vollero, precisamente lo vollero.

CAS. Riograzismo barba-Giove. N'è riuscita bene una. Questa pare almeno si potrà dire: il generale Cesarini l'ha voluto la Civica Romana con suo picno consenso. Se n'è veduta spuntare una a ciccio di garofalo. Erviva! Respiro!

APOL. Non respirate tauto lorgo; non vi rallegrate così, Ricordateri che: Extrema gaudii, luctus habet. CAS. Ouesto è latino da ricetta; è troppo alto

per me. P. C. Eli! figorateve pe me!

APOL. Vuol dire, che il dolore sta di casa su i confini dell'allegria. Danque asppiate, che benchè Cezarini fosse atato eletto con decim, decisissima maggioranza di vuti, pure... zero via zero.... MEN. Zero. Ma cauzonate!

CAS. Possibile! Precipito dal campanile dell'Anima!

APOL Tant'è. Nè più, nè meno del come ho l'onore di dirvi. Ecco una grandine di scrittarelli anonimi, dettati con una civiltà, con una educazione, che nou si pesca nenmeno alla Suburra. Gli dicono badi a quello che fa: che uon lo vo-gliono: che la sua è atata una elezione pretina: che il pognale di Rossi aucora è in Roma, ed è beue alfilator che faccia testamento, ecc. ecc. ecc. e tante ne acrivano su questo tuono, e largheggiano in tanti complimenti ili questa natura, che il Dura, unti gli stivali, ed in salutato hospite. alza il tacco e se oe va a Civitavecchia. CAS. È classical Degna d'essere incisa in bron-

zo e conservata in Campidoglio. Mi pare di vedere, che gli strillano: signor Ducal È Generale a pieni voti; accetti, accetti. E iotauto gli presentano pugnali, pistole, e gli fanno un mucchio di sherletti; e il Duca, che non è un gonzo, dicer quando è così, rimunzio. (Vedi vignetta pag. 238). Figurateri la bile civical Tamburo che batte la generale. Tutti i Civici convocati al quartiere. Si crea una deputazione, e si manda.....

AFOL. A Galloute. Niente di tette questes Air cordeliture rivies tutti donsi tutti ed biganza un'altre volta. Farrero.

Occidi havit, tetta hause. Rimanero ubbriacati da queri parlatori di un polume emany di 
occidi cati, tetta hause. Rimanero ubbriacati da queri parlatori di un polume emany di 
occidi atticit. Inomal Farri di prodit Spurredo.

Altre tutto di globo spalmez gli occhi, e vi

parded.—Altre tutto di più occidi con 
parded.—Altre tutto di più occidi 
occidi di 
più occidi di 
più occidi di 
più occidi di 
più occidi 
occidi 
più 
più occidi 
più

si pno tenere, si teuga. (Petti vignetta pag. 222).

CAS. E questo è un carnevaletto. I oni ci diverto assai assai. Bella commediola! Ma gia noi la vedremo al teatro Paço. Lo spero.

APOL. Udite ora questo articoletto inserito nel giornale intitolato il Tribuno:

Il Comitato dei Circoli Italiani aggregavasi iu questi giorni parecchi cittadini, come il maggiore Mattia Montecchi romano, il colonnello La Masa siciliano, Enrico Cernaschi lombardo, Goffredo Mameli genovese. Intende di questo grado raccogliere nel suo seno elementi nuovi di sapere e di forza morale per aiutare più efficacemente la causa italiana, e meglio rispondere a quelli che in essi mettevano e mettono la confidenza loro. Nella sun prima seduta pubblica leggeva un proclama agli Elettori dello Stato Romano, che ragiona delle gravi vertenze per le quali la Costituente Romana dee trasmutarsi in Italiana, e che acceana al grave negozio delle elezioni, come quello che importa la vita della nazionale assemblea e dell'Italia.

Queste parole lasmo relazione con ciò che la commissione provisoria del gorermo sott'oggi decretò che l'Assemblea della Cortitorette Romana ha in sè innestata nel mandato del popolo la facoltà di seclirer dal ano corpo un nuneco di quelli, che insieme cogli eletti dagli altri Stati comporranno la Costitente Italiana.

CAS. Bella composizione. Un vero timballo da osteria di campagna, che non serve che ai vetturali.

P. C. E intanto er birbo gode; ma è prorerbio ntuffo. Era er tempo loro. Che ce volevio fa? Commanna chi po', e ubbedisce chi vo'. APOL. Ma oggi ci fu un'arietta d'assenzio.

CAS. Oh! Oh! E che successe?

AFOL. Ecco — Si spere e audo rescendo una voce, a equistara un certa grado di geranzia, che a momenti i al apettara che scoppiase un fornicabili: intervento strasiero per porre totte a sopuadro le disposizioni della demagogia; ma poi la Pallade, da par sua, con insidiona elospenza cerialesca, fece di totto per immentira e farla compurire una ciartitantata.

DEM. I redattori della Pallade, cioè i signori Teodorani, Checchetelli, Meucci e Bordiga minor, zadavano a nozze quando capitava loro un qualche argomento di far chiacchiere, e spargere un amaro ridicolo.

AFOL. Il Comitato Elettorale invitò per questa sera nd una delle grandi riunioni da teuersi nel teutro di Apollo, ossia nell'antico Tordinone, alle ore sei e mezzo, per presentare i nomi dei Candidati, fra cui far cadere la socita e no cui formare l'assembles generale dello Stato.

CAS. Gratia? Eld dunque testro pieno.

APOL. Si mandaronio delle chiari di paleo a
molta Siguore Remane, accumpagnando la chiave
con una cortete proglières stampata, sottoscritte
da B. Placiali. Presidente a questa raduuanza la
l'avvocato Giasespor Galuszia.

CAS, Insomma, ci fu, o non ci fu folla?

AFOL. La balla, la setta, la schioma dei Circoli
aon vi mancio. Vi era un grosso di vasallume, che
consolava. Questa riunione preparatoria dette per
risultamento questo elenco di nomi.

Antinori capitano Orazio
Branarte Carlo
Brunetti Angelo
Calandrelli maga, Alessandro
Gabusti avv., Giuseppe
Gaiccioli Ignazio
Mariani Liboi
Mati colonnello Luigi
Montecchi maga, Mattia
Pulazzi Ignazio
Remoli avv. Domentico
Remoli avv. Domentico
Roscalilor Attilio
Rostili temente-colonnello Pietro
Finciguerra Sistro

Anche in oggi corse una circolare, a fu precisamente questa:

## COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

CIRCULARE

N. 43868

SIGNORE

La volazione nelle prossime elezioni per l'Assemblea Nazionale Romana più che un diritto è un sagro dovere di onesti coscienza, poichè nessuno che vive uelle comunanza civile può rimanere estramo a quanto importa allo patrio comune, nessuno può rimanere indiferente si di lei bizogi, ai di lei più cari interesti.

Questo dovere diviene tanto più imperioso, quanto sono più gravi e solenni le circostanze, serie e vitali le questioni che vi si debbono ogitare, grandi e supreme le conseguenze civili e politiche che ne possono sorgere.

Cediono dunque ad un obbligo profondamente sentilo, invitando instantemente gli uomini tutti che, viovendo degli onorari dello Suto, debbono ello Suto il concorno coscenzioso della loro opinione qualunque siosi, o dare, procedendo alla votazione, un profittevole esempio di virtie di senno cittadino.

Roma 15 gennuro 1849

C.E. MUZZARELLI — C.AR-MELLINI — F. GALEOTTI L. MARIANI — P. SIER-

BINI - P. CAMPELLO.

Ora, senza perdere uo minuto di tempo, venite meco al giorno 16, e vedrete che consegueose frutto una tal circolare. CAS. Aodiamo, e vediamo; ma certo, con m'as-

petto nulla di buono. Chi semina cardi, non raccoglie vellnto; e questi signori sapevano beoe che cosa seminavano, e perchè.

APOL. Ora duuque nella mattina del giorno 16, in conseguenza della circolare di cui vi lo dallettura, com meno anche in conseguenza di un dispaccio del Ministro della guerra al gen. Zamboni, e che portava la data del giorno 13, ed era concepito come ora vi leggo:

Per la disposizione dell'Articolo 6 dell'istrazione del Governo sulla escazione del derecho 29 decembre prossimo passato, in ordine alla elevizone dei Deputsi per la Costituente dello Stato, i cittadiui in uttvist di servizio militare hamo il diritto di pronde parte atta elezione del distretto ove si trovano. E perciò gli ufficiali e soldati dei eligenedenti sono in faculti di dare il voto nel Collegio Elettorale di cotesto luogo di guarrigione. In cosa di tanto rilievo sono ad interessarla (lascista però a ciascun milite la libertà assoluto del suffragio) di dirigere la opinione dei soldati perchè il loro voto vada sopra idonei soggetti, e meritevoli di stima e di fiducia pubhiera.

Il Ministro

firmato-CANPELLO

In conseguenza di tuttociò, con che dell'ordine emanato dal general Zucchi, che girò accompagnato da lettera del santo Padre; e dopo che nei di antecedenti si erano presentati al nominato Zamboni il tenente-coloquello Garofolo, il tenente-colonnello Ruggeri, comandante il primo reggimento di Linea, ed un tenente del medesimo corpo, per interrogarlo seriamente sal modo con cui dovevano essi regolarsi circa la Costituente, Zamboni, cercando di confortare il tecente-coloonello Ruggeri, che non potera trattenere il pianto, gli andava dicendo, pella guisa stessa che diceva agli altrir fate quello che vi detta il dovere e la coscienza. - Dopo tutti questi sueddoti, il Zomboni, nella mattina avanti a questo giorno si confidò col Savini, e lo avviso, che sarebbe partito; cosa che ampiamente risulta dal processo instituito, e compilato dal governo demagogico. (Fol. 145 al 147). Ora nella mattina di questo giorno il Zamboni chiama a sè il suo segretario Monari, e menatolo nella propria camera, gli esprime gl'intimi suoi sensi; cioè, che a cagione del voto che erano tenuti ad emettere i militari per la Costituente, non che per gli ordioi che avrebbe dovuto diramare io relazione all'emissione di questo voto, aveva risolto di partire nella stessa notte da Roma, o, al più tardi, sul mezzo giorno dell'iodimani. Chiamato anche il suo geoero, capitano Sassolini, li prego a redigere la mioota di un proclama diretto agli ufficiali, ed altri militari della prima divisione, in cui si rendesse loro nota la sua partenza dalla Capitale, preodendo la via di Terracina, a fine di non prestare la sua adesione alla Costituente. Le due mioute furoso subito redatte: piacque più quella «teta dal Sassolini, in cui si operarono parecchie modificazioni, che il Monari trascrisse io altro foglio. Dopo di un tal prodama, segretamente si fecero varie copie nella sera del 16 dal Ginnsanti, e poi venoero inviate con le respettive circolari ai comandanti dei corpi della prima divisione. Così peosava il veterano Zamboni di aver sistemato tutto con prudenza. Così saldamente credeva

CAS. Ma di questo proclama non si potrebbe conoscere la natura, gustare le frasi? APOL. È lesto. Qui vi è tutto. V. S. parli, ed è servita. Eccolo: ascoltino:

ACLI OFFICIALI, SOTTO-OFFICIALI E SOLDATI NELLA PRIMA DIFISIONE MILITARE

Il supremo momento è giuntol Si tratta di dichiararsi ribelli in faccio al mondo del legittimo nostro Sovrano Pio Papa Nonu, col prestare ho

il voto ed un implicito giuramento all'Assemblea dello Stato condannata da lui, o di rimanere fedeli al nostro Principe, al Sovrano Pontefice, col rigettare generosamente lungi da noi qualunque indegna proposta. Non vi ha via di meszo: o stringersi intorno al vessillo Poatificio pronti eziandio a cadere da prodi a piè del medesimo estinti, o vilmente cerlere al più nero suzgerimento di smascherata fellonia. In quanto n me, vostro Generale, la decisione è presa. Fin dalln prima giovinezza educato alle armi, ho camminato la via dell'onore, e non rare volte ho dato prove di batterla con piede fermo ed animo risoluto. Ora che per la grave mia età mi trovo quasi al termine di tal carriera, tradirei me stesso, se osassi pur concepire di abbandonare quella bandiera, sotto cui onoratamente ho finora militato. Quindi in questo estremo di cose non ho creduto di appigliarmi, che ad un estremo rimedio. Si è questo di partire dalla Capitale, facendo appello col presente proclama a tutti voi mici soldati di seguirmi guidati dai vostri rispettivi Comandanti, cui rezolarmente ne ho trasmessi gli ordini sotto le insezne Pontificie, sormontate dai colori uazionali, alla volta di Terracina per attendere ivi gli ordini di Sua Santità-

Chi memore dei uni devori, dei usua giunmuti rifetta per un istunet alla giustisia delle impresa, sono certo, non esiterà un momento di obbrocciare un la partite. A parte gogi indugita, il vostro Generale, il vostro Susperiore Itgittimo, il vostro Pedre vi precche. Sua evi, o generati, di seguiria, o ricapariri di sergogni filma, most tenete, riconate remogulia. La guarcocupra il patti de noi momentaneamente lasistia scoperti:

Il legittimo comando della prima divisione militare viene stabilito in Terracina, ove i Comandanti dei corpi tutti, delle piazze e delle guarnigioni si dirigeramo per i loro rapporti, e per le opportune istruzioni ed ordini.

Roma 16 gennaro 1849

Il Generale comandante la prima Divisione militare

Disposto tutto nello mauiera che vi ho fedelmente raccontato, penso Zamboni a prepararsi alla par-

tenza; e quindi cerca lettere e commendatisie. CAS. Ni nasce un X in capo. Ma che aveva in mente di fare con tutto questo? Si sa, o è un mi-

APOL Pazienza, mnico, pazienza. Quanto vi ho detto fin qui, non tutti carolit. In lo fatte lo stracto stronico catato, ma se poi pretandeta schiaceiare la soco, e voderne gl'interiori, vi dirà a lettere misuscole, che qui erano preparati tutti gli elementi per usa leu contertata reasione; mestre assicuratio il Generale in Perrende, dissemianti questi proficami che avete uditi, è earto che le truppe lo avrebbero seguitato.

CAS. E wi ei erwelete l'on e dublio assai.
AFOL La maggiorana survible dobbello alla
prints, sila chimato, sill'acespio. Sistere persusirate de la compania de la compania de la compania de l'acespio de la compania de l'acespio e la milità di
Line, ri aluncaterà da ogni dubbio. Pec'assai vi
avezco detta, che per Rossa si et a spara son acetto
aceso detta, che per Rossa si et a spara son acetto
acce, che e la milità Crive, e sopre la secrete
tendena della traigno. Circe la printa, aspete coma
della terminate vi tres la seconde « ne a cocorgecardo si terminate» i tres la seconde « ne a cocorgeaccio della traigno.

CAS. Ne sto propriamente eurioso. Dite, dite. APOL. Che in Roma vi siano stati sen non è paradosso, è aforismo. Chi siano stati i delatori, è mistero, non si sa cun certezza; s'ignora; si dubita, e nulla più. lo raccontu.... intendiamoci bene. Chi vuole indovinare, aguzzi l'ingegno, e eon la regola del tre eerchi l'incognito. Può darsi accadesse per tradimento. Può darsi accadesse per notizie dalla pubblica sienrezza, che aveva il fiato sottilissimo, e lo teneva esercitato. Perchè i demogogbi chiamavano la polizia, invensione diabolica, tirannia squisitissima; eppure essi l'arevano mondata con un fiero sistema, aprendo lettere, comprando servi, serve, e fino nepoti s figli. Dunque fecero comparire, che solo in genere si aveva un qualche sospetto rago; ma nulla di certo saperasi. - Ora vi leggero la narrativa del processo repubblicano, che la appiedi la firma di un certo signorino, che giro per l'altra città con una fisonomia sardonica, da invitare chi lo gunrda a scoccargli sal muso un paio di sonanti aberleffi. CAS. É chi è eostui?

APOL Si chiama... si chiama... l'ho in punta alla lingua.

APOL Precisamente.

La Giunta proprisoria di pubblica sicurezza venne in cognizione nel mattino del giorno 16 gennaio prossimo passato, che varie persone, segnatamente militari, sarebbero evase da Roma per condursi a Gaeta, Ignorava chi fossero. Ordinò che si portasse sullo stradale di Albano un picchetto di Civici diretto da Angelo Bezzi, perchè sottoponessero ad una rigorosa rivista tutte le persone sospette che provenivano da Roma, e qualora ne avessero rinvenute con delle carte che potessero comprometterle, ne avessero pure esezuito l'arresto. Si piazzò il sud. picchetto di Civici fuori di porta san Giovanni al così detto Casale degli Spiriti, e circa le ore 3 del mattino del giorno 17 eseguì l'arresto del generale Zamboni, capitano Sissolini, tenente Moneri, Agostino Giansanti, Domenico Goer-chia, due figlie del Generale ed un ragaszo figlio del Sassolini; i quali tutti in due legni provenivano da Roma. Erano privi di passaporti e di regolari fogli di via. Si voleva eseguire in dosso, seguatamente al generale Zamboni, una propriifizione, no egli, prima che si venisse ni tale atto, conseguò al Bezii due lettree firmate da un rule Gio Battisto De-Admeir, e dirette a Gueta, una a monigi, Belivii, e l'altra a don Pro Samini argestario del cardinale Alieri, ucle le quelli si specificovo che il Zamboni sarebbe pervenuto in Genta. Calli stessi legni furnos condotti gli arrestati nel palazzo del governo, ove giunti furno quanditi vi von come la conseguazioni con quanditi vi vivo quanti furno quanditi vi vivo para proprie di proprie di proprie di proprie di proprie di con conseguita di proprie para proprie di proprie di proprie di proprie di con con con con con con proprie di pro

Il Ministro delle armi rimise all'uditorato militare tutte le carte suddette, perchè si procedesse a termini di legge.

EUltitore incuriosto dell'assunsione degli atti, credette especiliente di engigiri leggle perquisizione su statti gli oggotti scoricati dai legui e guardata si vata in una delle conure ed eplazzo del governo, e si è ovauto a stabilire, che nei busti, conurer e sacchi da notte, si esmo recchiuse biancherie e tutto il vettiario militare, tumo di gran portata, che di piccola toutata del generale Zamboni e cupitano Sassolini coi rispetivio armamenta.

Che in una cassettina vi er mo due suggelli, uno di ottone, nella cui piestra è scritto:— Il Generale di Brigata comandante la prima divisione militare. L'altro di legno, one è impresso:— Generale comandante la prima divisione militare.

Che nella chattaille, che è tota resa aperte mediane chique comministrata dal gen. Zvanhoni, furono troute molte carte a stempa e e
munocrite, che sono state tutte classificato e
maggior parte riguardanti l'afficio della prima
divisione militare, e queste appretenenti alisivisione, sono state consegnate al provvisorio
comundo della divisione medecima.

Ecco tutto. Volete di più? Che desiderate? CAS. Perdonate; ma il sacco mio non è pieno:

CAS: Pending in a ya action and the present of much a comment and the second present of the pres

APOL. Sarà come voi dite, sarà; ma lo raccoato e noa indovino. Quello che non so, mi rimane sequentrato in corpo. Solo... così... accademicansente vi soggiungo, che il gen. Gulletti... CAS, Quello del zocherò e della cannella?

APOL. Gibb. Quello astato, fino, serpente rero, al maistro, Festrato della bagia, e della ingratitadire, quella detto Codice; e si codice d'ogni ribalderis, quella che volendo giuntificare la conditatenta contro chi gli avera reso libertà ed onore, ha dichiarda o attosi il mondo di essere atsto sempre senza onore, di aver sempre vulnto ingannare il mo augunto Benefative.

CAS. Ahl Ah! Il barbieretto hologuese. Capisco. Una parola è poco, e due sono troppe.

APOL. Ora costni ha avuta un'arte diabolica. per cui ba asputo sempre mascherarsi, che anche coloro che lo baono avvicinato, traditi dalla sua disinvoltura, non ai sono pototi mai persuadere, che quest'uomo era professore matricolato ed emerito di Guzione. Era il non plus ultra. Agiva, parlava, scriveva con tal franchezza, che inspirava fidocia; ma vi era na sospettaccio. Per agire come agiva custui, non dovera essere ben vednto dai settarii, dai repubblicani. Vi rammenterete, caro signor Demetrio, che vi fu nu'epoca, in cui, guai a chi avesse nominato Gregorio XVI. Ebbene, il solo, il solissimo Galletti, con voce in nente, serio, contegnoso, autorevole, nel pubblico Circolo intimo ed ottenne silenzio; e solo, solissimo esso tesseva gli elogi a quel gran Pootefice, cui guerra accanita, e odio mortale aveva giurata la demagogia. Bisogopya restar sedotto, irretito, credergli, ed avere in Ini fiducia. Non mai si abilanciava. Era sempre in equilibrio perfetto; e nel caso, pinttosto mostrava di eccedere un cotal poco a favore del Papa. Ora in quei tempi tutti, ad occhi bendati, si felavano che Gilletti, almeno per gratitudine facesse qualche cosa per la baona causa; ed eccolo in campo, in mezzo a tutti, e recitar la sua parte, senza soggeritore; ma poi all'improvviso scappava fuori un inciampo, si attraversava un ostacolo, si faceva una acoperta; esso era il primo a mostrarsene informato, il primo nd avvertirlo; ma nessuno poteva dire: - E stato Galletti a dire, a scoprire, a rivelare, a tradire. -CAS. Finezza superlativa! Sarà stato a scoola

dalle volpi. Figuratevi che bravo mozzorecchio in gioventù.

DEM. Era celebre, ed aveva vinto molte cause, che si stimuvano disperate. Stratagemni non gli

mucatum.

The Ross manieur Mercier all'epoet republicacy, once learnine della Francia
poet republicacy, once learnine della Francia
poet republicacy, once learnine della Francia
poet traitze cod Governo Bonsmon, ma non si fai
qui che di Gulletti, Gulletti diece twule apringli il conce, che buil, che utta guardingo, che vi
gli il conce, che buil, che utta guardingo, che vi
gli il conce, che buil, che utta guardingo, che vi
gli il conce, che buil, che utta guardingo, che
riceji, lo consiglia, quali fattusi sue righi, soo
corbella sonoramente, e lo maña el Dirento. Con
questo Franciaco, che gliformodura, core via pre
questo Franciaco, che gliformodura, core via pre

CAS. Altro che Simonel Altro che Brancilo!

APOL. A noi. Venismo al caso nostro. Anche
nel processo Zamboniano v'è mescolato Galletti.

CAS. Male! Male! APOL. Leggete quest'altro brano del ristretto. CAS. (Legge):

 Si fa a dire in proposito il generale Zamboni, che da otto a dicci giorni prima della partenza da Roma gli fa presentato da on tal Loigi Carotti, portiere della Segreteria di Stato on tal De-Andreia che non conoscera in anteredenza.

» Il De-Andreia ammette che pregò Il portiere Carotti della Segreteria di Stato che conosceva, perchè gli avesse fatta fare la relazione del generale Zamboni, avendogli a comunicare una cosa; e tale conoscenza se la procnrò verso gli otto o dieci del mese di gennaio prossimo passato, essendo stato portato esso De-Andreis dal Carotti in casa del Zamboni all'epoca succitata. Asserisce che E. C. si procuro la conoscenza del Zamboni per comunicargli un suo progetto, cioè di parlare a tutti i cittudini ed ai militari tutti, ed anche al Ministero attuale di potere ad unanimità di voti e col consenso generale prorlamare il ritorno di Pio IX, onde dargli un attestato non solo di gratitudine, ma per liberarlo dalle mani della diplomazia e dei perfidi, che giuoravano, affinche liberamente e col voto dei popoli potesse sviluppare, ove occorresse, lo statuto fondamentale, ed iniziare da sè stesso la federazione italiana, piangendo e lagrimando sulta situazione di Roma, a cui E. C. dice di essere affezionato per il bene dello Stato, per l'onore della nazione, all'oggetto ancora di lavare una macchia nerissima che Roma si era fatta presso il mondo intero, a cui eravamo in abbominio, come dai fogli tutti si leggeva, e per riacquistarci almeno un nome onde ci togliesse da tale ignominia

· Ammise, che si procurò la conoscenza del Zamboni per fargli l'esposizione genuina di questi suoi sentimenti, e che il generale Zamboni dopo averli accolti, gli rispose: che qualora il Ministero e tutti ci avessero convenuto, egli non avrebbe dissentito da fare altrettanto per quanto era da lui, aggiungendo E. C., che la comunicazione di questi sentimenti la fece auche al generale Galletti dei Carabinieri, dicendo che intendeva che non vi fosse in ciò eseguire alcuna reazione, nè contro il Ministero, che in ultora reggeva la cosa pubblica, nè contro altri; ma che tutto dovesse procedere con ordine e legalità; e che il generale Zamboni annui a questo sentimento, dicendogli: « Dio volesse che ciò si verificasse: » e che il generale Galletti rispose: che qualora tutti fossero stati del sentimento di E. C., egli pure vi avrebbe conventto, e lodava il suo divisamento.»

APOL. Adesso (avorite di leggere l'esame di Galletti.

CAS. (Legge):

« Chiamato ad esame il generale Galletti dei Carabinieri, ammette che nell'epoca succitata gli si presentò un individuo, che ravvisò esaltato nelle idee, e che comprese che concepiva qualche intenzione politica e che forse si trovasse in mezzo a qualche operazione di tal genere; che gli faceva un iscorso piuttosto lungo, biasimando segnatamente il fatto avvenuto una o due sere innauxi, che era stato gittato nel Tevere un cappello di latta color rosso, mostra dei cappellari, e biasimando questo fatto, dimandò che pensava sull'attuale governo esso Generale, e quale era la sua intenziune circa ai Carabinieri nelle attualità istesse; che esso Generale gli rispose, che noo doveva render conto ad alcuno su ciò che pensava in proposito, uè su quello che avrebbero fatto i Carabinieri; e ricercatolu perchè egli faceva tali discorsi, quell'individua rispose: perchè volera conoscere se i Carabinieri in

ogni evenienza sarebbero stati uniti colla Civica; ed avendogli esso Generale risposto affermativamente, quell'individuo mostrò una compiacenza tale, che parve che si ricoufortasse. Ma siccome nel discorso tenuto da colni si ravvisava un'esaltazione decisa di animo, ed un pensiero favorevole al ritorno del Pontefice, così esso Generale lo interroro come si chiamava, e quello gli rispose chiamarsi De-Andreis; e cercò di prender nozione sul medesimo per fare invigilare la di lui condotta; che il De Audreis non fece ad esso Generale una dichiarazione explicita di cercare d'indurre altri a proclamare il ritorno di Pio IX, ma che mostr è peraltro il pensiero di operare per il ritorno del Pontefice, e di aver persone che fossero con lui senza apecificarle, tranne che mostrava di contare solla guardia Civica, vestendo poi le soe idee da uomo esaltato; che in fine esso Galletti si tenne sulle generali senza però dire una parola di lode al medesimo De Andreis nella perfetta ignoranza in cui era delle di lui qualità morali e dei suoi fini.

Misericordial che impiccio!

APOL. Adesso abrogliatevela da voi. Interpretevela come più vi garba. lo me ne lavo le mani; peraltro ricordatevi, che stiamo sempre nel giorno 16 di geunaio, e direi proseguire la nostra cronaca.

CAS. Utinam! utinam!

APOL. Nel giorno d'oggi spedirono a tutti e
singoli i Governatori di grandi e piccole città una
circolare concepita così:

#### MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare .

SIG. GOVERNATORE

« È necessario, un;reute che i libri parrocchial; or sono sicritti cittadini, sinno coneguni i die municipalità, per tutti gli usi che queste sono in diritto di faren. E quindi dovere dei sige, Par-rochi il prestarvia tali esibizioni. Depositari esti di iffatti libri, non possono rivusuri, richiesti dai Magistrati che rappresentano la popolazione estessa della quale tati libri sono, per cosi dire, gli elecchi ed ultrettunti atti civili, o dalle natorità egorerative.

Ella, signor gorernatore, è incaricato di usero
tutti i mezzi di prudenza e di feruezza, perso
tali diriti siano rispettali ed immanliamentemente
abbiano il loro effetto per le liste elettorali, e ciò
sotto la sua più stretta responsabilità.
Mi coaferno con stima.

Affilio per servirla

CAS. E da capa! Scrapre mettono (nori i diritti e li stati! È una cosa originale! Na dove se li fondavano? E, dite un poco: gliele diedero?

APOL. Aspettate, aspettate, che sentirete delle coserelle graziose. In oggi, colla data d'ieri si pubblica un'ordinaoza del Ministro dell'ioterno, con cui si prescrive con minute particolarità il modo da tenersi nel dare il voto nell'eleggere i Deputati dell'assemblea nazionale, relativamente ai militari in attività di servizio; e questa in fine ve la consegnerò. Un'altra circolare impone a qualonque stasi impiegato di obbedire ciecamente agli ordioi del governo, altrimenti vengono minacciati di sospensione o destituzione; e da il paterno consiglio a tutti coloro, che non si sentuco animati dal corangio civile della circostanza, prima d'incontrare uno smacco, di spontaneamente battere la ritirata. Il generale Galletti emano un ordine del giorno ai Carabinieri, in cui loro annunzia, che saranno anmentati fico alla cifra di quattromila militi, divisi poi in tre reggimenti, ed ogoi reggimeoto verrà suddiviso in squadroni. Tutte auperbe idee. Sopra i giornali oggi ai pubblicano a stampa i nomi dei candidati che vengono proosti dal Consiglio elettorale per la nostra città di Roma e per la Comarca. Nel num. 8, anno 11 del Costituzionale si legge io questa cooformità:

## Leggiamo nella gazzetta di Roma

- La commissione per le elezioni ha già avuto comunicaziona dei libri parrocchiali che debbon
   servire alla formazione delle liste elettorali, alle quali la commissione stessa procede con una alacrità degna de' cittadini che la compongono.
- A schiarimento di questa notizia, siamo pregati di far conoscere al pabblico che cotesti libri parroccivali dei quali si ha avuto comunicazione, sono quelli che esistono presso il Municipio Rontano.
- e non vi è bisogno di chiose per interpretarne lo spirito; dapoiche lo stesso giornale fi i suoi commenti da sè. Nel medesimo foglio si spigolano anche quest'altre ootisie:
- « La prima Legione Romana, da Ancona è tras-» ferita in Roma, e surà ivi rimpiazzata dal terzo » reggimento Volontari.
- Il primo reggimento Volontari è trasferito da
  Sinigallia e Fano a Roma.

  Il battaglione Universitario è convocato nei
- giorni 18, 19 e 20 corrente per la elezione del
   Tenente-Colonnello.
   La colonna Garibaldi marcia verso Rieti.
- Icri sera circa le ciaque pomeridiane partiva da
   questa Capitala uoa colonna di Carabinieri per
   alla rolta di Frosinone.»

Adesso poi tiriamo avanti.

GAS. Flemma, sor coso nio. Meno prescia. Mi parete un barbero cappuel Tatta questa sforista non mi garba affatto. Punto e da capo, le lo bisogno di qualche dilacidazione su quasto nii avete dettu; ed in primisi, et ame o mnia: soll'ultica notiria; ossia, voglio sapere perchi parti quasta colonos di Carabioier?

DEM. Oh! caro signor Cassandro, cominci/a a parzare d'indiscreto. Dismo il caso che il galantnomo noo lo sapesse? Dalla pomice nou schizzano farille, e com esce acqua.

APOL. Non mi agomento, no. Ilo una spezieria bea portredito. Ci ho rinnello per ogni male; fueri che per la polagra e pel cholera morbara. Ecco qui man pioggia di dispacci, che colò io seno al al Ministero dell'interno, perciunente in questi giorni di genonio del 1863. Da questo poi che datato il giorno 71, al pesca a for d'acqua, suria si piglia con le muni la ragione da dersi al sig. Cussuadro interno con suria.

sand. Anterego usuale fittiratemi la patente d'Andizerte, die un'a signo Penettro cru, ni redizerte de desirente de la constante de la constante de la constante come un chiarara, el ba coliolai è resulte arrante come un chiarara, el ba colidi, bandelle, gaugeri, serrature, chiari e catenacie de per tutto. Nos vi affettata, nor dite con comodon nos saltate sulla. Quella che preme e vale uo tesoro, è l'essattere.

APOL. A dirvela, io non volevo leggervi questo documento, perchè, è vero che vi si svela il perchè della partenza dei Carabinieri; ma vi si discorre accora della disposizione per la votazione; ed io volevo leggervi tuttociò con le altre carte; ma volete cosil ebbene, così si faccia. Sappiate però, e tenete bece in mente fitto e scolpito, che io mi trovo obbligato a dividere in due parti l'interestantissimo punto storico della votazione per la Costituente. Dissi, e torno a dire, punto storico; poichè è arcivero, che la geoerazione attuale è fondatissimameote persuasa, che in questo maledettissimo atto non vi fu no ombra del volere nei popoli; ma anzi erano di sentimento diametralmente contrario, e detestavano questa misura rivoluzionaria. Ora, in virtà della mia divisione, io farò vedervi, e toccar con mano, primo: le ostili e salde disposizioni dei popoli di non prestarsi a dare il voto richiesto, ad outa delle premure, delle minacce, delle promesse di cui era largo il governo, affinchè venisse obbedito alla lettera iu questa sua disposizione, che gli stava immensamenta a cuore: in secondo luogo: il come realmente si effettuo questa matta facceoda, a che cosa ne risultò; ossia, quali ne forono la conseguenze. Duuque, dopo queste premesse, che non dorete dimenticar mai, ora leggendo questa lettera, troverete, che una sola riga basta a convincervi ciò che lo vi asserisco; cioè, che la partenza immediata dei Carabinieri fu per rimpiazzare coloro, che insalutato hospite, se o'erano andati a Gaeta. L'altra parte della lettera serva di spiegamento alla prima mia divisione. A lei, signor lettore Cassandro,

CAS. E chi si tira indictro? (Legge):

## DELEGAZIONE DI FROSINONE

N. 430

SIGNOR MINISTRO

 La direzione dei 32 Carabinieri da me accennatale, nun ha prodotto sulle popolazioni quel si-

- » nistro effetto di cui temeva. Tatti sono restati » indifferenti.
- » La ringrazio dell' invio dei 50 Carabinieri di » piena fiducia; con questi confido di mantenere la - quiete della Provincia.
- » Ho fatto rimandare a Roma il nuovo teoente » dei Carabinieri che qui era giunto, a motivo dei a discorsi imprudenti che faceva in pubblico con-» tro la Costituente: tutti i buoni ne erano sdegna-
- tissimi-» Non vi potete imaginare gli sfor si fatti per » impedire le elezioni. Coo tutto gresto gyranno · luogo. Questo è oggi il mio principale e quasi » unico pensiero; me ne occupo gioroo e notte, e » mi vedo secondato dai buoni patriotti di Frosi-
- » none e della Provincia. » I luoghi meglio animati sono Frosinone, Ann-» gni e Ceprano; i più avversi sono Ferentino, Ala-
- » tri, Fumone e Ceccano. Alle magistratura di Cec-» cano ha maodato la scomunica il Vescovo di Fe-· rentino dichiarandola vera ed autentica.
- » Quasi tutti i Gonfalonieri, Priori e Magistra-» tare della Proviocia banno dichiarato di non poa ter prendere parte alle elezioni, e quasi da per a tutto ho dovuto nominare delle commissioni.
- » Però in Alatri, Ferentino e Ceccano non ho » neppure trovato chi volesse formar parte delle » commissioni; lo stesso governatore di Ceccano vi » si è rifiutato col pretesto che perderebbe, accet-» tando, qualunque influenza per la conservazione
- del buon ordine » La forza non bo volnto impiegare in verun luoa gn, perchè sarebbe stato impolitico in questi mo-» menti, in cui il partito contrario non agogna che
- » la guerra civile: ho impiegato le pregliiere, l'esor-· taziooi, le minacce; e queste hanno bastato in » moltissimi Inoghi. » Le elezioni si faranno; la Pròvincia darà i 10
- » deputati; con questo avremo vinto la causa. Dopo » io sono certo, le mene teoebrose dimioniranno; » e quando non cessassero, uon mancherò di far - della forza, e di dare un qualche esempio. Io » ardisco di nuovo a rispondere per la conserva-
- zione della Provincia-» Eseguirò puntualmente gli ordini che mi veu-· nero abbassati dal Ministero; anche la troppa
- di Linea voterà. » Quasi nessuno dei Parrochi la voluto dare i a libri per la compilazione degli elenchi eletto-
- e reli. » La guardia Civica quasi dapertutto he man-- cato alla sua missione, meno Frosinone, Anagni » e Ceprano. La guardia Civica di Frosinoce è » esemplare. Vi si è attivato un servizio straor-
- » dioario; gli ufficieli vi fanno il servizio dei co-- muni » Sarà impossibile procedere nel uuovo ordine » di cose ecuza una prouta riforma in questa Pro-
- » vincin della guardia Civica e dei consigli co-» munsli; riforma da farsi aubito dopo le elezioni. » Pontecorvo non corrisponde più con questa . Delegazione.
- » Faro uso con prudenza ed energia delle facoltà
- » straordinarie che mi furuno compartite-

- » La provincia di Frosinone è principalmenta » presa di mira dai nemici della nostra rigenera-» zione: è mio dovere di salvarla, e la salvero.
- . Compiego un esemplare del mio decreto per la » convocazione degli elettori, e delle circolari di-
- . P. S. Oggi ho dato l'ordine al governatore di » Ceprano perchè non ai ammettano più Poutecor-» vesi negli Stati Romani, meno i conosciuti pa-» triotti. Lo stesso ordine lio diretto ai governatori
- » di Vallecorsa e Monte s. Giovauni. · la questo ponto mi giunge un rapporto del - governatore di Ceprano, che accludo in originale.
  - » Di lei signor Ministro

# » Frosinone 17 gennaro 1849

Umo Devmo Servo FRANCESCO MAYIS

Signor Minist ro dell'interno (Roms) »

APOL. Adeeso poi, caro il mio signor Cassandro, facciamo punto alle domende. Se mai vi caltasse la faotasia di conoscere i decreti e i rapporti di cui trosaste menzione in questa lettera, vi avverto, che se cominciassi a leggere adesso, non terminerei manco in dieci anni, capite? Circa il rapporto del Goveroatore di Cenrano, me ne servirò in appresso per rispondere a qualche altro vostro pauto interrogativo

CAS. Chinn il cestone. V. S. pensa così, e così sia. Ma.... che la lettera letta.... avrà avuta una

risposta... Dico male? P. C. Ariecchete n'antre dimennel Sete propio ma propio uoo scava-morti. Misericordial Volete

sapè tutto, voletel APOL. Eppure, voglio contentarvi; che potreste fare il figlio con la voglia di questa risporta sulla

guancia. Eccola: leggetela.

CAS. Oh! manco male! (Legge): F. S.

N. 64

. PRESIDE DI PROSINOVE 18 GEL 1849

. I sentimenti patrii che ha sempre spiegato V.S. · mi erano di certa pruova, che avrebbe spiegato il massimo impegno per riuscire in quell'atto da cui
 dovrà dipendere la nostra indipendenza. Ben prov-» vide, ioviando a Roma il tenente Scagliosi, e la » Commissione provvisoria di governo dichiarera » giusto ogni di lei atto che tenda al fine deside-» rato e alla conservazione dell'ordine

» Per separato rapporto ricevo il dettaglio del » fatto di Alatri. Ella segua nel modo incominciato » di blandire, animara e minacciare. Verrà il tempo » in cui potremo assecondare ai fatti ed imporre » cogli esempi. Sollecitamente ella avrà altra trup-» pa da disporre, a tanta da cootraporre a qualno-» que tentativo armato ei pretendesse di fare cou » nomini di truppe raccoglitrice.

- Il governo ha motivo di giudicare che oon sia
   per accadere un intervento »traniero.
- per accadere un intervento straniero.
   Ila fatto ottimamenta di pubblicare la circolare ai rispettivi Governatori a Comandanti la guardia Civica. Desideroso di esser informato del
  - risultamento mi cuafermo con distinta stima
     Il Ministro

Va benone: sono arcicontento. Peraltro, siamo ancora nel giorno 16 di geomaro.

APOL, E se dessi retta a tutte le vostre dimande, non arriveremmo mai alla meta. Dunque seguitaodo, vi dirò che in questo giorno si pobblica un curioso indirizzo di alcuoi Francesi dosoicilisti in Roma, che è un panegirico per i Romani. Fra gli altri giornali, lo riportava il Positiva, sotto il 20 gen. 1849. Ora in questo indirizzo si allade ad uo fatto accaduto in quel giorno della celebre proclamazione della Costatuente alla piazza dei sa. Apostoli. Allora, che so portata in giro la bandiera, di cui vi parlai, e che presentava scritta in seno l'epigrafe: - Viva il Cristianesimo. - I giorosli francesi avevano narrato questo episodio; e nell'indirizzo si faceva motto di quella vera polcinellata. Ora, se credono, potremmo mettere un piede nel giorno \$7.

CAS. Uo piede solo oa, ma ambedue. Siamo quin seguitate.

APOL. Seguito — Dalla così detta Giunta provvisoria di sicurezza pubblica viene emanata una

### LA GIUNTA PROPVISORIA

DI SICUREZZA PUBBLICA

### PER ROMA E COMARCA

#### Cittadini?

circulare, di coi ora vi du letturar

Mentre si ottende di vedere stabilito un ordinamento che, uscito dalla volontà di tutti, debba essere rispettato da tutti, carre debito nd ogni cittudina di conservare nel paese quella trangnillità, che è suprema condizione di vita e di snlute pubblica; corre debita d'unpedire, che le quistioni, le quali possono e devano sciagliersi liberamente colla discussione fraterua well'Assemblea generale della Stata, nan si agitino proditoriamente fra le tenebre e i roggiri, e vialentemente nel tumulto che patrebbe condurre fina alla guerra civile. E libero ad ogni apiniane il far valere le proprie ragiani innanzi al sovrano giudizio del poese. Solo i tristi, gli uomini che non amano la patria, e sperano in influenze straniere, di cai forse sono strumenti, possono rifiutnre questa tribunale.

Sopra costoro il governo ha creduto opporturo di chimmne la vigilanza dei cittodini; a tal uopo egli ha creata la presente Granta di pubblica sicurezza.

Nostro ufficio sarà di difendere la libertà,

comprimere in licenza, sventare con ogni mezza le usene reazionarie; e far sì, che si compia us fasto necessario e voluta di tutti; che si convochi cioè, la Costituente dello Sato, e si convochi con quella calma e decoro che si addice alle rappresentanze del popolo.

Noi sentiamo la gravità della nostra missiones noi speriamo di adempierla calla dignità ed energia di chi è farte della propria coscienza, della volontà di tutti i buoni, del sentimento del

proprio docree.

I dal supo el rivolgiamo a quanti amana la patria e il coucorno di tutti carpi e magitarme, a cui il paere ha comploin parte delle proprie sorie, o principalmente alla guardio cittadian. Etta che dudo e saque l'alumouse prose di 
sentire il proprio docre, non mancherà a si 
sentire il proprio docre, non mancherà a si 
sentire il proprio docre, non mancherà a si 
sentire di la proprio docre, non mancherà a si 
sentire di proprio docre, non mancherà a si 
sentire di la proprio docre, non mancherà a 
si 
solitano. Etta che solitano e soppiame diffibiamo leveto, e che vogliamo e soppiame diffimere, la bandirim della liberia e della partia.

Il Presidente - LIVIO MARIANI

NICCOLA CARCANI MAZZ. MATTIA MONTECCHI

Ora pretendo che doo Cassandro incominci a grandinarmi con un diluvio d'interrogativi, mentre ho divisato leggervi, una per una tutte le notizie di questo giorno.

 Si teme che deblu esservi uoa forte reazione di coloro che si oppoagono alla Costitoente.

 Si susurra che Zucchi renga alla testa di 2,000 uomini; che aspetta lo sburco dei Francesi a Civitavecchia; che Garibaldi gaarda il confine.

» Nel territorio di Bologna e Romagna gli assassinii pubblici sonu continui, specialmente sui corrieri.

 In segoito della rimoncia del sig. duca Slorza-Cesuria il grado di Tenente-Generale della Givica, la Commissione provvisioni di gorerono unnina provvisoriamente al suddetto grada il signor General Ferrari, comandante della divisione reduce di Vemetia.

 Formano parte dello stato maggiore della Civica il General di brigata dello stato maggiore Pietro De Angelis, e il Tauente-Colonuello Angelo Tittoni.

 Il signor Pasquale De Rossi è stato eletto Colounello del corpo dei Tiragliori.
 È partito un picchetto di Corabinicri alla volta

di Marino, ove, dicesi, avere avuto luogo qualche agitatiune.

Corre voce di qualche scoocerto avvenoto oell'Ospizio di s. Michele.

 Si parla di perquisizioni fatte in cosa di persone private, fra le quali si conta un cotal Pietro Bigli, che tuttora è guardato a vista nella sua abitazione di Monte-Cavallo.

 In questa sera ebbe luogo al teatro Turdinona noa seconda rinnione pubblica, promossa dai Commissarii dei Circoli Italiaoi. Così siste in pienissima cognizione di tutte le novità di quella giornata, e ben vi accorgete, che se io procedessi con questo sistema, in poche hattute ai arriverebbe si tempi nostri, ed avrei sbrigata la storial Noo è vero?

P. C. Ma ajutateme a smiccià er sor Casandro! Me pare che tienga na faccia scontienta davero! E che vorà dine?

CAS. Non serve che vi affatichiate a discifrare l'indovinello, ve lo spiego io: quest'affare mi piace poco.

P. C. Nnn je panacrai. Lo so, lo so.

APOL. Non vi state a sturbare per questo, nor perchè vi si darà la sua bella spiegazione a tutto. Con un poco di flemma si viene la chiaro di tutto. CAS. Montomale! La luce è un grau benefizio,

ed io la dealdero assai assai. APOL. E l'avrete, l'arrete; anzi, guardate: senza clie sudiste a stemperarei in dousande, io farò da me. Sceglierò gli articoli di maggior rilievo, e darò

la congruente risposta.

CAS. Bravo! Mi rispormiate lu fatica, e mi contentale.

APOL. Comiociamo dalla spedizione dei Carabinieri a Marino. - Sappiate, che se si dovesse andare appresso a tutte le spedizioni di truppo che si fanno in questi giorni, a tutti i così detti attora-buchi, poveri noi! Non si finirebbe mai. Le staffette fioccaso: una non aspetta l'altra. Si tratta che tutte le magiatrature, per nou compromettersi, prudentemente fanno nna provvida ritirata, e rinunziano; molti impiegati vengono ringraziati; molti soldati fauno Marco-sfila, alzano pian piano il tacco e disertano; i Parrochi circa il dare le liste dicuno cattolicamente di No; i popoli non se la sentono affatto di obbedire a questa votazione; insomma un caos, una Babilouia, nn sottosopra, uno sconcerto, un bisbiolio : quindi è diventata urgente una frettolosa e contemporanea spedizione di forza armata qua e la. Concludizzio - Questa spedizione Carabiniera a Marino è per la benedettissima Costituente. Vi farò leggera dei documenti, e li piglierete per un bnono a conto di ciò, di cui vi ho fatto promessa; mentre io intendo dovervi tener discorso sulla votazione; e così auche per Marino, ci metteremo sopra un pietrone. Ecco, signor Cossapdrino caro, ecco quattro dispacci da tenere in esercizio i suoi rispettabili polmoneini. Uno è del Bricadiere comandante in Marious due sono del Ministero, l'uno al detto Brigadiere, l'altro al Gonfaloniere. Capisco: la lettura è luaghetta; ma V. S. Illustrissima avrà un castigo alla ana curiosità. Io poi v'impegno a leggere meditando ciò che vi passa sotto gli occhi per ioizinevi nei gran misteri del come si organizzava la Costituente, e così sarete venuto in chiaro per Frosinoge e per Marino. A voi.

CAS. Sono pronto. Date qui i quattro dispacci, ed uno alla volta saranno sbrigati. (Legge):

## REGGIMENTO GARABINIERI

COMANDO DELLA BRIGATA CARABINIERI

нин. 12, 3° в.

25 Costituente V

ECCELLENZA

In vin d'urgenza, mi affretto a partecipare a Vostra Eccellenza, che per un diabolico operare di questi cattivi impiegati del segretario Soldini, e sotto segretario Zanninotti, ambidue dell'ufficio comunale di questa città, non si è compelato l'elenco degli Elettori per nominare i rappresentanti della Costituente. Costoro, invitati più volte dall'ottimo signor Gonfaloniere a por mano a tale lavoro, in questi ultimi giorni si rifiutarono sfacciatamente di prestarsi a qualunque lavoro a pro della Costituente, per il che vedutosi compromesso il lodato signor Gonfaloniere, li sospese ambidue dall'impiego a disposizione superiore, come all'avviso dato dal medesimo al signor Prefetto di Polizia ma costoro a dispetto si vogliono sostenere dichiarando che il Gonfaloniere non ha tali facoltà. I buoni liberali, Civici e moderati fremono a rugione dell'operato di costoro, molto più che si conosce, che tal agire ha per iscopo d'infamare questa ponolazione acciò non voti per la Costituentesgiro retrogrado pretino, gesuitico, che qui non si manca di tai peraiciosi suggetti.

Icr il tignor Abate, nipote del tud. Soldini, per famentar il popolo, foce affiggree per ben dae valte la scomunion alla porte della chiesa, la quale con modi prudonzinii vena clacrata dai busoii amici dell'ordine. Il medesimo tri cursa di conzegnare lo tatto delle avime si pricettivo assai, e tiene rifagiati in sun casa due ex Gesuiti.

Eccellenza, i liberali indignati contro i suddetti, intendono di giustificaris. L'affezione però che ha il popolo di Marino per me fu si, che si attenguno di fare delle rimostrazioni verso i unmici del governo, avendo io prouesso al medezino, cioè si bunoi, di darne parte subtro di tuttocio à Postra Eccellenza, affache ii depri nomiame una Commissione, la quale si occupi dell'Estantenze complusione dei detti elenchi.

Sarei poi di umilinto parere che la lodata Vostra Eccellenza mi spedisse un rinforzo di direl o dodici momini di Liuca buoai, fintantochè viene effettuata l'analoga operazione.

Rapporto alla tranquillità del paese e sicurezza pubblica, si affai pure a me, che ho il potere morale su di questa popolazione. Io souo unito al sullodato signor Gonfaloniere, che si trova isolato da suoi impiegati, ed all'ottima ufficialità Civica.



CO ALLE PALLE DE NOSTRI CANNONI. LIONO: Anche i broceoli BEPYT: ANCHE I BROCCOLI.

Veilo par necessario che sia provveduto ai sud. due impiegati, per tranquillizzare il popolo, che non li può scatire nominare.

non li può seatire nominare. Il signor Governatore in quest'affare si è mostrato freddo e sospetto, ed ha profferite proposizioni tendeuti a rinunciare o fuggirsene.

Avverto infine Vostra Eccellenza, che tule rapporto è veduto da me con intesa del signor Gonfulmiere.

Starò in aspettativa dei vostri ordini ed istruzioni in un affare così importante, sicuro che Vostra Eccellenza ne avrà tutta la premura, nel mentre che pieno di devozione passa all'anore

di dirmi Dell'E.V.

Marino ti 16 del 1849

« Uma, Obbmo e Devmo Servo Il Brigadiere Comandante D. MINGHISS

Al sig. avv. ARMELLINI Ministro dell'interno (Roma)

NUM. 44329

SIG. GOVERNATORE DI MARINO

Li 17 del 49

E noto al governo, che non mancano in Marico di tristi, quali si opognono andecemente a quanto risguarda l'elezioni per l'Assenblea quanto risguarda l'elezioni per l'Assenblea tissoni il proposito intoro protutennete el essitiatori il proposito intoro protutennete el essitamente esquite, ed ha per cero il diritto di esieta dividi ad siventere le mose di tal futto. Ella el attività ad siventere le mose di tal futto. Ella si intendimente, e il proga di Converto cos cotesto signore Gonfibolice, e il quale il Ministroto di considera maggiormonto l'ordine costiti sundche a tusidare maggiormonto l'ordine costiti sundche a tusidare maggiormonto l'ordine costiti sundlinen.

Nel commetterle d'informarmi senza ritardo di ogni importante evenienza, me ne dichiaro, ec-

мим. 44330

SIG. GONFALONIERE DI MARINO.

Li 17 del 49

Non deve essere indifferente il governo alle meme dei tristi di cotesto città, nemici della prosperità dello Stato nostro, e di ogni civile e nazionale progresso, i quali si adoprano in questi giorni con maligni sforzi, quanto impotenti, ad opporsi alle leggi, ed impedire che possano mandarsi costà ad effetto le disposizioni date dalla Commissione provvisoria di governo per l'elezioni dell'Assemblea Costituente. In conseguenza io approvo pienamente la sospensione dall'im-piego, già da V. S. ordinata, di cotesto segretario comunale Soldini, e sotto segretario Zanninotti, i quali rifiutarono imprudentemente di prender purto a qualunque lavoro che riguardasse le elezioni, ed aggiungo che debbano essi essere privati anche dei loro soldi, dandole contemporaneameate prima facoltà di destinare due soggetti, che in via provvisorin esercitino le funzioni dei due suddetti impiegati sospesi. Perchè poi non abbiano a frapporre castì nuovi ostacoli alla esecuzione di quanto riguarda l'elezioni per l'Assemblea nazionale, ella è da me autorizzata a nominare immediatamente una Commissione di nomini amaati della patria, che godaao la fiducia di lei, e di cotesta popolazione, incaricandoln a senso della unita circolare in data 9 andante num. 13566, di occuparsi della istantanea compilazione degli elenchi degli Elettori, e di quanto altro riferir possa alle elezioni stesse. A coadiuvarla nell'opera anche col mezzo della forza materiale, l'avverto di avere interessato il signor Ministro delle Armi ad inviare prontamente a Marino un distaccamento di truppa di Linea, il quale di concerto con la forza dei Carabinieri che vi è stazionata, e con la benemerita guardia Civica contribuisca ad incuorare i buoni cittadini, e ad afforsare l'autorità del governo in omento cotanto solenne.

Ella mi darà conto di qualsivoglia ulteriore evenienza, ec.

STATO ROMANO

n. 509

.

Costitueote V

### ILLNO ED ECCNO SICNORE

A riscontro del riverito disposcio N. 44530 di codesto superio discotero loquetto della soridi codesto superio discotero loquetto della soricomunale son che pel provocilamento del Consition, conde formas gli cienchi degli Elestroi per
gli rappresentanti della Continunte Romano uni
considera della Continunte Romano
con di proportio della Continunte Romano
con in continuatione della Continunte Romano
con in continuatione della Continuatione
con in continuatione della Continuatione della Continuatione seguinatione coli di sig. Fordianno Corpi con cotto registeriori cel di sig. Fordianno Corpi con cotto registeriori.

Rapporto alla Commissione suddetta allorchè mi pervenne il ripettato dispaccio, gli commissarii da costì spediti dalla presta S.V. Illum aveano di già nominato un consitato relativo composto dei signori Vincenzo Cruciani presidente, Mariani Antonio, brigadiere Minghini, Pietro-Paolo Testa, Mariani Francesco e Cruciani Luigi come segretario, li quali, abbenchè in breve tempo, hnnno suputo coadiuvne a quanto si desiderava dall'attual governo, assicurandola, che se fui ingannato dai sospesi impiegati, fu dal lodato Comitato provveduto colla mia medinzione all'onore della popolazione

La riagrazio in fine del distaccamento de'Cnrabinieri, che si compiacque spedirmi nell'intesn del suddetto Commidante, qual distnecemento gradito dalla guardia Civica si portò promiscua-

mente in Aibano n votare. E con sensi di devotissima stima passo all'onore di riprotestarni

Di V. S. Illma ed Eccma

Marino li 26 gennaio 1849

Unio, Devmo, Obblino Servitori ANTONIO CAPRI Gonfaloniere

Sig. Ministro dell'Interno

Ohl adesso piglio fiato. Sono un poco staochetto. Senza sostituto, la carica di lettore non è tauto agevole. Peraltro non nego, che sono ben contento di questa fatica ; perchè mi si è fatto giorno a mezza notte.

APOL. Procedismo altri quattro passi, e andismcene pian piano alla famosa insurrezione fanciullesca deotro all'Ospizio Apostolico, sotto la denominazione di s. Michele a Ripa. Dunque, aggi 17 gennaio è la festa di s. Antonio, ed Antonio è il nome di battesimo del cardinal Tosti, suo Visitatore. Attenti bene. Oggi si sparge il seme della nula-piante, e trovando acconcio il terreno, darà fra poco pessime frutta. Il cardinal Tosti attaccatissimo come un padre a quel locale, rimose radiento al suo posto, e con se ne alloutano una licea. Intanto ch'esso aveva ancora in mano la signoris delle cose, v'era un tal . . . . maestro di Mitologia, Costumi ed arte di scriver ettere, che poteva definirsi un fratello carnale di Sataousso. Tardi si seppe che apparteneva al diasolico Circola Popolare, e vi si sottoscriveva col itolo e qualifica di segretario. Esso occultamente, rcansmente nutriva quella ragazzaglia con ini-uissimo latte; perchè li teoera al giorno di ogni ualunque movimento politico, di ogni qualunque gge stava per venire in luce, di ogni più seeta disposizione v'era nel Circolo contro le gerchie ecclesiastiche; quindi aveva operato in isa di sfaccineti avanti il mondo, ed avendoli initi di coccarde tricolori, li faceva intervenire, Ctro l'espresso divieto di chi era rettore di quelluabilimento, a tutte le scandalose e tumultuarisubbliche dimostrazioni. Ciò che studiosamente ceiva, premurosamente, continuamente d'inspirare net animi loro ancor teneri, era un odio contro i pi, dipingendoli tutti per ippocriti, colli torti,

bacchettooi, tartuffi; e così imbestiava, abbrutiva, snaturava quei potti, e li toglieva quasi dalla classe degli uomini, ed erano sì efficaci quelle istruzioni, che uno di quei giorani nella effusione del suo cuore, or ora mi diceva, che uscivano coo tenta stizza contro i preti, chese loro fosse capitato innsuzi no sacerdote, lo avrebbero afferrato e fatto in brani

CAS. Che fiori di virtù, che cari faociulli!

MEN. Odoravano bene davvero Al'OL. Ora sarà inutile il dirvi, che furono vedati questi giovani traviati recarsi a dare il voto per la Costituente: in premio del qual passo fatto. scandalosamente u sua istiguzione, venne esso dalla Repubblica creato Rettore. Commentava minutamente ed ingegnosamente a suo modo il discorso su i Martiri di Vienna recitato del. . . . . e stumpato dal . . . . suo tipografo. Vi trorava squisitezze ciceroniane, artifizii non venuti in mente nè ad Aristotele, nè a Longina, nè a Quintiliano. Giongeva il giorno 14 gennuro, ed accadde che, terminata la cena dei giorani, mentre grandi e mezzani ritiravausi nei rispettivi dormitorii, giuoti ull'ultimo ripiono della scalone, spensera il lume, si gittarono addosso a due buoni prefetti, Lucchesi e Berni, che sapevaco nutrire prusieri del tutto diversi, li tempestarono di colpi furiosamente, e con forti e lunghi chiodi li avrebbero uccisi, perchè li feriroco e contusero; un accorse alle gride l'ottimo carato Marinoni, e ingloocchiatosi e piangendo e implorando misericordia, riusci a strapparglieli di mono. Il Ministro di Polizia, cui ne giunse relazione, inviò il signor Montecchi, affine che preodesse minuta contexza di tutto, ed incartasse un relativo processo contro i delinquenti - Belle parole; larghe promesse e fatti sterili: auzi centradittorii. Si fecero costituti, si sciupò carta ed iochiostro; ma poi le tanto affettatte premure del Montecchi, sysporarouo come nebbis, perchè non si fe' più parola di punizione, e il castigo fu un sogno. - Andiamo al giorno 17, che è quello di cui parlavamo.

CAS. Sì, sì: torniumo in coreggiato; mu non è stata inotile supere tutte queste coserelle; auche se mai mi veoisse l'idea di scrivergli la hiografia. APOL. Era il di onomastico del sig. Cardinale,

e questi, secondo il suo vecchio costume, ordinò, che anche in quest'anno tutti i fanciulli avessero una pietanza di più nel pranzo. Lo credereste? Pare una favola, ma è storiar nessono volle assaggiarne. I grandetti avevano minacciato percusse a morte ai piccolii e perciò totti saldi. Non basta, Si algarono grida villane, sediziose, insultanti. Nel dopo pranzo, parecchi giovanetti che avevano massime religiose, ispirate loro dall'abate Socchi e da quel buon Curato, videro che le cuse dell'Ospizio pigliavano cattiva piega, e dimandato consiglio paterno all'Emineutissimo, decisero di ritirarsi alle loro cuse finchè Dio volesse far durare quella spaventosa persecuzione. Na che? Dove erano tanti ragazzi non era possibile mantenere un solenne mistero, un assoluto silenzio: si riseppe tal divisamento dai giovani discoli, a cui, oltre il . . . serviva d'indegno mantice un Devò, illustre intagliatore in legno, ma emporio di scelleraggine la più perfetta, ammuntata con orpello di vereconde frasi, e suielate parole. Figuratevi se non fabbricarono subito una congiura per arrestare l'esecuzione di questo progetto, che avrebbe smascherato l'andamento occulto della corruzione che si operava dalla nobilissima ditta Rolli e compagni. Si armarono di saldi bastoni, a rompicolto scendono le scale, ma trovansi paralizzati nelle loro pessime idee du un cancello di ferro, che sta appiè delle scale; allora risolvono passare per l'iofermeria e pel Innificio. Gittano spezzate a terra le porte, che incontrano chiuse, giungono aulla via, ma un poco tardi; perchè alcuni già si erano potuti suttrarre: ma coloro che nun fecero in tempo, con minacce, urli e fischi vennero rimenati per forza dentro alla nuova Babele. - Ecco il fatto dell'Ospizio di s. Michele nel giorno decimosettimo di gennaro; ma le cose non terminarono mica cosi. Adesso dipende da voi, signor Cassandro, che acegliate, se vi piace, che io termini le altre avventure di quella giornata; o volete che io tiri innanzi e continui tutti gli splendidi episodii dell'Ospizio

Apostolico. Pensate e scappate. CAS. V'è niente da leggere?

APOL, Nulla affatto.

APOL. Nulla allatto.

CAS. Allora vi dirò, che mi piacerebbe assai,
che segnitaste i fattarelli accaduti iu s. Michele.

P. C. Mica ha ditto male er sor Casandro. Ne

sentiremo dell'antri più sugosi. MEN. la certi giorai non si parlò per Roma, che di s. Michele.

di s. Michele.

DEM. Era diventato a poco a poco l'Ospizio del pigionante di s. Michele.

APOL. Non sono poi di tantà lunghezza da implegarvi gran tempo. - Vi dirò dunque, che dal 17 gennaio al di 2 febbrnio vi fu la stessa identifica vicendo di scene scandalose, insultanti, anti-criatiane. Nel giorno 2 adunque, nelle ore pomerid., mentre il signor Cardinale se ne stava nella sua comera atudiaudo, ecco presentarsi in sola boldanzoso e serio un Civico, il quale facera parte della legione Masi, e dice al domestico, che per affari assai importanti nveva necessità di abboccarsi subito coll'emo Tosti. Subodorù quegli che vi era magagna sotto, e che forse costui era uno seherro, che covava la voglia e il mandato d'insultare, strapazzare, ingiuriare il sig. Cardinale; nè si sbogliò in quella toomentanea supposizione; quindi prudentissimamente rispose, che il auo podrone era alquanto sconcertato di salute, e gli conveniva rimanersene in camera solo e traoquillo- Il Civico a questa risposta montò in furia, alzò la voce e mise mano ad una pistola con feroci minacce. Il domestico allora corse in anticamera, e solidamente ne assicurò alla meglio la porta, che dal furibondo legionario su presa a solemnissimi calci: ma invana. L'emo avvertito del rischio che in quel momento correva, guidato dal servo, ch'era volato ad avvisarlo, in berretta rossa ed in simarra, per mezan di una scala segreta usci solla ripa, e volò al quartiere dei Finanzieri.

MEN. Dai lupi in personal P. C. Misericordial Mamma mial.

APOL. Si, signores dai Fioanzieri; ma fra tanti Finanzieri Satanassi, v'erano anche i bucui. Questi, per esempio, non erano di quell'infame battaglione die insanguinerono con tante sacrileglie carnificine gli orti di s. Calisto. Questi erano religiosi ed onorati, ed in compagnia di un bravo giovane, che era di guardia nella Dogana della prossima porta-Portese, entrarono nell'appartamento del Cardinale, e visto quello scellerato, che stava aucora tentando di aprire la porta dell'anticamera sforzandola, eli si fece sopra il doganicre, lo disarmo, ne rimase leggermente ferito in una mano; ma se ne impadroni; del che venne atrepitosamente applaudito, e lo stesso Cardinale si rallegrò del coraggio svelato. Vi su chi corse a render noto il caso al quartiere civico incontro a Maria in Trastevere, e quei militi a marcia forzata vennero iu difesa del Cardinale, e circondarono tutto l'Ospizio. Nel tempo che venivano tolte le armi al temerario legionario, i giovani dell' Ospizio...... intendiamoci bene..... i sedotti e già ribellati, presero le parti di quello sgherro, e procurarono mitigarne la condizione, che non era la più inevitabile. Uno di essi corse tutto frettoloso al Collegio-Romano, ove trovavasi atanziata la Legione capitanata dal Masi, dando loro ad intendere quanto era necaduto al loru compagno nell'Ospizio, ove, diceva esso giovane, si era il legionario recato per reclamare il pagamento di un suo credito, per cui irato il Cardinale, in un accesso d'ingiustissima collera, lo aveva fatto carcerare.

DEM. È questa in realtà fu la voce che subito e noleamemente si diffuse per tutta Roma. Io la sentii al Caffè di plazza-Rosa e alla Trattoria del Leore.

ÅPOL. Fortunatamente eruno bas podri l'egionari de travarsani le quel monacio in carerna, e quel porhi, in compagina di molti ufficiali, che ai affecendareno quiestra i comuni, incarionadoii di vesificare il tutto portavoni sulla faccia del longo, ore infatti venerno piennente al giorno che il torto era tutto dalla parte del loro milite; e quissili ne fecro formule rivienza, dictarizzado propositi del propositi del parte del loro milite; la fersa cirica non intette in dabbio, e lo conserego sull'intato.

CAS. E fu punito? APOL, E che vi pare? Nel di seguente con aria insultatrice pirava per Roma. Ma la direzione di Polizia ebbe sospetto, che la popolarità del card. Tosti potesse in quella uotte concitare un commovimento pericoloso in Trastevere, e quindi vi spedirono un distaccamento di Dragoni, col fine di coadiovare la Civica. Il supetto era molto ben fondato, e quello sarebbe atuto un momento per far scoppiare una reazione. La Civica prese il partito di ariogliere gli ammutinati con buone porole, ed usare vigore e compressione con chi ardisse resistere; perlocbè non vi fu carestin di cassate di facile sulle spalle, e sonori man rovesci. Si arrestarono dodici individui, e venoero condotti alla correzionale delle femine di mala vita, attigno allo Ozoizio, e vi furono guardati a vista: ma all'indomani, intercedendo pietosamente il Cardinale, venuero tutti scarcerati.

venuero tutti scarcerati.

CAS. E il signor Professore iutauto che diceva?

APOL. Nells sera si presentà al Circolo Popolera, qui in queste ade, como solicorro melliflano, tutto ricco di belle figure rettariche, rappressato si socii gli strapassi orrendi che inginatamente surezano solicito queli benesi gionni, secondo la sua diletta espressione. Allore saltà no il padre della patia, il monoo Ciercanecchio, e dises saramon dgli micic fen lui a Decò si presero la cure di trava loro case e vitto.

P. C. Che boua gente! E poi ne vonno di male, ne vonno!

APOL. Queste prenure doverano durare fino che il Circolo Popolare prenderebbe un'analoga determinazione.

CAS. E la prese? quaudo? quale?

ADOL Quando Nei glores 27 febbrain, ine ei inliabilità tota i contra estito quinte. Il Cardinale ne reme tota everetto avila natina, e sendendo le scale, inscortà si foncia a fecia suoi di giuvai tenerarii, che lo guardi con aris funultate che quelli sono era più aris salubre per lui, e, suite con respertia di Cardinale to contra sutili con respertia di deri di partira dibito continuente casiconalerii. Instruto sella sera, sono gli equali, via meda saliri atteriorenno enciati sin come delitiuni, e se con contra con respongue a fetti sia.

CAS. Benone! saviamente! Bisognava rinnire tanti razzi alla congrève per far sparare una hella girandola. Parliamo intanto del più serio. Dunque il Cardinale prese il Marco-sfila?

APOL Siper grain di Dio. Si combit nel palatun Golman, o'ret l'ambacidate finence à triatette, ma vivera dicun. Un ado serro didata ra cons. Il peans glidho putra na sanica vera, conarta e belte di reccus, ma vivera. Dopo fa contetto migrare di notte anche di la, adi necavota si recò ove gli si era deta spera en dimicilio, ma son venue cocolta. Si gità melle beracia di su contro bachière franzese, e poi della sua casa panis a quella di un perticolare, per gita teme fabra i dividito compegin sa tal giorier,

che detta non equivoca testimonianza di amicizia e niconoscenza-

P. C. Che sia benedetto! No propio ce va! Sta cose me tocchesso er core!

CAS. Figurateri che razza di combriccole seppero fare quei Satamsi dentro all'Ospisio, con la garanzia di son essere vigilati, rimoroveruti, punitil Mimmagino che diventarenno apostoli d'iacredulità, d'immoralità, punegiristi della insubordinatinoe, predicatori dell'osio. Povero Ospisiol

APOL. Non vi shogliate nelle vostre fantasie. Il curioso era, che essendo giovanetti, era oo anche ragazzacci; e i due diversi elementi cozzavano fra loru. Così dal fermento uscivano fnori acappate originali, degue di una pioggia battente di scappellotti. Uditene una, che ben li caratterizza per quelli che il volgo romanesco chiama Creaturacce. Venne loro la febbre dei beretti rossi; fu una vera febbre: ma come si stamparano? Il Diavalo, fecondo in briccunerie, suggerisce loro di distare le coperte di lana dei luro letti, tiugerle in rosso e formarci i beretti. Detto e fatto; e se li tenevano inchiodati, incollati in capo, in guisa che, senza rispettore l'auensta maestà delle chiese, pon se lo toglievano nemmeno nei tempii, nelle basiliche, avanti a Gesù sagramentato l Ausi quel galantuomo del caunico Verda, che stimò dover loro avvertire essera mal fatto il sistema che seguivano irreligioso, corse non leggero pericolo di rimanere mal menato. Uniti a parecchi del Circolo Popolare, si posero a perquisire e derubare tutto, da capo a fondo, l'apportamento del Cardinale, e presero non poca argenteria, ed una collezione di medaglie, di cui s'impadrooi il ben noto Mazzini, ad onto delle proteste di A. De Andreis, Presidente dell'Ospizio, creato dal Circolo. Vi dir.), che il De-Andreis, od aveva otteunto, o simulò avere ottenuto, che l'appartamento e le carrozze di Tosti venissero dichiarate - Proprietà della Repubblica Romana. - Ma che? Alcuni di quei lupi insasiabili, con il commisserio Uffreduzzi, il capopopolo Herzoch, chunista al Gesù, e l'intagliatore Devò s'impossessirono delle carrozze, e fecero sapere ai parenti del Cardinale, che si sarehbero risparmiate, quante volte si fossero pagati subito al governo..... che ne aveva bisogno estremu.... scudi quattromila.

CAS. Ah! nan barrattelluccial

APOL. Intanto l'Herzoc andam auttornee dicendo: - Adesso prendiamo i scudi quattromi-In; le carrozze le piglierenso poi; uon ci scappano. - Così le presero, le spezzarono, ne raschiarono le dorature, ne vendettero le magnificha ministure, e si sono raccapezzati certi avunzi, come

si dice a Roma, in tacchie e guainelle-CAS. E quel esro signor professore intusto?

APOL. Si era fatto accouciare un grazioso appartamento, e passeggiava l'Ospizio in veste da cumera, e coppola e pantofole. Era buffo a veilerlo! Certo pareva un piccolo Pulcinella re in sogun. Andiamo avanti. - Ora passero a darvi alcune altre notizie di cose accadnte nel giorno 17; suzi, dirò più precisamente, nella notte del 17. - lo già vi leci motto su parecchie perquisizioni operate in diverse case di particolari, e fra queste in quella di un Pietro Bighi. Voi mi pianterete subitu un in-terrogativo: ad quid? perchè? E la mia risposta surà pronta e completa: non si requisivano oggetti, signori no: l'ora della rapina non era scoccata; ma si cercavano, si bramtvano, si esigevuno carte. Alla Posta era stato messo un Antonio Lupi, fansoso amnistiato, sì celebre nel 1831, faggiasco a Parigi, u Loudra. Il Lupi, impudentemente, spriva le lettere, leggeva, dennaziava, e potete immaginare le conseguenze. La corrispoadenza con Gaeta era teunta di mira. Si temeva assai dell'intervento; più anche si temeva una reazione in Roma; quindi indagavano minutamente ove potevano immaginare di poter sorprendere qualche fila; ove poterano sospettare che un qualcheduno fosse implicato.

CAS. Piano, non galoppiamo. Capisco: tuttoció sarà successo per fatto particolare; ma son per volontà del governo. Che Diavulo! Non è possibiles Sarebbe una cosa troppo grosca. Avevano tauto gridato l'inviolabilità del segreto postale, e tanto

auche pubblicato culla stampa in difesa! APOL. Ditemi un poco: a voi che direste, se io vi provassi che tuttocio eseguivasi per ordine es-

su del governo? CAS. Direi? Niente direi; ma mi stringerei nelle

spalle, credendo di sognare.

cetevi di leggere.

APOL. Dunque a nois vedete questo? CAS. E che ho da aver perduta la vista ex tenspore? É un quaderno; e, se uon sbaglio, di carta

palomba APOL. Precisamente. In questo, giorno per giorno, fedelissimamente si registrava cun economia, non impiegandovici più di due righe, il numero della lettera che si scrivera segreta, in quest'altra culonua s chi si scrivevs. Tutto con inappuntabile esattezra. Osservate, signor Cossandro, e compia-

CAS. Sono qui. (Legge): Diccinove gennuio: bene: appunto nei giorni in cui se li maguarano li sospetti; e proprio all'epoca della nostra storia. Nell'altra colouna c'e un bel cinquentanove; e poi due lettere, che direi fossero un P od un S. Lettere, che m'immagino, indicheranno protocotto secreto; nella colonna appresso: Civitavecchia Preside. Nell'ultima colonna: Conservi, ed nucle apra le lettere somette che giungessero in quell'offi-

cio postale. Gensole, lazzarole e sorbe! E adesso vedo chiaro, come apattro e quattro fa otto, il come potera quel figurino del signor Preside usar la cerabuttana, e fare anche porta-voce col Ninistero, spiferandogli tutto. Conservate.... ed auche aprite! Mamma mia! Che anarchia! Nemmeno

ia terra di Turchi!

P. C. Armeno er sor Pollognio ce scara propio er perchene de tutto. É n'ometto assai de garbo. APOL. Turusado dunque alla perquisizione del Bighi, io non stento a credere, che forse in forza di qualche lettera spertagli, fu essu preso specialmente di mira, addetto alla famiglia Pontificia, nomo di altre l'anno settantesimo, e che da ben trentacinque auni servica i l'api. Quest'nomo, che nella sua non giovanile età abitava nei così detti Cortili di s. Felice, ebbe il maschio coraggio nel trambusto del funestissimo giorno 16 novembre traversare la via, e andarsene alla porta grande del palazzo Quiriuale, e nascondendosi dietro ad una colonna. gli riusci evitare serite e colpi, el entrare nel palazzo circondato, insidiato, assediato,

CAS. E per questo lo perseguitavam? APOL. Oibo. Sappiate, che questo Bighi è il fra-

tello germano di Monsiguore, Vicario Apostolico in Subiaco; quello che dalla virulcata, e spesso fanciullesca Pattade fu fatto frequente bersaglio alle amore satire, in guisa che pochissimi, come lui, furono fatti segno alla pubblica vendetta. Pareva

che stampasse: Eccolo la: scaunatelo! CAS. Gratis et amore? Un perchè misterioso ri

APOL. Uno? Molti ve n'erano. Ju primis, era un degnissimo ecclesiustico, sveltu, destro, dotto, e che squarciava il velo a tutte le infami trame ordite dai demagoghi con scaltrezza singolare, ed opponeva no orgine saldo a tanti indegnissimi scritti, che si rimettevano dallo storiografo Mariani, che era nativo di un paese nun luagi da Subinco. Duvete supere, che sono trent'anni, niente meno, che in Subisco esisteva na nido, che dal pubblico Sublacense era chiamato: Il nido dei sotte peccati mortali: dove parecchi anni sono, non si stette in forse di commettere un sacrilego omicidio, perche un parente uccise un parente, per la gran ragione che non voleva, non credeva, e non poteva combinure nelle sue idee politiche. Potete presto rimaner persuasa dei solenni motivi, che scaldavano la setta contro il Bighi secolare; mentre l'enfatico Mariani nun potendo aver fra le mani Monsignore, cerca di fore le sue vendette sopra al fratello. Vi è an-che da notare, che in Subiaco accadde qualche dimostrazioncella contro il governo d'allora; per cui vi fu invinta una compagnia di Linca con lu scopo di comprimerta. Sappiate donque, che si sparse e si avvaloro la vace, che venisse concitata dal Vicario Apostolico, il quale poi essendo partito, si servisse per manutengolo del vecchio fratello, affine di far giungere la delle lettere che popessero paura, destassero sperauze, movessero u tumultuare, lo anzifra i tanti motivi che vi lio acceniati, questu lo credo l'impeliente; tauto più, che nel giorno stesso d'oggi, 17 gennaio, dando un' occhiata all'Indicatore, N. 47, così si legge:

Basto l'invio di una campagnia di Livna a Subiaco perchà elauni popolari santesterzo i tirto prouoito di opporsi agli ordini del governo. La dimustrazione che in questo neno avveno inmagineta per la scorsa domenica, una obbe luogo. Bi Vicini Aputolico i cra già allontanto dalla residenza di Subineo. Quel governatore, sig. Carmunj. è stato thimusto in Roma ri sono dati ordini rigornii pel caso che una obbediase a nuesta chiemate.

Ritornando alla casa di Bighi, potete credere, che la perquisizione fu accurata, minuta, feroce. Ricordateri, che siamo nella notte del giorno 17, ed ore dieci, capitanati da quel Inpo manaro del Capanna, circa trenta individui, parte Carabinieri, parte Civici, picchiano all'uscio del Bighi. In casa non v'eraoo che il vecchio padre, la madre ed ana figlia in età giovanile. Si picchia di nnovo fortemente, e la madre risponde, chiedendor chi si vuole? Le rispuste furono, crudeli invettive, atroci minecce. Finalmente la figlia tremante apre la porta. Avrebbe fattu pietà ad Oloferne; un non al Capanna, che tosto le dimanda del padre; gli si dice, essere infermo, e nou poter mooversi dal letto. Non monta: gli si intima l'arresto. Madre e figlia erano provvedute dalla cortese natura di ottimi e solidi polmoni: ho detto tutto. Copauna, il sanguinario Capanna, ne rimase shalordito: e allora si fa a chiedere lettere e carte scritte da munsignor Vicario Apostolico di Subiaco: ellora i polmoni pop avrebbero giovato, si pongono a rovistare da cima a fondo la casa del vecchia Bighi, trovano lettere indifferenti, innocue, ne finno tesoro; e nella mattina il Capanna cun questo ricco bottino se ne parte, lasciando pero delle guardia a vista, le così dette sentinelle di piantone. Ma, lui partito, le femine s'accorsero, che sopra un canterano erano rimase molte altre lettere- Quindi la figlia, colto il destro, le gittò sul fooco, e le distrusse. Al tardi si veunera a tugliere le incommode guardie; ma i vicioi del cortile di s. Felice, impaurati, sospettori, previdenti, volevano che il Bighi si nascondesse, ma esso, per riguardo alla famiglia propria fu contrario al consiglio, e sulo pregò, che nella notte del 18, ossia nella notte che sopravvenne, un qualcheduno avesse la houta di tenergli compagnia, dormendo in sua casa. Forse per conseguenza della lettura fatta delle carta portate viu nel di innauzi, torna il Capanna, corteggiato da guardie diverse. Abbassa severi ordini perchè non possa scappare nemmeno una mosca. Poi manifesta, che ha il mandato d'impajgionare il Bighi, destinato forse ad ingrassare i cardi nel cortile di s. Calisto; ma..... spieghiamoci bene; ma parvé che venisse deliberato a far campare da pericoli tutta quella famiglia. Ecco il come andò questa faccenda. Entra, e trova il Bighi in piedir voi state male, e molto male, gli grida: andate a letto; marciate. Dice agli esteri che vadano pure pei fatti loro; ma questi insistendo, esso cava un tacenino, se ne fa declinare i nomi, cognomi, professione e domicilio, e li avverte, che ora ha tutte le notizie per procedere, occorrendo, contro di loro.

Eranu tutti riuniti in un mianterreno; ed esso afferra per nu braccio la figlia del Bighi, e cerca trasportarla violentemente nel piano di sopra. Potete figuraryi che brividi, che soprassalti di ponte presero a quella povera giovane, quale lo spavento mortale della madre alla improvvisa violenza. Grido, ma con voce singhiozzata, ed accenno di cadere in terra. La figlia allora mise na prio disperato; ma la madre sconterà questo fiero episodio, e purtroppol fra nun moltu; perchè da quella mattina in poi, è travagliata sempre da malattia, che une incalza l'altra, ed è ridotta a ciò che volgarmente dicesi: ad noo straccio; quindi è forza che non abbandoni mai il letto. Certe pillole Isanno la miccia: quando il fuoco vi arriva, si scoppia. Nulla però accadde di sinistro: fu un istaute tremendo, ma breve come un lampo. La madre esterrefatta, spalanca le braccin, e scagliasi gridando verso la figlia: na Carabiniere de guardia, a viva forza la rattiene; a quel grido la figlia, misura l'intensità del pericolo in cui trovavasi, non era ancora stata sottratta allo sguardo moteruo, si divincola come una biscia, lutta come una tigre, e le riesce scappare dalle tennglie del Capanna, e gittersi nel porto delle care braccin materne, ed e selva. Tutti rimangono colpiti di freddo spavento dalla rapidità ed energia di questo scens; si fa silenzio; e il tentativo abortisce. Capanna vuol proseguire la sua perquisizione; me la figlia del Bighi, anche inginriandolo, non istà in forse dirgli, ch'essa di propria mano ne aveva fatto un fuoco. Quel capo-sglierro rimase di stueco. Aveva dato parole al Mariani di portargli altre lettere, e trovasi ora con le mosche in mano; allora, per evitare una buona ramunzina, si fece dare altre carte inconcludenti, disse fra sèr questo sarà il mio Palladio; e se ne parti con i suoi masnadieri, dicendo a quella famiglia: questo che ho fatto per vui, non lo avrei fatto neauche a mia madre.

CAS. Pure le canonavat le reasa di Nerosil. APOL. Rendinore grate a 10s, che units feero di più arisi, parchè pueva secordere una scendite. APOL. Rendinore na scendite con insinate pob-lifica per eccliserato di guel galantonolis... dei Commiscra del Cercoli Italiani, e ci vi serra di Commiscra del Cercoli Italiani, e ci vi serra di quelle che vi los indisaste mas depo l'altra, el è che in queste sera na lettero Terilionos, sonis Apollo, debe longo la seconda pubblica adense rimones.

CAS. Mi nasce in corpo questa maledetta Costituentel E che diavolo s'imbrogliarono in questa riunione!

APOL. Ve lo dirò minutamente. La seduta veniva sperta dal predidate Giungpe Goluzzi, che
con bervi censi, data nostità della prima seduta,
consinciava a dare vrilippo alle suove materie proposte aell'ordine del giorno. Dopo l'avr. Pinciguerro feca un lungo spredopuio o discorso inbrugilato, volendo provare che, l'unico mezzo affine
di salvare l'Italia dale unghie dello strainiro, reta
la sollecias coavocazione della Contitoente. La medesinas ocessibi si acciograva a prasuaderla, dopodesinas ocessibi si acciograva a prasuaderla, dopo-

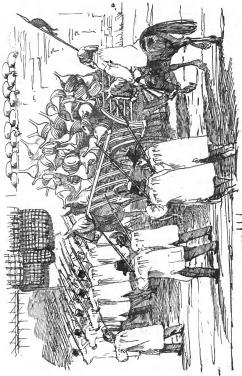

UNA SORTITA IN CAMICIA!!

lui, l'avv. Fratesi. Allora l'inviato di Venezia, Gio: Battista Castellani, quello che abitava al Curso, accanto al palazzo Lozzano, dimandava la parola; che tosto gli veniva accordata, e contemporaneamente gli a inviarona due Commissarii, che lo accompagnassero presso al seggio, dove assiso al banco della Presidenza, lesse molte parole sulle attuali condizioni economiche della Venezia, e le concluse con un progetto, ed un patetico indirizzo .... fratello carnale di un fervorino.... per attivare uno stabile sistema di progressivi soccorsi mensuali a pro dell'eroica regina dell'Adriatico, che si preparava a sustenere una fiera lotta accanita contro le armi tedesche. A questo proposito voglio farvi notare, che il governo di quei di l'appoggiò con una disposizione, io virtù di cui si faceva un iuvito ad una contribuzione volontaria, non però minore di due giuli mensuali, tanto in Roma, che nel nostro Stato, finchè durassero le condizioni guerresche, ed all'oggetto si nomino una commissione centrale, composta da Cesare Berretta, Giuseppe Caramici, Curzio Corboli, Vincenzo Vedari e

Sisto Vincignerra. CAS. Gia, vedo chiaro, che di questi denari così raccolti, quasi per forza, gli ultimi a gustarne, ad assaggiarue saranno stati i portatori. Dico male?

Al'OL. Eh! amico mio, su questo articolo vi sarebbero da dire molte cose: basta, solu intanto voglio avvertire, che dopo stabilito l'accossamento di questa commissione, si decreto che vi sarebbe stato un esattore per ogni rione, con lo atipendio fisso di scudi 25.

CAS. Eh! bagattelle! Venticinque seudil

APOL. Per cui rimane provato che in poco tempo gli essttori si sarebbero divorato tutto. -Aucora essi.... intendo i capi demagoghi, a'accorsero, ch'era un decreto ridicolo, e sentite che cosa secero: commisero a molte signorine di girare questuando gratuitamente; e sarchbe stato un ottim mezzo-termine; ma gli esattori s'erano intestati di riscuotere essi, solo essi, per..... mi capite.

P. C. Pe quelli 25 zagurri. Porere bestiel DEM. So che in qualche casa in una medesima mattina si combino la signorina e l'esattore; e l'affare doveva terminare assai male. La sola prudenza rimediò allo scandalo.

APOL. Sentite questa: - Un certo signor Rambaldi, famoso per virtù negative, e che stimava essere rivale del Segneri, del Verini e del Finetti, ed il contino Savarelli, enciclopedico, Bruto in miniatura, redenture d'Italia, ed aintante di campo del general Pepe, vollero nucur essi porsi in moto per eseguire la medesima questus; mancava poco, ed i questuanti e gli esattori, eraco più dei zelenti o non zelanti contribuenti: ma il Castellani. che ayeva molta venerazione per quel vecchio proverbios gli scioti nou vadano alla fiera: emise an i giornali una solenne, pubblica, formule diffidaziones in seguito di che il governo sotto il di 16 febbraio fece attaccare per i cautoni un gran decreto, con cui, in vigore di questa diffidazione, interdiceva assolutamente a qualunque individuo il questuare per i Veneti senza essere munito di una preventiva autorizzazione del sudetto inviato Castellani, rimanendo così decisa per arbitraria e fraudolenta qualuoque altre; così il signor Contino ed il signor Abate rimasero con le mo

che in mano. CAS. Evviva il signor abate di Marc' Aurelio! Ci bo proprio gusto di questo sganassone affibbiatogli dai suoi confratelli demagoglii. Ora potremmo... se credete... continuare la seduta.

APOL. Questa era la mia precisa intenzione, chiudendo qui la parentesi.

MEN. Il signor Apollonio non è nomo da scor-

darsi di nicote. APOL. Dunque, dopo la chiacchierata del Castellani, uscì in ballo il signor Dall'Ongaro, e comincia a sciorinar giù il racconto dei fatti di Roma e dei vecchi Romani, e che gli erano di garanzia, che la paladinesca Venezia non mai sarebbe dimenticata. - Dimandava di parlare il signor Giovannetti, e narraya, come gia egli vantar potesse l'inclita carità di parecchie popolazioni dello Stato Pontificio, che generosamente avevano corrisposto al sao appello. - Riparlò il Castellani, e sempre con entusiasmo patriottico. Il commissurio Cannonieri prese a trattare con forti ragioni l'argumento, che il popolu solo può farne la proposta. - Dopo il Presidente discute la stringente necessità di attuare immediatamente un apostolato politico col fine di educare, erudire, accendere la moltitudine nella santa fede italiana; sbarbarne, aonientarne i vecchi pregiudizi, secondo il con-cetto rivelato si bene dal rumano Cola. I plausi grandinavano, gli erviva si sciupavano, le mani picchiavano infernalmente; e così fu sciolta quella seconda seduta.

CAS. E si potrà scriverci sopra: succursale della Polazzina. Evriva i mattil

APOL. E eosì ho terminato le notizie del giorno 17, che vi avevo promesse. --- Pure, avanti di passare al giorno \$8, voglio sappiate come la Pallade, sotto il 17 cercò di sbugiardare la nutizia dell'intervento. Udite le sue frasi: voglio leggervele per vostra eradizione spirituale. (Legge):

# UNA BUONA NOTIZIA

AI SIGNOBI BETROGRADI

Finalmente le Potenze Europee, le quali secondo le voglie di alcuni nostri epicurei aristocratici dovranno scaricare tutti i loro fingelli sullo Stato Pontificio, hanno risposto a chiare note di non potere intervenire uei nostri affari e per conseguenza il Papa si valga delle sue armi se ne ha: altrimenti patteggi, e se la intenda questamente e da galantuomo con tutta la famiglia dei suoi popoli. Speriamo che questa fausta notizia accrescerà l'appetito e il gusto a tutti i signori codini del presente e del passato In quest'oggi incominciarono a marciare verso Roma le legioni capitanate dal Musi e dal Gulletti, ed altri corpi franchi.— Ora andiamo tranquilli al giorno 18.....

P. C. A sor cosol E guente tenete l'occhiali verde? E nua vedete che se la giorno? lo, bello che arzo er tacco, e me la fumo.

MEN. E io pure; chè all'osteria nostra si batte moneta dall'alba con i vetturali. Ci sono due alberghi vicini.

CAS. Ci metto io il nihil fieri in curta bollata. Incleiodatevi qui. DEM. Il sonno giù mi guadagna le ciglia, che

ginocano ad apri-e-serra-bottega. Sarebbe meglio andarsene, e ritornare dopo le 24. CAS. E vi sareste ficcati in capo l'idea di piantarmi qui come un cavulo cappuccio? Ma no, dav-

vero.

P. C. Ma, nun ve ne aricordate, che quanno venissimo sune, era giorno chiaro, e mone è chiarella, nun lo vedete?

nati in voetter
ArOL. Signori mici, l'appuntamento en per la
notte avanuata; ora che si fa giorno, qualcheduno
si vodin. I offerita inbiamo fatto Umaria facciamo
cidereno. Intenta, cutriamo franchi nel giorno 18.
A lei, caro signori Denestrio, voda un poco di dare
un'occhialita si suoi appunti, e vedere se ri sia
qualcie noterelli relattire a questo 19. Ore poi
arresse qualche dubbio, me lo cin; ed lo zono qua
per scolgierlo, come sperso.

DEM. Dite anzi, come credo. Eccomi a servirvi-CAS. Io davvero mi dovrò provredere del Calepino delle sette lingue per rendervi grazie come si deve.

DEM. Voi, signor Apollonio, avete addosso un

magazzino di carte e documenti.
P. C. E sicuro che parete gravido, parete. Ve sete fatto grosso grosso e forza de pappiene.

APOL. Ecco quir le deposito su questa tavola. P. C. Come adesso ve sete fatto finarello! Prima parevio un fuso, e mo parete un ferro da fa carzette.

zette.

DEM. Danque, fra gli appanti del giorno 48, trovo registrato com — Arrivo di diverse staffette du varie parti del Ministero.

CAS. Sor Apollonio mio, aiuto, per caritàl. APOL. Mi siete indirectuccio la parte vostra e quella del compagno. Nou mi volete concodere commeno pochi minuti per pigliar fiato! Tenero preparata quella tal lettera di Ceprano per risconare appenen a queste vostra dimanda. Eccon...
qui. Prendetela, caro signor Demetrio, e legge-tala.

DEM. Sone in pronto. (Legge):

#### ECCELLENZA

Correva ieri a sera la voce che le truppe napolitane in numero significante si fossero ianoltrate all'Isoletta, villaggio del limitrofo vegno distante circa due miglia da Ceprano. Mi sono dato premara di verificare la costa, ed la samput con certezza, che ieri appunto cinquanta uomini conduit du un temente, fecco du un Giovani dan att Ilaelate una patagogiate militere e ne ripartivano dupo il ripaso di circa due ore, usundo anti la precazione di mo ovicinaria di troppo al nostro conflue. — Lo scopo di sini di troppo al nostro conflue. — Lo scopo di sini movinenzi sumba quallo sino ad oral dipender cognizione, e di sarvegitara accuratamente la lima. Se peri il tratto avvestira sustesa verificazio altra cosa d'importanza, io non mancherò di readerla cossappeole per le opportune determinamon la ciorio e una pargres orente ad altre cosa ferente petterno giungerio per allen patre, costici che poteterno giungerio per allen patre, costici che poteterno giungerio per allen patre, costici che poteterno giungerio per allen

Nel giorno di domenica decorsa, 14 corrente, ia cui mi recoi costà un'innemete alla Guncia Gióca e Magistratura, sull'albeggiare vennero affisse due copie di scomusica, unn delle quali sulla porta delli chiene principale, ma furono immanitaente distoccate dalla Gióca stessa. Lo spirito pubblico di questo paese si mun-

Lo spirito pubblico di questo paese si mmtiene tranquillo ed animatissimo. Frattanto ho il bene di confermarmi con di-

stintissima stima e rispetto

Di V. E.

Ceprano li 16 genu. 1849

Sig. avv. Mayr Delegato di Frosinone

Umo, Devmo, Obblmo Servitore
. . . . . . . . . . . . Governatore

APOL. In queste maniers vi sark chiarito lo scopo di queste sufficie, de fincerano dai confiniaggiungerei il distrationi, de non erano poche; le opposizioni ni secres, no fincele alla Covitiante, parche a molti non gli entarea in cerpo; le seccionon car più problematico l'immirante arrivo degli veri problematico l'immirante arrivo degli veri l'occo dei diviri, e tativo il vari pantele, appreto, manifesto. È vero Manomale chi tace, accousente. Triste arranti, giano proiscollina.

DEM. Seguito a spigolare su i miei esattissimi appunti. - La Repubblica di s. Marino mandò 200 armati in Roma per esserle di sostegno in caso di guerra - Oggi i demagoghi e il loro governo stanno in una forte concitazione. I Ministri dell'estero, dell'interno e della guerra, ricevoua lettere a diluvio, e n diluvio ae scrivono. - Corre voce, che il general Zucchi si presenti alla testa di ventimila nomini in ormi. - Si conosce l'ardine del Governo Francese per l'imbarco di un'armata, con i suoi treai, equipaggi, eccetera, alla volta di Roma per restituire Sun Santità nlln sua sede. - Si lu gran ponra di unn reazione ben vasta e bene architettuta in Romn. - Maacano tre soli giorni alla votnzione, e non v'è ua cone che mostri inclinazione, benchè lontana, a prendervi parte. Chi va n ponente e chi n levante. - Si sentono tumulti in molti paesi delle Province, e rimangono in forse



Cossandro: Ora avete assicurate il Berretto rosso!

sul dire, sul fare; sul non dire, sul non fare. — Questo, sotto oggi è registrato per summa capita ne' mici appunti.

CAS. Appenti puntatissimi! Eh, dite un pocosquei aignori come sbrogliarono questa matussa? DEM. E che la zecca delle bugie era chiussa? La

DEM. E che la secca delle bugie era chiusul E deina delle importer forces vacassil Nieste parra. Il toro Ministero era sulla battega del traspora. Il toro Ministero era sulla battega del trasporas e i modrano di isrentera, e labbicara, a 
provace, ed rano in trinofo quando soccessos bene, e i poseri guni vi restarma accidappisti. Issoman l'arte loro era — costrulmes di trappide
con trasination.

Territorio in la construita del proposition del 
sociate fore a melenna Pallades per inducegiare le
teste. Econ un son orticoletta, a lettere da metano
pulmo, in data di Jonnai, 19 gennaio. Udite, e stinpite. (Eggel)

## RECENTISSIMA

• Due vapori giunti ieri in Ciritavecchia, re-evaso da Marajilia, essere state contermandato l'ordine dell'inhavora di 10,000 Prancoia per Jordine dell'inhavora di 10,000 Prancoia per alla vitta d'Italia. La Francia avera allestiato mas tale spedizione per impedire l'intervento una tale spedizione per impedire l'intervento autrino orgifi Stati Romani; ma giunte in Francia le più siscore assicurazioni dalla corte Autrino, che dissi intervento i sia, immediata-mente la misacciata spedizione venira sospesa.

 Ciò sia detto a conforto di alcusi benemeriti
 cittadini, i quali vagheggiavano l'intervento croato, come la loro preziosa aucora di salvamento.

APOL. A questa carne appiceherò jo un poco di giunta. Sentite bene: - Col dispaccio N. 43787 si fannu calde premure al Ministro delle armi perchè spedisca truppe armate in Orvieto; e sotto lo stesso numero, con altro dispaccio ai rende avvertito quel Preside, che le truppe marcerauno; mentre bisogna supporre, anzi credere, che quel Preside avesse scritto ai capi qua in Roma, che truvarasi a cattivo partito, e non potera più sostenersi; anzi..... questo dispaccio di quel preside Ricci, l'avevous l'ho reduto ieri .... (Cercando). Eccolo, eccolo. Leggetelo, aignor Cassandro, e sia peraltro concludente documento di ciò che io vi aveva promesso nella mia prima divisione, vale a dire, la nessuna disposizione dei popoli per accedere a dare il voto a favore della Costituente. Così vi persuaderete, che suche gli Orvietani erano contrarii. Leggete.

CAS. (Legge):

#### DELEGAZIONE DI ORVIETO

Segesteria Generale

New 9

OGENTO

DOLLEGI PLETTORALI

25

Cost.

ILLMO SICHORE

Appena qui giunto, incombei alla ricerca di dettagliate informazioni da ogni Comune sui lavori per la formazione delle liste elettorali. I rapporti furono sconsolantissimi. Il Vescovo ed i Parrochi tutti si sono ricasati di dare i libri, e quiadi i capi de Comuni aveano futto liste incomplete sulle basi delle elezioni per i deputati costituzionali. Con circolare pressante li ho istruiti del come dovevuso redigerte, e spero mi avranao inteso. Intanto per via privata mi è questa mone pervenuta col corso postale la circolare di V. S. Illma, che ingiunge ai Parrochi l'obbligo di dare i libri dell'animato. Non ho perduto un istaate, ed ho subito scritto al Vescovo, ho emanata una circolare a tutti i capi dei Comuni nel senso di essa, e ti ho obbligati sotto loro stretta responsabilità a curarne la immediata esecuzione. Questa sera però il Vescovo è a me venuto, e mi ha dichiarato assolutamente, che non può uè consegnare nè dare ordine ai Parrochi per la consegna dei libri che si richiedono, perchè si oppone a ciò la sua coscienza, e le istruzioni che ha ricevute. Inutili sono stati tutti i miei argomenti, e la dimostrazione delle conseguenze cui esponeva il Clero, tenuto ad obbedire al governo di fatto senza immischiarsi nella questione di diritto. Ma coli è forte qui, ove nove decimi sono retrogradi per tradizione, per istruzione e per massima. Auzi a tanta è giunta la fiducia del Vescovo nella sua forza da farmi un'ammonizione canonica per l'incorso nella scomunica, persuadendomi a prov-

aspettos tanto. Il Ministero però giudichi della mia partiene. Un Petroro rema faltasi in un partino promto, patenta, aumerran, una serobiporto, potenta, aumerran, una serobino gi los acciuno di mia sentimenti, ni il punmo gli los acciuno di mia sentimenti, ni il punto estreno cui sono ia caso di pingerdi al triogh eledia casas isliama. Finalmente il Petroco voleva che to gli zerienzi, che in cavo di ricuna le controli. Petroco della controli. Petroco le controli della controli di petro di le gli serienzi, che in cavo di ricuna manullare la lettera di eggi, e di pubblicore di la Comuni d'impientire una stato civile della I Comuni d'impientire una stato civile della coverte preporto ha fatto mobile diffical del coquestes preporto ha fatto mobile diffical del coquestes preporto ha fatto mobile diffical del co-

vedere sollecitamente alla mia coscienza.

Io ho risposto come conveniva alla mia di-

gnità ed ai miei principii; ma certamente non mi

scienza, non vedendosi giustificato innanzi Dio. perchè conosce la causa cui tende questa misura. Ciò non pertanto, dopo molte mie insistenze mi hn promesso, che ci peuserà, e dimani mattinn mi farà nvere la risposta. Se questa fosse negntiva, io farò che le Magistrature compongano le liste alla meglio possibile, poichè ove si manifesta il bisogno di vita, non credo che si underà a scrutinnre per il sottite la legalità. Questo caso però potrebbe autorizzare intanto il Ministero nd emanare una legge sulla formazione dello stato civile nei Comuni per ogni cuto avvenire, e togliere così questa dipendenza dal Clero, cnusa di tanto disguido. Surà sempre un bene fatto da un Ministero, che ha tanti titoli all'ammirazione di tutta Italia.

Domani, per le ragioni espresse nella ultimn Circolare, pubblicherò una Notificazione già stampata per la canvocazione dei Collegi elettorati iu Orvieto e in Ficutle, dando in essa tutte le istruzioni. In questa ho dichiarato che sarà con altra da me fissato il giorno della convoenzione, perchè per il giorno 21 è inutile ogni sforzo. Questa malaugurata posizione mi affig ge, ma nou mi nbbatte, e di tutto farò, perchè gli ordini del governo sieno eseguiti. La tardanza di pochi giorni in forza di fatti antecedenti, di cui non posso essere per verun conto responsabile, non toglierà che questa Provincia uon mandi i suoi due deputati. Da tutto questo però, veda il Ministero con quanto fondamento io invocai la misura di spedire in questa città una compagnia di truppa regolare, per la quale so anove istanze, poichè partendo la Civica viterbese, io non potrei qui reggermi un'ora, e dovrei abbandonare con pochi fidi al partito un luogo, che senza truppo non può sostenere il governo con sessanta Civici, e con quattro porte da guar-

Ricordo che Orvieto fu il punto, che per le vnste dipendenze della Camarilla, venne da questa scelto per centro della progettata reazione, la quale su sventntn prodigiosamente il giorno 8, di che ora non può più dobitarsi-Mi onoro di confermarmi

Di V. S. Illmn

Roma

Orvieto 15 gennaio 1849

Devmo, Obblmo Servitore

areci All'Illmo Signore Sig. Ministro dell' Interno

APOL. Ecco il perchè invisrono truppe, e rimediarono per Orvieto. CAS. Se no facevano fiasco, perchè li, i fiaschi

costano poco; ma la forza.... armata.... Indinate capoccia. APOL. Coll'altro dispuccio N. 43949 ne resero

aventito il Preside di Viterbo. Posso farvi garan-

ais, che in modo non dissimile rimediarono in altri paesi poco disposti all'entusiasmo nazionale; e taote e così forti furoco le lagnanze, che si alzarouo, de obbligarli a fare un decreto, che ora vi farò sentire; e non budate che porti la data del di 19; perchè non in che la conseguenza di quanto vi ho reccontato. Udite. (Legge):

# DECRETO

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

# DELLO STATO ROMANO

## · Vista l'urcenza:

- Cousideraodo, che quanto più si avvicius il giorno destinato per l'elezione dei deputati all'assembles nazionale, tanto souggiori sono le mene del partito reazionario per frastornarla con tutti i mezzi di aeduzione e corruzione, che sono in suo potere:

» Che comunque soutili siano stati e possano essere eli sforzi di un tal partito, è interesse della conservazione dell'ordine di reprimerli con tutta la epercias

. Che in casi eccezionali, quaoto più perniciosi sono gli atteotati all'ordine stabilito, tanto più celere e spedito deve essere il mado di repressione, e che tal sistema è praticato universalmente e scuza distinzione in tutti gli Stati costituzionali:

## DECRETA

» Artic. 1. È istituita nea Commissione militare composta dai signori

COLONNELLO ANGREO ROVINGTEI Presid. TENENTS COL. FILIPPO GAUCCI MOLARA

MAGGIORE ALESSANORO CALANORELLI

CAPITANO MARIANO FOLPATO CAPITANO ODGARDO ROWITI

TERENTE OLIMPIADE MILLONI TESENTE LUIGI GARET - Giudici

ATT. FELICE SANI Proc. della legge.

. Artic. 2. Qualonque sedizioso attentato, ancorchè non consumato, diretto contro la vita e la proprietà dei cittadioi, o în qualsivoglia modo tendente a sovvertire l'ordine pubblico attualmente stabilito, sarà giodicato militarmente da questa Commissione con tutto il rigore delle leggi esistenti. . Artic. 3. Le aue sentenze spranuo inappellabili ed eseguite deutro le 25 ore.

 Artic. 4. I Ministri di grazia e giustizia e della guerra sono incaricati per ciò che ciascamo riguardo, della esecuzione del presente decreto.
 Fatto in pieno Consiglio.

#### - Roma 19 genasro 1849 -

C. E. NUTTANELLI —C. ARMEL-LINI — P. GALEOTTI — L. MA-RIANI — P. STOBELNI — P. GAM-NULIO.

In oggi stesso col aum. 55 del protocollo si abbassorono degli ordini relativi agli episodii accadati in Alatri. A lei, signor primogenito dei curiosi, signor Cassandrino interrogante, prenda il dispaccio, e si levi la sete. Legga, legga il dispaccio del vice-Preside di Anagui.

CAS. Leggo, leggo. E che vi pare? Siete tanto cortese! Legge):

#### SIGNOR MINISTRO

Taluna voce, signore, acconna alla partenza dei Carabinieri dalla provincia di Camponica di Camponica. Noi ci avvisavamo del riconcentramento di una forra maggiore di quell'armi in tempi i critici, che il dibatteri dei paritit è spaventevole, prochi ad estree elle mani al primo momenche. Il dado strebbe getato al suono della partenza verebbe getato al suono della partenza.

La poca forza di Linca, sola non ispira la fiducia del mantenimento dell'ordine, non gode quel morale, cho presenta quell'arma politica, ohe vuole richiamarsi.

Alatri, non dirò soltanto, ma tatte le città della Provincia anelano il momento di nuova-mente inalberrae il vocchio e patrido stendardo, e i scritti che da per dove circolano, alludono a quell'idea, e i gioveranno a realizzarla ull'avviso di un tal superiore divisamento, qualora lo fosse.

Partino I fatti del 31 decombre 1838, e giorni progressivi di pantos opor di unibita di una Legione Givita, istituita e nata dalla imprema negione Givita, istituita e nata dalla imprema netra di una contra di una contra di una dalla imprema neinterrire chianque molifica estaterare l'andine, e 
interrire chianque molifica estaterario dopperatui, suiinterrire chianque molifica estaterario dopperatui, suiin questa Previncia di quell'arme, e guandaym
ne è, per il procisio mamero, dui richiameri, e
madatinno (sia tervirio di una tale expressione) gi
il un lo ma retitato estatoni.

Il Circolo di Ausgui, o signore, è ben lungi dal ruppresentare i futi non verilieri; abborre da ogni idea, che non rifetta al bene universule, e peatratou suisamente dall'amore del bene, e dall'attaccamento verso la modre la tilia, esso vi prega unicimente a resilire da uni iden, che pur trappo toruerebbe damona, e che porrebbe a periodo la periodo la periodo di apertida di una Provincia, di una Pro-

vincia, che potrebbe essere futale, vi scongiura pertanto far ascolto, e fiduciato nella di lei saggezza e previdenza, si è a rendere li più distinti ringraziamenti.

## Abbiamo l'onore di ripeterci

#### Di V. S.

## Anagui 12 genn. del 1849

Devmo, Umo Servitore
ANDREA CONTI vice-Presid.
PIETRO STOPPANI Segretario

### Sig. Ministro dell'Interno

DEM. Una staffetta arrivò a rompicollo queta mattina da Ricci. Che ?? Che nou ?? Si dà il coal detto ritengo nei quartieri alle truppe, e poco dopo per alla volta di Ricci si fanno partire frettolosi circa duccento militi del corpo dei cacciatori. — I mici appunti portuno registrato coà.

CAS. Misericordis, sor Apollonincelo mio! Un poco di elemosina, o mi butto a pecorone, perchè nulla espisco.

APOL Biognerebbe avere le riscere dell'abset. Legis per direi din. Nei non siete un bignons; non siete un pacchiano da darvi le oche per nenarle a berz. Voi volete sapere il quin di tutto, ed sette ragiono. — Dounpe la un also allarene. Udite questa corrispondenza.... che rispettando i rostri polsono, da a leggere al mantro signor bemetrio, e rissarrete aggiornato di tutto. Favorite, signor Demetrio.

DEM. Sono preparato. Dateni la carta. (Legge):

#### « Rieti 17 gennaio

• leri l'altro parti da questa città il cavalicre Andrea Bonfigli, che da vari mesi n'era Delcgato. Rimunciò al suo posto, perchi la sua coscienza non gli consenti di obbedire agli ordini dell'attuale governo di Roma. Lascio desiderio di sè in quanti conubbero le ottime sue qualità.

 Il conte Vincenti Maneri la rinunciato al grado di tenente-colannello del lattaglione Civico di Rieti. Ila addotto a motivo di rimmoni la sua malferna salute. Fa in oggi le sue reci il maggiore del detto battaglione M. Niccola Causli.

Si aspettano da un giorno all'altro in Rieti
 800 a 4,000 nomis di varie arni, che il governo di Roma ci spedice forse per guardare
 questo confine napoletano. Del resto, nel vicino
 regno di Napoli da questa parte non vi è unlla
 di muoro. Tutto è nello stato ordinario.

Ora passimo al giorno 19. Questo esordi coll'indirizza, ovvero ordine del giorno ni Civici fattu dal nuovo generale Ferrari, e diceva cosi:

43

#### . SEAVE CIVICI BOWASE

» lo mi sento superbo di potermi chiamare vostro Generale, perchè aara gloria per me lo atsociare il mio nome al vostro, che suona tanto

 nonroto per l'Italia tutta.
 Voi caldi propagnatori dell'ordine e dell'obbedienas a quelle leggi, che dal consenso universale ebbero vita e farza, voi pronti ad ogni fatica, ad ogni ascrificio per mantenere la quelle e distruggere le transe dei nostri orenici, voi sive di divento il unodello delle gardie cittedino, una

direntto il modello delle gazedie cittadine, una
 fra le più belle conquiste delle moderne libere
 istituzioni.
 Assumendo quel comando che in questi giorni

 volle affidarmi la Commissione provvisoria del poverno romano è dolce al mio cuore di non dovervi dire altro che questa parole;

Continuate a mostrarvi degni del vostro nome,
 e salverete Roma, e con Roma l'Italia.

Li 19 gennaio 1849

# PERRARI

Comandante generale della guardia

Per accrescere il numero dei votanti in Roma, fanno come i reguzzi, che ae pensano centomila in un minuto secondo solite questa: fattel imbalsamare, e consegnutela al Musso Kirkeriano — Si fanno uscire dalle carceri gl'inquisiti, a fine che metano il aufragio nell'urna.

nettano il autragio nei urna.

CAS. Ma bece! Ma bravi! Volete scappare di
gabbia? Venite a dare il votol Bellissimo contratto, con lesione enormissima della aocietà. (Vedi
viguetta a pag. 155, tav. 5).

DEM. Ora fate silenzio, e vi leggerò il decreto. (Legge):

## DECRETO

## LA COMMISSIONE PROVVISORIA

DI GOVERNO

## DELLO STATO ROMANO

Considerando, che il giorno il più soleme, quate i è quello dell'elezione dei Deputati ai L'Astemblea nazionale, convocata con suffraçio directo el misersale, per dell'orare sull'interno ordinanento politico dello Satto, dove essere segnalato per parte del governo con tante quelle dimostrazioni di grazia e tiberalità, che sono in suo postere di esercitare sulla richiesta del divini sul parte del giorno richiesta del divini con contrato qualto con certa quatto sercitare sulla richiesta del divini con contrato parte del grazia e giustizia, he decretato e decreta quatto seguere.

Artic. 1. Son rimessi due auni di pena a tutti i condonnati per titolo qualunque, eccettusti quelli di omicidio premeditato, di furto qualificato, di faltità, ed i recidivi di ogni species in

conseguenza quelli, ai quali non resta che un tempo minore di un biennio, saranno immediatamente posti in libertà.

Artic. 2. Tutti gl'inquisiti per titolo qualunque (eccettuati i suddetti, e i recidivi come sopra) la di cui penn a seconda edi titolo non sia per importure condanna a termini di legge superiore all'anno di detenzione, saranno abilitati a difendersi a piè libero.

Artic. 3. I Ministri di grazia e giustizia e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno consiglio.

# Roma 19 gennaio 1849

C.L. MOZZARZLI — C.AR-MELLINI — F. GALKOTTI L. MARIANI — P. STER-BINI — P. CAMPELLO.

In data di eggi, il principe don Alessandro Torlouis rimutica il grado di Tenetro-Colonnello della Gazelia Civica del secondo battaglione. — Quel tal decreto in cai venira stabilita una comministane militare contro qualunque siasi attentato, fia attaceato oggi; e non appena venor pubblicato, che successe quanto trovasi minutamente raccontato nella gazetta di Roma, in data di oggi; e l'articolo dice con-

« lerisera, 19, circa quaranta soldati di Linea, » forzate le porte della caserma di Cimarra, u'esci-· rono armeti, e percorrendo la tranquilla città, si recurono al quartier generale della Pilotta, ove » gridando: fuori Zambonil fecero un'improvvisa scarica sopra i Dragoni, che al loro arrivo si » erano schierati al di fuori del quartiere, e dei » quali alcani rimasero feriti. In un istante i ri-» belli assaliti con molta intrepidezza dai Drago-· ui, respinti, si diedero alla foga, lasciando bnon numero di prigionieri presi colle armi alla mann. » Sparpagliato il resto per la città, la guardia Ci-» vica e i Carabinjeri , formatisi in pattuglie di » perlustrazione, i più ne arrestarono, meotre gli » altri uscirono foggendo dalla città. La forza gli » insegue, e non tarderanno a cadere in potere . SUO. .

APOL. Circa quatrocento erano i solulat figugiú. In en lo certo sienza; ma che' Mica solo questi; dovete far conto, che tutte intera la Linea ra studa, e precisareas, non espotera pila; nasi refere prendere austire per amare delle resolute fineri il levo Generale. Ezzon stata eccedati parecchi dei Dragoni stansini sila Filotta, non che subil lare officiali, che pi si tiarraso indictos, el il primo a voltar loro le spalle fin un quidena, che i era posito alla lure testa. Tatti i solisti, di verro canex, arrebbera pasto a noppustro quelto.

here syndt indurer, come pai realment l'indurent, and reason du nette di fellente. Ed di l'indurent, che l'inverse de l'inverse de l'inverse come l'inverse de l'inverse de l'inverse con i celevit, one le carrette, affait d'agai aven, con i celevit, one le carrette, milit d'agai aven, con i celevit, one le carrette, milit d'agai aven, con i celevit, one le carrette, milit d'agai aven, delle sette infernale, il tanto susquisarée e fenodelle sette infernale, il tanto susquisarée e fenodelle prima celevit, et de l'inverse de l'again qu'elle podre par intellitée, el ceste la fraposta della prima che d'again de l'again qu'elle podre par intellitée, el de por la formir antique l'again de les por le formir de l'again prima de l'again de l'again d'again de l'again de l'again d'again de l'again d'again d'again

# Signor Ministro

Faccio seguito con questa mia a quanto le ho partecipato con altra speditale con istaffetta.

La poon militia di Linea che qui il trone, che putrtopo non è di sicura fede, ho creduto di non mendarla si due avamposti, dell'Epinelo di qua distante cinque miglia, ed a quello della Torre del Pesco. Ho invoce invisto, prima persona di mia fiducia e verificare lo stato delle cose, e quindi mandato per vetture un distaccamento di sedici Civici, ed occupare quei punti.

Si è conosciuto, che i soldati di gendarmeria, tre soli sono rimasti; due dei quali nei predetti luoghi, ed uno in Terracina, forse per non altro nerito, che quello di essere infermi.

Provisoriamente ho affidato il comendo di Piazza al captiono di artiglierin Parmiani, e cambinta la parola d'ordine, per lutto il corrente mese, come potrà vedere dulla qui annezza carta, come vedrà il rapporto che mi sono futo fure dall'Ispettore di Polizia dopo l'accaduta discretione.

Ora si sta compilando il ruolo di Civica da mobilizzarsi nel numero almeno di 100, per accorrere ove il bisogno occorresse.

E coa di grave considerazione, che qui abbiamo una datrena con 150 deteusti con deblizsime garanzie di sicurezza pubblica, per il che io nou debbo cessare ad ogni orn di solleciare dal Ministero il più celere invio di milizie di sicura fede per tenere in rispetto questi nostri Gaetani menici enigrati.

Veugo poi a parlnre di altra interessantissima muteria, quale è quella della riunione dei Collegi elettoruli per la convocuzione della Costituente Romann.

Sottopongo alla di lei saviezza, che onde poter far calcolo degli elettori di questo governo, è è necessario prescindere per ragioni supreme dalle disposizioni generali.

Gli elettori di Ternosino, a forma di legge, attieme aqualli di s. Pelice, okorebbero postene il loro voto a Sezze, di qua distante 24 miglio, e per s. Pelice 36. — Delle susposte cous, ella comporadori come surcho a tratto impolitico di allontamure da questo longo la guertia naturale attuti gli elettori onde trasporticonale assimen a tutti gli elettori onde traspor-

tarli in luogo, ove non troverebbero neppure alloggio, e da dove non potrebbero fare ritorno che dopo tre ziorni.

Consideres admopsi il dispoto della circa del 9 genuso el diliscito del l'Istito del Tistito del 19 genuso el diliscito del 18 in resporto la endianza del melezimo del 33 in resporto la la vosticio de dimitira, quirel di ovisito di farme l'applicazione escele per queste guardin nazione per la considera del protes più instituto del nestri entici. Il copo austizione del protes più instituto del nestri entici. Il copo austizione he postoto compiere el interetterali, soche senza dei registri del Farroda, i quali resistenosa o persetarri a del affici, e perciò di giurno 31 in parte presonere all ventato del registro del servoto.

Surà mia cura di inviare debitamente le schede al capo luogo della Provincin, onde siano calcolate nella votazione delle medesime.

E però sommamente interessante, che a pronto corriere, ed anche con mezzi straordinari io sta autorizzato a questa derogn della regola generale, onde avere una difesa in mano contro qualsiasi nuova dificoltà che fosse per insorgere.

Rescounds nuovament il pronto soccors di forsa militre, el assisurable del mis telo fos al sarrificio della vita, la presengo, che ottre alla metricia diffica del pane è necessirio prodere sul lungo delle misure streordinaria, ni a praiscanzi pubblici, i quali non riprodono ai a bisigni, el i quali non potrobbero essere allonmatifica manistrate del non deciso patriottimo, dettudo un promotismo risconto della della della attendo un promotismo risconto della della della della attendo un promotismo risconto della della della della della attendo un promotismo risconto della della della della della attendo un promotismo risconto della della della della della della attendo un promotismo risconto della della della della della della attendo un promotismo risconto della della della della della della della contrata della d

#### Mi creda inalterabilmente

Terracina li 26 gennaio 1849 ora 1 pomerid.

> Devmo, Obbmo, Affmo Servo FITTORIO PASCOLI Gov.

P. S. Mi dimenticavo di dirle, che nl confine l'Epiteffo, i disertori avenno chiuso il portone che chiudeva il posto militare, e perciò si è dovisto spedire unitamente ai Civici un fabro onde farne l'apertura.

L'ex governatore Narducci it rous tuttera is l'eraccias, a sonhe a parte della discrision envenuta. Il modesimo sta motre alla Besidenza (Gevernative, Quantaque mi obbio offerto di portarni colà a risiedere, ol abbia procurato di auregli oggi cortesia, milialismo non la cerduo di farto moleo perchè il lungo è an poor incomodo per troursi pronto a tatti gli avvenimenti.

# 23 del 1849

# Sig. Gov. di Terracino

Si è ricevuto il dispoccio per istaffetto del 22 corr. ore 12 meridiame. — Son dolorose lo notizie delle diserzioni, ma con truppe animate, come lo sono le vecchie nostre truppe, non è o merovigliorsene.

Ho dato comunicazione ol Ministro della guerra del fatto, e delle sue considerazioni. La diseritone di Alban non favero. Ora debbotto esser giunti Zambionchi e Ottoni con parte della colonna, il resto è pure partita. Con questi parmi non vi sarà n temer diserzioni, ma

E pure bene ch'ella suppio ocer noi do sicirra fonte che monsignor Ballia posta venire ignoto o Frosinone o oltrove ol confine del regno, ove organizzare un briganteggio do dor pretetto ol governo Nopoletano d'unevenzione; poiché ogni idea d'intervenzione è do tutti abbandonnta.

Non ho bisogno d'oggiungere, che se venisse da coteste parti, ello lo deve fare arrestare e for condurre coa sicurezza a Romn:

Del resto, tutte le disposizioni ch'ella prende, sono approvate, perchè partono dall'intelligenza e dall'omore dello cosa vubblico.

Mi creda intanto

Il Ministro

APOL. Senza che io vi torni di nunvo a far parola di tutto questo, e delle truppe che forono apedite, voi espireste che ne vennero inviste anche in Albano; ma chiaro chiaro non arrivereste a colpire nel segno del misterioso perchè. Elibene, questo perchè ve lo snocciolerò io. - Sappiate che in Albano era acquartierata una colonua di Carabinieri a eavallo col loro respettivo Tenente. Indovinate! All'improvviso spariscono. Sia che non volessero trovarsi alla votazione per la Costituente, che costituiva un momento critico; ossia che fosse loro saltata la fantasia d'andarsene a Gaeta, è problema arcano; ma dopo alcuoi giorni si ritrovarono, ed il Tenente seppe trovare una seusa. Ritornando ora al quartiere di Cimarra, vi dirò. elie molti militi pregati fervorosamente, molti minaeciati dai loro officiali, furono fatti ritornare in caserma; ma eirca un sessanta ne eurse via e si pose in fuga. Ma che? Venuero inseguiti in varie direzioni, e ventuno di essi furono raggiunti dalla parte di Tivoli. La presa accadde verso il confine, non lungi da Vicovaro, e propriamente in un lango detto la Spiaggia. Vi fu un pocolino di resistenza; ma alla fine vennero disarmati e se ne impadronirono i Civici. Vi sarebbero annedoti bullissimi da raccontore, fra gli altri, quello dei Civiei, ehe aparavano e seappavano. Se voi, signor Cassaudro, ne volete sapere un poco di più, eccuvi la relazione fiscale, leggetevela fino al conne-ronne-busse.

CAS. Date, date: me la sciroppo subito da einsa

a fondo. (Legge):

# RELAZIONE FISCALE

« Cirsa le ore quattro e mezza pomeria del giorno 19 genn- currente, dimoravano fuori della custema Cimurra, ore sono acquaritente direce compagnie del secondo reggimento di Lanteria di Linea, molti dificiali del sadetto reggimento, fin i quali vi era il maggiore Sculteis. Erano ivi raecotti gli dificiali percib per ordine superiure tutti i militari di Linea della guarnigione di Roma arevano il riengo.

· la un subito si spalancarono le porte della caserma Cimarra, ed uscirono al di fuori un centinalo circa di militari misti di Granatieri e Fncilieri, tutti armati di fucile, e completamente vestiti alla militare. Cominciarono a gridare, che volevano fuori il generale Zamboni. Aecorse all'istante il maggiore Sculteis seguito da altri u(ficiali, e cominció a mettere in opera ogni mezao perchè gli ammutinati rientrassero all'ordine, e dopo averli arringati, gli rinsci di farne rientrare una settantina in caserma. Gli altri si diressero verso la via dei Serpenti. Allora fu ereduto espedieute di rollare il tamburo per l'appello serale, e quei che si erano allontanati dalla caserma, tornarono verso la medesima. Il maggiore Sculteis gli arringò di nuovo, persuadendoli a rientrare. Mentre sembravano a ciò disposti, si aprì di nuovo la porta, e ne abnezrona faori un'altra trentina, che si unirono si primi, ed erano egualmente tutti armati, e frammisti Fucilieri e Granatieri. Si distinguevano per capi il granatlere Mirra, ed i fueilieri Neroni e Petrarca. Niun gradunto (sceva parte degli ammutinati. Furono inutili le preghiere e le insignazioni che (cce ai medesimi il maggiore Scultera; persistettero nel volcre fuori il generale Zamboni dalle prigioni. Allara lo Sculteis progettò loro che lo attradessero, che egli sarebbesi condotto dal Ministro delle Armi, al quale avrebbe esposto ciò che desideravano. Parve che si quietassero ed annuissero. Non appena però parti lo Sculteis, che tutti gli ummatinati si diressero verso la Pilotta, condotti sempre da Mirra, Petrarca e Neroni. Giunti sulla piazza della Pilotta (erano le ciuque circa) si schierarono in hattaglia innunzi la caserma dei Dragoni, e gridando, invitaroun i medesimi ad muirsi con loro per scarcerare il Generale suddetto. I Dragoni non presern alcuna parte e non diedera ascolto. Il maggio Scalieis, che era venuto realmente alla Pilotta, scese dalle camere del Ministro delle armi, e si condusse ad arringare nuovamente gli ammutinati, rimpro-verandoli prima che non l'avessero aspettato. Il Ninistro delle armi era malata, e non pote dare ascolto allo Sculteis, per eni questo prese lo spediente di condurli a Monte-Cavallo, collo scopo di fare armare i Dragoni che non lo erano, e di condurli più presso le caserma Giusarra. Difatti li fece porre in rango e li condusse n Monte-Cavallo. Iri li conseguò al capitana Baglioni, ed egli entrò nel polazzo Pontificio. Non era traseorso un quarto d'ora, che uno di quei che facevano da capi, e che seguitarono sempre a farli, grido: per fianco dritto, e tatti gli ammutinati lo seguirono. Gionsero in rango sulla piazza della Pilotta, e si schierarono inuanzi la caserma dei Dragoni incitandoli ad unirsi con Inro per acarcerare il generale Zamboni. Il teneute Zanardi, che era nificiale di settimona e che era a cavallo, si fece innanzi agli ammotinati, e loro dimando, da chi erano condotti: niuno rispose; allora il medesimo intimò loro di parre l'arma a braccio, obbedirono; ma intese quindi che ingrillarono le armi, altora diede ordine che i Dragone che erano a cavallo, facessero circolo intorno agli ammutinati, e meutre lo stavano eseguendo, gli ammutinati esplosero dei fucili in numero di dieci o dodici colpi. I Dragoni gl'incalzarono, li dispersero, e rinscirono a fare venti prigionieri, che furono: (seguono i nomi)-

 Restò ferito nel braccio destro mediante proiettile il vice brigadiere Fortonato Deluca. Il brigudiere Scalaberni ebbe contosione e leggera ferita anll'occhio sinistro. Il dragone Bandoni cadde da

cavallo e si lusso l'omero smistro.

» Restò ferito dalla parte degli ammutinati il fuciliere Neroni mediante colpu di squadrone.

Intanto farono arrestati circa le otto e mezzo della stessa serà il granatiere Teobuldo Nirra ed il fuciliere diacomo Calatrini dalla guardia Civica del posto della Cancelleria, e forono tolti loro i facili, ele si riarrestati alla gran guardia.

» Parceso condutt da afeust Cirtici al quanties del secondo lisione i facilirir Gallotti Balfacle, e Costantino Profili, ed al Gallotti fis rinvenuto il facile cou baisocetta, ma non era carico; anche i doe suddetti fociliriri forono invitta illa gresa guardia coi facile del Gallotti giacchè al Profili non for rinvenuto.

- Girca la atessa ora si presentò il granatiere Matteotti al quartiere civico di Poli, asserendo, che era atato tracinato dai sinoi compagni a prendere parte ad un movimento contro il presente governo, ed anoche questo fia insiato alla gran guardia col facile che avera, e che fa rinrenuto

• Nella stessa cotte si presentancono nella caserma Cimarra alle ore aci e mezzo pom. i facilieri Chisi e Ghetti, ed alle ore 12 i ginanzieri Cohono e Ripani, ed il faciliere Branelli ancha questi fornno ristretti i profosso i primi tre invisia sila caserma Sora, e gli altri dae in quelli della caserma Cimarra, e le armi che forono rinerenute scariche, forono rimesea a questo ndiforato.

Un altro numero di granatieri e fucilieri che faccrano parte di quelli che sortirono dalla caserma Cimerza, si diressero verso porta-l'ia, e ne uscirono alle ore si e tre quarti, non faccado violenza alla guardia della porta. » Si diedero carico alcuni volontarii civici del primo battaglione di correre in traccia dei fuggitivi, e nella mattina del giorno venti, doe ore innauzi al mezzogiorno farono trovati sul territorio della Scarpa nell' osteria della Spiaggia in manero di reutuoo, ciole (neguono i nomi).

amarto a vestuos, conce l'agonomi en la pro-- Trouraco ai anedesini 21 forait terrichi, sedici a pietra c cinogra a falmionni; i qual rencro calibit e depositsi nella carrelleria del tribenale militare, come succea furrono colibit tutti gli altri effetti di arramento dei nedesini, e le cariche che a loro furono ristronuto Cli arrettati trono tutti depositati nel profosso della gran guar-

ella.

Risodati i biglictti di appello della caserma Cimarra, si è concretato che soli cinquanta militari mancazono all'appello, e soli cinquanta sono stati quelli che uscirono dalla caserna armati, e che quindi farovo arrestati, cusicole niuno è rimasto latitutto.

Non si è pototo specificare a chi spuartenessero i facili ore non vi è apposto il nome, e tolisatio si è coartato a chi apportenghino quelli di cni si è latta menzione; però molti ancora col nome, appelano al individali che non hanno avatto parte nell'ammetinamento, e che alla riufissa ili hanno presi gli ammetinato.

 Erano quasi tutti gli ammutinati moniti di cartatucce, perchè risulta che gliene furono consegnate un mazzo circa venti giorni insuazi dai respettivi superiori, e non gli vennero ritirate.

Vi sone davvero obbligato; ma, dite un poco, e come andarono a terminare? APOL. Furono processati e condannati; ma que-

sto lo redrete dopo. Potete però immagioneri, che extra di panza entrò in questo giorno in corpo ai Circoli. Il governo civolazionario era come quella bestia descritta dall'Ariotto, che scappando da una bestia di maggior forza:

Ad ogni sterpo che passando tocca,
 Esser si crede all'inimico in bocca.

Temevano di tutto, di tutti, e per tutto. Non avevano che la Civica, e quei Dragoni che fecero opposizione; perchè, a dirvela tonda, dei Carabinieri non sono sicuri; di più, molta truppa è necessità inviaria via, senza prender tempo. Chiama dunque al Ministero tutti e siagoli i comandanti dei battaglioni civici, e con loro si concertano sul modo da tenersi per mandar tutto con ordine e tranquillità. Con questo mezzo anbodorano se vi è alcun elemento di resistenza preparata pel giorno in cui si dere procedere alla votazione. Finalmente fanno dei progetti, e combinano per la distribozione della Cirica nel giorno 21, come dopo sentirete. Oggi, terminato questo grandioso abboccamento politicomilitare, si mandò quel severissimo ordine a Civitavecchia, perchè si aprissero tutte le lettere sospette, e non volendosi peranadere come ora tutto il popolo, che era contrario, e non voleva saperne nieute; ma meditanda che nan bastava, si stampa dall'anarchica superiorità una sperticata circolare col numero 44972 a tutti i Presidi e Governatori, raccomandando tranquillità ed ordine nella deposizinne dei sulfragi, coo helle parole, coo frasi stndiate, con vive preghiere; e intanto con altra riservata n. 59, si scrive ai gavernatori di Ronciglione, di Sutri, di Corneta, che sotta pena, nullameno che di dimissione dall'impiego, badine ad impedire ogni qualunque sorta di pubblicità a stampa o scritti sedizingi che provenissera da Gaeta. La stava lo spauracchio. Si disprezzavano i fulmini, ma si voleva una valanga del s. Bernardo sulla focina, in cui potevano pigliar fuoco e scoppiare. Ora eta a voi, signor Demetrio, di audare avanti col vostra racconto, appoggiato ai vostri fedelissimi ed utilissimi appunti.

DEM. Giacchò ora tocca a me, dirà, come sottu orgi la Pallache ha stampato un articolaccin; ma voi che siete legale, gli potrete rispoodere vittoriosamente. Io no, perche mi ocorridirco, es a essesi fin le mani que sisgontai, o chi per essi, gli applicherci una sinfonia di. . . . ma per confutarlo ci vuole un cariale.

Al'OL. Un poco più dicevate un mozzorecchi.-Basta: datemi qua la Pallade. Ni porrò come in cattedra, e mi accingerò a confutare; sinte persuasi che lo faccio volentieri. - Dunque, il num. è il 449 del di 19 gennaio. Io nulla leggo; ma entro a piedi pari iu materio, e confuto. Il foglio si apre, ed esordisce con un'apostrofe agli Elestori per la futurn Assembles, affice che vengano eletti degni rappresentanti del paese. Nella prista parte si liquefa in congratulazioni, perchè finalmente sia senecata l'ora di potersi considerare fratelli, famiglia comune, di essere pur giunti ad assidersi alla medesima mensa, di avere ricuperata l'antica dignità, e le proprie ragiani; nella seconda poi enumera l requisiti, di cui debbono trovarsi adoruati gli eletti rappresentanti; e uella terza li eccita a mandar totto can ordine trauquillo, stimolandoli col gran pensiero, copiata da un concetto di Napolaone in vista delle Piramidi, che l'Europa li guarda. Andiamo con ordine anche noi. - Circa la prima parte, è inconcepibile, come ani uomioi, che si credono ora rigenerati, abbiano potuto sognare di oon essere stati per lu innagzi quali sono attualmente, e possann persuadersi di essere usciti da uno stato bestiale ed animalesco, ed essere miracolosamente entrati in quello ragionevole. Se questi signori dopo il perdono ci avessero detto: mancomole! Abbiama fatto passoggio dalle tenebre alla luce, dal cans all'ordine, dalla morte alla vita, non avremma esitato a prestar lorn fede; perchè realmenta da uno stato palpitante e precarin, incertn: da una stato di provocata e meritata detenzione od esilio, venivano a fruire i vantaggi liberi di una monarchia, moderata per sua natura, religiosa e paterna; nelle braccia di no re giusto per istituto, pacifico per iodole, pictoso per origine, amico, anzi oon amico, ma vero padre dei suoi più figli, che sudditi per legge; me che lo vadano dicendo ora, che stanno per acquistarsi una posizione, fielin di una scellerata, ingrata, ascrilega rivolta, effetto di una iniqua serie delle più scaudalose imposture; che sarà seguita da rapine, da misfatti, da nequizie orribili, e do quanto di più inumano, inginsto, spietato poò pensarsi, diventa astruso, incredibile per chiuoque uon abbia perduto affatto l'intelletto. - Udite la atranezza delle luro pretese: - « Vogliono che sieno eletti uomini, che » nun abbiano assaparato il pane dei Principi, di-» scepoli del dolore e della sventura; e che per ri-» conoscerli, bastera osservargli nelle braccia i se-» gui delle catene, e nella loro fronti le nrme del-. l'esiglio... - Che ve ne pare? Il lora carattere la dicono assai i lara scritti, le famiglie depauperate, le loro bestemmie, la loro immoralità patente, i genitori, le mogli, la prole in lagrime. Ebbene: custoro esser debbono insiemes-« Uomini d'intelletto, non » schiavi all'interesse, uoo invecchiati nell'egoismo » - E come potevano insieme conciliarsi tante cose? Come? Dice però bene la stessa Pallado circa la metà di questa sua cicalata: - Nun ricadiamo uci » passati errori.» - E forse anche meglio sul fine, quasi presaga dell'esito malaugurato: - « Se man-\* cheremo a noi atessi (come era ben naturale che » avvenisse) se ci mostreremo indegni dei sagroa santi diritti, la condanna delle europee famiglie » segnera l'ultima ura della nostra decadenza.» ---

- CAS. Amen, amen: fiat, fiat. MEN. Parole d'arol
- P. C. Parera na Sibilla sta Palladal Antro che er Casamia!
- APOL. Non xaperi dire se abbia da intitolarei più insulto, o più ingiurino il dono che fa h Padine ai suoi sascatia, tottoposendo al lono giudizio il Cep. Il della Sensione XXII dal Caucilio di zio il Cep. Il della Sensione XXII dal Caucilio di Perenta, citato da Fio IX quando con il Matta-Proprio datato da Gesta il di primo del 1839, dichinei sucleasmence la scummica contro gl'invasori di un'unproteri degli Stut della Chiesa. Con una afran-

tatamine da lavandara delle Suborra o di Ponte-Sisto, ha il coraggio l'Articolista offrire sillaba per sillaha tutto l'originale articolo ai spoi hooni e docili lettori, come una bibita di Marena o di Ribes, e a'ingegna sterilmente, di persuaderli, che in quel decreto Tridentino citato dal Pontefice, affatto affatto non si parla e non si indica il dominio temporale del Papa. — Osservate quali conseguenze scenderebbero da queste chiacchiere sofistiche palladiane: forse non incorrerango la scomunica tutti coforo che hanno data opera a cangiare, o hanno preso parte al cambiamento del governo Poatificio? E chel non hanno questi invaso i diritti, le proprieta, le ginrisdizioni del governo E quelli che vi hanno aderito? Ovvero bisognerebbe tirare un'altra conseguenza, cioè che Pio IX abbia errato, citando fuori di proposito un decreto, che son è analogo al suo orgomento. Se dicesi la prima, non può immaginarsi cosa più insulsa e sciocca; mentre se i sacri canoni per ogni dove minacciano pene spirituali del qual genere è la scomunica, contro chi invade i beni ecclesiastici, deve dunque anche esservi una potestà che le stabilisca, e, uel caso, le applichi. -Ora di un tal privilegio noo debbono essere privi i patrimonii detti di s. Pietro, e le proprietà e i diritti di quella, che per antonomasia si chiama la santa Sede. Or hene, se e così, come lo è, è induliitato che l'autorità, il potere, l'ufficio di custodire con ogni mezzo qualunque dalle usurpazioni i medesimi beni, esser deve nei successori del Principe degli Apostoli; e sempre l'ebbero, e sempre se ne giovarono pradentemente esercitandola, come si legge riferito nelle atorie in moltissimi casi. Ora ditemir che cosa fece Pio IX? Non altro che nvvertire, che in quelle pene spirituali, in quella scomunica erano incorai tutti coloro che esso nomina e descrive nell'atto del primo gennaio 1849. Pene spirituali e scomuniche che si trovano già comminate e costituite, come si esprime Pio IX: - Dai decreti di altri Papi predecessori, e Concilii, e singolarmente dal Concilio di Trento. - Ma lo efecciato e sofistico articulista salterà au, diceodo: nel Cooci~ lio di Trento non istà scritto così. Ed jo rispondo, che oppunto per questo la Pallade non avevo potuto dire una cosa più insulsa e più sciocca; perchè il Pontefice, come avrete osservato in quell'atto, uon solo li dichiarava colpiti dalla scomunica in vigore del Concilio Tridentino, ma ancora io virtù degl'interdetti lanciati da altri Papi suoi predecessori, e da altri Concilii. - Per cagion d'esempio, v'è il sesto Concilio Romano sotto Papa Simmaco: v'è il Concilio ecumenico di Costanza nella Sessione VIII, la Costituzione Inter cunctas di Martino V, il §. 25 della famosa Bolla detta in Coena Domini, ec. ec. ec. Vi disai, che oltre l'essere insulsa, era anche ingiuriosa. Mentre farà di mestieri che si persuada il beoigno lettore, primo, che nemmeno esso, che ne deve sapere molto di più, perchè è democratico, quando legge il titolo del decreto, dove si dice: - Si stabiliscono le pene contro caloro i quali ardissero di usurpare i beni della Chiesa, o de'hoghi Pii - reatasse intisoamente coovinto, che il dominio temporale del Papa non si avesse da annoverare fra i beni della Chiesa, onde non fos-

sero usurpatori coloro, che glielo tolsero. Secondo, che le espresse parole del Tridentino, che dicor di giurisdizione, beni, cose, diritti, frutti, rendite, ne possono, ne debbono comprendere il dominio temporale. Terzo, che non essendovi con identificlie parole nominato questo dominio temporale, nessano nel mondo fra i cattolici sappia fare l'argomento a minori ad maius, con dire fra sè e sè: -Il Concilio di Trento scomnoica le più picciole usurpazioni di chiesa particolare, o di altro luogo Pios ora quanto più scomunichera quello che usurpa il dominio temporale del Papa? ossia il patrimonio, i beni, le giurisdizioni, i diritti della prima Chiesa del Vicario di Gesà Cristo, dell'erede legittimo di san Pietro? Quarto finalmente, che la Pallade sola conosce il genuino, schietto e verace senso, aia dei Canoni sacri, sia delle leggi ecclesiastiche; e che ad essa Pallade, nella Tipografia a santa Muria in Via Lata, e non ai canonisti, ed ai Pontefici singolarmente appartenga spiegare, scifrare, dichiarare, giudicare uei casi di cootroversia, di senso ambiguo, in qualche frase che vi si contengono; come hanno fatto in occasioni consimili altri sommi Pontefici. - Fa proprio atomaco progredire più oltre con le osservazioni; e solo faro fine a queste mia mezza dissertazione con nua rivelazione vergognosa che fa la Den-Pallade aul fine di questo foglio, dicendo con amara ironia: - Vi sono alcuni benemeriti cittadini, che vagheggiano l'intervento Croato, come la loro preziosa aurora di snlvamento. ... Queste soleuni parole confessano che si desiderava più un intervento del Croato armsto, che lo star sotto alle rose del loro rigenerante governo; e che everano gran ragione di formare questo voto, ed i fatti lo hanno giustificato abbastanza.

CAS. Tutta questa stoppa tenevate in corpo?

APOL. Signor Demetrio, tocca a V. S. onde se si

degna...

DEM. Siamo al giorno 20: ed oggi si emettono
altri seicentomila scudi di boni per atto speciale
della Commissione provvisoria di governo.

P. C. Ariccheles l'astre curel Ma fatene un perganis net besolute earle la peglamo polloro co quelli podi treata mijură de exuli che bano ri-cuitoni to della cease fraterea de Londra?

AFOL, Quanta vi reglia bene, pubrea Checca mai delli treata militari de letti excelle consenti sono delli treata militari delli treata militari delli regionali assenzi sono della rema profeste dell'unico verso, foren, ed sanche sono foren, sono la sua idea meras in uttion careata. En puntato pei a tegligiere tutta la certa, coaverir che tutti dal primo dil'ultimo cita certa, converir che tutti dal primo dil'ultimo cita consentata. En puntato pei a tegligiere tutta la certa, coaverir che tutti dal primo dil'ultimo cita consentata. En puntato pei a teglia disposizioni che il giverno stimori più opportune per levarei più presto di dono tanto fattistico, readera el commercio la sua

speditezza. Ma sor Demetrio nio, torniono a casa. DEM. Nel giorno d'oggi la *Pallade* mette fnori nel suo foglio la seguente notizia:

Un 200 circa reduci volontarii, formatisi in corpo, e pronti od andare ove il bisugno lo richiedesse, mancavano d'aron, saputosi dai nostri bravi ufficiali civici, hanno questi spontaneamente offerto il loro fucile, che è stato accettoto con gioia, pegno della frotellanza che esiste fra tutte le classi.

APOL Bugia, bugia madornale! Impostori primi ordinis, primae notael Siste convinti, che non sapevanu più dove buttere la testa per raccapezzare armi. La Guordia Civica di Casa Proda dimonda ormi, e dice averne bisogno supremo per vigilare a dovere in quel circondariu; e col dispaccio n. 43895 pe fonno formale richiesta alla presidenza delle armi, come le richieggono alla atessa presidenza col num. 43952 per Poggio-Mirteto, che le ricerca: e l'identifica, energica preghiera l'avanzano Scrofano e Palestrina. - Si richiedono al comando Civico le armi pel battaglione dei Reduci, che voi, signor Demetrio, avete letto pella Pallade, che volontariamente gliele diedero.

DEM. Gia: servari solitum, et nihil innovari: menzogne, impostare sine fine dicentes. Così servivansi del cousueto artifizio della bugia, affinchè qualcheduno si commovesse e le dasse.

APOL. Se poi volete togliervi bene la curiosità, leggete ciò che gli risponde il Comando Civico.

Ecco DEM. (Legge):

## COMANDO GENERALE

DELLA

GUARDIA CIVICA

Roma li 19 gennaio 1869

N. 6982

OGGETTO

SIGNOR MINUTED

Il comando Civico si affretta ad invitare tutti e singoli gli uffizioti di esso corpo, acciocchè vogliano restituire i facili che loro vennnero consegnoti.

In propusito però dell'uso che codesto Ministero vuol fare di tali armi, debbonsi al nuclesimo sottaporre le riflessioni seguenti: - In prima luogo si fo considerare che, le ormi da fuoco prese al Comando Generale il giorno 16 novem-bre 1848, furono in numero di 137 fra pistole, carabine e fucili. Di queste ritornorono in magazzino per via di restituzione, facili 31, pistole

niuna, e carabine 12. I fucili restituiti, vennero posti subito in nuova distribazione, fornendone que milità che nuovamente entrarono nei bnttaglioni, o dandoli a quelli che, reduci dalle le-

cioni, avevano dovuto lasciare il proprio fucile. Delle 12 carabino rientrate in armeria, se ne diedero nove al battoglione Universitario; le altre tre si distribuirono agli zapputori civici

L'ormerin civica pertanto è vuota offatto di armi da fuoco, e di più si trova un credito di 781 fucile, per prestito che se ne fece al Ministero delle ormi, come risulta dalle analoghe ri-

Da tuttociò risulta che il Comando Civico, il quale si trova nella necessità di armare i unovi militi, che entravano appunto in questo mese nei bottaglioni, e che sono assai, ottesa la legge che li chiama in servizio dagli anni 18, non ha affatto fucili da somministrar lora. Appunto perciò contova già di ritirar quelli degli uffiziali per armarne i militi, che non possono rimanerne privi-

Ad onta di tutto questo, quante volte il Ministero dell'interno stimi necessario disporre di armi siffatte pei Legionarii, non hn che a farlo intendere, e questo Comando consegnerà i fucili che di mano in mano siano restituiti dogli uffi-

Tanto in evasione del dispaccio num. 4395 t del 17 corrente.

Chi scrive ha l'onore di rassegnarsi con stima ed ossequio

Di lei signor Ministro

Per il Gen. Comandante Obblimo Servo vostro CLETER

Sig. Ministro dell'Interno

P. C. Me n'aricordo, me o'aricordo de quella serataccia der sedici novembre, che anzi c'era puro patron Angiolo Branetti de guardia avanti ar commanno Civico, e se portò vio insinenta le pistole, se

portone DEM. Non era sufficiente ai rivoluzionarii. Al fooco bolliva gran roba; ma non sono contenti, e preparano altre mine incendiarie. Se vi ricordate signor Cassandro caro, vi dissi che s'erano serviti iniquamente anche del tentro.

CAS. E che vi pare se me ne ricordo. Tanto benel DEM. Sappinte dunque, che oggi ritornano a

questo mezzo; e per ora scelgono il teatro Metostasio CAS. Lo conosco, lo conosco. Era il quondam

Pallacorda; e li cominciai ad andare io voga col ballo - Cassondrino agli Elisi. - Che belli temni!

DEM. Seguitando la via battuta dal sig. Apollonio, che dice e prova con documenti innegabili, così la calunnia non potrà sforbienrei , dicendo che noi stiamo qui dentro a malignare. Signori norstiamo qui a ricordare una per nua l'epoche gloriose della bo: me: della Repubblica Romana. ---Dunque l'affare del teatro io lo desumo da un avviso straordinario, che si pubblicò nel giorno

roraggio tire. tira.

di ieri, 19 gennaio, ed è relativo all'opera che si offrirà questa sera. Eccolo: ve lo leggo... CAS. (Togliendoglielo) Dimando un sacco da

rubbio di scuse. Sono carte teatrali, ed è affare mio; non deve leggerle sitri che io, persoua prima, numero aingolare. (Legge):

CRONAGA TEATRALE

## TEATRO METASTASIO

#### AVVISO STRAORDINARIO

Domani sera, sabato, a beneficio della egregia prima attrice LUIGIA DE RICCI si rappresenterà in questo teatro una nuovissima produzione di circostanza, oltre i soliti serali tratteni. menti, decorata degli appositi scenarii, di numerose comparse, e posta in scena colla più grande accuratezza; il suo titolo è

#### LA RIVOLUZIONE DI NAPOLI

Ci si promettono battaglie e simili altri spettacoli. Essendo questa un componimento pel popolo, noi speriamo trovare nella istoria drammatizzata di questo fatto memorando e terribile, qualche scena, qualche discorso che possa comuovere questo popolo, e mostrandogli i martirii dei proprii fratelli, sappia infondere nella sua anima un odio generoso contro la tiranuide, ed nn santissimo desiderio di libertà.

Il troppo è troppol Quando la pila dà di fuori, è offare serio assa DEM. Si, eli? Leggendo il programmetto ascint-

to ascintto, dite ch'e troppo? E che cosa avreste detto, se vi foste trovato allo spettacolo? Figuratevi: in quel mostruoso lavoro, degno d'un solapianelle, ai vedeva la rivoluzione di Napoli, coma immaginata dagli stessi realisti con un diavolesco artifizio. I lazzaroni recitavano la parte principale, e si vedevano persone autorevuli, che a'introducevano qua e la, seminando danaro per l'oggetto, che nascesse in più luoghi buccano, para-piglia, susurro. - La calunnia la più vigliacca mise in campo atroci menzogne, e si spersero orrori e cru-deltà a piena mano. Mescolandole con bassezze laide e trivialità degne del casotto di Pulcinella, inaultando alla maestà di re Ferdinando, alla dignità dal trono, al sangue borbonico. E il popolo, ignaro, atupidoue, andava, rideva, applaudiva, urlava, incitato, come un tempo usava nella giostra allo aguinzagliarsi dei cani.

MEN. Mi pare che l'arte di questi frabutti siu stata sempre quella di mettersi sotto lo scudo di una bugia.

P. C. Na cosa svojata! Basta da ricordasse quello che spudaveno er sor Canino, er sor Masi, er sor Strebini. Bucioni de pianta.

APOL. Così obbedivano al consiglio del loro patriarca Mazzini: calunniate, calunniate, calunniate: qualche cosa sempre vi resta-

CAS. E quendo la calunnia non bastava, c'era il ricorso al coltello; e piffi una pugnalata nel cuore; e chi s'è visto s'è vist

DEM. Adesso poi, signor Apollonio caro, vi siate, o non vi siate riposato, la mano ata a voi. È partita vergine. Voi ci avete promesso un forte vostro lavoro circa alla Costituente. Ogni promessa è debito. Dobbiamo entrare nel giorno 21, giorno fatale, giorno della votazione generale, e vogliamo

godere delle vostre atodiose ricerche. CAS. E che? Lo mettereste in dubbio? Oibo! È lesto e pronto ad imbalsamarci.

P. C. Je se legge sur frontespizio, che tiè tutto preparato, e che ce vo contenti.

APOL. MI chiamate a nozze. Lo fo più che volentieri; anzi, se fosse possibile, vorrei con nua voce da banditore dell'astrazione, e con polmoni di bronzo discorrere avanti al mondo intero; ed allora otterrò totto da quanto non vi dirò.

ginoco degli spropositi?

CAS. Da quanto non ci diretel E che facciamo il APOL. No, amicone mio; ma siccome io vi leggerò legali e solenni documenti, così questi nou essendo miei, io posso dire ragionevolmente: con quanto non vi dirò: così sono intimamente convinto, che con quanto non vi dirà, arriverò a farvi conoscere, che la maggioranza immensa della popolazione che vive negli Stati Pontificii, sulla ne voleva supere di questa famosa votazione, a dispetto delle tante madornali bagie, delle tante sfacciata imposture, delle tante vigliscehe minacce. Io vi convincerò geometricamente, che non furono le popolazioni che dettero il soffragio, signue no; e così tutto il mondo ed i posteri si accorgeranno chi era questo popolo che ha proclamata la Repubblica; chi era questo popolo, che ba deciso ex cathedra la decadenza del Papa dai diritti sul dominio temporale; chi era questo popolo che applandiva, urlando da lupo-manaro, squassando fiaccole di pece, vendute dalla setta a mezzo dell'inclito Ercole Cice-

ruacchio, a prezzo bassissimo

CAS. Si può sapere chi era? Al'OL. Chi era? Era un drappellaccio d'impostori sacrileghi, di apostoli del libertinaggio, panegiristi dell'assassinio, proclamatori della rapina, professori di adulterio, d'incesto e peggio; aboccati, che sotto il Caporaletto corso, avrabbero avnto il brevetto di iovenzione per la bestemmia con le variazioni. ---Questi dottori d'iniquità, laurenti in malizia, arrivarono a far sì cha le nostre popolazioni guardassero indifferenti tutta l'artificiosa mena delle loro ribalderie. Il popolo guardava impaurato e con orrore i preparativi della soleone votazione, e ben capiva, che era una nefandità. Ora veniamo a noi -- lo già vi ho avvertito, che il mio studio è biforento come le zampe dei Satiri. Intendo dire, che ho meditato sulle disposizioni delle popolazioni a dare il suffragio; e queste disposizioni erano negativa affatto, affatto; allora per le sconsolantissime notizie che vennero da varie parti, come grandine desolatrice, qui ai presero spaventose misure, adatte ad incutere cioè il come venne fatta questa tanto magnificata votazione. Relativamente alla prima parte, vi lio provato, che le magistrature reclamarono e dissero, che vi era malcontento e non volera assoluto. Vi parlai di Roma, vi parlai di Bologua e di altre città; e poi n'è prova irrefragabile la legge emanata, cou cui venivano esonerati i Municipii dal prendervi porte. Di più, i Parrochi si ostinarono eroicamento a non volere esihire le liste elettorali, desomendole dai libri delle loro Parrocchic; cd erano veramente il ferro fra l'incudine e il martello, e li violentarono con minucce furiose, e non potendo ottenerle, fecero la famosa decisione, che i Manicipii se le componessero da loro stessi. È comprovato o no? A me pare disì. Ciò però vi verrà comprovato dai loro stossi documenti. Guardate, per una prova ulteriore, che bisogna sprdire un dista:camento di Linea in armi per ogni paese sotto il pretesto del buon ordino, e con la legge, che i Civici che vi assisterano, abbiano il soldo nella giornata. Con i fatti poi vi renderò palpobile quanto dico, ed eccomi: - Di Roma ne sapete a sufficienso, non ne siete nuovi; di Bologna, non solo fe la formale rinuncia la intera Magistratura, ma il Preside non ne vuol sapere, a manda la sua dimissione. Pareva impossibile al senso comune di questo Preside, che i maestri di cappella di Roma, che battevano così fieramente la solfa, fossero capaci di tanto crudele e così strana iniquità, e che arrivassero a tanto. Volle chiarirsene. come ai dice, sulla faccia del luogo; fece un viaggio, e se ne venne a Roma. Qui girò, parlo, vide, in inisiato, trovò le cosc uscite di hucato; insomma, come realmente erano: e tornato a Bologna, tutto scandolezzato, e rinsavito, disse ai suoi che gli si facevano d'interno: - « Benedetto viaggio! Mi ha » servito ad aprir gli occhi. Quante cose ba im-» parato andando a Roma! Gli affari sono molto adiversi. Le mire sono altre dalle nostre. Oibòl . Oilio! Via, vias non se ne faccia niente.. - E così dicendo, con un coraggio spartano, degno di miglior secolo, voltò le spalle a quei signorini del Circolo, e si ritirò. — Figurateri il Ministerol Mano alla penna, ed ecco la lettera ampplichevole, con cui pietosamente lo esorta, lo prega a restare. Ascoltatela. (Legge):

terrore: ed ecco la seconda parte del mio studio,

Signor Preside di Bologna

SIGNORE

· Con veramente sentito dispiaccre ho letto la di » lei lettera del 20 corrente, nella quale mi annuna zia volersi dimettere. Vado ad interrogare su ciò s il Ministero tutto, c sensa entrare sul momento · nella quistione, spero possibile un modo che possa » onorcyolmente per tutti combinara le cose. Son · momenti in cui il paese la bisogno de' suoi mi-» gliori. » In questa Intinga mi rasseguo.»

Circa Ravenna e Ferrara vi posso dira, che il conte Manzoni, Preside della prima, e Lovatetti, Preside risposte del Ministero: dal che avrete agio di chia-della scounda, accorgendosi che tirava un vento as. I rirvi del come procedera la facconda per tutti;

sai cattivo, e che Ferraresi e Ravennati della votazione non averano la menoma volonta, alla vigilia della tremenda funzione, zitti a chiotti se ne scapparono. Si disse che il secondo era ito in Toscana; ma i più sostengero, che se ne endò a Gaeta com Manzoni. - La Gazzetta officiale N. 23 dell'anno 1849, sotto la data di Innedi 29 gennaio presenta l'articolo che ho l'onore di leggervia

#### PARTE OFFICIALE

La Commissione Provvisoria di governo ha la coscienza dell'obbligo che le corre di mantenere illesa la dignità del potere ch'ella conseguerà fra poco alla prossima rappresentanza nazionale.

» Uomini, i cui doveri erauo accresciuti dalla loro posizione, maocarono al loro ufficio, a come cittadini a come impiagati.

» La solennità della circostanza rende più grava la loro colpa-

» A nessuno è lecito porre ostacolo alla libera c legale espressiona della volonti popolere. E d'altra parte, chi avca conservati impieglii nell'attuala regime, areva impegno d'onore di rispettarna a di eseguirne gli ordini. La Commissione avea dute disposizioni perchè i Presidi della province ordioassero e assistessero alla votazioni per l'assembles nasionale. Due fra questi, il signor Maozoni Preside di Ravenna, e il il sig. Lovatelli Preside di Ferrara, disertarono il loro posto la vigilia delle elezioni; talchè in quest'ultima provincia non vi si è potuto procedere che il gioroo 25, invacc del 21 genusio. Ognano veda come per quest'atto sicno colpevoli di aver disconosciuta l'antorità centrale, e dato luogn ad intralci e ad inconvenienti nell'esecuzione della legge.

La Commissione provvisoria di governo pertanto offenderebbe troppo gravemente gl'interessi del paese, se comportasse tali abusi nello funzioni desl'impiegati. Ova la tolleranza desse validità di esempio a simili atti, cesserebbe ogni legame guvernativo, essenziale condizione d'ogni ordinamento politico

» Dietro tali considerazioni, ella chiama i suddetti signori Presidi a comparire e costituirsi in Roma, entro il termine di giorni 10, a rendere savera conto del loro operato. . Questa asisura l'a imposta dal proprio decoro-

dalla urgeuza di montenere la disciplina nella gerarchia governativa, e dagl'interessi della patria-

» Roma li 29 genusio 1849 »

MUZZARNILLI -- ARMELLINI --GALEOTTI - MARIANI - STER-BINI - CAMPBLLO.

Circa poi le altre province e città, io vi farò sentire alcune lettere, con le loro analogha risposte; e dopo mi farò un dovare di leggervi una seria di risposte del Ministero: dal che avrete agio di chia-

LA PATRIA

E IN PERICOLO.

IL TRIVNIVIRATO E'IN SEDUTA

mentre queste risposte sono dirette a tutti e singoli i paesi dello Stato. CAS. Graziel graziel graziel

APOL. In non vi tengo un ardine matematico a dishetite a geografico di legazioni, città, paesi, villagi, horgate, signori um voglio che si gustino legali docoucenti, come uni capitano alle mani. Così rimarrà comprovata la mia asseriame. Ecco vincominei da questi due dispaeci del Preside di Fermo. Frendete, signor Cossandro, e leggete.

CAS. Ma come? Mi voltate le carte? Avevate detta che leggevate voi! E poi....

APOL. Ho butlato. Non voelio, non devo, non

APOL. Ho hurlato. Non roglio, non devo, non posso farvi torto. Vai leggete troppo bene; leggete troppo sugoso. Se leggessi io, farei le pile: non amo

CAS. Quando è così, leggerò io; ma mi ripiglio la metà del mio ringraziamento. Date qua le carte. (Legge):

## DELEGAZIONE DI FERMO

Segerteria Generale

PROTOCOLLO RISERVATO NUM. 56

OGGETTO

ECCELLENZA

Taluni cavi delle municipoli Magistrature mi hanno fatto conoscere, che si erano rivolti ai molto reverendi Parrochi per aver l'eleaco di di quaati hanna l'età di anni 21 compiti, onde pater formore lo stato degli Elettari a forma della legge dei 31 decembre scaduto per l'elezione dei deputati all' Assemblea nazionale dello Stato Romano; ma che onde detti Parrochi si prestassero, era indispensabile, che glie se ne facesse diretta ingiunzione. Faceadomi corico di tali rappreseatunze, mi sono fin da ieri rivolto con nãa officiosa lettera a questo Emo Cardinal Arcivescovo, supplicandolo a diramare i suoi rispettabili ordini ai Porrochi ridetti, affinchè si prestassero con tatta la sollecitudine verso i Comuni alla somministrazione delle notizie, che in argomento venissero loro ricercate. Ciò si è da me adempito nel dovere di fare tuttociò che può da me dipendere, perchè le superiori ordinanze vengano rispettate; ma in pari tempo non le dissimulo, che vedo impossibile, che le aote degli Elettari possono essere in pronto pel 21 corrente, alla qual'epoca dovrebbero pure essere stati in pubblicazione, dopo depurate dagli individui aventi legali esenzioni, a forma dell'articalo 3; e che trovo poi assai difficile ancora il superare la ripugnanza, che moltissimi già manifestano in prender parte agli atti predisponenti all'Assemblea Costituente, acquistando ogni giarno farza lo voce, che il santo Podre abbia manifestata la sua disapprovazione per gli atti stessi, e minacci la sua indignazione verso clauaque vi concorra, per cui procedendosi comunque all'adempimento di quanto è prescritto nella citata legge, la scelta dei deputati non sarebbe, che il risultato dei voti di pochi, e uon la espressione della voloatà generale. Nè debbo tacere, che anche taluni dei componenti il Magistrata Municipale di questo Capo-luoga erano in procinto di rinnaciare alla carica, conforme avrebbero immediata effetto, ove dovessero mandargli ad esecuzione gli atti relativi a detta Costitucute; e temo, che altrettanto possa avvenire dei Mogistrati di altre Comuni-

Nel portare tali cose a cognizione dell' E. V. umilmonte la prego a furmi canoccere, se è passibile a vola di posta, se malgrado quanto sopra, debba io dar corso alla pubblicazione del decreto prescritta dall'articolo 15 della ripetuta legge, considerate nella somma sua soviezza

tegge, considerate netta sommi sua soviezza tutte le coaseguenze, che potrebbero derivarne, Ilo l'onore slopo ciò di protestarmi con stima e rispetto

Di V. E.

Fermo li 11 gennoio 1849

Devmo, Umo Servitore
FRANCESCO BUBANI

A S. E. il Ministro dell'interno Roma

ECCELLENZA

N. 199

Fino dal giorno di ieri oveva sentore che nella prossima aotte si sarebbe in questa città affisse stompe tendeuti ad impedire l'elezione dei Deputati per l'Assemblea Nazionale che a momenti va o convocarsi. Ed io per debito di mia rappresentanza posi subito in apera quei mezzi che credetti opportuni ad ovviare quelle conseguenze che ue patevano nascere da mire triste di più triste persoue. Ondechè invitai la Civica a dover vigilare la notte stessa per ottenere che quelle stampe ava venissero divulgate. Por tuttavio due ne furono rinvenute poco dopo la mezzanotte, diverse di edizione, ma ambedne una minaccia di scomunica, che gratuitamente si asserisce essere stata emessa dal Papa; una delle quali stampe trasmetto alla E. V. - Io ho foudameata per credere essere aucsta apera del Clero, il cui capo seado da me visitato, egli mostrò di non riconoscere la mio rappresentanza, chiamandomi col semplice mio none: il qual contegno ho tenuto anche dovendo scrivermi in conseguenza di mie eccitazioni, di cui feci ropporto alla E. V. - Questo portarsi del Clero in una popolazione qual si è questa bastante-

ate superstiziosa, rende difficile l'attuazione del decreto per l'elezione dei Deputati all'Assemblea, e darebbe probabilità di qualche disordine. A prevenire i quali, io fido sulla cooperazione della Civica, che si mostra intelligente ed interessata al mantenimento dell'ordine, ed a sostenermi nelle misure che fossi per prendere. E perchè è da temere, che un tale maveggio possa estendersi maggiormente negli altri paesi di questa Provincia, ho eccitato vivamente i Governatori ad ogire con lealtà ed energia onde sventare ogni mena, a non lasciare paralizzare la loro azione da minacce spirituali misteriosamente sparse, e procurare che le superiori disposizioni abbiano il loro effettto, altrimenti si adatterebbero a loro carico immediate e decisive misure. Intanto la Civica si adopererà nelle successive notti per il buon ordine, e veglierà perchè ulteriori stamoe non si divulghino clandestinamente, io farò di tutto onde la pace non

resti menomamente turbata. E senza altro ho l'onore di ripetermi con profondo osseguio

Di V. E.

Fermo li 14 genn. 1849

Umo, Devmo Servitore

A Sua Ecc.

Sig. Ministro dell'interno Roma

Pare che qui ai facesse un fiascone da mezzo barile.

APOL. Risparmiamori le apostifle. Questi fogli parlaco chiaro a sofficienza, non haceo bisogoo di comento. Ora preudete li risposta che gli mandò il Ministro dell'interno. CAS. (Lerce'h

SIGNOR PRESIDE DI PERMO

23 del 1849

P. S. Nun. 95

» Prosegna ad invigilare che non accadano nonore pubblicazioni di quelle o qualumpia altra stampa - novversira dell'ordine pubblico. Ella usi di tattola possibile energiare se ora il Clero non lo triconorec, verrà giorno che ano malgrado sarà coseretto non solo a riconoscere la nonza legalità, ma a render conto strettissimo della iniqua sua

 Intanto, se cadesse in mano della giuntizia qualcuno di quei tristi che tentano disordini, a qualunque classe appartenga, lo faccia diligentemente custodire, e me ne dia notizia per definitive misure.

» lotanto mi creda con vera stima.

APOL. Il Circolo Popolare reatino pensò di scrivere direttamente si componenti la Commissione. La lettera fu questa. Leggetela, amico mio. CAS. Sono pronto. (Legge):

# CIRCOLO POPOLARE DEMOCRATICO DI RIETI

ROCWI RIGNORI

- A voi, cittadini coraggiosi, che con sapienta fermezza provedete alle attuali accessità del nostro Stato, mi tengo in dorere avvertire da parte amoora dell'intero Circolo, che questo Minicipio non seconda con le intensioni e traditore coi fatti la vostra politica liberate, che sola può condarcia il trionfo della liberate.

L'istrozione per le elezioni alla Costituente
 Romana non fin pubblicata prima del giorno 9
 eld mese corrente, ed ora le operazioni relatire
 sono state sospese, adducendoni per iscuna dai
 Nagistrati, che la coscicana non permette dor
 di dare opera alla Costituente dopo le ultime
 manifestazioni del Postefico

- Però la venuta del nuovo Preside già nominato per questa città, la sollecitatione officiale del latori necessarii per la riumone dei collegi elettorali, ed una deputatione di cittadia, suppletoria ai componenti il Municipio, affinchè se prendano nan, sono indispensabili, non cescalo lontana che di dieci giorni la convocatione dei Collezi.

Non dubito che nelle mie parole non vogliate
sentire la voce dell'nomo libero, ed accoglierla
savoerolmente poichè è l'espressione di un voto
santissimo, quale è quello della comune salvezza.

Mi dichiaro con altissima stima.

» Rieti 11 gennaio 1849

Devrho Servitore

PPOLITO VINCENTINI Presid.

Eccini Signori Componenti la Commissione Provvisoria di governo in Roma

APOL. Questa poi è una lettera del governo di Cori, che la rimise al Preside della Provincia, residente in Velletri; e da questo fa subito inviata al Ministero dell'interso. Prendete.

CAS. (Legge):

## GOVERNO DI CORI

Non. 1734

\_

a la pronta replica al rispettato foglia di V. E. dei 33 adottate nesse, Nun s. 33, non contrutto a significarie che la etampa proclamata dal nanto Padre coll'inconor di scomunica maggiora chi usuque s'ingerinee nella formazione della Cortitucate, te latenete abigatto l'imina mia, che cobbligo di coscienza e di onore mi forza ad asteneta del control del del control del control del del control del

possa nutrire questa Magistratura.

 Ed essicurandola di continuare nell'esercizio

 del mio officio con tutta energia ed integrità,

 passo all'onore di ossequiosamente rasseguarmi

- Dell'E, V.

Li 16 gennaio 1849

Umo, Devmo, Obblino Servitore EUGENIO DOTT. CLEMENTI GOT.»

A S. E.
Il Preside delle Provincia
di Velletri

APOL. Il tenente-Colomnello del battaglione Girico in a. Serezino, scrime a quel Gonfaloniere in proposito, e questi inviò il suo dispaccio al Ministero. Codi vi chiartette, leggendo questi assaggi, che all'incirco, lo spirito, l'isolobe, le tendense delle popolasicoi, per tutto erano egueli. Tirava un'aria istesse pro goi orizonte.

CAS. Scirocco che dà nelle gambe. Dete, date. APOL. Eccolo. CAS. (Leuge):

# COMANDO DEL BATTAGLIONE CIVICO DI SAN SEVERINO

Li 17 gennaro 1849

N. 10

GENTILISSING CIG. GONFALONIERE

La qualifica che immeritarolmente ricopro di
Tenente-Colomello di questo Civico battugliose,
che assumi a solo titolo di tratelar l'ordine
pubblico, e per la più rigida osservana al regolamento del 30 lugio 1837, mi de asser fermo
su tali basi, e però solomenemente le dichiero di
voler rimanere estremo perfettamente do oggi
questione politica di maniera che, qualuoque sia

a aione o dimostracione, l'abbie n ritenere come » obbedienza di fatto indispensabile per la conser-» vaziane dell'ardine, e non mai come espressione » di annuenza, o disapprovazione di professione · politica. - Interpellato da me in proposito non solo lo stato maggiore del min battaglione, ma » benanche tutti i aignori ufficiali e sotto-ufficiali, · mi hanno fatto conuscere di dividere essi con · me i miei sentimenti; ed è però, che entro i li-» miti suespresei potra V. S. Illma fidaciare sulla sincera e non equivoce assistenza di questa guar dia Civica. — Mi lusingo non sarà per adontarsi o della franchezza e leakta di enimo cul quale le ho parlato, tanto più che ritengo per ferma, che
 V. S. Illiña non solo, ma benanche la intera Ma-· gistratura abbia comuni con me gli stessi prin-- cipii. - La ferma, leale e così copiosa espres- sione della propria upinione non nuoce, anai giova
 alla cosa pubblica, e la patria ha diritto di esiger
 tutto, ma entro i limiti però dell'onore e della o coscienza. - Tanto mi cono creduto in dovere » significarle, e senza più mi creda con sensi di » non equivoca stima.

> Devríso ed Obbino Servo Gio: caivalli Ten.-Col.»

APOL. Il Preside di Orvieto scrisse in questi termini precisi. CAS. (Legge):

## DELEGAZIONE DI ORVIETO

SHCRETARIA GENERALE

жим. 7667

OGGETTO

ILLMO CIGNORA

• Nolle Inscentiera ausoluta del prepardiri per l'Goligi eltimodi conse torsai quant fron per l'Goligi eltimodi conse torsai quant fron primierament alle possibilità di compiler gli « Inschi deltorali, e per vincre sogi statecio ai rel mentari risorre si un incinana per la citi mentari risorre si un incinana per la cera in dicitta, como convernà dell'aggiunta inna per la compara della dispitata con consenta della consenta della dispitatazia con contra della consenta della dispitatazia con sunte una commissione che sopportica all'unopa, sunte una commissione che sopportica all'unopa, concerne tierce della solidizazione silegata.

» La commissione di cui ho tutta ragione a lodarmi per lo zelo e la sonme attività epiegata la glà redatto il sue elenco per questo Distretto « di Orvieto, e domani verrà espasto pubblicamente per i tra giorni voluti dalla istruzione 31 decembre ultimo. Tuttociò per il Distretto solo di · convocata.

obritor. Der Taltor Diferetto del geremo di Firelle con lo doroto prendere alcona stronto-fluoria dispositione, percebt quell'ottimo Geremoto distrituta eveza gia di per si dato reventure distrituta eveza gia di per si dato per si dato di periodi di periodi di periodi di sull'alcona di si della dispositione di si distributiono secondo al generali probegiti dei lo stottimi di sull'alcona di giarcaria probegiti dei lo researe per il giarca stevos di donosti gii etterio di uno bittartito per un serso di donosti gii etterio di uno bittartito per un serso di donosti gii etterio di uno bittartito per un serso di donosti gii etterio di uno bittartito per un serso di donosti gii etterio di uno bittartito, per un serso di donosti gii etterio di uno bittartito per un serso di donosti gii etterio di un bittartito per un serso di donosti gii etterio di un bittartito per un serso di donosti gii etterio di un bittarti di un serso di donosti gii etterio di un di un serso di donosti gii etterio di un serso di distrito di un di un serso di un serso di donosti gii etterio di un serso di

 Prego la S. V. Illuia a tener conto della singolare condutta di questo governatore di Ficulte,
 che alla professione dei più retti priucipii, ha
 la fortuna di accoppiare ingegno pari, e forzi di attività non comuni.

Ho l'onore di potermi protestare con distinta
 stima

#### Di V. S. Illma

Roma

#### Orvieto li 20 gennaro 1819

Obbino, Dermo Servitore

Sig. Ministro dell'interno

Fine a parela samenta milar i la data a ligara de del carca si selle discinario e sella viscanica per altro cero de tesi a mila, che legicia e sulla traca de la carca del carca de la carca de la carca de la carca del carca de la carca del la carca del la carca de la car

CAS. Per leggere... leggo; ma non faccio garanzia del ridere. (Legge):

# MINISTERO DELL'INTERNO

New 50 P.S.

#### STIMATISSIMO SIGNORE

 La circolari 43566, 44053, 44085 indicano
 i modi con cui V. S. Illuin avera a contenersi quando mancavano gli elementi per eneguire gli etenchi degli elettori all'Assemblea Costituente,  o quando i professori si ricusavano di somministrarli. Ora è tempo di operare seuza etitazione,
 V. S. ha tutte le facoltà di ordinare quanto vuole
 per condurre al fine desiderato.

Il governo nel confidare a V. S. il reggimento
 di codesta Provincia in questi momenti supremi,
 solemni, ha inteso di rimettere alla di lei sag gezza e prudenza quelle provvidenze che le cir-

existante possono fare necestarie.

Ella admugue progreditea con questo intendimento, esia certa che sarà approvato quanto conduce al fine di stabilire quest'atto rietato 
noto, che gl'aimiei nostri vorrebbero impolito.
Appetto cirile abbis prevenuto le mie introni, le quali per la ristrettezza del tempo rieaderebbero fone ciuttili.

 lu proposito alle rimuncie si potrà supplire a
 forma della circolare 43566, ma spero che codesta Magistratura sia rimasta al suo posto ed

"Di tatte le altre parti dello Stato rengononestirazzioni di conentenza per le determinazioni del governor dipenderà da V. S. di sustitare i mili sentimenti negli orinai di codesti cittadini. - Che merariglia che l'atto si fore riprovata da alcinai triati, i quali mirano solo al loro conodo e alloro rantaggio il li governo secio persono manste percibi governossero e di litunianosero, e i renducero moggiori delle circostanzo.

Tanto io voglio sperare da V. S. che accettò
nuest incarieo, mentre mi confermo con stima

#### Di V. S. Illufa

## Roma 15 gennaio 1849

Servitor vero

APOL. Ora poi se volete vedere l'accoplienache ii facera a queste disposizioni; se volet couseren il come venivano festregiate le rotazioni; i finiri dee a larga mano si facerano piovere topra le urrae, leggete questo fatta ocadito a Genzano, un venti miglia circa lontano da Roma. Cori non unciamo dal seminato, e vi solierrette dalla nois della Corrispondenza-Diplomatica. Leggete, e rallegrateri.

CAS. Leggo salisto. (Legge):

CARISSINO ANICO

Genzano li 13 marzo 1850

Gaschè mi richiedi, non ho difficultà di narrerit le glorie del Coeruncchio in Genzono.
Questo erro, che era diretto a l'elletri e più oltre, affine di disporre non so che per la proximme Castituente, si fermò a pranzo in Genzano, il di giorno di giocole Il segonnio 1884, e precitamente in casa . . . . avente a collaterali un tel di Guerriui zuo segretario, ed I ajusto, e non erro, di . . . . . e depo che di zusi smelliti Genzamai; fu informato del rifuto del l'arie



prete per i ruoli occorrenti alla Costituente medesima, e della impossibilità di carpirgli i registri porrocchiali, si fece lecito egli stesso di cer-carlo in casa guidata dal caldo genzanese.... · · · · ma casualmente essendo l'Arciprete a pranzo, nel quartiere superiore a quello d'udienza, nou s'incontrarono, e così sen parti dopo qualche inutile picchiamento, spocciondo pel pnese, che l'Arciprete non aveva voluto riceverlo, e nel pubblico Caffè si espresse in questi termini: - Nun ve fate impone dar vostro Curato, doteje na schioppettata. Domenico tornerone, e

si nun averà dato a rolli a libri. . . . . .

Figuratevi quando riseppe l'Arciprete questi complimenti .... A certuni che volevano mascherarglisi amici, e che lo consigliavano a transigere, rispose, che facessero intendere al Cice-ruacchio, che non dubita-t affotto di riceverlo, e che tarnando in Genzono, l'avrebbe atteso in casa a porta aperta - Intanto il giorno 12 seguente gli pervenne la circolore della scomunica, intorno alla quale si dissero molte cose, ed il già nominoto . . . . minacciò che se l'avesse letta dal pulpito, egli in piozza ovrebbe alznto una bigoncin per farvi una contropredica. Giunse la domenica memoranda, 14 gennaio, ed esso di buon mattino fece affiggere alla porta gronde della chiesa il faglio della scomunica, che fece fremere i circolanti, tantopiù che nvrebbero fatta la figuro da vili, se l'avessero tollerato fino all'imminente ritorno di Ciceruacchio; ma pure niuno del poese azzardava di fargli onta: vi volle un tol. . . , . romano, che fatta forte dallo famiglia . . . nell'ora di Messo cantata incerò quel foglio, ed indignò il bosso ceto, che insieme all'alto rimaneva fedele, e lo predispose ad atti di risentimento. Circa l'ultima Messa giunse l'aspettuto dai birbi, e bivaccò come prima in casa . . . . ivi si tennero discorsi che puoi immaginarti, ma pure per lo suo meglio, lo consigliarono a non visitare l'Arciprete, e gli suggerirono invece di far calde parlate ol popolo, il quole, com'essi dicevano: pensa bene come ooi: è tutto dalla parte nuatra: si può parlare liberamente. - Con questo prevenzione dopo il pranza, pieno fino alla gola di vino, lo condussero al Coffe, ed ivi sparlo del Mogistrato, come quello che si mangia le sostanze de' poveri, quindi se la prese col clericato, e disse i preti noo vonno lascia er commanno ec.ec.ec. Allora il popolo che non suole udire simili sconci, fece un mormorio, e ruppe le Instre che chiudevono quella officina. Il parlatore avvedutosi del cattivo umore suscitato dol suo contegno. prese largo nella prossima piazza, dove a mag-

gior copin si affallava la turba già provocata o

mezzo il Ciceruscchio, i due compagni, e pochi

proseliti Genzanesi, e a brutto muso tanto disse,

e tanto fece, che bastò o fargli intendere che nve-

va da fare con una popolazione, che non soffriva

in pace le sue villanie contro de preti. Siffatte dimostrazioni crebbero a dismisura, quando ter-minate le funzioni vespertine, uscì dallo chiesa

. . si strinse in

sdezno dal fotto del. .

un gruppo di preti ignari di quanta disse: e fu un fuoco all'esca; il loro apparire in faccia al popolo tumultuanta fu un grido di morte contro il sacco rivoltato, intendendo colui, che prima aveva festeggiato, e poi perseguitoto il Pontefice, fu un evviva universale ai preti e alla chiesa. --Quei preti per non sembrare fautori della scena, declinarono quell'incontro modestamente fuori dell'abitata, ma per buona mezz'ora in poi continuarono le grida, i fischi che assordivano, e le sassate che occompagnavano il Cicernacchiesco convoglio, fino al termine dell'olmata, da dove il moderato popolo genzanese si ritirò, rispettando l'altrui territorio.

Il così festeggiato romano presso l'Ariccia si querelò, e ne aveva ben d'onde, co'snoi satelliti Genzanesi, che sopra il falso supposta del popolo ben pensante a loro modo, lo avevano provocato a parlare, ed a ricevere quelli complimenti; ma i birbi per non sfigurare, inventarono allora, che il popolo era purtroppo del loro partito, ma che in questa caso, era stato compro e provocato do persone autorevoli, qunli furono accusati in uome di G...... T...... e dell'Arciprete. Terminò la giornata colla condanna di morte a carico del . . . reo di lacerato scomunico, il qua-

le potè evadere quel furore dietro un avviso dell'Arciprete, che durò gran fatica a frennre una mano imponente di giovani, che dimandavano di essere benedetti, per disfarsi in nome di

Dio, di tutti i frammasoni

Eccoti la storia di Ciceruacchio in Genzano. a cui per considerazione aggiungerò, che quel . . . che lo accompagnò la prima volta in casa dell'Arciprete, che voleva predicare contro la scomunica, e che di più gli protestò di volersi affondore nel lago, se per impossibile fosse tornato il governo Pontificio appena questo ristabilito, gli si è aggravata sopra la mano di Dior ha perduta per morte prematura la moglie, onde è restato vedovo col sopraccorico di nove figli, piccoli: fresco nncora di questo dolore, andò so getto alla prigionia per certa satira contro i Ministri di questo governo: ha contratto una malattia di colica, che gli lacera continuamente le viscere, e gli logora irreparabilmente la cadente e odintn vito giovanile, ed a questi estremi, per giunta, si è uvito testè la paszin maniaca dell'unico fratello, sviluppata in modo che non ammette rimedii.

Mi chiedesti ancora della Costituente. Questa ebbe luogo in Genzano il giorno 21 dello stesso mese, e presso a poco nella forma, e colli stessi mezzi che altrove. Furono più centinaia di voti compri a bai. 20 l'uno, a spese del Municipio. Ben cinquanta circolanti ovresti veduti agitarsi in modo di furie dietro migliaia di braccianti esteri, che qui si ndunano ne' di festivi, e molti ne guadagnarono o col soldo o coll'inganno, facendogli credere wm cosa per l'altra, cioè che si doveva votare pel ritorno del Papa, o per In diminuzione de'dazi, o per la divisione delle terre, ec. Non ti parlo poi della legolità dell'atto, mentre, quale legalità potea aspettarsi da un governo basato sull'arbitrio e sulla violenza? Se ti occorre altro, chiedilo. Addio.

Bagattelle! E che fiori! Che featel Queste soco vera accoglienzel Al'OL. Se poi qualche figorino scappasse fuori

a negarmelo, non sono mica sprovveduto di prove. Ecco, ecco altre lettere, che fanoo eco fedele a quanto avete letto. Osservate. CAS. (Legge):

## CIRCOLO POPOLARE NAZIONALE DI GENZANO

#### ECCELLENZA

 Di uo grave scandalo fu spettatrice la nostra città cella giornata di ieri 14 aodante.

- Alcuni vili, ma triati individui, prevalendosi di qualche loro influenza e potere sulla plebaglia, sotto l'aspetto di religione (come che d'altronde per i medesimi è vuoto di senso) la incitarono a scagliursi coo sassi, urli e fischi di - evviva Pio Nonol evviva i pretil morte ai frammasonil --- cor tro il becemerito popolano Angelo Brunetti, ed i generosi cittadioi romani, Pietro dottor Gnerrini e Francesco Mattei, mentre questi in compaguia di alcuni oostri buoni concittadini si avviavano per il ritoroo in Roma, e pochi momenti dopo da che i medesimi entro questo pubblico Caffe applauditi da copioso numero di astanti pronunciarono dei discorsi allusivi alle circostanze attuali, specialmente istigando ciascuno a concorrere al Collegio elettorale per dare il suo voto di fiducia a quei magnanimi, che dovraneo proqueciare il decrato su i destini della patria-

 L'accaduto fu serio assai, e la concitata plebaglia servile e compra, ignorante e stupida, si sarebbe sens'altro abbandosta all'estreno del moto in che era stats immersa, se la fermezza, il coraggio di quei contro cui era diretto, non ai fosse accoppiato a prudenza singolare.

panda processis amponents. In englise di trascorras un discerso collo litesto di La Givica, contrasque il fatto succelessa a pochi passi di distanza dal questice, posto con ai conse, forma arrastandoli sopra electropico con ai conse, forma arrastandoli sopra el compone, per la maxima parte di gente stepida discerso della discellata, colda sitratuciore na i regil adverre colla discellata, colda sitratuciore na i regil esperante della discellata, colda sitratuciore na i regil esperante della discellata, colda sitratuciore na i regil esperante della discellata, colda sitratuciore na internativa con contraste con caste escapere, di cui siaco vitiliana a contraste escapere, di cui siaco vitiliana a contraste con caste escapere, di cui siaco vitiliana a contraste con tante escapere, di cui siaco vitiliana a contraste con tante escapere, di cui siaco vitiliana a contraste con tante escapere, di cui siaco vitiliana a contraste con tante escapere, di cui siaco vitiliana a contraste con contraste della contrasta della statica.

na siomo sicuri, ci appresterete il farmsco di sa-

» Fratunto però noi ci giaccismo nell' aputapiù graude. Il Magiatrato ai frosa tuttora, e parsiste a uon redigere le liste elettorali, e già ai parge una voce di provocazione contro quel cio si portassero al Collegio elettorale la isosienza del tristi gionga all'estremo, poicibe videro, che dopo così terribita successo, niuna delle autorità prese quelle misare che le circostanes richisideramo.

• Voi de ciò comprendeste la mostra critica pomitione, e voi dovete liberarcene, prendento all'upo i più energieli provedimenti. Fata conoscera quasti miserabili che il governo veglia indefesso alla tutela dell'ordio, della pubblica tranquilliti, in così grare modo da loro turbata, e liberate i buoni spezzando dal primo all'ultimo anello la catena di schiavità, con cui i pessimi il ritogono tuttora attretti.

> Genzano dalla Camere del Circolo Popolare Nazionale li 15 del 1849

> > II Presidente — LUIGI MOSOTTI
> > II vice-Presid.—ALESSANERO ROMELLE
> > Deputati

ADOLTO MANCÍNI — CAMILLO CONTI — PIETRO TO-MARI — PIETRO BENZONI — PIETRO MOSOTTI — GAETANO SALVETTI — LOIGI SALVETTI

Il Segretario generale

MARIO MAZZONI
II pro-Segretario
celso Gianniai

## COMARCA DI ROMA

## GOVERNO DI GENZANO

PROTOCOLLO GENERALE N. 28. RISCONTRO AL N. 44085

OGGETTO

• Con celles circlars del 20 di questo correste mes, commo come la foste, perventonia sell, matina del giorno 14 di detto mese, V. E. miacuircas sotto la mia responsabilità di oure totti i mesa di predenza e di fernezza, perchè dal Parbin i cui sono activi i cittadia, diffice che Ninnicipalità poteserso colla scorta di esti religiera gli escale di ettorni per l'Aucemba annicolati. Con mio diffico sotto il giorno di leri osmi 33, he con religioni di telle con di controla di conporti controla di conporti controla di conporti di controla di controla di conporti di controla di conporti di controla di conporti di con-



CUARDIA CIVICA



Civita-Lavinia, il quale hi dichiarato, che erano già stati ivi compilati gli elenchi, di cui si trata-Come eggolalente hi accitoso al prenomato dicastero le lettere originali delle Magistrature di Genzano a Nemi, le quali hanno fatto conoscere di non poter corrispondere a tale incarico.

« E siccone la predonta E. V. ael surriferito omline circolare, pone sotto la nin più aretta responsabilità che il Parcoli esegnicano la consegna dei predetti libri, nii credo in dovere di far conoccre, che avendo questo signor Confidoniere scritto officialmente al Parroro di questa citi, ne chie in voce negativa risponta; e che il nottoscritto non an quali meszi di fermeza dovrebbe vuser verso i Parcoli per la consegna di libri esistenti in longhi immuni, senna ececciere i limiti della iai.

cale sun giurisdizione. » E qui mi cade in acconcio di riferire, che oella mattino della prossima passata domenica si trovò affissa sulla porta di questa chiesa maggiore una stampo, nella quale il romano Pontefice di-chiarava, che sarebbero incorsi nella scomunica maggiore tutti quelli che avessero cooperato per La rinnione della indicata Assemblea nazionale; che l'annunzio di tale scomunica produsse sensibile commozione nel popolo, e che il romano pittore Filippo Vittori, accompagnato da pochi individui Genzanesi, avendo proceduto a staccars e lacerare detta stampo, produsse un tal atto un mal umore nel popolo, specialmente verso il sadetto Vittori; e che essendo di passaggio per questa città il ben noto Augelo Brunetti romano, setto Cicernacchio, insieme col eno scrivano Guerrini, nelle ore pomeridiane, presero ambedoe a parlate dentru e fuori del Caffe dei fratelli Salvetti, relativamente a tale scomunica, alla enuuciata Assemblea, alle pubbliche rappresentanze di questa città, generalmente su i preti, ed anche in specie sul Clero di questa stessa eittà; che le loro espressioni furono prese dal popolo, come contraris al luion costume, de-

nigrunti la fama dei Magistrati e del Clero di questa

città, ed opposte ai principii della cristiana catto-

lica religione, e che però essendosi ammutinata una

considerevole quantità di popolo, tentò di procedere a vie di fatto contro li ennuciati Brunetti e Goer-

rini, i quali dovettero immediatamente allontanarsi

insieme ad alcuni pochi Genzanesi, che crano cou

essi uniti. Sopra un tal fatto mon posso rendere più dettagliato discarieo, percib non ho potato averne finora alcan rapporto, nè dalla forza Carabiniera, nè da questa Civica milizia, quantumque ne abbia io fatta richiesta " Dopo di ciò non mi resta, che passare all'oore di protestarari con prefettissima atima ed ossequio»

Dell'E. V.

16 genearo 1849

Umo, Dmo Servitore Obbiún p. nort. sevena Gov.

Signor Ministro dell'interno Roma Benonel A meraviglial Sradicare alcuni principii bermii col latte era impossibiler cod, accomdo la varieti del posta accadero anadoli surriati, grazioti, piccanti. Per dirreme uno, voglio leggeri ciò che fectro nel distretto di Montalto, allorche ricevettero il Most-proprio datato il di primo gennalo. Qual Gonfaloniere mise penus in carte, e serisse di questo tenoro, (Erger):

## DELEGAZIONE DI ASCOLI

OFFICIO MUNICIPALE

## DI MONTALED

----

Num. 41 bisconted al num. 12

occerm

ILL'MO SIG. SIG. PXE CUL MII

a Nell'accuure a V. S. Illini il ricerimento dellettico uranno arganto da Gerta il primo corr. indiratoni con riverito feglio, 15 detto mere, N. C. portante in almesce di accountien snegiore a chiefe produce dell'almesce di accountien snegiore a chiefe produce dell'almesce di accountien si il l'accounbles coni detta geresche, le significo, chi al madesino è etata prontamente data sotto lo retsuo giorno più cettes publicici in questa piazza a sossoo di tromba, e mediante lettura di esso a roce alta od intiligibilic, come i conta pure carere stato egualmente publicito surfa disse cattelrade col mazza mate publicito surfa disse cattelrade col mazza materiale monitore Vercove.

 Di tanto dovevo assicurario, e con sincera stima mi confermo

Di V. S. Illifra

li 18 gennaro 1849

Deviño, Obbiño Servitore FILIPPO PROSPERI IL di Gonf.»

Sig. Gov. Distrettuale di

Montalto

E non gli perve essersi espresso a sufficienza; quindi pensò utile pertito rimettere anche an attestato, che diceva così:

# DI MONTALTO

Questo giorno quindici di gennaio 1849 alla ore 11 antemerid.

Débirimo no instanciriti Carnori addetti di sunidation tificio, di arrer per collect di quatto aigunt Gorenatore, coll'assistenta delle giardia mandiation tificio, di arrer per collecti di quatto di particolori di pa

VENANZO ORLANDI CRITSOFE

TOMMASO SERNARE: Cursore »
Adesso audiamotne a Sutri. Prendete, sig. Cassan-

dro, ed abbiate la cortesia di leggere voi.

CAS. Si faccia tutto per la patrin. (Legge):

Costituente V

TLUMO SIGNORE

- Mentre nello scorso giorno questo Governatore col suo ufficio N. 9,002, in forza delle facoltà accordategli dal sig. Preside della Proviocia, come autorizzato da cotesto Ministero con dispaccio del nove andante, N. 45566, destinava, in seguito della ricusa esternata da questa Municipalità i qui sottoscritti a comporre la Commissione incaricata della formazione dell'elenco degli elettori per la nomion dei Deputati all'Assemblea nazionale, mentre i sottoscritti scoza indugio accettavano l'onorevole e spinoso încarico col presentarsi a questi Parrochi per l'ispezione dei libri relativi, a coll'adottare altre provvidenze, di cui in parte lo stesso Preside è già informato, questo Governatore e suoi impiegati, tranne il sostituto Gaspare Gualdani, rendono pubblica l'improvvida loro dimissione, e si vocifera anche l'immediata loro fuga, ed i Parrochi si ostinano nel rifiuto di esibire i libri. L'operato degli uni e degli altri nell'atto che situa i sottoscritti nella impossibilità di poter condurre al suo termine le operazioni ingiuntegli, pone a repentaglio la pubblica tranquillità e l'ordine pubblico, tanto In questa città, quaoto nel circondario, ove copioso numero di soggetti torbidi, e nemici dell'attuale sistema e governo, con ogni sorta di mezzo indispongono gli animi anche i più indifferenti.

» Nulla può contarsi su questa Civica, la quale è capitanata da un soggetto dell'antico sistema, il quale va ora propalando, che non potrà prendere parte alla votazione senza esporsi all'esitio, ed allo afratto dalla propria famiglia, la quale senza meno è la più avversa ai principii proclamati dall'attuale governo, quantunque est ano quasi complato decadimento, abbia ritratto fia qui i modi di sussiatenza cell'appuntamento, che il governo in asserganto all'ar conte Lingi, Colomello della suppressa riterra, recchio tanfesiata el oscurnosita per cecelleza, il quade è non dei più instancibiti e selanti nel suscitare la popolazione.
In questo stato di cose, noi sottoscritti avrem-

» In questo atato di cose, noi sottoscritti avremmo tradito la fiducia dei governo, e trasandato il più sacro dei doveri, se mantenendoci nel aileozio avessimo defraudato V. S. di notizie così fatte ed imperiosissime.

» Questa commissione resta anche mancante di uo suo membro nella persona del segretario cancel liere Cacciavillani dimessosi.

» On si spetta al Ministri del governo di sobtare le opportuae provvidense, perchi l'Ordio pubblico qui non veuga compromesso, perchè te sue leggi aisuo eseguite, perchè sian garantite le vite e le sostanze di quel cittadini, che saldi restano nel propusito di difendere la patria, e di coadionare al conseguimento dello scopo, coi parano i voti vare al conseguimento dello scopo, coi parano i voti.

del popolo e le mire del provvidissimo governo.

» Con apposita spedizione si è reso edotto il
Preside della Proviocia. I qui sottoscritti con i
sensi della più distinta stima, passano all'onore di
protestarsi

» Dalla sala del Circolo Popolare di Sutri

li 18 gennaro 1849

Devmi Servitori

MARULLO FERRAIGLE Presi d. della Commiss. e del Circolo Popolare

FRANCESCO P. MEZZAROMA Membro della Commiss. e Segretario del Circolo

Popolare

NICCOLA AGNENI Memb. della Commissione

STREAMO NISI Membro della Commissione •

APOL. Assicuratevi, che se io mi ponessi in capo di darvi la lettura di tutti e singoli i dispacci, che girarono in quella critica circostanza, staremmo qui per un anno.

DEM. Capisco, capisco; ma, perdonate, sigoor Apollosio, quando voi ci direte il come procedette questa tanto raccomandata votazione, ci basterà per capire e persanderei, che con sono atate le popolazioni dello Stato Pontificio, che hanno dato i suffragi. Ragionerò male; ma io la penso così. APOL. El io non mi sognerò mai dirri; che prestate male; rapiquate al X. No, cro signor pentate male; rapiquate al X. No, cro signor pentate male; rapiquate al X. No, cro signor pentate male; rapiquate al moderni; l'enterir mo convincere anche i moderni; l'enterir potenti; ma convincere anche i moderni; l'enterir potenti; ma grande optoble dell'inse, Ganzappe Marstini; els rapidate qualitate del moderni; l'enterir pentate qualitate del produmer la Recommittate qui questo popolo nel produmer la Recommittate unita etterir, che certo aspetible dardi consomitate unita etterir, che certo aspetible male di la male di productiva del pr

CAS. Eccomi. (Legge):

IIIMO SIGNORE

Sono iu debito di manifestare alla S. V. Illma con tutta ingenuità, che profonde convinzioni religiose mi victono di prender parte alle sedute elettorali convocate per domenica prossima. Io sono spirito a questa determinazio.......

APOL. Basta: leggete la firma. CAS. (Legge):

S. Arcangelo 18 gennaio 1849

Devmo, Umo Servitore 8. PASSIGNI Segr. Comun.

APOL. Poi questa. CAS. É lesto. (Legge):

Il Preside

DI ANCONA

N. 538

Mi è no toborous il ripérire IV. S. Illiano, come non posit higheria Cinusuli, milliano, come non posit higheria Cinusuli, milliano con come non posit higheria Cinusuli, milliano con controlo dello dello

APOL. Proseguite a leggere quest'altro brano. CAS. (Legge):

quasi generale di Magistrati comunali per causa di poco accordo col governo, porterebbero un

attrito di opinioni, e non sonerebbe forse in senso molto favorevole nella generalità......

APOL. Diteci la firma. CAS. La firma è:

Di.V. S. Illosa

Ancona 25 gennaio 1849

Devmo Servo

Adesso leggerò quest'altra. (Legge):

# LEGAZIONE DI VELLETRI

SEGRETERIA GENERALE

N. 131

ILLNO SICNORE

In seguito delle disposizioni diramate in que-

APOL. Basta: Eccovene subito un'altra. CAS. Povera gola mial Gi vorranno i gargarismi di vinca-per-vincal (Legge):

## GUARDIA CIVICA DI CANTIANO

NUM. 80

Cantiano 25 gennaio 1849

ECCELLENZA

La Magistratura di Cagli Capo-Luogo per la riunione del Collegio elettorale ovea già protestato di noa volere per nulla ingerirsi in qualsiasi operazione risguardante la Costituente Romana......

APOL. E che? vi credete che abbiamo fatto punto? Oibòf Dobbiamo caminare. CAS. Dunque, come nella favola dei ragazzinir

camina, caminal
APOL. Precisamente. Leggete questa lettera del
Gorgrantore di Sezzo.

CAS. Favorisca il signor Governatore. (Legge):

Non essendomi trovato in residenza al giungere dell'ossequiato dispaccio di V. E. di uum. e data in marcine notati, non potei subito riscontrarlo, come fo colla presente.

Professando io la religione cattolica, e per conseguenza prestando ciecamente obbedienza al Vicario di Gesù Cristo in futto ciò che riguarda la direzione delle anime per non incorrere nelle censure comminate col breve del primo gennaro, uon posso e non debbo cosceuziosamente prendere alcuna parte nella esecuzione

del decreto del 29 decembre scorso risguardante l'elezione dei Denutriti all'Assemblea nazionale. Non dubito cheV.E. prenderà in buona parte questa min ricusa, non potendo mai supporre, che l'attuale governo promotore di libertà voglia

in qualunque modo violentare quella della coscienza, che è la più preziosa. Tanto doven in replica al lodato foglio di V. E., e qui con profondo rispetto mi protesto

Di V. E.

(Legge):

Sezze 16 geunaio 1849

Umo ed Obb. Servitore

ANDREA GUGLIELMI GOV. APOL. Adesso questa di Campagnano CAS. Ben venga il signor Tifo di Campagnano.

Costituente

Oggi, 47 genn. 1849, vicevo lettera dnl Priore dell'Anguillarn, colla quale mi fa conoscere, che interpellato e pregato per ben due volte il Curnto a consegnare i libri prerocchiali per de-venire alla formazione dell'elenco per l'Assemblea nazionale, questi si è rifiutato. Immediatamente ho scritto al Priore che di nuovo lo preghi a prestarsi agli ordini superiori, e che se questo non basterà, usi anche della forza a teuere delle circolnri N. 304 e 44085

Tuttociò pertanto faccio sapere a V. E. e per sua uorma e per min guareutigin. In attenzione di suoi riveriti comandi, mi con-

fermo sempre

Di V. E.

Campagnano alle ore 5 pomer. dei 17 genanio 1849

> Umo, Devmo, Obb, Servo CESARK MASOTTI GOV

avevate promesso APOL. Un debito mio? E sarebbe?

Ecco, ecco, sor Apollonio caro, quello che voi ci

CAS. Le lettere fulminanti del Ministero, Oni viene citata una circolare, e dice apertamente di fare arrestare. Io sono a mezzo notte d'inverno su questo fatto.

APOL. Evviva l'amico Cassandro! Avete ragione. DEM. Perdonatemi, signor Cassandro min, una riflessioneella: voi avete osservato dal documento campagnanesco, esser ivi citata una circolare, in virtà di cui si deve procedere a carcerazioni, a minacce, a persecuzioni: voi ne dovete essere più che certo; ma il sig. Apollonio ci vnol far prendere qui radica, e tenerci per omnia saecula sae-

culorum CAS. Senza l'amen però-

DEM. Se voi ne siete certo, faccismo passo; chè il perdere tempo sarebbe crudele.

APOL Il signor Demetrio ragiona meglio della bo: me: di Aristotele. lo vi dovrò far leggere documenti, da cui si provi che la votazione non si effettuò dal popolo. Intanto suppiate, che s'intimarono arresti, si minacciavano diffamazioni; si carcerava anche qualchedano, e si segnava alfa vendetta del pugnale demagogico; perchè colni che vendette il coltello che scanno Ximenes e Rossi, ne aveva degli altri, e li spacciava a baon prezzo. Intelligenti pauca.

CAS. Eh! Dopo questa sinfonia con obbligazione di campane a morto e camuonate, m'immagino che tutti saranno corsi di galoppo a votare?

APOL. Questa è poi la seconda parte del mio lavoro interessantissimo; cioè, che anche a dispetto di minacce crudeli, di fiere violenze, si può serivere francamente nella storia di quell'epoca i il popolo non votò. E voi mi ci avete trascinato di fatto a provarvelo, lasciando di leggere anche qualclie altro concludentissimo documento. Andiamo avanti, audiamo sempre avanti; ma non vi salti più In tentazione d'alzare la voce contro di me, e dire, che vi annoio con le mie lettere; perchè dorete inchiodarvi in capo la massima, che io lavoro anche per i posteri, per scancellare con ferro e fuocol'infame marchio ingiustamente calcato sulla nostra fronte da questi sacrileghi impostori: - che noi non voglianto il Papa. - Incomincio con una delle mie simpaticissime province dello Stato; idest con Macerata.

CAS. Che salto! E Roma?

APOL. La luscio per ultima. - Dunque tutta la provincia di Macerata non ne voleva sapere affattoaffatto; e quando di una cosa non se ne vuol sapere, è na guaio grosso. Sentite una lettera confidenziale di quel Preside al Ministro dell'internove la leggo io:

#### ECCELLENZA

« La nomina a Deputati della città e provincia » di Macerata sui soggetti che costa oggi siedono » alla Costituente, posso con dispincere accertarla non avvenuta pel suffragio della populazione - della Provincia, ma purtroppo per mene segrete » da essi stessi praticate all'ombre del Popolare · Circolo Maceratese, di cui si erano creati despoti, · facendo colle loro operazioni rifuggire da quel

» Circolo stesso quegli di retta e asno pensare, e » che infrenavano colla loro presenza i più faci-» norosi. Approfittando del panico timore che a ragione o a torto qui incutea la legione Gari-» baldi, procurarono co loro maneggi di farla qui » rimanere fino alla convocazione dai Collegi elet-\* torali, come sarà ben noto all'E. V., perchè ana da essi gittassero nell'urna la loro scheda: acheda » da essi stessi a forma di circolare trascritta, im-» pudeutemente dispensata a quelli ed alla ferrione » Volontaria Romana, per caso qui di passaggio in » quello stesso giorno. Prova ne sia l'accluso pacs co di schede L. A. rinvenuto nel Convento dei » padri Domenicani, locale, ove era acrusttierata la » colonna Garibaldi, che dopo la partenza di que-» sta venne icoltrato al comitato di sicurezza pub-» blica, che in allora reggera le cose di questa » Provincia. Dal modo on l'e concepita la lettera » d'accompagno, di leggeri potrà conoscere in qua-» le stima ed opinione fossero i candidati tenuti; e quale fama li precorrea a codesta Capitale po tra verificarlo da una lettera pervenutami da · Roma nou appena qui giunto, perche mi adope-» rassi onde qualcuno degli eletti in ispecie, persuaso della non buona accoglienza che avrebbe s in Roma trovato, avesse spontanesmente rigun-» ciato ad un mandato, che per loro sarebbe pos tuto forse riuscire fatale. - Eglino per la mag-» gior parte erano di già partiti, per cui non mi . In dato complere l'incarico

 Non appena qui giunto, da tutti indistinta-» mente mi si fecero delle rimostranze, special-» menta dai cittadini ben pensanti, e di noo dubbia . fama dell'abuso ch'essi avevano fatto dell'auto-» revole nome del Circolo Popolare per estorcere » un voto, che da tutt'altri poteva venirgli, tranne » dai loro concittadini, dai quali, anziche liberali s ed amici del progresso, erano ritenuti per anara chici, fomentatori di discordie civili, e bruttati a ancora da qualche criminale addebito; voto ina oltre, che con questo stesso mezzo estorsero no-» che dalle altre città della Provincia, tratte in » inganno dalla presente fama del Circolo Popo-» lare, come si è conosciuto dalle laguanze fatte · dai Deputati che vennero in questa città a por-\* tare i rapporti verbali dei respettivi collegi. » Esitai qualche tempo a prestar fode a quanto

on ivarias contro di leco representato, na podra giorni dopo il nio servino, chia a permaderni di leco perifici, polchi pubbisto a puna la mia di leco perifici, polchi pubbisto a puna la mia resilizione, di coner, di informata di pessure che ai debah professere da ogni contro liberate, e ai debah professere da ogni contro liberate, e degli amenti dell'ordine pubblico e della patria, che putali, favereverò opiniono, che generalmenti ei ra in favere mi pomossista, perede con exercisio alle contratere più consentane ai can piccia di reservatione di appari di controli se l'impirgual traperiori di spossi dicasteri, al pl'impirgual traperiori di spossi dicasteri, al cal posti subiriorio fore coi di accondicia con posti pubbisto porte coi di accondicia.

» Le loro mene segrete però poste a confronto » del contegno da me spiegatu non valsero, che a

- sempre più rafforzare l'affetto di tutti quelli che sti erano pronunciati per me, e a procurarmi la stima ed il rispetto di coloro, che tengono opi-» nioni diverse dal nuovo ordine di cose. Ciò au-· menta di giorno in giorno, e perchè si avveggono · che io cou fermo volere mi oppongo, e mi oppor-· rò sempre a tutto ciò che puol sapere di disor-· dine e d'illegale, e perche con questo vado a · distruggere quelle speranze, che sotto il pretesto » di liberta volennsi dai nemici dell'ordine rea- lizzare. Costoro però non cessano con quei pochi » mezzi che hanno d'insinuare negli animi del basso · popolo opinioni contrarie al mio sistema di reg-· gimento. Motori principali di tali mene, sono tre o quattro individui diretti principalmente dal · deputato signor B. . . . . Z. . . . il quale, in · quasi tutte le lettere, che a loro da costi di-» rigge ( a quanto mi si assicura da persone di - deguissima fede) gli tiene accertati: - Che fra » pochi giorni sarà di qui caccisto, e mi verrà · sostituita persona, che sappia aecondare il loro spirito liberale. — Disegna poi come persone
 nemiche del popolo, e perciò degni di esser tolti a di vita, taluni che per esperimentate opinioni » politiche ed integerrima condotta sono nella sti-» ma e nell'amore dell'intiera Provincia, e quel che · più monta di tutto il partito sinceramente li-» berale. - Informatomi da molte persone della · passata vita politica dello Z..... tutte sono state » concordi nelle asserzioni, che dessa non solo non » è stato mai conoscinto sotto il rapporto di li-» herale ed integro ed onest uomo, ma invece avere » adempito in qualche epoca anche la parte di de-- latore , come si dice essere avvenuto precisa-- mente nell'epoca io cui un famigerato processante politico si recò in questa città per una politica inquisizione. — È questo giudizio sul » di lui conto, era giudinio anche di altri dei De-» putati più conosciuti per le loro opinioni libe-- rali, non avendolo essi voluto mai ammettere a » formar parte delle riunioni, dei discorsi e dei · concerti che prendevano nelle cose politiche. E · quanto poi fosse radicata in tutte le menti la · cattiva opinione che si avera di lui, resta provas to dal futto dell'allontanamento di tutti i cits tadini dal Circolo Popolare, allorchè egli venne assunto all'officio di vice-Presidente. La cono-» scenza di ciò che egli scrive da Roma, adegna » grandemente tutto il resto della città, che si di-· chisra decisamente avversa a quella riunione di · circa quaranta individui, che si nunrpa il titolo - di Circolo Popolare. - Quantunque io possa lu-» singarmi di godere tutta la stima, l'affezione e » confidenza dell'intiero Ministero; quantunque sia » persuaso di avere ne'mici scritti, e nella intigra » popolazione della Provincia maceratese un testi-· monio irrefragabile della mia fede e delle mie · sincere politiche opinioni, e quantunque sia certo » che le parole dei torbidi spiriti non possono - menomamente adombrarle, portuttavia era neces-» sario che le partecipassi quanto sopra, onde le » servisse di norma.

» Passo dopo ciò con profondo ossequio a raf-» fermarmi

- Di V. E.

Macerata 14 febbr. 1849

Ossmo, Decino

A S. E. il Ministro dell'interno Roma

Eld che ne dite? Non è un monumento classico, a guisa di quelli illustrati dal Winkelman? Adesso poi vi farò sentire anche proveniente da Macerata, uoa letterina particolare, che sa coo sedele e prova meglio l'accaduto. Udite:

#### ANICO NIO CARISSIMO

Rispondo un poco tordi alla grata vostra, cocui mi richiedete principolmente cosa vi sia a sperare delle nomine dei Deputoti Maceratesi, perchè io fui assente per qualche teapo di qua, da dove ci ollontanavano i signori Garibaldiai. Dicono che il nuova Preside qui venuto aon condiscendesse di accettare il governo di questa Provincia, se non dopo aver ottenuto il richiamo di questa così chiamata Legione, e che avesse anche il buoa naso per sentire che puttavo di falso ua'ittanza, che di qua s'era fatta andore a Rama coa uno trentina di firme, colla quale (ol solito) si voleva provare il voto oniversale dei Maceratesi di aversi nel loro seno i Garibaldini. Se aveste veduto al loro arrivo! Affamati, laceri, disperati, parevana veramente briganti od assos-sini. Qui pioatarono il giuoco della cucagna, perchè trovare tutti per farla ricca. Senza un ordine del governo si sono aperte foraiture di tutto, e in cortissimo tempo, tanti straccioni, sou diventati all'abito soldoti; si è formato persino una cavalleria, perchè non aveva mai messo piede in staffa oi giorni suoi, eccettuati due, tre o quattro, tutti capi dei 25 soldati. Il viglietto di ingresso alla Cucagna, che dovevano pagare i Garibaldiani, era il voto di nomina dei Deputati. Tanto è! I nostri elettari sono stati essi, pochi del Circolo Popolare, del quale un Z...... era riescito di farsi eleggere Presidente. Nel Con-vento di s. Dameaico, dov'erano alloggiati, si sono trovate preparate due in 300 schede rimaste invendute delle fabbricate là deatro, tutte da una stessa mano, e can gli atessissimi nomi tutte. -- II Preside ol quale sono state consegnate in prova della ragionevolezza dei reclassi che o lui si sono fatti coatra le indegre elezioni avvenute qui, ha mandate le schede stesse al governo di Roma in appoggio dei rimarchi fortissiati che non ha lasciati di fare. Alla persona che gli portava le schede, confidava il Preside che aveva ricevuto disgraziatamente troppo tardi, quando i Deautati erano già fuori della giurisdizione della Provincia, diretti per Roma, con lettera privata dell' A... . . . , sostituto del Ministero dell'interno, colla quale gli s'iaculcavo a non permettere che alcuni dei Deputati partissero perchè troppo avrebbero disonorato il paese, e l'Assemblea colla loro presenza, nominandosi fra gli altri un M . che si diceva imputato e sospetto di delitti comuni. It Preside li avrebbe trattenuti con piacere; ma come forlo? partiti che erano i signori Deputati do due giorni quando orrivò la lettera? unle risultato adunque dovevamo sperare da Deputoti di simil tempra? - Se l'Assemblea si componesse invece di uomini, che stossero veramente a roppresentare la pubblica opiaione e il voto universale, non vi sarebbe dubbio che la votozione per il governo da scegliersi sarebbe il più bel trianfo per Pio IX, poichè se pur non si voglia dire, che sinno i più fra quelli che son capaci di peasare, i quali veggono e siano persuasi che il Pontificato è una grandezza ed una ricchezza per l'Italia, se pur non si vaglia dire, che il popolo generalmente religioso soprattutto nelle nostre Marche, siu per devozione attaccata ol governo del Capa desla Chiesa, è poi inargabile che in tutto lo Stato, non è l'ingratitudine e la molafede della setta, per non sentir dulore della disgrazia di Pio IX, e per non augurarsi di averlo Sovrano. Egli ho la maggioranza, ma disgroziatamente composta di timidi, come lo sono in generole purtrappa tutti i moderati, asentre i settarii invece, se son pochi, sono audoci ésangninarii

Noi siamo fortunati in questo, che il Preside, che è certo moderatissimo e religioso, e buono di cuore per non far mule a nessuno, e forte d'animo, e sarà un osso duro da scorticarsi per questi cani arrabbiati, che hanno già cominciato a fargli la guerra. I bravi Deputati hanno lasciato qui i loro satelliti, coi quali vanno organizzando i maneggi per abbattere il Preside, se possono, e metter la città e le province in iscompiglio, un G.... un P.... un B.... oltre i primarii M.... e B.... sono con pochi altri i più attivi ed operosi. P .... soprattutti, è anche puntello d'appoggio per la casa Z ...... non che per esso. Noi però speriamo che il Preside riescirà a salvare sè e noi, tantopiù che ha indotto il conte Lorenzo Lazzarini a desistere dalla rinuncia di già data al Colonnello della Guardia Civica, di cui è meritamente il cuore, come pure spera di poter trattenere qui il capitano Vizzardelli, sotto il cui comando può contare di avere un buon servizio dai pochi Carabinieri, che guarniscono la Provincia, nei quali si è già tentato, come altrove, di fare entrare il marcio per togliere ogni freno al popolo, affinchè possa agire per impeto di passione, senza vedere un raggio solo di ragione.



Frettacoli pubblici del primo Secolo dell'Ultima Repubblica Homana.

Voi amereste qualche notizia un poco dettagliata dei Deputati. E che! Vorreste forse farne stampare le biografie? Se ne potrebbero scrivere delle belle di Z ..... che è il corifeo: non dirò altro, che egli fu una spia del 31, oggi demagogo socialista, comunista e peggio. - Di M...... ha detto A ...... per me, potrò aggiungervi brevemente di questo caro soggettino, perchè ne conosciate meglio il cuore: che maestro in F...... dove i signori conti Accoretti hanno possidenza e casa, fu da questi ricolmato di tanti benefizi, da poter dire per la pura verità, che fu messo al mondo da loro; per dimostrargli la sua gratitudine, gli preparò una rivolta di popolo, che poteva compromettere la loro vita. Il fatto e tanto certo, che consta da un processo criminale, che già si è intavolato. -Un Cerquetti amnistiato, era più per compassione che per altro, stato messo nel burò della Civica con nove scudi al mese. La Deputazione gliene dà sessanta! Come già gli pare d'essere un Creso, così gli pare d'essere diventato un Solone, ed è partito di qua, assicurundo, mi dicono, alcuni dei suoi creditori del rimborso sulla nuova carica che l'attende. Forse disputerà a Z ..... il posto di nostro Preside, che ha scritto al suoi amici non potergli mancare. Oh! le belle figure che si vogliono fare arbitre dei nostri destini, e dirsi rappresentanti dei popoli! Aveva cominciato a toccare il ridicolo, e quasi mi rallegrava scrivendo di questa gente, senza avvertire che non è tema questo che si possa nemmeno per un momento trattare ridendo, vi è da piangere invece, e piangere assai sulta malvagità ioro e l'imbecillità nostra. Dunque permettetemi che lasci qui.

Scrivetemi spesso, perdonaudo alla mia trascuratezza, che non proviene mai da mancanza di stima e di affetto; e mi dovete creder sempre

> Laffmo vostro L. G.

P. C. No guardo eta povera e elurcinata Boma in mano de chi era capitatal

APOL. Sono contente la signorie loro? Dicano: ai può affermare che la provincia di Macerata mandasse qua i Deputati per mezzo dalla votasione?

— Mi pare...... e non dovrei shagliare, che voi prendiate con molta indifferenza questo mio lavo-

to, e non voctiate capire che è di gran momentu. Torno a ripetervelo i lo pretendu convincere voi e la loutana posterità, che il popolo dello Stato Pontificio non prese parte alla votazione; ma ve sero operosa, immensa, efficace una mano di la presero operosa, imanensa, incariotti, furbi iniqui, Brunelli, Gani di Maganza, Iscariotti, che investiti dell'indegnissima apostolato demagogico si erano diramati, e ai aggiravano per ogni puese a borgata, per meszo del Circolo così detto Popolare, vero vaso di Pandora, ova stagnava la feccia del popolo piena neppa d'ogni sorta di ri-balderia, nucchiata della peco sl'ogni delitto. Ora questo Circolo apandeva le nera sue ali, dettava in cattedra, parlava per oracoli came la improvvisatrice di Cuma, ed ingiustamente di privata au-torità, si pigliava il nome di popolo. Intanto, ec-eovi Maceratar se non ero io che mi pigliava la briga di farvi tuccar con mano, che non si occupio di questa votazione, vi sareste immaginati, ed avreste giurato che i Muceratesi cancorsero a quella nefanda opera d'iniquità, che non valessero più in trono il Pontefice, e che avesseru votato per la aua decadenza; ed invece non furono che due soggettacci, che non doverano poter soffrire il Papato. Già lo sapete: uno è Benedetto Zampi, professore di belle lettere nella stessa Macerata DEM. E iu Roma teneva casa al num 66 aulla piazza di Aracoeli.

APOL. L'altro è Torello Corquetti, legale ili

Monte-Cosaro, domicilisto a Macerata. MEN. E in Roma abitava al numero 43 in via del Corso.

APOL. Certo, che di questi dne potera direi o gli la elletti i populo perchè, o Macertale no doniciliati in Macertata ma date un'occhiatina a chi gli clesse; degli altri poi eletti anche dai Deputati della provincia di Macerata, cosa volete che ne sapessere i poreri Maceratei? Dangne, seguitando, fu elettu un oreto medico.....

DEM. Già, more solito, o medici o lagali. Gente, che ammazza o scortica. GAS. Libera nos! Libera nos!

APOL. Mussimino Alle, domiciliato in Fabriano. MEN. Mu quando era a Ruma, la sua casa cra via di Turre-dei-Speechi num. 24. APOL. Elitro, un tale Orazio Autinori, nobile

possidente di Perugia; che abitò per gran tempo in via del Seminario-Romano da un nobile principe. MEN. Ma poi stava al n. 47 via di Capo le Case. APOL. La lista dopo porta Federico Busi di Faguna.

MEN. In Roma abitava al numero 14 via dello Convertite.

APOL. Seguita Atessandro Ciocognani, ch'eca di Forth. MEN. E in via Frattina abitava qui in Rosas al numero 41.

APOL. Giulio Govoni, medico a chirurgo ceutese, domicitiato in Bologua.

MEN, Ma in Boma al u. 61 a via Frattinu.

APOL L'altro fu il medico improvvisatore, signor Luigi Mari, segretario del principe di Musignano; e dopo è nominato Luigi Montanari dà MEN. Quello viveva nel palazzo del Principe, e questi al s. 116 via di Mariu di-Fiori.

Al'OL. Sante Palmieri anconetano. MEN. Via del Corso al num. 43.

APOL. Ignazio Piersanti, ch'esercitava l'ufficio di legale in Palestrina. MEN. E in Roma abitava via del qu. teatro

MEN. E in Roma abitava via del qu. teatro Pullacorda, oggi Metastasio, num. 9. APOL. Corrado Politi militare, di Recanati,

domiciliato in Roma. MEN. Via della Vignoecia num. 52.

MEN. Via della Vignaecia num. 52.

APOL. Cimone Santarelli, che era..... era.....

adesso mi ricordo, era di Macerata. CAS. Signor cursore, o porta-lettere, in Roma duve abitava?

MEN. Al num. 66 sulla piazza dell'Aracoeli. CAS. Gia... dato e uon concesso cha non fosse

vero, andate a verificarlo.

MEN. Mi faccio ben meraviglia di lei. Veda?

Porto i eapelli lunghi per poter scoprire la fronte. — Quello che ho detto, e strada e numero, lo

mantengo.

Al'OL. Siate personso, che ha detto la pura verith.

CAS. Ne facciu con lei, signor Menicuccio, i miciri ili distinti rallegramenti. Ma gia..... siete chi religio di micro, senti qua, dimunda la, si vicca si giorna di mora, senti qua, dimunda la, si vicca si giorna di mora moraria, un ni religio della religio di huona momoria, un ni religio della remonatata. Olla delsea, dittenti un poco, nor Apollonio nio, è terminata la film dei Deputati di Macratale.

APOL. Nou v'ece dalla memoria la lettera del zemnin, Frende id quelle Porvicia; il quale disse, che la vitatione la fece una legione del general comissioni prima en an inpetati impossibili, che comissioni quale constanti quale constanti quale constanti quale constanti di l'accessa vi è auche il gen. Gorizioli di Gience, stottent dumpar representariono in fonua la provincia di Macertata; pilacertata giun della città della persona attessora una carticulario del constanti persona attessora una carticulario della città con que persona attessora una carticulario della città cer que persona attessora una carticulario della città della città della città della constanti con corrisposolame al Viterbo a resultata con contrapolame al Viterbo a

voi, prendete, signor Casandru, e leggetela. CAS. Mi pare che cominci a puzzare di lunghezza! Non vorrei.... mi capite?

APOL. Serò più abrigativo e lesto di quello che voi credete.

CAS. Saril Ma ne sono poco persuaso. Basta, mi affido a vol. E poi si lavora per i signori posteri, e mi cavo il lumino. (Legge):

 Non appena giungeva in Viterbo il diabolico editto della sedicente Costituente, non mancarono i demagoghi dell'allora Circolo popolare viterbesa di mettersi in moto con tutte le di loro forze, onde riuscire nell'irreligioso divisamento.

» Per teutare di otteuere, che la cosa non fosse riguardata con indignazione, ed anzi ritenuta conveniente e quasi necessaria, sparsero voci, o per dir meglio, era una voce sola, che l'oggetta unico per venire alla nomina dei Deputati, era quello di fare ritornare il santo Padre, od a questa voce la rozza ed ignorante classe degli abitanti prestava alcuna

Si aduna Il Circolo, e gla tosto si ocenpa di designare i candidatt, ai quali dovevati in prevenzione scrivere, come si fece, per conocere quale era realmente la loro professione di fede, edi il risultato fu, che una sedicente repubblica ne sarebbe venuta professione di fede, che nua postenon piacere a quei non pochi disperati demagoghi, he l'unica apperanza averano ne principii del co-

manismo.

Si atampano le schede con i respectivi numeri
pre capirai dal numi despuit del Circelo. Queste
del pacie della sense Privatia, node servacero fatto
del pacie della sense Privatia, node servacero fatto
dal restanto. Non hasta. Il Circelo vitrebese vicas
alla nomina di uno o più Depatati pre cinceum
Parrocchia, e la serlia codice per I più estituti,
respectatione della consideratione della conditati,
invitando a portaria alla votazione sense decampara
dal stabilità consi, non sense accomparare il nero
invito del qualche mianectio. Qualcuso eccciare con
invito da qualche mianectio. Qualcuso eccciare con
propriarone, ed cortetto esgivir la avaitativazioni.

» Venuio il giorno della votazione, molto danaro giarra fra quel disperati, che andarano in cerca degli accattoni, dei bisognosi, e dei non pochi contadini che sono in Vierbo. Cosobtti questi nelle osterie, fi faccavano ubbrisarea, sono che ai più bisognosi davano il dua o tre paoli per cadanto, e poscia come arrestati, fi accomagnavano nella sala comunale, dore davano la loro acheda, senza capire e conocerce most altivolo contenta di altivolo contenta di altivolo contenta.

e conoscere cosa diavolo contenesse. » Indipendentemente dalle persone ubbriachs, ebe erano molte, accadeva pure che, andando Tizio, Caio a portare la sua scheda, venivano questi fermati da diversi individui del Circolo, che avevano alzato banchetto, a guisa di coloro che registrano le cartelle della tombola, uell'ingresso del palazzo comunale, a con pronto pretesto riuscivano a carpire loro la scheda, che nell'interno era bianca ridando indietro sigillata quella scheda in cui vi erano notati i demagoglii seelti Deputati. Fuvvi un contadino, else accortosi di tale inganno, si risentira, insistendo per rivolere la sua scheda dove eravi scritto Pio IX. Per risposta dai Civici scelti per quel Inogo, fra i più immorali, con cassate di carabina, fu accompagnato vicino alla sala, dove, suo malgrado, dovette cullocare la scheda che erugli stata data nelle di lui mani da quei manigoldi.

Altre scene, o per meglio dire, altre violenze si usarono in quella circostanza, onda il numero dei voti giungesse a quello che si richiedeva per la inclusiva; e tali violenze erano accompagnate da minacce di morte, da esilio, se trattavasi specialmente d'impiegati forsatiera.

L'avvoc. N......G..... fece affiggere in stampo più avvisi, onde la scelta endesse sopra di lai e di altri da essi ondicati, ch'erno naturalmente eguali demagoghi e accialisti. Tali avvisi furono inviati nella Provincia puranco, na visse l'altra parte demagogica, che scelso già i noti deputati.

- Allurquando questi scelti candidati stavano per

369

partire per Roma, rinnovarono nella pubblica piezsa la loro i rreligiosa professione di fede, e questi furono Baldini, Fernsioli a Phildori, e una altro individuo di Vallerano, di cui nra non uni ricano di inome, che vennero a sucunu di banda, e cocacclamazioni net sotta peraconni, accompagnati fuori della porte che conducero in Roma.

- Ecco tutto. - Addio. -

Ni pare, sor Apollouio, che pianin pianino, gattone gattone, a gocela e goccia, ci riuscite bene, sor Apolloni carol La atoria. se vivesse o avesse solit, dovrebbe innatarvi una statua. Voi rendeun gras aterigio a colora che verramora covengo aucor io. Dite, dites la cosa è bella, assai bella.

AFOL. Vi dirò chi furono i Deputsti di Vierlo, furon precissmente tutti quelli che si vellul che di pulli che di finono che di radunava in quaste statue. Dunque, a sconda del unuero delle anime, i Deputsti riterbesi doverano essere otto. Ora della città di Vierlo di pulli che n'è che que con la considerazioni che di pulli che di

CAS. E sarebbe?

APOL. Benedetto Polidori.

CAS. A voi, Menicuccio.

MEN. Ed abitava al numero 97 nella atrada del Corso.

CAS. Eppure è classica quest'abilità di Menicuccio. Stava li, lemme lemme, quieto quieto; e poi taneva tutta questa stoppa in corpo! Obi andatevi a fidare di chi sta a recitare da nummia greca in un cantone col lucchetto alla hoccul

APOL. L'altro fu il principe Carlo Bonaparte.

CAS. Comel II sor Canino era rappresentante
di Viterbo?

APOL. Esso in persona; e non v'è da far zampillare le botti di Menicuccio, perchè tutti ne sano il palazza a piazza di Venezia. L'altro fu no legale di Sutri, chiamata Marcello Ferrainti, e chemma. MEN. Eccomi, eccomi: abitava in Roma al n. 22 via Felire.

CAS. Ed in dove abito?

MEN. Al testrino dei burattini sotto Fisno. CAS. Ma io non sono stato deputato. Salvo mi

APOL. Il medien di Civitaeastellana, Gin: Batt. Luciani, il quale abitava....

MEN. Al n. 32 in via del Leoncino,

Al'OL. Giuseppe Angela Menni di Orte, ed aveva la sua casa.....

MEN. Al n. 43 via di Bocca-di-Lenne. APOL. Per ultimo l'agricoltore ili Canino, Vin-

cento Valentini, orimolo dai vergari di Romparte. Canina e che naturalucute ishiava nel palano del Principe. E, a dirvela tonda, di tutti questi, il Vatutti era l'unico il quale palvese necosarei quattro parole senate in argomenti di finanze. — Per eraita, sollectismol Andiamo alla provincia di Spoleto. Questa è una relazioneira corta corta. Leggetela, signor Cassadro.

CAS. All pore ci canzonata col per carità, sollocitiamol Ebbene, per darvi un esempio di fretta, io pure sarò abrigativa e leggerà di galoppo. (Legge rapidamente):

Quelle istesce attuzie cle si misero in apera entele altre città si usaroan anche iu Spotsto per prorurar votanti per la Costituente. — Il Circotto prese l'initiativa e dirulgò in istampa un ligitato, di cai moltissine copie si propagarono, percibi di cai moltissine copie si propagarono, percibi la votazione cadesse su quelli che il Circola beso uelle sne classorose sedute avera proclamato. Eccevit trascrito il bigliettor.

#### CITTAGING

 Procurate di dare la possibile pubblicità a queata lista di nomi, di chiamare i vastri amici e coloni, di far crescere il nunero degli Elettori.
 Meriterete della patria, e noi per questa ve ne saremo eratissimi.

## CITTADINI CANDIDATI

POMPEO DI CAMPELLO di Spoleto GIOVANNI PENNACCIII di Bettona GIANNELLI RINALDO di Terni COLETTI OTTAVIO di Terni CANSACCIII ANTONIO di Amelia SACRIPANTI FILIPPO di Roma CAPORIONI CIROLAMO di Visso PILERI PAOLO di Ancarano di Norcia

> Dalle Sale del Circoln. Spoleto 17 geunaiu 1849.

Infatti si spedirono nelle compagne a predicore su l vantaggi che avrebbe prodotto la Costituente, il celebre repubblicanu F — A — e C — M — , mentre in città facevano l'istesso il famora dut. A — P — G — speziale el altri consimili promotori per far proseliti ed accrescer nu-

- Ciù che fa conoscere l'incoerenza di azioni di taluai è, che tal B---F--quale tutto deve alla famiglia Pianciani, perorava contro Pianciani e a favore di Campello, mentre un tal Gin: B---L---statu sempre per massima e per amicizia legato col Campello, predicava a favore di Pianciani. Ad onta di tuttociò, non ebbe il l'inuciani che una minima quantità di voti, mentre il Compello trionfo. Adesso il F- rappresenta padre del Pianciani in questa cassa camerale. Il L----fu quello che ricevette a s. Eraclio l'ex-Ministro nel suo casino la notte che fuggiva, o col suo legno l'accompagnà infinn agli Augeli. » Dopo il Circolo fu la Civica che assunse l'incarico di render più numerosa la votazione, per cui tutte le Compagnie, a forma delle superiori

prescrizioni, dovevano stare sotto le armi, è guai chi avesse disubbilito. « Il preside Moscardini, il gonfaloniere Gaetanu Poli, e gli altri di Magistratura avevano preso tutte

41

spetto

CAS. (Logge):

le cautele, perchè sotto l'aspetto del buon ordine niuno potesse esimersi di dare il voto dopo entrati nella Comune. Un tal Romnoi, che finse di mettere la scheda nell'urna e la riportava via, fu subito fatto arresture, e per tre giorni fu riteunto in professo.

- Il norcino avvocato P----ara pure uno dei grandi declamatori, perchè sperava di essere Deputato, come realmente ci riusci...

APOL. 1 Deputati di Spoleto furono precisamente i seguenti: Pompeo di Campello, nativo spoletino

MEN. Che qui abitava al Foro-Traianu. APOL. Il legale Antonio Cansacchi, che nacque in Amelia, ed in Roma abitava.....

MEN. Al a. 29, Ufficii del Vicario APOL. Girolamo Caporioni di Visso, che aveva

il suo dumicilio stabile in Camerino. MEN. E fra noi al n. 33 in via Frattina

APOL. L'Ufficiale del Genio di Teroi, Ottavio Coletti, domiciliato fra noi....

MEN. A piazza Navana n. 43. APOL. Il medico Rinaldo Giannelli ternano.

MEN. Che abitava nel Circo-Agonale nello stesso domicilio di Ottavio Coletti. APOL. Giovanni Pennacchi di Bettona, domi-

ciliato in Spoleto.

MEN. In Roma aveva preso casa in quella stra-da, a cui avevan dato il nome di via Gioberti, al num. 82; ma che poi fu corretta la scritta cosi: passa-via-Giobert CAS. Eh! ci riconosco lo spiritaccio delli miei Romani: Patsa-via-Gioberti! Avevono ragione. -Quando venne, so che accaddero delle cose buffe.

Un certo avvocatino, O-R- che aveva sempre vomitato ingiurie contru Gioberti; appena questi venne a Roma, si mise vilissimamente a corteggiarlo, accompagnandolo per ogni dove, e fucendogli da gentiluono. Maschorel mascherel DEM. Non dubitate, no, che anche l'avvocatino

dopo soffrì delle nuarezze. APOL, Seguitiamo con i Deputati spoletini. -

Paolo Pileri, che era un legale di Ancarano; ma che aveva stabile dimora in Spoletu. MEN. Ma qui io Roma abitò al n. 30 in via

della Sapienza. APOL. Il marchese Filippo Sacripente, a per questo sarebbe sciupata l'erudizione del sig. Domenico, perchè tutti sanuo che abitava nel proprio palazzo, al n. 18 in piuzza Fiammetta; ed in questa maniera alabiamo fatto punto allo provincio di Spo-

leto - Ora andiamo a quella di..... di..... Vediama chi viene appresso .... eccola qui: Ascoli. -- A nei: fatevi ouore, sig. commendatore Cassandro. Animol Leggete questa lettera porticolare. CAS. Commendatorel lul Beato voi che avete volia di scherzarel Eccomi al solito mio mestiere di

lettore. (Legge):

« Non io saprei ridire le arti e lo pessime insinuzzioni che chbero luogo in questa città, quando ni dove indurre il popolo alla votazione onde eleggere 

lo mone secrete e le malo arti andarono di pari passo che altruve in Ascoli o nei cemuni da Ascoli dipen deuti, non che nei Comuni o nelle città principali del rimanente Stato Pootificio. Ma queste arti e questo mone per quantu fossero antitii e tonebrose, puro ap-parvero chiare a chi non avevano le traveggole agli occhi, e il popolo ascolano fu compreso da tale terroro e direi quasi da cosiffetto misterioso spavento nel dover emettere il voto ebe ad unta della civica schierata a delle hande festive che facevano risnonar la pizzza d'intorno, non forono che poche persone freactiche e sei o sette gnardie civiche che uscirono dalla schiera silenzione, u misero il loro votu nell'urna fatale. Gli altri tutti o ignari dello scopo anche del significato della stessa parella Costituente Assemblea non compresero se non in nube che trattavasi di una soceie di delitto, e si tenacro fermi al loro posto, benchè qualcho bassa voco demagogica cercasso di apingere la mano a segnar qualcho nome. Non furono duque né molti, se ragguardesoli per ingegoo o per grado i votanti alla Costituente; furono quelli dei qua-li si può dire con Orazio

Not numeri sumus et fruges consumere nati-. Null'altro mi rimone che dirmi con tutto il ri-

Dino Servitore

APOL. Oru, in appoggio validissimo di questo, leggete la lettera di quel Preside ul ministero demagogico romano, in cui gli da minuta contezza sella elezione fatta del Deputato nuovo al posto suppletorio del povero Tranquilli.

CAS, Si sa, si sa la tragica catastrofe di quel disgraziato; mal... affar serio!

APOL. Fate l'osservazione, che questa lettera è in data di aprile; e ciò vi serva di comprova alla lettera particolare, dello spirito che regnava in quello Provincia. Leggete amico mio.

## REPUBBLICA ROMANA

## PROVINCIA DI ASCOLI

SEZIONE SPECIALE

DI PUBBLICA SICUREZZA

N. 202

RISCONTRO AL NUM

25

Cittadino Ministro!

. Ieri ed oggi si soco tenuti i Cuilegi Elettorali



di questo popolo all'Assemblea Costituente Romans mancato per la rinouazi del defonto Cittaldio Marx Antonio Trasquilli. Dal Collegio presiedato da quesas Comassisone Ettoraci in questa Gitta, per renuenza sache del nuovo Musaicipio, risulta pro-tumato i cittadino Arbidio Grossavelli como del proti cittadino Arbidio Grossavelli como del più confice, picche li Collegi della Provincia darasson molte schede pel audetto cittadino.

s Gli elettori, cho concorsero a questo Collegio furoso in nomero di 780 compresi i soldati del 2- reggiuncito d'infantaria legareo ed i Carabinieri!! Vedrete a colpo d'occhio, cho dei cittadiai non ne votaroso se una una quarantiana, e duo soli del Monicipio. Ciò basti a confernarvi coa qualo spirito politico io deblas lottare.

Introto mi ripeto con ogai maniera di stima
 Di Vai Cittadino Ministro

#: 44 A-ell 4840

Li 11 Aprile 1849 Ullo devilo osopilo servidora

Ugo Calinoni Presiden

Pore chiaro, else anche il nooro Municipio Repubblicano non ne volevo super sonata. APOL. Che se mai avessero voglia di fare altri

quattro passi ed inoltrarsi un peco più addestro in questa Provincia, lo posseggo aleani altri gliocherelli. Osserazie, io ritengo tutto il processo verbale della prima prima rotazione. Per leggerrelo tutto, bisogerebbe non avere da far nulla; ma perchè nos restitet a digiuso, ve ne daro dei ceusi. Eco il conei incomiacia. Udite:

## GOVERNO

## DELLO STATO ROMANO

ASCOLI NELLA SALA DEL PALAZZO COMUNALE

Oggi 21 Gennajo 1849.

Seguit do que un prolitos tritera, in est, in primia distinar, che siccone quella Mugistratura per le istrumioni che le crasa state abbassate non avera abbilita su apposita comunicione che l'inrigilare abbilita su apposita comunicione che l'inrigilare (con la comunica e acconsta dere anadorone, l'ora in esti toto accolde, come era parata la sala della convenzazione. Il Prasidente dictinare che inserti veseren il supittinatori, e quindi seguita in questa conformità.

" Letto il presente, gli elettori ascolani locominciano e deporre le schede coll'ordine seguente a

Notate bene, ehe qui Ascoli nomina con istraordinario fedeltà, ad moo per ano tutti e singoli coloro, che posero la loro scheda nell'urna; ma riflettrte però, che Ascoli poteva farlo; mentre come risulta da quel fugliu ufficiale che qui venne let-

to, avera tutto quell'imponente numero d'individui militari, i quali erano tutivilte, e de Asonia. Non basta avvertite ancora, che misore è la cifra di coloro che assegna la lettera, e che realmente componerano l'atto della votazione in aprile. Giquecentanovaranquattro furono i vutanti. Questo è il aumero reale dei votanti ciò vi sia di aorma. Il processu assegnita conì:

Non essendo comparso verua altro elettore di questo Comuse capo-luogo, la Commissiono procado all'appello delle altre Commis secondo l'ordine asperiormente indicato, essoado appunto le ore duo pomeridiano si è fatto ripettuto appello al Comuso di Palmento, a nossun'elettoro è commento.

meano, e nosaun'elettoro è compario.

» Si ò fatto appello al Gomone di Ancarano ed è comparso il Priore commando sig. Lorenzo Marzili con discral elettori maniti di regolara biglietto, che fa lode a quel Priore per i generosi sensi ivi espressi. Gli elettori votanti comparsi sono i seguenti:

Aache qui da il nome degl'individui, che ammontano al numero di sedici. — Cantiona quindi, e dice:

a Il prelodato sig. Priore comunale ha poi presentato un pecco chiuso e sugellato che si è aperto alla di lai pressaza contenente quattro scheda chiuse ricevato a forma dell'attrationo del governo, da quattro Finnazieri distaccati in quel Cosnane dichiarando gli elettori votanti essere atati i aegucati .......

E qui nomine i quattro Finanzieri. — Dopo prosegue diceado:

« Si è fatto appello successivo coll'ordine sopraindissirato de dictore de comparcio di Orsid, e si uni Magiatrato de dettore de comparcio di queste doc Comuni. » » Si è passato all'appello dal Commoo di Montignano. È comparcio il argetterio comunale sig. Niccola Fazziai coi seguenti elettori che depongono la schede coll'ordine seguetato:

Il numero dei votanti nominati è 61. - Andando avanti si trova scritto così:

Il segretario manisipale di detto Comune la poi processoria quodo commisione an piespo las chimo e augitius o ecre lacer rossa con timbro d'utilica; perincia e beu regitatos ai d'avorsta os dispectos di algorato da dispecto di contra lectro F, e cel quise dirigi a quosti commissone dettemento un'atto firmato dal sullodato ni gene Priera, da den Astania, e dal Segretario commissone dettemento in qual Commo del fisanta, de cui rivulta los este schode escerai conograte personalizate del approache de la commissone dettemento in qual Commo del fisanta, de cui rivulta los este schode escerai conograte personalizate del qui sotto monissal.

E qui offre il nome dei 7 Finenzieri. - Seguita a leggerei

« Si è passato all'appello successivo coll'ordine sopredetto alle Comuni di Recourrenile, Recoussareganas, Portineo o Minastano; ane assendo compario versu elettore si è passato all'appello di Fontrotto, o sono comparsi i seguenti elettori depositando le lora schede, e sono n

Iani.

I nominati arrivano a quattro. Continua il verbale in questi termini: - Quindi all'appello del Comune di FOLICNONE sono comparsi i seguenti Elettori. Ora cinque furono gli Elettori di questo Comune. Adesso seguito a leggerer - All'appello del Comune di CASTEL-TROIOSO niun Elettore è comparso. Gli Elettori del Comune di Liscia-No, che presenta la scheda, sono tre. - Qui si chiude l'appello, giacche nessuu altro era comparso; e nel verbale vi sono le firme seguenti:

« Emidin Ambrusi Sacconi — Antania Orsioi — Gabrielo Gabrielli - Caudido Vecchi - Paolo Ricci -Autonio Silvestri - Vincenzo Paoichi »

si riapre la votazione nel giorno 22, ed il verbole incomincia costs

#### Ascoli questo di 22. gennajn 1843.

#### are alte antimeridians

« Intervenuta il preclarissimo presidente di questa città n provincia, adunatasi la commissione elettoralo pel proseguimento dello squittinio, sospeso jori sers, come sopra alle nre 7. pomeridione riconoscinta l'integrità dei suggelli apposti all'urna, questa veone discussa dall'altefata signor preside Uga Celiodri e fattosi l'appello degli elettori che jeri non vo-tarono sonosi prescutati i seguenti, cioè il signor L.... P. Governatore di questo officio daganale, ed una guardia di finanza con sette schede dichiarando, cho il piechetto distaecato alla dogana dell'Olmo essendosi presentato juri ginena 21, alla casa comuna-la del municipia di spinetoli per depositare le loro schede per la nomina dei deputati all'Assemblea rumaga non si vollero dagli rappresentanti municipali di Spinetoli ricevere le dette schede; tal rifiuto venno alla presenza del vice-capo di questo picchetto e deputati dichisrata dalla guardia di finanza Corre-G................ jeri sera alle ore atto pomeridiane. I nomi dei soldati di quel picchetto dell'Olma cho hanno presentata la scheda sono i seguenti »

Tali nomi sono sette. - Seguita poi notando i nomi di alcuni Ascolani, i quali si presentarone in quel giurno. Dopo prosiegue cosi:

« Si è ora presentato il Priore enmunale di Appignano col Medico ivi Condotto, ed il capitano delguardia civica di quel Camune, i quali hanno dichiarata non essersi potato effettoare in quel paese per l'avversità dei malevoli nemici dello attodi riforme quanta dal gaverna ardinavasi di nan aver potuta attendero a quaoto disponevasi, dal Preside di questa Provincia sulla ripartizione dei distretti elettorali o di recorsi perciò a vuotere presso il Monicipio di Offida, cho non apriva lo Squitinio. Valenda essi però soddisfere all'impulso dei loro principii, ed al dovere di buoni cittadini banno dimandata di vootare presso quest Ufficio elettorale, e la commissiono riputan-do delitto rifiotar questo tributa di amor patria, ha dichiarata ricorere le loro schedo prescutato coll'ordine seguento. »

Ed i votanti furono tre. - Si chiude il verbale colla indicazione, che la seduta è chiusa all'un'ora pomeridiana, e che si risprirà alle tre, Infatti si

riapre alle tre, o cavate le schede dall'urna, e fatto diligentemente lo spoglio, ne risultano i nomi degli eletti, e che vengnan dichiarati i rappresentanti del popolo delle Province di Ascoli-Antonio Tranquilli, che mnrì come sapeste dal dispaccio già letto, ebbe per suo successore Ach. Gennarelli.

MEN. Di questo non starò a dirvi dore abitava; perché o venne tardi, o nun si presentò mai. APOL. L'altri inclusi furono Gio: Aut. Landi di Trilango, il capitano Augusto Vecchi di Fermo, il qualo non ebbe mai dumicilio fissor l'ove. Annibale Sforza di Comunanza, abitanto in Roma: S-condo Moretti, che ancora l'aspettano che vada -Il'Assemblea, e Filippo Panichi, altro ragazzino caduto a fiume, e che più una si è visto. Ristringiamo le nasse. - A voi, Menicucciu bello, dateei un pure sostanzioso doi rappresentanti Asco-

MEN. Eccomi qui. Landi, che abitava al n. 8 alla via de'Sediari. Vecchi, che stava ol num, 45 a Capo-le-Case; ed al n. 4 nel vic. Giustiniani era domiciliato lu Sforza: e fino che gli resto fiato per parlare, vi fu anche il disgraziatu Tranquilli.

APOL. Dunque poniamo una quond. pietra da staguaro sopra Ascoli, che chiude il suo verbale con queste firmer

» Emidin Ambrosi Sacconi - Domenico Ferrucel -Gabrielo Gabrielli — Antonio Orsiol — Emidio Pallotta - Vinceazo Panichi - Panln Ricci - Saladino Saladini — Viocenzo Sgariglia — Antonio Silvestri — Giuseppe Cocchi — Caudido Vecchi — Emidio Nern-ni — Luigi Girardi — Piotro Cassetti — Gesare Painlli - Saladioo Pilastri -

Ora poi voglio aggiungervi un'altra enserella. CAS. E sareliher

APOL. Sarebbe, the parecchi degli cletti in Deputati non se la scutivano di venire a Boma, e rinunciarono.

CAS. Fecerunt pilas. Brutto incogliol Ma giar Chi fa il conto senza l'oste, Per due volte il torna a for.

APOL. Allora trovavano il partito di far girare un' energion circolare, di cui ora vi leggerò il tosto. E non fu per une, due o tre Pruvince, perchè avrebbero mandata una lettera, no: fu per più Province. Perchè gii osservate che il numero delle Province che mandarono i Deputati rappresentanti è assai limitato; e poi budate, che nei puntini si ha da porre il nume e cognome del Deputato rinunciante, la Provincia che doveva rappresentare. Sentitela e ponderatelar

#### CITTABINO PREMBE

« Avendo il cittadino » · · · · curesso formale rinoncia alla qualifica di rappresentante del popolo alla Costituento per la provincia di . . . . si compiaerete dare gli caportuni redini per la pena-ta consocazione dei collegi elettorali ondo deveniro al rimpiazzo del rimunciatario-. Salute e fratellanza »



Prims di procedere più oltre nel mio assunte, voglio prevedere e provveilere una difficeltà che vi poù, nou irragionevelmente saltare iu capo, ed è il ricercare il perchè arcano io mi sia tanto largamente diffuso nella provincia di Asceli.

CAS. A directa stave fi li per piantarvici sopra un punto interrogative; ma voi siete un gauntuomo del taglie outico, e mi avete prevenuto. Sentiame.

APOL. Ecco: vi dirò francamente, che già Ascoli è la sola Previncia elle abbia mandato il più esattu verbule, anelie een i nomi dei vetanti; peiebè si volern dal governo, ed in Ascoli v'era tal numere di forza armata, che avrebbe all'uopo, uno per mno pomieati i Deputati usciti con maggioranza di voti; caso che non potera aver luogo nelle altre Provincer e perciè in queste si berve di grosse. Si pose ad libitum un numero di schede, e elti l'ha messe l'ha messe. Terminata la funzione, o larva di fanzione, si fecero incendiare, e così termino Tordinona. Avete capito?

CAS, Bagattelle, se he capite!

P. C. Eld he magnate ie puro, ho magnato-APOL. Chi ha tempo non aspetti tempo. Asimos montiamo in legee e corriamo a Forli, nella cui l'roviecia non si veleva affatto la vetazione. Ed in realtà forceu sterili, inefficaci tutte le mene praticate, e la votazione nen si petè effettuare pel giorne 21; ma, alla peggie, si cenchiuse per un altre giorno. Gli espiscati metivi di questo ritardo vennero esposti al geverno da quel Preside, che vuole scusarsi di quella tardanza. Eece il sno dispaccio presidenziale. Leggetele, sig. Cassandro. CAS. Al momeuto. (Legge):

## LEGAZIONE DI FORLI

- CONTRACTOR

SEGRETERIA GENERALE

N.59 r.s.

PECEL LANGE

· Come ebbi l'onore di significarle, sig. Ministro, nella min di jeri num. 529. speditale per istaffetta, jeri sera furono pubblicate in Forli le risultanze delle elezioni cunforme appare dall'unita stampa, Diramai immediatamente agli eletti la stampa medesima invitsadoli a recorsi con tutta solleritadine alla capitale e prevenendoli che l'indennità accordata luro dal governe coninciava a decerrere dal di della no-

. Non le faccia meraviglia signer Ministre se nel orno 25. soltanto ha potuto compiersi l'operazioneagione unica di eiò fu la distansa di oltre 60. miglia di strada montuosa e pom praticabile in questa staginne, che separa il capa luogo della previucia dai comuni di Saludecio e di Sarsina»

 E qui credo epportuno, signor Ministro, di andar-le sanoverando le difficeltó che si manifestavane in s Primo e più poteute ostacolo era la presenza in

questa provincia per avversare l'opera dellu elezioni

Forli del seconde reggimente svizzero, che dichiarava, a chi nol voleva sapere, non potere né vulere lui mancare al Sevrano appogginodo col voto o colla spada l'atte ribella che convocava l'assemblea nazionale-Quest'attitudine di un'intero reggimente inceraggiava i pemici, rassicurava gli incerti, confortava i timidi, e neutralizzava e minacciava di vincere l'aziene opposta dal gererae che he procurato di spiegare con Inita l'energia di cui sono espace. Aleuni pensavano di provocere del ministero una separazione del reggimente per diminuirne la potenza materiale e l'in-fluenza morale mandandone parte a Rimini , parte a Cesena, e parte a Ravenna; ma in quanto a me non credetti di secondare il progetto per le seguenti ra-

gioni » » 1. Perché non sarebbe forse riuseito ferma parendo in essi la determinazione di starsi uniti ad ogi costo; ed il tentario inutilmente potera essere fatale » · 2. Perehé ancho riuscende, altre considerazioni me lo presentava pericoloso auti ebe no. Dugeuto o trecento soldati in una delle nostra città non avrebhero potuto impunemente mentenervisi senza seguire l'onde pepolere; ed na conflitto potera essere causa di male il cui fine ( cogli elementi sociali che abbismo pur treppo ) era imprevedibile. D'altra parte mal-le o più individui armati e disciplinati in una sola città setto l'immediate comando degli ufficiali superiori a contatto della prima autorità della Provincia, sentono di potere essere rispettati, a rispettano per consegnenza altrui; e così il buon sonso dei cittadini che vede stargli contro una forza imponente allontana egni motivo di urto e rispetta la forza per essere rispettsto. Tanto è avvenuto ; e per grazie del cielo non abbismo a lamentare il benche minime scandato; sebbene per parte del reggimento non avesse monesta qualche prevocazione, mettendo la notte del 20. fueri pattuglie a girovagare per la città oltro l'erdinario, e all'insaputa del comondante di Piozza. La mottina susseguente chiamai il colonnello; lo assieurai d'egni timere; lo pregai a nen lare innovazioni da recere suspetti , ed rgli parve piegate alle mie parele » » Venne il 21. Il palazzo del comune adebbate a

festa; gli efettori occorsero. le medesimo alla testa degli implegati d'ogni ramo, meno quelli della posta, mi recai a depositare la scheda; lu conservato il miglior modo . Il secondo ostacole si è trovate nei molti magi-

strati comunitativi ed ia alcuni impiegati a · Quelli della grossa terra di Meldula otto miglia presso Forli davano la mossa. Sotte il 14. corrente devano la loro ilimissique dichisrando di non potera proseguire nell'inearico senza venir meso ai doveri cui si tenevane strettamente obbligati. Rispesi non potere accetture la rinuncis; essere la serte del popolo in mano della provvidenza; spettore ni mogistrati minorarne i mali, allostanare l'anarchia, o fare ogni sorts di sagrificio per la sua selvezza. Tattociò che viene fatte con questo introdimento lungi dall'essere disapprevate meritare issocie la lode degli ma-gistrati di Meldola rimasero al posto »

» A Meldola tenne dietre Cesena. Tre anziani si dimettevane la sera del 15. Erano questi il Conte Galeazzo Fabbri, e li signori Alessandra Proli, e Pio Bratti. Mascheravano la rinuncia con altre cause, ma in sestanza voleveno sottrarsi ad ogni con pelitica........... Ordinsi al Gevernatore di dichiarare si riouncisuti ele il governo li teneva responsabili di tutta le conseguenze di un'atto antipatrio come quello di shhandonsro gli affari e negare il proprio sjute al paese nel momento del bisogno maggiore. Feci un sppello ai buoni e gli coorgiei ad aggrupparsi

· Veniva per terzo il Gonfaloniere di s. Areangelo signor Bernardino Partiseti. Quest'uomo rispettabile per principj d'onesth, e per attaccamento sincoro o sperimentato alle liberali istituzioni, si ò lasciato vincore da un sentimento esagerato di religiono. Gli promisi di favorire presso al ministero l'accettazione di sua rimuncia; locché faccio in questo momento. Il Gonfaloniere fu seguito dagli anziani Luigi Roccari, Gabriolo Baldini e Filippo Marini, tslchė rimaneva solo V. altro anziano Avvocato R-M----- abbandonato pure dal segretario che si ritirava per lo atesso sentimento di religione. ( Di questo ac ne tieno proposito in an separato rapporto ) Il M---- convocò sd urgenza il consiglio: il tentativo fu vano, il consiglio non si aduno. Ebbe ricorso a questo mio dicastero, ed io senza più nella giornata del 19 abilitai il M ...... a far lo veci di gonfaloniere, sostituii una commissiono ad prgenza composts dei cittadini G----C----D----L----G ..... D M...... E...... Onesta commissiono oltro il provvedere alla coso elettorali è nure incaricata sotto la presidenza del M....... di agire in tutto le bisogne del municipio fino a nuova disposizione »

Gambettola ebbe puro due magistrati rinuncianti nelle persono dell'areiprete Don Antonio Ceccaroni
e Pietro Abbondanza s

• A Gittes si è dimesso il Priore Filippo Amuti; e con lui gli antiani Liaigi Gallella Federica Zoppi • » Per questi due consuni lo incerizzato il Correntore di Suligamo a provvedere immediatamente con altro nomino, tegliendo gli uomini da surrogaro fra i più sulmuti sella via della libertà: il Gorrentore di tale da sapere giudiriosamente fore la sectiu »

Findamente nerbo Teodorano piccola terra del generos di Berlinoro rimone esta pere sonza negistrati. Il Gerrentoro da me inesticato it eco in lusgo, e vi initiul un commissario municipale prostorio in presson di P........................... tenente della guardia cirica. Non fia possibili erincuire altro ilativito del pressona alle con pubblica unter lativida del arcepteto in merzo a quei pochi notici viilusi:

» Tutto le cose come sopra operate abbisognano della besigna approvazione di vostra eccellenza; la qualo ravvisorà in esse il prodotto della necessità del desiderio cho avasse compinento l'atto alcitoralo prima pietra dell'odificio che sta per innalzarsi a tatela del popoli o della libertà »

» Con separato rapporto verramo dati ragguagli politici sullo casse dello riametie suddotto, o vorramno sottoponti all'eccellenza vostra i nomi di coloro cho meglio in questa circostanze hanno meritato della patria, o dal governu »

» Ho l'onore di confermarmele con distinta stima

» Dell' eccelienza vostra

Forli 26. gennajo 1849.

Pel Pro Legato
Il consigliere di governo
Emo Dino Oblino Servitoro
GUSEPPE GALLEFFI

In questa maniera siamo belli e persuasi su tutti gli altri paesi di quella Provincia. Va benone! APOL. Questa lettera a'ebbe una risposta, che poi vi darò. Intanto è vere, che anche con questi solidi elementi di rennenza. Forli mandò i suoi deputati. E questi furono: il cerusico Filippo Amadori cesenate. Andrea Ferrari, militare napolitano, Girolamo Gaiani, avv. di Monte-Saraceno, domiciliato in Furli, il legale Autonio Mariani di Saglioni, il contino Luigi Pianciani di Roma, c che aveva il domicilio in Spoleto, il forlivese avv. Alessandro Pettini, il riminese Enrico Serpieri, il notare di Meldula Vincenzo Torricelli, il forlivese Aurelio Saffi, c il medico forlivese Antonio Zambianchi. - Eccovi la nomenclatura della deputazione di Forfi

CAS. Peraltro ci manca qualche cosercila, a vedo Menicuccio che allunga il muso, e s'aggruma. Favorisca, favorisca: metta in moto il molino delle parolo impietrite, e ci sia cortese delle sue erudizioni domiciliori.

MEN. Mi spiccio in due botte. - In via della Croce n. 74 abitava l'Amadori e il Pettini. A piazzo di Spagna n. 26 stava il Ferrari. Se vo-levate il Gaiani, bisognava bussare al n. 25 vicolo delle Grotte. Il Mariani era al n. 35 via della Croce. Il Pianciani nel palazzo Ruffo a santi Apostoli. Serpieri abitò n. 99 via del Corso; e Torricelli e Zambianchi al p. 41 in via Frattina.

Al n. 118 abitava il Saffi. Ecco detto tutto-CAS. Se metto un burò a modo mio, vi piglio subito per segretario generale, e cento scudi al

APOL. Proseguismo la nostra rivista generale dello Stato. Qui mi si presentano le carte appartenenti alla Comarca. Che ne dite? lu Comarca si sura eseguita appuntino la votazione? DEM. Il cuore mi dice di no-

P. C. Figurateva er miol CAS. Elil a dirvela, anche il mio ci ha scritto un

minime, neauaat APOL. latanto questo è na mezzo foglio tro-vato fra le posizioni del Ministero. Anche in quattro righe vi può essere una buona notizia. A voi, signor Cassandro, datecene lettura-CAS, E lesto, (Legge)

Estratto da una Lettera del Governatore di Tivoli del 22 Gennare 1849 N. 141

a Dova poi prevenire l' E. V. che se le votazio-ni di questo capoluogo farono abbondantissimi, non così è però stato dei piccoli Comuni del circondario, i quali o non concorsern affatto, a vennero in assai ristretto numero. — Si é poi che desto sorpresa la più alta, ed insiense lo sdegan il più pro-fondo, si fu il vedere che da tutto il territorio governativo di Arsoli, siano intervenuti soltanto 50 individui, ed un solo del capolnogo, a questo stesso perché qui domiciliato da qualcho tempo. Per tutto questo, di concerto col Sig. Castelli commissacio provisorio, si penserebbe di mandare in ogni pare di detti Comuni persono iacaricate, all'oggetto di meglio e più liberamoute sentire il voto de popolani.a

#### Omissis etc.

APOL. Adesso sentiamo cosa occadde in Paleatrina CAS. (Legge):

SIC MORT

« La Città di Palestrina nei passati tempi si di-tinse como osservorote « Era il giurno novo decembre 1848 fu aperto il Circolo Popolare sotte lo «pe-cioso pretesto di trattarvi gli allari del Municipiu, e per averlo qual trattenimento di ozio dilettevole. Dopo pochi giorni dell'aperture fu subito nemifeatato a quale scopo era stato aperto. Propose il pre-sidunte Pinci, di poi doputato all' Assemblea nectesa

nazionale, di aderire alla costitueote; il che a pieni voti fu approvato, a no venne fattu l'indirizzo al Circolo di Roma, e per Esso a Monsig. Muzzarelli, che ne encomió il pensiere, ed approvó l'operato ri-portato nei giornali. Si ripetevo tanto nel Circolo, cho nella Città essere cessato il Governo Cicricale, ssere il Pana deraduto di dritto e di fatto, essere Pin IX l'ultimo spello della seria dei Poatefici. Si roferivano sacriloghe o grossolane ingiurie contro la S. Sede, cho cagionavano ribreazo a molti membri del Circolo, quali non esitarone subito di ritirarsi. Erano contiaua le minacce che si faccano contro i booni, a varie persono tanto Ecclesiastielle, cho secolori vennero minacciate di severy pene se avessero ardita parlare a favore del legittimo Pontificio Governo.

« Bipeteva il Presidente, ebe era di necessità essero liberale, mentro i nobili ad i preti erano tiranseus interase, mentro i nobili sel i preti craso tiran-ni, doversi sollovare la pubblica miseria con divido-re tra il popolu i beni dal Clero e del Principe Ba-berini, o chi temeso vedero spuntare haiouette no-miche da Ferrara, Ceprano, a Civitavecchia, fuggiase dal Circolo, non essendo degno di starvi. Aggiun-gova poi il vice Presidente che i dritti dei Popoli sono impreserivibili, o che l'impero o il Sacerdozio soli avevano tentato opprimerli, il che ancora lo ripete senza cho vi sia autorità alcuna che lo repri-

« La matrina dol giorco 15 Gennaio 18 l8 fu pub-blicata per ordine dell'Esso Cardiosle Vescovo la Scommunica contro gli aderenti alla Costituente. Credò suo dovero il Canonico Curato della Chiesa Cattedrale coa apposito discorso premuniro i suni parrochiani specialmento poveri dallo insidie che loro avrebbero tese i denagoghi con sumministrarglio il denaro affinche dassero il voto. Descrisso con veemenza l'eaormita della ribellione a seppe cusi bene insinuarsi cho pochi soli del basso popolo ascoltarono la voce dei demagoghi. Circa una mezza ora dopo pubblicatosi l'accaduto in Chiesa si accesero subito di sdegno i demagoghi, ed unu di loro un tal V. . . . A. . . . figlio di uno scellerato macellaio, sotto-tenente della Civica, più noto sotto il nome di tenenta P....... si portò di volu ia Chiesa per cercare il Gurato, o vendicare, se lo avesse potuto trovere, l'ingiurie fette al popolo. Corse furibondo la Sagrestia, strappó con violenza alcuni ordini dell'Esso Vescova ivi affissi, risguardanti pregliere da farsi alla Messa, credendo conteaessero qualche cosa contraria olla repubblica; e con il suo fratello Ommandomm tenente, detto Nome lacerarono il monitorio di Scomunica affisso alla porta della Chiesa. La sera poi circa un'ora di notte usci dal Circolo tutta la caunglia, gridando da forscousti per la Città. Si fecero un dovere d'insul-taro vari Ecclesiastici con detti pnogenti appiè le loro proprio ahitazioni perche li conoscevano contrari alla loro opiniuni, ossaltarono il Seminario Vo-scovilo, tentarono di atterrare le porto lanciando pietro allo fenestre con spavento grandissimo dei piecoli Seminaristi. L'altri insulti parimenti grandi furono fatti al Conservatorio delle Orface, ed al Monastero delle Monache Farnesiane. Ripetevano volerno la divisiono dei beni, alle quali parole facea sco il vice-Presido del Circolo, cho ripeteva a' anui satelliti essere giunta l'ora disfarsi dei preti, perchè in appresso di nuovo gli avrehbero dato trava-

· Si avvicinava il giorao della eleziono del deputato, e furono impiegati quei pochi giorni a fare partiti. Il Presidente del Circolo con ampollose parole si facca dei satelliti, riputeva cho si esorlassero tutti a dare il suto a suo favore se bramavano In rigorossines della Parisi, e la sullavazione dalla rigorossine. A chi promotiera la sun proteinine rigorossine di propossione a la sun proteinine sun colletta fina. A micraria i povera con la sporta sun colletta fina. A micraria i povera con la sporta sun colletta fina della della indicata di la sulla considera della della considera della consinterioria della considera della considera della considera della c

 Proclamata le Repubblica, riputó sun dovere il Circolo Prepentino ordinare cho fosse aulounizata la festa della sua inaugurazione la sera del giorno 12 Febbraio 1849, Una troppa di forscanati entrò con violenza aello Chicsa Cattedrale, a'impadroni del Campanile ficendo auonare le campane a festa dalle ore 24 italiane sino alle quattro di notte, ed un auonatori boccaloni di vine, che lo prendevo da un barile impostato appositamente al perticale della Cat-tedrale. Intento altri drappelli di birbanti percorrevano la Città, ordianado che ai mettessero i lumi alle fonestre. Due di queste hande dirette, e capitanate dagli musidetti P...... n N... .... aavaltarono i luoghi Pil. Il primo ad essere assaltato il Collegio dei PP, della Dattriaa Cristiana. Il P. Rettore ricuso dare segui di allegrezza per la Bepubblica, e di fare aprire la porta; ma la masonda di P. che di dava il titolo di popolo sovrano, diede la scalata ed entro ael Collegio per la fenestra. Appena si presentarono al Betture lo salotarono con rillani motti, chiamandola ribelle ascurantista o nemico del popola sovrano. Soggiuuse il Pomon, insieme cel suo aiutantu chiamato R...... che casendo eglino il popolo sovrano gli facevano solenne intime di partire nel giorno seguente; e poi ebbero l'ardire dare dei schiaffi ad uno di quei Sacerdoti rimproverando loro cho nen sapevaso dare l'educazione ai giovasi, ne insegnarle la massime moderne.

"University house, commediate all terests Nomenial Hornesco de Francesconi, ed armatist portresso al Brétterio, hi caponureae tale spareda de ap pover faire receiva de siègne qualche mois en la presentation de la commenia de la commenia de frati in consiste del Papa e del Clerce, deren » i prete fenti se resentati del Papa e del Clerce, deren » i prete fenti se resentante commenia del propositione del trastato, calcular del propositione del protest del resistante del protesta del protesta del convento del Copporcia il deservizione la sissasa acesa. "Se para più recipiter il manora successibilità del "Se para più recipiter il manora successibilità del con-

«Si passi poi segilere il usono monicipio. Nel circolo fastibilità di meterri titta i foccio di Pilertina, difficili il demoggali severere più sudeponlere di propositi di servici di servici di servici di pressa della Cilita per impolere alla demoggali di siture tato alto la frentie. Can di tempo steno formere un partici di restino. Rai i eggi subti altri di siture tato alto la frentie, cue di tempo steno formato il municipie di seguente di servici di Comerca per opera del Circolo, son foresco trattemiti con forne di testi di partici fine en che fisso fermato il municipie deseguen. Per questa formaformato il municipie deseguen. Per questa formatica fiscata chiamete e proselere per fora tutti i contalian che tornarmo di campagna con apperante, balcati on collo, e fattili circorre ia un tinello poco distate dalla parta della Città, non che didicata regione i undenimi supra na botte di sia. Nel declinario e E giutto il manuscio sia. Si declinario dicera - E giutto il manuscio cipio democratico non atresso più damocratico la vostra tigare, il presente governa fororitece la vostra integri, provinci il vostita liseggi, mante el particolo di provinci della visuali liseggi, mante el particolo di provinci della consistenza della visuali sia della livativo besi il dissistipio disconzistion.

Ere giurno di Schino ereca la con 22 littiliaza della consistenza di Schino ereca la con 22 littiliaza contanta righerta il Canonica son estere si livo il Populario contanta righerta il Canonica son estere si livo il Populario.

Arcus, Pinfeo, e Nerone. Costui farà da qui innaezi una buona compursa.

« Per mezzo di altra posta avrà la continuazione. Mi crede con distinta stima

P. B.

Palestrina 4 Ottobre 1850

I'sho Daho Servo

APOL. Il Pinci poi arrive unn lettera particulare a Zuccarelli, lettera, rhe ho rinveanta fra le carte miaisteriali. Sara buono di sentirla. Leggete, amica mio. CAS. (Legge):

#### CITTADING ZUCCARELLI

Li votazione fiuora ha proceduto secondo il solito, cioè scarm. I soliti intriglii qui e nei paesi. Fino a questa sera si sono fatte circa 320 schede. Vedremo domani.

In quanto ai Iuoghi nppodiati, cominciando A Zagarolo, sono veuuti i soliti quiodici con Giuseppe Bertini, ed un tenente alla testa. I capitani, secondo il solito non han fatro batte. I Pappello, e nepoure il Priore si è mosta. Ti mando la lettera originale che mi ha scritta questo imbecille Priore.

Genazzano ha mundato vesti sole persone con i capitumi e teneuti, che sono buonissimi; niuno del Municipio.

i li paga a bajocchi tre per libbra di Bomba compera

Delln Rocca di Cave un solo è venuto; il solito Priore ed il prete don Silvestro Simeoni hau fatto fracasso. Insomma, si sono riprodotti tutti gl'inconvenienti dell'altra volta, e cio perchè il goverao

nienti dettatira voita, e cio percne il governo non ha dato alcun esempio. Couchiudo dunque: meritano di esser saspesi

e rimossi

I tre capitani di Zagarolo Il capitano di Cave Venzi

Il frate Curato Ardizzone di Cave Il capitano di Olevano Vincenzo Cappelli

tristissimo Gesuita

Il Priore della Rocca di Cave, ed il prete
Simenni.

Ai capi dei Municipii provvede în legione che li caccia via fra giorni; uon cost per i capitani, sui quali bisogna adottare misure energiche. In quanto n Palestrina, ti dirò che i soliti

Grea la volazione il prevengo, che qui sarà chiusa in ogni modo marteal sera, per cui apportenti fare equalmente costà, in modo che venisse qui Frazeati mercoledi mattina. Riftetti, chè in caso diverso non si può andare a Tivoli che venerale, e nurebe troppo tardi.

Salute e fratellanza

Di Palestrinn 18 febbr. 1849, ore nove e mezzo pom.

Il tuo Anico

APOL. Adesso andiameene in Albaoo.

P. C. Sir annamo vicino. In du ora semo li, si er vitturino tocca.

APOL. Bisogna leggere un'istanza di un certo De-Rossi, diretta al Ministero dell'interno. Eccola qui. Fate grazia di leggerla.

CAS. (Legge):

## ALL'ILIMO SIGNORE SIGNOR AVV. ARMELLINI

MINISTRO DELL'INTERNO
Per Filippo Derossi, vicolo Geco, n. 8

n.45604

# presso la Chiesa Nuova

Per coadiuvare alla votazione della Costituente, si partivano da Roma alla volta di Albano F...... antorissati anche dal signor Montecchi. Giunti colà la sera del 18 cadente, dovettero conoscere che i due commissarii Camporesi e Barsetti dal governo ivi spediti, nulla avevano fatto in preparativo della cosa; non avendo persuche parlato al Comandaute la guardia Civica. Non era però due ore di notte, che per opera di L..... e D.. di già si era persuaso il Comandante della Civica a porre sotto le armi la medesima per assistere alla votazione, nonostante la generale con trarietà, si rimediò un Presidente, che facoltiszato con lettera di nomina, il successivo giorno rinunciòs dimodochè essendo i due commissarii partiti per l'Ariccia uniti a Lenzi, il Derossi dovette sopraggiungerli e prevenirli della cosa, anche per preparara le liste degli elettori, per le quali puranche non erano stati domandati i libri parrocchiali; e non avendoli riuvenuti all'Ariccia, dovette portarsi a piedi in Genzano, ed esposte le cose ai commissarii, questi dettero le facoltà ai medesimi L..... e D...... di procurare ogni mezzo per l'andamento della cosa in qualunque modo tornati a piedi in Albano, L..... e D...... procurarono un nuovo Presidente: incominciarono alla meglio a fore la lista devli elettori coadiuvati poi delle note della Civica, che poterono avere dal Comandante la medesima, e per l'infinita parentela, che Leusi e D...... hanno in Albano, preparare un numero grande di elettori: dimodochè quando tornarono i commissarii da Genzano, tutto era preparato senza niun incomodo loro. Fu il D...... che compromettendo tutti i suoi parenti il giorno della votazione mandò per Albano una bandiera colla banda per eccitare il popolo alla votazione. Fu esso che sfacciatamente compromise i suoi parenti e se stesso, esponendosi anche della vita con un partito contrario nel procurare a persuadere persone per la votazione. Fu D...... indefessamente di notte e di giorno, che assistette alla votazione, che riuscì una delle migliori dopo la dominante per essere stato V. S. con 603 voti, e Ferdinando Lenzi con 527; ma il D...... non ebbe dai commissarii neppure un ringraziamento: siustizia vuole però che egli venga componsato; e questo compenso sia conscutaneo alle gravi cure, che egli ha dovuto sostenere per riu-

scire nella cosa, esponendosi a gravi pericoli in faccin di un partito abbastanza contrario. Egli pone sott'occhio di V. S. il presente esposto, sperando che l'imparzialità di V. S. vorrà renderle ragione perchè per esso ci fu la votazione. Che. ec. ec.

Si vede che questa votazione è stata fatta in fami-

APOL. A proposito della votazione di Albano. sicrome non voglio mancare a nulla, vi dirò che veniva decorato di medaglia, con analogo brevetto chi si affaccendava perchè il governo rivoluzionario fosse ben servito nella esattezza delle votaaioni; e ciò anquiamente risulta per quello che accadde al comandante del battaglione residente in Albago. Leggete, amiro mio, leggeta.

CAS. Leggiamo, e vedremo cume scrive questo decurato. (Legge):

#### ILLMO SIGNORE

Meutre con veneratissimo dispaccio del giorno 23 cadente V. S. Illua mi mostra la piena souldisfazione per l'impegno da me usato per man-tenere l'ordine publico nell' Assemblea della Costituente, con sorpreso e contro ogni mia ospettativo sotto il giorno di oggi mi si è data partecipazione da questo signor Governatore, che il comando del bottaglione si sarebbe assun-...G.

to dol capitano sig. E ... Non conoscendo i motivi che abbia potuto indurre V. S. Illma a privarmi del detto comando. mentre per lungo tempo l'ho sostenuto con elogio, fatiche e comune soddisfazione, facendone di ciò prova la medaglia di onore che la stessa S. V. Illma accompaguò con analogo brevetto, o vedendomi preferito al comando, non secondo lo legge, il copitano della seconda compagnia, ho soluto manifestare a V.S. Illma il mio rincrescimento, tanto per la pessima figura che vado a fare presso il battaglione, quanto sul rificsso di non potermi presture, e far couoscere o cotesto Ministero se vernmente siano in me sentimenti di amor patrio, e se sappia odempiere ai doveri del mio grado; tauto più mi pregio a dirlo, che non esiste su di me addebito di sorta alcuna-Ciò nonostante volendo la S. V. Illma, che il

comaudo passi ad altro inferiore capitano, io son pronto, benchè dolente, ad ubbidire olle saggie sue determinazioni, mentre con tutto il dovuto rispetto passo a rassegnarmi

Della S. V. Illma

∆lbano 27 gennaio 1849

Umo, Devmo ed Obblmo Servitore DUCK SANNIBALE

Sig. Ministro dell'interno

Roma

APOL. Circa i paeselli soggetti ad Albano, vi è Marino: ma i spoi aceddoti vi sono poti. Vi è Genzano; ma di Genzaco ancora sapete tutto. Vi è Castel-Gandolfo, e su questo sono da leggersi queste due lettere. A lei signor lettore.

CAS. Obbligato a quarta generazione. (Legge):

## GOVERNO DI ALBANO

N. 165

CITTADINO MINISTRO

. Il Governatore di Castel-Gaodolfo già da me · opportonamente instrutto sulla votazione per il » Collegio elettorale, ed a cui sommioistrai gli ele-· menti opportani tanto all'iovio delle stampe rela-· tive, quanto coll'enunciargli la facoltà di proroga per votare accordata a tutto il presente giorno, · viene soltaoto questa mattioa a riferirmi che la · Magistratura ha emessa rinuscia al suo ufficio, e domanda istruzioni sul modo da contenersi; lo non ho dobitato di maoifestargli essere troppo · serotina la sua interpellanza, potendo per ciò ve- oirne chiamato responsabile, e quindi l'ho consi gliato a nominare ambito una commissione manicipale, curaodo ogni mezzo perchè la votazione · abbia luogo nella presente giornata; io poi oon so · come egli siasi dopo ciò regolato, ma vorrei spe-· rare che abbia fatto calcolo delle mie insinua-

- Tanto mi correva debito riferirle, e con tutta • stima mi ripeto

Albano 25 febbraio 1849

Obbedientissimo Servo F. SYV. MONTANI GOV."

Al cittadino Mioistro dell'interno

#### ONORSYOLE MINISTED

« Facendo immediata risposta al dispaccio di ieri . N. 447, P. S. debbo riferirvi, che il Governatore · di Castel-Gaodolfo non ba creduto di nominare la · commissione municipale, siccome io gli aveva sog- gerito, onde avesse loogo nella giornata del 25 la · votazione per li mancanti Deputati all'Assemblea · Costituente, per cui nulla si è cole fatto. Le ra-gioni poi che esso adduce di tale operato, risul-tano dal suo foglio a me diretto del quale accludo

 copia per opportuna vostra conoscenza.
 La sollecitadine con cui mi richiedete il presente discarico, mi ha olabligato valerni di appo-· sita spedizione, mentre la posta ordinaria lo ave-rebbe portato solumente gioredi.
 Ho l'onore confermami rispettosamente

Albano 27 felibraro 1849

Obbediño Servitore r. avv. moxtant gov. .



 APOL. Vi è Nemi; ma nopra Nemi è interessante on brano di lettera, e così termineremo Albano, riserbaudomi sempre di seguitare a darri ulteriori docomeuti in fiue, e che sono relativi ad altri paesi. Ecco: leggete questo brano.

## CAS. (Legge):

« Fra la populazione di Nemi non vi fu che uno » contrario al Papa, ed è D......P..... abbastantemente odiato dalla popolazione. Cio - che più lo disonora, e lo rende odioso alla intera - popolazione ei fn, che essendo stati i paesani da . ini ed altri furastieri istigati a dare il voto alle - cusi detta Custituente in Albano, e non essendosi · presentato alcuno in detto capo-luogo della nostra . Comune, ad outa di replicati inviti il detto P ..... unitosi si suoi cognati di Genzano, portò improv-visamente la commissione qui in Nemi, e presi - alconi semplici villani li condusse nella segrete-· ria, e dandogli nil intendere, e facendogli credere - che quell'atto si faceva unicamente per fare ritor-. nare il santo Pudre Pio IX in Roma, indusse alcu-· ni pochi a gittare in un' urna un biglietto, già · da loro stessi preparato. Accorti poi i semplici « del vero tradimento ordito alla loro coscienza, · concepirono odio e disprezzo, e il detto P... » non potè altre volte ottenerne lo scopo, e quando si · presentava ad invitarli a unovamente dare il voto, · dicendogli: essendo una cosa di poco, prendere » una carta e gittarla nell'urna; gli rispondevano; » se è così, perchè volete che lo faccia io? Ci aveta - le mani, e fatevelo da voi. -

APOL. Seguitiamo la Comarca. — Questo è un verbale della commissione elettorale del Collegio di Castel-Xuovo-di-Porto. Siccome non Importa sapere, che il più essenziale, così lo leggerò io. CAS. Ed in mi riposerò.

APOL. (Legge):

COMMISSARIATO ELETTORALE DI COMARCA

#### COLLEGIO

DI CASTEL-NUOVO-DI-PORTO

----

25

Costituente V

раот. 46152

Essurita la cominisione conferituni dal enperiore geverno con dispercio del finistero del l'Interno Nom. 44163, mi credo in dovere di riferire per la sonte migliore delle popolazioni quasto di rimarcherole ho patoto riferore nella parte delle Province di Comarca che perfuttati in girata, che la comune di Anguliara (gererodi Campagnomo nelle rapperentame del Parroco, e del Priore Comunile si oppunera alla compitalore delle litte elettorali. Coverne n'- correre alla minacce, che, adoprate, valsero pur
 leoppo.

Alcuse comuni del governo di Castel Nuovo-

Siricas contain vergoverno i cisacic visorios de l'interna mineciati i capi, si giuste a riparare delle propositi della containa della containa della containa del circandario del circandario del circandario del circandario del circandario del circandario della copolazioni del circandario delse sono in cattivo. Moto di esse sono in genere apatider, sicune invase da pessini principii, ma nella loro cattivezza sono oltrenado ininida; o percio reducibili solo che vi si diffon-

-dans fe massine della sons moviel liberais.

- La condizione prio delle proplazioni è deplarabile. Prima dell'abbilizione del data del 
melirabile. Prima dell'abbilizione del data del 
melirabile. Prima dell'abbilizione del data del 
melirabilità della data di 
pressono. Di 
mantina della della di 
pressono. Di 
mantina della della della cassata gererno. Da qui la 
minas vitalità dell'assessa della consultazione. Da qui la 
minas vitalità dell'assessa della consultazione. Da qui la 
minas vitalità dell'assessa della consultazione. Da qui la 
minas vitalità dell'assessa della consultazione della 
presso di diffidimente posi contare. Risilcoli i 
governo diffidimente posi contare. Risilcoli i 
consultazione di 
minastrativa dell'assessa della 
minastrativa della 
minastrativa della 
minastrativa dell'assessa della 
minastrativa della 
minastrativa della 
minastrativa dell'assessa della 
minastrativa 
minas

polazioni, che obiettano sempre la niuna provvidenza ai mali de'loro paesi.......
 E per essere quanto lo esposto di sopra la
verità, appongo alla presente relazione la mia

firma.
 Roma 29 del 1849

Il Commissario

CAS. Sempre in Comarca, non è vero, signor Apollonio?

APOL. Pare di si. — Ancor io vorrei far punto e passo; ma bisogna che prima vi legga qualche coserella iopra s. Vito; poi altre quattro cosette sulla Comarca, e poi sarà finito. Per non sciupar tempo, leggedo lo; perchè so dore fare on salto opportuno. Cose insulii non vanno lette. Ecco la prima lettera. Attenti. L'eggedo.

## COMARCA DI ROMA

## GOVERNO DI S. VITO

п. 40

ECCELLENZA

« Non mancano per ogni dove i nemici per rovesciare l'attuale sistema governativo, od impedirne almeno il tanto desiderato progresso voluto dalla Costituente, suoi analoghi regolamenti, ed istruzioni per formare quel goverao che i popoli stimeranno più adatto e conveniente alla conserva-

zione dei proprii diritti.

» Al nº giungre in questo Comme risruend non podel anstrui dell'ordise, e delle conservatione dell' attuele sistema per giungre a quello attert has bono appet d'allvishiq. crestel ignari delloro dirittà perchè governiti dalle more segret della classi di clorar che sentono di risernare actto l'assolutiono, li quali però, se protetti l'indiggiunno, come no siraggnos dell'enere sorregiati da ese, e da totti il honni, silincibi li pravi tro disegni rismaghio in oggi li occi protessima.

aventati, anche nelle cose di pora entità......

Quindi non potendo essere tranquillo sulla condotta dei Priori comunali sottoposti a questa giurisdizione, perchè tendente assoi più all'assulu-

loogo del due commissari in sono giusti dei riportic, che meritano tutta le considerazione, per cui credo in precio dovere di umiliari originali mente all'E. Vi numero di st. Dei appellano, sone sente all'E. Vi numero di st. Dei appellano, in Roista II gibroro. T del corrente dopo che foi in Roista II gibroro. T del corrente dopo che foi di Pio IV., e la scomosico di cui nopre datata di Pio IV., e la scomosico di cui nopre datata di Pio IV., e la scomosico di cui nopre datata di Pio IV., e la scomosico di cui nopre datata di Pio IV., e la scomosico di cui nopre datata di Pio IV., e la scomosico di cui nopre datata di Pio IV., e la scomosico di cui nopre datata di Pio IV., e la scomosico di cui nopre datata di Pio IV., e la scomosico di cui no consultata di Pio IV. e la scomosico di cui no consultata di Pio IV. e la scomosico di cui no consultata di Pio IV. e la scomosico di cui no consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di Pio IV. e la scomosico di cui non consultata di pio IV. e la scomosico di cui non consultata di pio IV. e la scomosico di cui non consultata di continuo di cui non consultata di continuo di cui non consultata di cui non consultata di continuo di cui non consultata di continuo di cui non consultata di cui non consultata di continuo di cui non continuo di cui non continuo di cui non co

valent.

val

minacciando perfino gl'idioti a dovere eseguire il di lui portito per non codere nella disgrazia del Pontefice e suoi rappresentanti; di modo tale che, gli ordini che si abbassaruno dalla superiorità non venivano eseguiti, e quelli dei quali non ne poteva fare a meno per notorietà, venivano posti in derisione, e così il governo rimaneva illuso. Tal modo di proce dere ha scisso il popolo in due partiti, che per ridurli ad uno solo, è di necessità assoluta di ricorrere a dua mezzi: il primo di essi alle vie bou arie, e questo appunto sto praticando con tuttoció che è in mio potere, avendo avvertito con biglietti d'officio l'Arciprete di floiate signor don Leandro Ceci, Giuseppe e Benedetto Orlandi, dei quali appuato tengono discorso i rapporti del signor cap. Benone Belli Tuzi di cui sopra, a doversi qui recure onde rendere cooto del loro operato il giorno 7 dell'andante, in cui suscitossi in detto Comune una sommossa popolare, della quale si è fatta menzione. - Il secondo mezzo poi è coattivo per teoere a freno li tristi imbeverati da massime perverse, tendenti al rovescio dell'attuala sistema, e questo non può porsi in esecuzione per insufficienza di forza assoldata, poichè della milizia Civica, poco o niun conto puù farsi, essendo composta la maggior parte di persone rozze ed istruite con precetti tutti contrarii al progresso.

 Unisco aucora fra i titoli che immilio alla lodata E. V. una stampa colla data di Gesta primo del corrente, con cui precettivamente si ordina e tutti indistintamente di non prendere parte nella convocazione dell'Assemblea, ed altrore.

» lo non posso, che Iodarmi in questa circo-stanza del Mioistero di Caacellerio, il quale si è prestato, e si presta oltre il dovere, e degni appunto si revdono di speciale considerazione il cuncelliere signor S. . . . . S. . . il di lui sostituto signor A. . . . S. . . . e l'alvono sig. G.... B..... G. . . . . . sia in rapporto dovuto alla di loro abilità, somma onestà, zelo ed alacrità nell'andamento delle loro funzioni, per cui caldamente li raccomando all'E. V. Come espalmente non posso tacere, che il comandante la brigata sig. G........ unitamente ai suoi nomini si è prestato, e si presta con tutto zelo, e degno per conseguenza si rende di lode. Ed iufine non possa tacere, che il signor tenente F...... comandante la tenenza in Palestrina, quantunque da me invitato a farmi ginngere qui un nomo a cavallo per farne uso in caso di bisogno, come nel presente caso per spedirlo direttamente alla lodata E. V. per renderla edotta delle cose premesse, non ho avuto alcun riscontro, perlochè mi sono trovato costretto di servirmi di un espresso a mie spese. È qui che debbo pregarla, che siccome i commissarii gia spediti, conse si disse, debbono essere almeno indennizzati delle spese incontrate, qualora non esigessero nu pagamento, a formi tenere una somma disponibile, che credera conveniente per l'oggetto istesso, e per altre circostanze impreviste.

 Posto tuttocio altro non mi resta, che di attendere dalla lodata E. V. quei savi provvedimenti che all'acop vorra adottare, specialmente in rapporto ell'Acciprete di Roiate, Orlandi ed altri, prevenendola peraltro, che si rende indispensabile un ausento di forza assoldata in questa giurisdizione per teoere a freno i tristi, e per snimare sempee più i buoni.

sempee più i buoni.

• Ho l'onore intanto di confermarmi con sensi della più alta stima e rispetto.

Dell'E. V.

Li 16 gennero 1849

Umo, Deviño servo vero

Sig. Ministro dell'interno con inserti Roms

Andiamo alla seconda. (Legge):

COMARCA DI ROMA

....

GOVERNO DI S. VITO

Num. 77

ECCELLENZA

È indicibile quaato al di là si avanzi il riprovevole contegno dei Parrochi e Prets del governo di san-Vito e sua giurisdizione, nel consigliare segretamente gl'idioti, tanto col mezzo dei confessionarii, quanto col mezzo di segreti abboccamenti procurando da parte loro ogni strada di teutara unn remione. Quantunque perattro discurrendo dei Parrochi di sau-Vita, e del Vicario Formeo a seuso del mio rapporto N. 40, io ricevessi verbale assicurazione, che nelle cluese non avrebbero mai pubblicato il foglio colla data del primo del corrente in Gueta, essi in appurenza hanno mantenuto la parolu; ma in sostanza hunno istrnito un buon numero d'idioti a non recarsi in Subiaco il giorno 21 del corrente per la votazione. - Ciù nulladimeno le assidue vue cure condinvate dagli amici della buona causa, han fatto sì, che nel suddetto giorno cui buon numero di Smivitesi si recusse colà; come egualmente han fatto sì, che un buon numero d'individui di Capranica per l'oggetto della votazione si recasse culà.

Tanto era mio preciso dovere, e con sensi delln più alta stima e rispetto, passo all'onore di confermami

Di V. E.

Li 23 gennaio 1849

Umo, Devmo, Obb. Servo vero
F. avv. PIEROMALDI EOV.

Sig. avv. Armellini Ministro dell'interno

Adesso voglio far punto fermo sulla Comarca; ma leggendovi le ultime righe di una lunga nota di spete, che fediennete totte e singole le Comuni ranisero al Ministero dell'interno per averne il rimborso, come di spete necessariamente incontrate per la santa causa della Costituente.

CAS. Figuratevi se contugarono bece il grun verbo magno, magnas, magnavi, magnatum! Con quell'appetim ch'era all'ordine del giorno! APOL. Non vi fu male, no: osservate questo fa-

scio di carte.

CAS. Misericordial APOL. Soon tutte ricevute di conti per le spese, di cui fia necessità che il Comane di Castel Naoro-di-Forto si sgravase nella adennità di quel giorno. Guardate Civici al soldo, pagati; alloggio per cui, pagato; cibarie, pagate; catrà, locidiottre, penne, globi accentativi, razit, batterie, musiche istromentali, facchianggio, olio, cera, shori di mortari, vettore, ecc. ecc. ecc. lufine poi termina lictumente conì socoluter.

Trovnno poi giusto i sottoscritti di far conoscere al governo medesimo le moltiplici fatiche. e l'operosità incontrate dal segretario comunale G...... B ....... addimostrata, e durata per circa 10 dieci giorni continui per tutte le operazioni preparatorie e definitive del Collegio Castituente, cioè fino allo spoglio delle schede e complessivo verbale anche per gli altri suddivisi Callegi. Fatiche taato più intense, quanto meno si rinvenionno le braccin in sussidio. Nulla poi credevo di dire per le fatiche poste in opera dai sottoscritti medesimi. Il governo sullodato potrà abbastnutemente conoscerle e verificarle, e basterà in ogni cuso dare uno sgunrdo al complessivo risultato del Collegio, che ha trionfato sotto ogai rapporto su tutti gli altri della Comnrca, ec. ec.

Dalla segreteria comunale 4 febbraro 1849.

F. F. squittinat.

Cost è - s..... segretario

CAS. A meraviglial Così va bene. Anche la Comarca si è fatta onore. Brava a leil E poi venga, venga il nostro carissimo signor Mazzini a dirci solennemente che i popoli volevano, volevano, vo-

P. C. Ma che voleveno? Che voleveno? Se sa? Noi voressino che la fenisseno da rompece li stinchia ebe sarebbe ora de finilla daverol

APOL. Con totto quello che avete inteso della Comarca, non vi mettiate mica in capo, che pure la Comerca non avesse i suui buoni o cattivi, veri o falsi rappresentanti; e- furono: l'avvocato Carlo Armellini di Roma, l'avvocato Virginio Armellini romano, il curiale Niccola Carcani pure di Rome, il tivolese Luigi Coccanari, il tivolese Giuseppe Lolli, lo storiografo Livio Mariani di Marano, il medico Giuseppe Meucci di santo-Polo, il palestrinese curisle Agapito Pinci, ed Aurelio Saliceti di Napoli. - Così sulla Comarca leo detto tutto; e andiamo avanti.

CAS. Qui ci var piano con questo svanti secco secco. Padron Menicuccio ci vuol fare da Cicerone. A lei, signor Demetrio, schiecheri le sue belle eru-

MEN. È lesto. - la via delle Convertite n. 20 abitavano i due Armellini. lu via Monterone n. 12 stava il curialetto Carcani. Il Coccanari poi al n. 63 in via Carrozza, e con loi abitava il Lolli. Il Mariani poi grand'eloquente e mognifico abitava nel palazzo detto del Governo. Il dott. Meucci ol n. 79 in via del Tritone. Il Pinci via Argentina n. 44, ed il Saliceti al n. 94 via dei due-Macelli. ---E qui dico, ho apurecchiato. CAS. Bravo bonzitello! Gi ricorderemo di voi.

A lei, signor Apollonio.

APOL. Sono con lor signori. Oh! guardate chi mi capita? La grao Bologna.

DEM. Bologna, è sempre la celabre Bononia docet. Imparò presto a proprie spese. So da buon luogo, che in questa rivoluzione vi è stata una gran dose di buon senso. E questo è un ottimo segno. APOL. Il signor Demetrio parla da par suo; anzi

fara il favore di leggere. Gli rincrescei DEM. Vi pare, signor Apollouio mio? Comandate

APOL. Leggete un poco questa corrispondenza.

DEM. Fronto a servirvi-CAS. Viva il signor Demetrio! E grazie, sign Demetrio; chè mi risparmiate ugola e polmoni. È vero che adesso non recito, ma polinoni ed ugola sono sempre due capitali. DEM. (Logge):

- Troppo è stato scritto intoren ni mali del » suffragio universale, che non resta a dirue alcuna » cosa, e quelle verità esposte sono state confer- mate da tonti fetti accaduti nei lagrimevoli tempi or ora passati.

· lo mi sono trovato presente a quelle votazioni e posso asseverare che il popolo con quell'atto espresso il voto di un partito che lo padroneg-- giava. - Senta, di grazia, come furono creati i . Deputati per la Costituente, ec. - la tutte le · città, paesi, castelli e ville si facevano scrivere · in tanti ottavi di un foglio di carta quattordici » nomi e cognomi. Chi desse quei nomi, e già si · intenda, i Circoli li davano, e la si maneggiava » e si stabiliva chi dovesse essere l'eletto; per lo · qui è riuscito eletto poo di essi, che era il più · arrabbiato contro il governo Pontificio

. Tali carte cusi scritte da uomini già istruiti • e ben pagati si portavano alla case dei poveri · contadini che aveano l'età voluto per votare, essi - ricevendole, dimandavano che dovessero fare di » quella carta, si rispondes coo aria imperante, por-- tarle il tal giorno su nella sala comunale, e gu ii « a chi manca. Mille spauracchi a loro faceano , » perche obbedissero, essi eredevano alla fole, e in-· cantati dalle fatturate parole di quegli energu-· meni non mancavano di recarsi al luogo desti-» nato, e la ponevan incerti e timidi la loro scheda sin un'urna, che stava sotto gli occhi dei rap- presentanti del popolo seduti in autorevole con-- tegno. - lo, curioso di sentire che pensasse tal · gente intorno a questa novira, mi feci a diman-- dore ad alcuni di essi, an che andate a fare su » in palazzo? Risposeros audiamo a portore questa - carta. - Chi ve l'ha data? - Il Cursore, e il · Civico tale, imponendoci di portarla, altrimenti s ci verrebbero addosso tauti mali, che pur li ha - numerati, e guai se fosse vero! E io per non · avere fastidii di alcuna fatta, obbedisco. Ma che a dice quella carta? Risponde un contadinor io nol so la guardi un po' lci, e mi dica tutto. - Pren-« do e leggo i quattordici nomi e cognomi ma-· noscritti, e senz'altro di persone porte di città . loutage. - Conoscete voi tali persone? - Ninna · di queste: io conosco il mio padrone e quelle di campagaa, ma di città poche o quesi aessuna;
 perche portaria su? — Se ho a dirgli il vero,
 perche fra la altre cose ho (uteso da miei com-- pagni, che con questo carta si nomina nno che andrà a Roma per far calare il prezzo del sale, » e per togliere la tassa del macinator e poi in » seguito comunderemo noi. » Non può credere le astuzie usate per indurre

» la gente ignorante e di campagna a votore. Tace cio poi gli aneddoti ridicoli che avvennero per - errore, mentre non sapendo leggere, sbagliarono · alcuni la carta dei nomi.

. Nelle città poi alquanto popolate si vedesno » prezzolati scrittorelli con un tavolino, carta e » calamaio, alcune ore prima della votazione; e là a scrivevano le schode, e ne aveano gia delle pre-» parate, e le davano a chi ne domandava seuza » punto mutare quei nomi che aveano scritti per » ordine dei loro padroni; e poi con chiasso chia- marano quello e questo, e areano abbastanza di
 polmoni per indurli a portare il loro voto, lu
 altri luoghi poi si distribuivano stampate; e cou a la matsinua parte prendeva e portava le schede . come la trovava. - Di più certa gente pagata » preventivamente, avea aparse voci di mili, di » persecuzioni, che avrebbera incontrati coloro che . non avrebbero votato. - Certi padroni minaca ciavano i luro impiegati, servi, contadini, gargoni,





» di cacciarli dal servizio se non votavano. Quindi » la violenzal ec. ec. . . . . . . . .

Dica un po' ella se i Deputsti così eletti, si
 potesso chiamare eletti dal popolo, o piottosto
 da un partito? Perora basteria trovando tempo,
 potrò servirla con altre notizic, se però le agerrada.

- Sono con tatta stima, ec. -

ANOL. Vi sareta excesi, spen, dalla lettor situation del signo Dentario, come prosoluen le rotatione beliguere, ma in son sella circontensa, che mi cardiologiare, ma in son sella circontensa, che mi cardiologiare, ma in sono sella circontensa, che mi cardiologiare del sampa, in cui ai facera voltere il cardo Oppisson, in cui ai facera voltere il cardo Oppisson, in cui ai facera voltere il cardo Oppisson, diversoro sono loggiare, quanda essentia sare reducati di teologiare, quanda essene secigliati supaderusado, extra-chibitado sono librida, sestedi, moritati, siscoli, contilli, ci disultensa del proposito del p

DEM. Bagattelle! Me ne rammeoto benissimo; ed anzi qui ne menavano trionfo dicendo: quaodo au Cardinale santo come Oppizzoni, e il flore dei teologi di Bologna, dicono di No; è certo che è No.

APOL. Ora danque sappiate, che quel Gardinale in realtà coavrocò presso di sè parcechi dottl ecclesiatici, eg l'interrogò aul mudo da teueral, percisè quel Moto-Propris sorrano ottunere la possibile pubblicità. La rispusta fui sesso estudissimo; il Moto-Proprio venue pubblicato, e le copie si afficero su tutte e singole le porte delle chiese parrecchiafi.

APOL. Un per mo vi lo da nominare i suoi Deputati, ed anche qui ci furuon non poche difficoltà, mentre non intenderano di accettare. Si era errivata il 20 di aprile, e molti di questi Deputati biolognesi una si volerano arrivare. Il bilistico montò iu farie, e acrisse questa lettera energica el Preside. Signor Cassandro, sinte buono e leggetela.

CAS. Per bontà, ne sono pieno come un biancomangiare, alias boceonotti. (Legge):

## REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL' INTERNO

25 elezioni

×. 54943

Li 20 aprile 1849

CITTAGING PRESIDE

Salute e fratellanza Cittadino Preside di Bologna

Si vede che questi aignori vennero appunto per mettere il catenaccio e i paletti alle porte della bormes della Repubblica.

APOL. I nom dei rappresentanti bologoesi soos pesti Rindalo Audreini, chirungo imolese domicilisto in Bologna Rodolfo Audinat bologuezie Giuropo Barilli di Perugia Lodovico Berti, avrecaso di Bologna Euro Cargi di Bologna Livio Zambeoorri di Bologna il medico Prino Collini di Teneriffee il medico Pranezo Cristofari di Bologna il medico Giovanni Evolani di Bologna il medico Tino Canelli di Modenni il me-

CAS. Scusino sempre, e perdonino; ma questo era uo collegio medicol Cite razza di Assemblea! DEM: Mi pare fosse anche un collegio legale.

APOL. Davvero, medico-legale; Ecculapio ed Astrea. — Prosegno l'elenca. Vi fu l'avvocato Ulisse Cassarini di Castiglione: l'avvocato Luigi Bracordi di Bologna: l'avvocato Luigi Pianesi di diacerata il curiale Matteo Pedrini di Bologna: e quindi l'av-

vocato Giuseppe Galletti.......

MEN. Il generale in capite? ch? Non è vero?

APOL. Precisamente loi.

MEN. Presentate l'armit

APOL. L'altro militare di Napoli Aadrea Ferrari: Carlo Russoni di Bologno: Savino Savini, ancor esso bolognose: Bonaventura Zucchi fossombronese; e finalmente da Budrio Quirico Filopanti.

CAS. Ecco Meoicuccetto che si è posto in positora: animo, via, non vi vergognate. Tocca a voi; mano al curatello delle erudizioni topografiche.

MEN. lo non ho mai avuto il visio di farmi pregure. Eccomi, sono lesto. Berti, Pedrini, Casservis Renducci abitursos con Pennecchi nella quandem via Gibertia 32; instator in stenso di n. 72 arera donicilli il Fifisporti. In una marca in casa via della Cario Cario. Cario Cario

GAS. Che nemoria di ferro fusoi Avanti, signor Apollusio mio, avanti. AP() L. Udianto era cosa ci porta la befaua. —

Velletri.
CAS. Vine buone assai assai, quando non l'in-

AFOL. Qui potrei cara faori varie lettree untenticire, decumenti stupeodi, che prorsano cama cancle in accade la solita storia, i soliti manggi, gli atessi intrighir vai mi capite per aria; mo mo intendo direntare momotone, parrer un co cichele di quanto he detto prima; veglio però preravri il mie assunto avariatamente. Eco, teggo io questo dispocio, perchè veglio leggerri soltanto ciò che è necessario a saprai. Ascoltate:

#### LEGAZIONE DI VELTETRI

SEGRETERIA GENERALE

Num. 302

· ILLMO SIGNORE

Dopo avere a traverso di un partito reazionario el coergico col uni impegno di ultocerna ottorito nel giorni 21 o 22 corr. una votazone di loro 500 Elettori in questo Coppe-longo con combinazione di cimpo e tre quinti di sofficej in dee desdevabili cas-didati, il giurno 3 detto il Collegio di Serze recasa in questa città il raditato della sue votazione di considerato di considerato di considerato della sue contacto della considerato di considerato della considerata della cons

I beligned (wait cittalist dal fatt det milit transistant (di cit transie rapporte, tottera attende ricourte) negli atteuli momenti, al sollo dei tristi, che non trascurono cozsonio, suo promenitti i coatrario anche alle riczioni: I losode ad una morea votazione less pochi prederecibero parte, e averaman scatic transiente prederecibero parte, e averaman voli, trascurando quelli che fin qui ne riscoserro circa (a00.—Oltrecibici i nesuii del sous ordine transperoceado una elezione ridicola e zondolosa, alla quale per le conseciosi circostane riscretirobero code

screditare presso il popolo il principio del suffragio universale.

» Ecco il male che lo volli alloutanato mercò ma harican interpretazione della legge : ecco le partico-

hecigna interpretazione della legge; ecco le particolari ragioni che mi v'indussero senza ledere i diritti di chicchesia.

"Non potendo adunque, in alcun modo lo ritarmi dal passo latto per assoluta mancana di tempo, perge il Ministero di mancana di tempo, perge di Ministero di mancana di tempo, perge di mancana di mancana di mancana di mancana con del II concertato in Velictri dai tre collegi serito o firmate da tutti nel rarbala affine d'impedire l'incanarenente graviaziono, che in ua Distretto segua la sustatone diretta adal'altro.

" Inline, manifestandomini da easo Governatore aver d-lle facoltà straordinarie accordisteji dal Ministero, e e dalla Giunta di sicurezza pubblica, pregherei la S. V. Illina a farmela conoscere onde servirmi di norma, so mai tali facoltà fossero anche superiori a quelle del

Preside.

» Attenderei, sa fosso possibile, risposta per istaffetta in questa sera onde essere in tempo di avvertiro

del risultato il distretto di Serze.

» Con questa preghiera, pieno di distinta stima,
passo a rassegnarmi

→ Di V. S. Illiña

Velletri li 27 gennaro 1849

Umo ed Obblino Servo ettore borgia Priore

Ilimo aig. Ministro dell'interno Rema

In tatte queste consecrette actors le quoità dell'emrate che ericco cottere. Or poi loi dierus, che circo Velletri non veglio persi un fure, che circo Velletri non veglio persi un fure, che circo Velletri non veglio persi un fure, che circo Velletri non veglio persi un fure di consecreta del reducerio violi, o men piatotos, pesti del loro stessi destro l'urna; uno une les losatos dell'astituire challos Sigueri un con les losatos dell'astituire challos Sigueri un cetta del la consecreta del l'estato en importante del la consecreta del cetto en importante del la consecreta del cetto en importante del velletri pecti l'uni estato del velletri pecti l'uni especialità del la consecreta del velletri pecti l'uni especialità del l'estato del l'especialità de

DEM. Ilo capitos quello che per sopranneme nella Camera lo chiamavano il sagrestano.

APOL Leonardo Fasci di Sezze. L'avvocato Luigi Novelli di Velletri, domiciliato in Roma. Il lerale Vittorio Pascoli di Ravenna.

MEN. Senza che mi diciate di dire, vi dirè caldo caldus — in via di Montrone nom. 20 abitava II De-Samoni. Al n. 43 in Casapo Marzo satva Fisci. In via del Pellegrino n. 133 abitava Novelli. E el u. 33 via della Croce obbe dimora il Pascoli.... He fatto.

CAS, Ervira leil E cosi, action est di Velletri. Prosegniamo.

APOL. Proteguiamo pure, e poniumaci alla Proriucia di... di... di... Frosiume.



CAS. Sor Apollonio, ma a che giuoco giuochiamo? Mi pare un poco lungo. Ci avete detto, che cou quei dispacci avremmo presa notizia di Frosinone? Che avremmo capito come andò anche là la

votazione? Non è vero? (Vedi pag. 319). MEN. Pare pure che ci abbia uno schizzetto di ragione, dopochè questo povero galantuomo si siegheta, si spolmona e si scarvella.

P. C. E io mo ve dico else nun ha torto gnentaccios ecchela li; cor guasi e senza er guasi ve direb-

bia, che ce comincia a rompè li stinchi. APOL. Anime da sorbettiera, non vi scaldate.

Gia... vedete... sismo vicini a far punto. È vero: Frosinone era essurito, benehè vi sarebbero pure da dire alcune coserelle; giacchè quello che fu detto apparteueva alla prima mia divisione. Basta, vi dirò solo chi forono i suoi deputati-

CAS. Già, o legali o medici-

APOL. Esattemente così: Sisto Vinciguerra curiale di Alatri; Filippo Turriggiani curiale di Frosinone; Carlo Kambo curisle frosinonese; Domenico Diamanti curisle di Veroli; l'avvocato Luigi Salvatori dell'Armara; il notaro frusinate Luigi Marcucci; il medico ferentinese Alessandro Angelini; e il celebro sempre medico, poeta, agitatore convulso, Pietro Sterbini nativo di Vico; il frusinate Giovan Pietro Guglielmi; e l'anagnino Ambrogio Leggeri.

CAS. Sotto a chi tocca. A lei, signor Menicuc-

cio, scinrini giù le ubicazioni MEN. Angelini n. 24 via de' Barbieri. Aeli ufficii del Vicario n. 28 Diamanti e Guglielmi. In Banchi-Vecchi n. 67 Kambo e Marcucci. Leggeri al n. 14 in via de'Boari. Salvatori alle Butteghe-Oscure n. 15. Al n. 222, fabbricone nuovo di Ripetta lo Sterbini. Al num. 32 in vis del Leoncina Turrizziani; e in vis Valle n. 37 il Vincignerra.

E buona notte. CAS. Oh!!! mancomale! Anche Frosinoue requie scit. Adesso, cara signor Apolluniu, levatemi ma difficoltà.

APOL. Parlate; quale è?

CAS. Da quante parti vennero a Roma questi depotati?

APOL. Vi contento su due piedi. Da Bologna, Macerata, Forfi, dalla Comarca, da Viterbo, Spoleto, Frosinone, Ascoli e Velletri. E questa sono sbrigate. Ci restano Fermo, Ferrara, Ravenna, Rieti, Loreto, Perugia, l'Umbria, Ancona, Camerino, Pesaro, Civitarecchia, Orvieto; un Deputato ci favori da lesi, uno da Meldola, uno da Cesenu; ed infine da Roma Questa fu la loro divisione come rappresentanti. Mi sono spiegato chiaro?

CAS. Come la faccia della luna. Adesso questa stota ve l'accomodu io, e poi mosca: abbidienza al comando del general Cassandro Aretusi. In primis, vi rammenterete, che circa a Fermo mi faceste sputere un'ala di polmoni..... che, Dio sa come sono meschioi..... nel furmi leggere alcuni dispacci, da cui limuida mi pare che emerga, esca, risplenda l'indole poco bene intenzionata di quella popola-zione. Mi direte, che la data è anteriore; ma non monta. Avanti al giorno della votazione, c'era poca, poca, puca, anzi niente volontà di dare il suffragio;

erzo, con la mia logica burattinesca, io dico: se iu non voglio a mi conducono a forza, nun si può dire che jo voglia undare. Dico male?

DEM, Signor Cassandro mio, ottimamente. Voi volete economizzare tempo, e intendete dire, che

Fermo è fatto. APOL. Così sia, giacchè volete così, peraltro sappiate, che di Fermo dovrei farvi leggera na interesentissimo dispaccio, di cui imparerete primo, il come si facessero i Deputati da un Deputatu, che vi si propone per Fermo. Secondo: la perenne indole della popolazione. Terzo: una delle prime scintille che provocarono le carcerazione di quell'Arcivescovu, che a loro impicciava assai; poichè tutto fa credere che quel popolo n'era devotissi-mo. Quarto poir intendo di fare un regalo agl'im-piegati, perchè farò loro conoscere chi fu unu di quelli, che diede il grande urtone a proporre la tantu allora e dopo, imprecata adesione. A lei, si-gaor Aretusi, mano ai ferri, e si faccia unore. CAS. Per la patria? Via, via: la capirei; ma corre rischio di fare una boccata di...... Par Fermo, vi dico la verità, me la sentirei poco; cionosostante si obbedisca al maioreogo. Ma Fermo per me, po-

vero boccetto, com fara? Uhl M'impietrera a forza di sassate. (Legge):

## DELEGATO DI FERMO

. PREG. SIGNOR MIO

Fermo 16 febb. 1849 . Mi fo un dovere di riscontrare la sua particolare del 12 corr. per la quale si piace raccomandarmi il dottor A......F......... alla candidatura di questa Provincia, dovendosi eleggere un rimpiazzo al signor Monti, che si è rifiutato di comparire sila

Costituente in qualità di Deputato.

. Bisogna però, che io con pena faccia conoscere non poternii permettere assai dagli offizii che andrò ad ogni modu a praticare, e ciò perchè vi è già in .......... il quale sarebbe stato eletto nel primo scrutinio, se non avesse egli stesso esternato, che affari suoi particolori gl'impedivano un tale isupegno. Ora poi per una inconcepiliile contradizione lo si porge malcontento di non esser stato eletto. e si è avuta da lui dichiarazione, che riuscendo alla nnova prova, accetterebbe. Per tal fatto non sarebbe a ripromettersi verisimilmeote molta riuscita dall'agire che si facesse a pro del di lei raccomandato; ma uu po' di speranza di poter secondare il piacer suo, nasce in me dalla stessa accentata contradizione del signor d'A...... la quale non gli è menata buona da molti; ed il quale trorasi puche un poco abbassato nella pubblica opinione per certe sue vicende particolari di recente data, Ad ogni modo, mentre per esser siuccro nou mi è dato porgerle speranza di felice riuscimento, si nesicuri di tutto il mio possibile impegno, che sarà confortato dilla soddisfazione che lio prorato nel vedermi da lei adoperato.

. Ed ora che una fortunata occasione mi pace iu diretta e particolare comunicazione con lei, le piaccia aceogliere le mie più vive raccomandazioni, pereliè il governo saperiore guardi con un occhia di speciulissima cura questa Provincia affidata alle mie povere, ma volonterosissime premure. Questa è la Vandea della Stato. Ho elifesto un poco di truppa regolare, e mi rasseguo alle specialità del mumento per restarne privo; ma vi sono paesi di questa Provincia, dove il partito retrogrado è prevalegte, e dove si godrabbe ad esporre la convenianza stessa del governo, se si avesse con scarsissimi meazi a prender provvedimenti, i quali respinti dai molti fallirebbero. Con una sola compagnia di truppa di Linea else io mi avessi, s'andrebbe ad ioviare dei distuceamenti, ora in un lungo, ora in un altro, secondo il bisogno. Vi sono Priori comunali, ed impiegati primarii direttumente da essi dipendenti. i quali a fronte scoperta si mostrano passivir i pochi buoni che sono in quei disgraziati paesi, reclamano, ma banno l'amiliazione di confessare, che non vi sono soggetti da rimpiazzare quei tristi. --- lo ho ammonito taluno, ue lio anche destituito nno, e forse ad un eltro serbo egoal sorte quanto prima; ma non e'ò assolutamenta da spaziare. In alcuni luoghi, i primi ostili al governo sono gli ufficiali della guardia Civica, il che se non può dirsi dei dirersi ten. Colonnelli, può bene ravvisarsi vero rispetto a certi Capitani che comandanu compagnia distaccate di alenna comunité. É segnatamente dove esistono Conventi mi tocea dover ritenere, elle i frati sono anima e mente dell'agire della forza eittadius. Questa mane lio staccato di qui alquanti Carabinieri per andare a perquisire una easa di un Civico in una Comune vieina, dove lio fondato motivo per ritenere che siano stati trafugati carte ed effetti frateseki: se l'operazione riesce, sarà argomento di mia lettera d'ufficio. l'iù ancora tenterei, se non avessi talvolta troppo indeterminate relazioni, e se non incorgessi che l'andare avanti è trionfo dei m dvagi, i quali nun sono così privi di cantela, come sono spogli di ogni qualita cittadina.

» Il card. De-Angelis Areivescovo, è malvagio cupo di parte, è furbo però assai, molto pagherei a non averlo più qui; ma ilovrelibe il provvedimentu venire dal governo soperiore.

- Tra i tonti mali e pochissimi meazi, è a mio evviso, indispensabile, che almeno le autorità sovernative siano tali da inspirare fidocia. Il governatore di santa-Vittoria, non è mano per tempi e per questo governo: il governatore di Grottamare, è nomo da mandarsi altrove: lio scritto da pochi giorni d'ufficio su ciò, e bramo e anelo provvedimenti. Del nuovo governatore destinato a Munte-Rubbiano non soonava qui bene il nome, ma use ne serivono, tranquillizzaodomi diversi amiei da Ferrara. Il solo governatore che secondi con animo aperto il governo, è quello di sant'Elpidio. -- Degli altri in genere ho bisogno chiarivmi, perchè infine vuolsi un certo tatto a discernere su quellu else vieu detto a esrico loro in pnesi dove vi sono anche le personalità, alle quali talvolta alenno saerificherebbe la riputazione e l'avvenire altrui. Na per eiò che lo son pareo nell'ascoltare e riferire al governo, amo di esser secondato; chè infine tutto fo col miglior animo del mondo.

» Sono riverentemente

Deviño Servitore

## 17 febbraio (segnito)

 Non si sono realizzata la creduta iuveozioni nella perquisizione, di eni ho fatto econo; ma non è stato inutile il camino percorso dai Carabioieri che bo distaccati. Ad onta di ordini miei pressanti positivi, non si pubblicano in alcuni luoghi della Provincia le stampe del governo, ed in un luogo si è trovata nel giorno di ieri tuttavia esposta l'arms Pontificia. Siamo sempre la importa assai elle almeno tutti i governatori siano di perfetta federi birbi eseguiscono nel luogo di lor dimora, poiebè diversamente non avrebbero scusa, ma non corano il pieno adempimento degli ordini. Ho qui per ventura residente in Fermo no eccellente maresciallo dei Carabinieri (perseguitato per lo passato, ne è forse in oggi abbastanza premiato) il quale volontieri mi si presta a percorrere eon searsa colonna tutta la Provincia, ed a farei eseguire quanto vi è giacenta o sospeso; ho dato e lui ordini sevari, ed anco di arrestarmi quei Priori o Segretarii municipali per fatto dei quali rimanessero inosservate le superiori disposizioni. Vi la qualche pubblico impiegato in questi puesocci, che perfiuo si è permesso di protestare, che non affiggera stampe, che non portino lo Stemma Papale. Per-...! se lo culgo, vorre star frescol IIo detto, ebe piccola colonos di Carabinieri si prestera a ciò, perchè nvuto rispetto alla rastità ed allo spirito della Provincia, la focas pulitica vi è sessa sessi. È iu tale stato, perelic non si eura mandarmi aboeno una compagnia di Liaca? Ve n'ha un reggimento in Aucona, quando bene se ue distaceasse una compagnia, essa ad ogni uopo reggiungerebbe il corpo in dua marce.

s Ottimi com, se il governo stabilisse, che dai saoi diretti propiettiri ii faccia un atto di adetione alla Repubblie, ciò, o farà sparire tutti i passiri, o potramo essere inesorabili coi traditori senza seusationo narci vago per uttura di viodente misure; ma se alezana se ne prenderà, si risparmieramo ie molte, e la in-obbolisseza non direntera abitudine.

« Per Toperacione dei Municipii ei regifino : i materiali cle pomo abre i soll Parorio mosi spib qui come per la Costituente rimpirazare con altricarin mani. Come coggi serrior d'ultici, plavrodoi non si prestano, e preciamente con termini, con rebbe il monemo di regorno studiente ora son sirebbe il monemo di regorno studiente ora son sirebbe il monemo di regorno studiente ora son sirebbe il monemo di regorno della di proporteno, con sono si spieglis, ei diliciti ei statalino seggetto alla leggi, o partar i vosi dipendenti saren pessi a far senono, surà agrocho porri riparo.

- Sono di nu avo

Deviño Servitora ·

Ma redete come vanno le cose É coriou vehl Perconomizare tempo, lo proponera che di Fermo noi eravamo già persuasi e convinti; e poi se n'a scappato fuori com un dispaccione, che mi ci asono arrochito, e non intono più l'eslanti. Batta vi dirò rie non mi e ricoresciton ineico e filtato di avergii data un'occhiatina. — Andizmo avanti, sig. Apolnoi un'i, con l'elenco nominale dei Deputati.

Al'OL. Ecconi col pollone sal bracciale. — I Poputati livoco Petricio Gomari di Marceo, Nicola Laurantoni di Massignano, Pietro Minucci di Petruo, Giacomo Prosperti di Moste Giergio, Giovanni-Franceco Solvetari, medice di Gretta nare, Pilippo Tornaboni, dottore di Petricoli, e Giuseppe Igancio Trevismi, di cin ignoro spieno, e che professione estrettasse, e da che puece o città fosse stato eletto. Notar milit nomine tamtità fosse stato eletto. Notar milit nomine tam-

DEM. Come si direbbe romanescamente: solo pe acello senti aparominà.

P. C. Brava sor Demetrio! Cariescite nel nostro ingergo, M'arillegro.

MEN. In però so qualche coserella più del sor Apollonio.

CAS. E sarebbe?
MEN. E sarebbe, che abitava in via de'Prefetti

aum. 12. CAS. M'immaginavo che ne sapessivo vita, morte e briccoerie, perchè dei miracoli non doveva aver l'aria troppo favorevole. — Seguitismo con

gl'indizi delle ubicazioni, in cui voi aiete profeasure luureato. MEN. In via del Gesà num. 89 si trovava ad abitare il Gennari. Uniti stavano domicilisti al

num. 6 via de' Barbieri Laurantoni, Tornaboni, Minucci e Salvatori. CAS. Stavano al nido come li canari. Tutta una

covata di quattro. MEN. *Prosperi* abitava in piazza della Torretta

num. 31. - E sporecchio.

CAS. Buona notte, che è notte. Anche di Fermo siamo belli e shrigati; e mille grazie al signor Menicuccio buona memoria. Adesso poi aentite me, care il mio signor Apollonio: Come vanno care te patate? Di Orvieto vi ricorderete, che prima precisamente di farvi leggere una letterona di Orvieto, che pareva un processo di veneficio, d'infantici-dio, suicidio e d'incesto, queste identifiche parele: Così vi persuaderete, che anche gli Orvietani crano contrarii. - lo feci quella faticosa lettera che ancora ne tengo indolite le touville e il petto, e non m'escano di capo le frasi di quel preside Ricci, che dava un fido ed espressivo ritratto dell'indole di quel paese al Ministero, e chiaramente diceva le sue sillabe circa la nessuna propensione a acrivere le schede, e insinuarle nell'urua. (Vedi pag. 335). Dunque a che pro stare adesso a sciupar tempo? APOL. Non posso, ne intendo darri torto; solo

iu questo caso vi nominerò i Deputati orvictani, che forono Carlo Pontani di Orvicto, ingegnere, e l'avv. Oreste Regnoli forlivese.

MEN. E Pontoni prese casa al num. 11 vicolo della Volpe, e poi passò al Monte-della-Farina; e Regnoli in via Lucina num. 24. CAS. E sismo a cavallo. Si potreble, sor Apolloniuccio caro, fare quatro passi verto ficit. Voi mi faceste leggere da cima a foudo un dispuccio di quel Circolo l'opolare (vedi pag. 352), a office che ne cosa sia a sufficienza prorata, mi pare che basti. Che ne dice ella, tell' Non è forse vero? Mi esterni il son rispettabile serimimento.

APOL. Sentite, caro il mio Cassandrino, alcune volte siete veramente papposo.

CAS. Papposol iol E come?

APQL. Lécus per la vottes horefettiellens fettes, pretenderset de los altesis a lip irri, core financi i ragazit, la catesa del pulsara Della Valle qu'entrelle et la viernita de la viernita del la viernita del vie

CAS. Mica avete torto. Io vi sono tanto obbligato, sor Apollonio mio hello, che mi ritratto, ed anzi vi dico, non mi dispiacera niente affatto imparare qualche coserella di più. Dite, dite.

APOL. Noo vi sgomentate alle mic prime parole; scotite prima tutto il mio discorso. Attenti bene; e poi rompete in esclamazioni. — Sapphate dunque, che in Biet il Vescovo direle il voto.

the in Rieti il Vescovo dirde il v CAS, Come! Monsignore!

APOL. Tant'e. Il fatto accadde così, perchè se ne sono dette tante, e poi tonte; ma nessuno la isubroccato nel vero. - Soppiate che quel Vescovo si era fitto in capo, che in quella strettora di crudeli circostanze, in quella nera sorte di chiacchiere, che i repubblicani andavano dissemiuando, dare una botta al cerclaio, ed nos alla botte. Figuratevi che i repubblicani predicavano a perdita d'ogola, che dando il voto si poteva svelare, che si voleva Pio IX. Era uua seduzione. E mousignor Vescovo deposita nell'urna il sun voto, in cui trovavesi scritto a chiari e lumpanti caratteri Pin IX. - Non hasta: al fatto aggiunge il detto, e proclama che egli si è regolato in questa moniera, ed ha offerto il sulfragio a Fio IX. L'impulso fo efficace, e molte e molte persone lu imiturono dando decilmente il loro voto, ma..... caduti nella trappola dei birbi, i birbi li canzonarono; mentre questa particolarità fu taciuta in tutto le vicine Province, e ai contenturono di elevare la espressione della cifra degli elettori, e cantarono un trionfale osanna al loro Din, se alcuno avevano; chè ne sto molto in forse. Difatti il preside Feoli in un dispaccio datato il di 23 gennaio 1849, scrivera: - L'esempio del Vescovo non la influito molto sul Clero, moltissimo però sul popolo e sulla campagna. - Peraltro noo si deve qui far punto alla storia reatina. Udite.

CAS. Udiamu.

P. C. Doverebbe esse quarche cosa de bulfo.

APOL. Nou tanto. La votazione fu di dumenica,

e nel martedì il porero Vescovo è colpito da apoplesia. Potete immaginarri che accadesse. Taccio alcune particolarità, che forse non sarebbero inu-50 tili a dirsi; ma restringendo tutto in un purè, vi dirò, che monsignor Vescovo, munito di tutti e singoli i conforti delle nostra santissima religione, nel venerali, spiro. - Si può dire, che in sul momento arrivava in Rieti la celabre legione del Garibaldi, e trovò questo bisbiglio; iu questo pro e contra, quel Capitano penso di rendere solenui onori alle spoglie mortali del Vescovo, facendo parate nella chiesa cattedrale. Tutto procedette con regolarità. Un sacerdote assessato ne lesse un pradentissimo elogio; e dopo lui voleva saltare in bigoncia il famosissimo padre Gavazzi; ma venne efficacemente consigliato a amettere quel progetto. Il consiglio frutto il suo silenzio. - Ecco atretto stretto l'annedoto di Rieti, che in quei giorni dette origine a tante ciarle, e fu raccontato in tanti fogli, che si apedirono per tutte le diocesi Pontificie; affine che i popoli uon dessero ascolto al loro Vescovo, se non voleva seguire l'esempio atilissimo di quello di Ricti, e a depositare nelle urne il loro voto con pienissima sorridente coscienza. E questi scritti infernali, in alcuni paeselli non andurono poveri d'effetto. Io non voglio, non posso, non devo erigermi giudice del fatto teste raccontato; soltanto intendo farvi notare gl'intrighi di coloro, che stavano sulla scala del potere; perchè tutti coloro che venissero in engnizione di quel caso, ne concepissero una storta idea favorevole alle loro mire. Profittavano d'ogni misima clic. - A questo proposito, ascoltate un brano di una lettera di quel Preside, che, come vi dissi, era il rinomato Feoli, ex-giornalista del seccatore dorico, che si stampava in Aucona sua patria:

#### ECCELIENT A

Icri sera nlle 9 cessò di vivere quest' ottimo monsignor Vescovo Caroli, con profondo dolore di tatta la città. Il clero si è condotto nel modo più soddisfacente, ed ha dimostrata la sua affezione e stima pel proprio Pastore. In duomo, ed anche in tutte le chiese parocchinli ieri si tenevn esposta il santissimo Sagramento, e si facevnno pubbliche preci. La esposizione del Sagramento nelle Parrocchie è stata cosa straordinaria, perchè in altri casi non era questo il costume, ed è stata conseguenza dell'amore grandissimo che il clero aveva, ed ha voluto dimostrare al suo Vescova.

. . M' interesserebbe, che queste notizie fossero pubblicate nella Gazzetta, perchè il clero ne rimarrebbe soddisfatto, e perchè poi sano verissime. Vi sarebbe forse anche qualche altra cosa di vero, ma non importa poi dirle Con profondo rispetto ho l'onore di rasse-

ganrmi

Di V. E.

Rieti 27 gennaio 1849

· Umo, Devmo ed Obblmo Servitore BAFFAELE PEOU 1 S.E.

Il sig. Ministro dell'interno Roma

CAS. E voi di che sentimento siete? P. C. Me piacerebbe de seoti come ve panacca

at'affare? APOL. Vi ho detto tutto quando vi disti, che io

non sono al cuso di giudicare. Dunque, un Incchetto alla bocca, e mosca. - Andiamo avanti-CAS. Audiamoci pure.

APOL. Voi volete sapere i nomi dei Deputati reatioi. Eccoli uno per uno: - Francesco Battistini, curisle di Rietl. Giuseppe Maffei, medico di Rieti.

Ippolito Vincentini, curiele di Rieti; e Mario Simeani, afficiale di Linea, parimenti di Rieti. MEN. Tocca a noi-

CAS. Questo si sar fuori a chi tocca.

MEX. In via dei l'astini p. 114 abiteva il Battistini: in via del Tritone n. 13 stavano Simeoni e Maffei: e al u. 92 via del Corso si trovava domicilisto il Vincentini.

CAS. Sono arcicontento. Adesso poi, aig. Apolloniuccio mio, fatemi la grazia di nna risposta. APOL. Domandate.

CAS. Vorrei supere il nome dei Deputati di Co... di Ca... di Comerino

APOL. Questo poi mi pare che aia ua pretendere troppo. La vostra diventa petn'anza, Come! lo non vi ho fatta parola sul come ando in Camerino l'affare della votazione, a voi gia v'inalberate, e volete la litania dei Deputati? Una cosa alla volta. Lasciatevi regolare da me. Circa quella città e la sua funzione dei suffragi vi leggero la corrispondenza più corta che ho. Ascoltatela:

· Nel giorno stabilito per la votazione (benche · festivo) la città era deserta. Alle 2 di notte si - diceva che i voti non arrivavano ancora a 200. » Più tardi se ne improvvisarono 400 e più. Tra - questi nessunissimo ecclesiustico; e si sarebbe » potato dir lo stesso dei contadini, se qualcuno non vi fosse stato obbligato dai padroni. La pro-» vincia di Camerino in somma ai è distinta nel » mostrarsi contraria a quel governo di violenza, · di arbitrii, di terrore, commune

Adesso poi che mi sono posto in ordine, vi nominerò i Deputati. Pochi, pochi, pochi! Ma.... è così. Pietro Ballanti, curiale di Ascoli; e Giulio Farricelli di Fiastra; e... sufficit, atque bastat

MFN. Sappiano per loro erudizione, che Ballnuti abitò nel palazzo detto di Malta al Corso, e Farricelli alla stessa contrada al n. 192. Ho detto-APOL. Che ne dite, signor Cassandro? Vu bene

CAS. Eh! come vi pare. A me non piace troppo il vostro sistema. L'avete voluta vinta? sia cosi; ma per questa volta. Adesso non me la ficcate più. Attenzione: budate a me. lesi che cosa è?

APOL. Ho capito; tornismo a scuola di umanitàli V'e saggio di geografia. Qual cosa andiate mulinando io non lo so; ma vi risponderò: - Iesi ed anuessi, città vescovile: governo distrettuale: delegazione di Ancona: anime 174,99. - Ho detto tatto: adesso fate voi come meglio vi piace.

CAS. Seguitate a rispondere caldo caldo. Botta e risposts. Voi che vi determinate di fare relativamente alla Costituente? Pigliare in rassegna totti e sinuoli i paesi dello Stato, ovvero i espolonghi?

APOL. Ma che avete dato di volta? l'er ora i soli capoluoghi; altrimenti ci vorrebbe una mezza dozzina di auni. Ma lo già vi ho capito per aria. Icsi, dite voi, non è capoloogo; ma inviò na Deputato u parte. Se volete, lesi ci caschera fra l'ugue quando piglieremo ad esaminare Aucona, nella cui delegaone è compreso. Intanto vi dirò, che il Deputato ictino fu l'avv. Chitofonte Onofri di Treia.

MEN. E questo signor Clitofonte pigliò casa in via di Monserrato u. 62-

APOL. Dien, signor Cassandro, che dovro dire di

CAS. Circa ad Aucana mi basta aver letto il dispaccio del Preside; sono sazio (pag. 361). Solo desidem che mi scinriniste.... (che bello stile!) giù i nomi dei Deputati che ivi furono eletti. APOL. Muledetta la fretta e a chi l'inventò!! In

cirra Aucona svrei moltissime cose da spifersrvi; ma vni state con le formiche addosso, e bisogna ringhiottir giù le parole che bollono in gola. Peraltro.... abbiate tolleranza un minuto secondo..... voglio farvi sentire il brano di una lettera, che poi ve la darò in fine tutta, dall'A fino allo Z: unitamente a qualche brano d'articolo del giornale anconitano. Udite: è un brann corto corto:

Con editto pubblicato dal Gonfaloniere e Preside dell'ufficio centrale dei collegi elettorali della Provincia, Filippo Comerata, e segretario Clemeate Mannelli nel dì 25 genusio 1849, ed inserto nella gazzetta di Ancona num. 11 venne palesata la nomina dei dodici Deputati, che farono appunto li dodici candidati proposti dal Circolo Popolare. Ciò chinramente dimostra che l'elezione fu opera dei Circoli, e non del voto generale della città. Nella successiva gazzetta di Ancona num. 11

si fece noto, che i vatanti dei due collegi anconitari furono 6,566, e che la aomina dei dodici Deputati venne fatta con i voti della Provincia. Oni è necessario di farsi una rilevante osser-

vazione. - L'almanneca anconitano del 1849, stabilisce la popolazione della città, sobborghi, e territorio in n. 51,739, compresi 1,844 ebrei dimoranti ia Aacona, per cui il numero dei votanti non sarebbe che circa l'ottova parte.

Di più, si fa osservare che furono portate in corpo alla votazione la guardia Civica, In legione Romana, che qui si trovnva, li Carabinieri. Finanzieri, Artiglieri, guardie Ciurme e Pompieri. Che soltanto questi venivano a formare il numero dei votanti superiormente iadicati.

Di più, gli ebrei vi accorsero spontanei, e così pure li multi forestieri a bella postu qui futi venire dagl'intrignati. Gl'impiegati furono costretti ad accodere, ed i componenti li Circoli a sosteguo dei candidati da loro proposti, tutti vi accedettero per darle il loro voto favorevole. Poclei farono li cittadini estranei alli Circoli

che vi accedettero, costretti però dalle sevizie e

minacce anche della vita. Si legga il proclama inserto nella gazzetta di Aucoaa del 1849 n. 9, per essere convinti come si operava in quei tempi lacrimevoli, ec....

Ecco lo bella libertà connoistata sulla passata tiraunia!!!

1 Deputati poi forono Filippo Camerata auconitano, Tommaso Ciani corinoldese. Antonio Colacci iesino. Olimpiade Meloui anconitano. Pacifico Sabbatini di monte Marciano. Il faentino mediro Silvestro Utili. Guglielmo Baldi di Ascona e Pericle Mazzoleni.

MEN. Desiderano le SS. LL. le locande di questi galoutuomini?

CAS. E che ve ne pare? Sarebbe una pietanza senza la salsetta piccante-

MEN. Li servo al memento, e con esattezza da Geometra. Baldi n. 192 vin del Corsa. Camerata n. 76 via della Croce. Ciaui n. 10 via de Caronari. Colacci n. 50 via de Bergamaschi. Muzzoleni via della Croce u. 26. Meloni via del Leoncino n. 35. Subbatimi via del Corso n. 530, ed Utili al n. 49 in pinzza di s. Chiars. — Ho detto.

CAS. Adesso tocca s me. Ditemi una cosetta svoglinta, caro sor Apollonio, non potremo dire di Meldola e di Cesens, quello che abbiamo detto di lesi? lo crederei di sì-

APOL. E, a dirvela, io non vi potrei dar turto; pereliè Meldola è una podesteria soggetta al governo di Bertinoro nella legazione di Forli; per cui noi abbiamo già esaorita questa legazione; ma vi dirò, eke il solo Deputato qua spedito, fu l'amuistiato Felice Orsini, capitano di Meldola, ed avete un carro di ragioni, perche rappresentava un paesuccolo da presepio, e non una provincia; nella guisa stessa si dica di Cesena, la quale fa parte della me-desima legazione di Forfa. Ma, a rifletterci seriamente, qui deve esservi stato qualche brotto imbroglio, perchè fra le Province che spedirono a Bonsa rappresentanti, vi figurana come Province, Meldola e Cesena. E, davvero non possouo sugnarsi di essere Province. - Ora Cesena inviò per suo rappresentante il sun medico stesso, ch'era il dott-Giovanui Saragoni.

MEN. E questo Saragoni abitò via della Croce n. 35, e l'Orsini al n. 11 a Bocca-di-Leone.

CAS. A vele goufiel E la storis non puù lamentarsi. Auzi., vedete., mi ricordo, else circa Meldola e Ceseoa se ne parlava abbastanza in quel lungo dispaceio del Preside di Forlì, che mi faceste leggere. Ve ne ricordate? (pag. 375).

APOL. Eli, me ne ricordo sicuro. Quando avete ragione, chi potrà negarrela?

CAS, Mancomale! APOL. Adesso poi sfido il signor Cassandro, che

possa procedere oltre, dicendo: datemi i nonti e cognomi dei Deputati delle altre Province. Signor nos bisogua che io faccia qua e la delle prefazioncelle.

CAS. Eppure, no. Per esempio, o come dice la bor mer del signor Ferdinando Porretti, e cempli gentin, si può economizzare circa Loreto.

APOL. Ecco: in virtà della peoultima divisione dello Stato, Loreto veniva considerato come facente parte della delegazione di Perngia.

CAS. A meraviglia; e siccome Perugia verrà da noi esperita, così diteri i soli nomi dei Deputati

APOL. Come vi piace. Il Deputato fu uno solo, e si chiamava Pietro Mengozzi, nativo di Loreto. MEN. Venuto qua, abitava al num. 43 agli Otto-

P. C. Era gneute quarche scarpinello de quelli de quelli de la jù? Ma guarda che razza de Deputati

che mannaveno! CAS. Mi pare che marciamo a passo raddop-

piato. Adesso però sono costretto a fare a modo vostro, e mi riucresce; mentre, se non mi shaglio, credo che di questa l'roviucia non abbiamo detta sillaba: è Bayenta-

APOL. Dayrerol rincresce anche a me. Voi avete valuto economia in quelle Province, per le quali ero ricco di materiali, ed ora di questa, di cui so nuilte cose; ma di cui non tengo le così dette pesse di appoggio, vi viene la voglia di scatirae parlare. - Sappiate, che fino a questo momento, per quanto io abbia scritte e fatte scrivere calde premure, non lio avuta alcons risposta analoga alle mie inchieste. Sarò dunque obbligato a leggere un dispaccio, che veune da una città della Provincia ravignana, sapeodo poi per certo, non esser vero che i voti fassero dati dal popolo.

CAS. Elil caro amico mio, quando voi le cose le sapete di certa scienza, perchè non le dite? Non ca-

pisco d'onde nasca lo serupolo-APOL. Nasce, che trattandosi di cose avvenute in Roms, shhismo migliais di testimoni, oltre ai nostri occhi; e questi testimuni li potremmo citare; ma.... capite bene, dire di cose successe extra Romam.... sono, furono così.... proprio non avrei pia-cere di essere processato.... Mi apicgo? Ora ascoltate, chè leggo io. (Legge):

## LEGAZIONE DI RAVENNA

SEGRETERIA GENERALE

Nим. 404

Cost.

ILLMO SIGNORE

A corrispondere almeno in parte, e per to posso alle premure che vengono fatte dalla S. V. Illma col suo dispuccio N. 44,990 onde conoscere il risultato delle votazioni di auesta Provincia, mi reco a dovere di munifestarle intanto genericamente l'esito dei comizii di Faenza e d'Imola, riserbandoni di renderte esatto conto della intera votazione proviaciole auanda saranno compiute l'elezioni di questa eittà, che per le circostanze già aote a cotesto Ministero, ovranno luogo soltanta dimuai.

In entrambi le città si è voluto solenaizzare eon feste quel giorno immortale, e l'operazione è proceduta coa un ordine ed una calma veramente asamirabile.

Qui tutto fa credere che il numero degli elettori aon sarà tenue, vi saranno luminarie e feste, e puossi senza azzardo assicurare che il envoluogo della Provincia non si mostrerà inferiore in questa circostanza alle altre città ehe la compougono, ed al rimaneate dello Stato

Conosciutosi il risultato generale, mi uniformerò alle prescrizioni portate dal detto di lei dispaccio, ed intanto em distinta stima mi dico

Dello S. V. Illmo

Ravenna 27 gennaio 1849

Dmo ed Obb. Servitore F. LADERCHI

Ilhio sig. Ministro dell'interno

Imola dunque, dato e non concesso, che i votanti fossero 1,267, sapete voi quante anime segna con fedelta la statistica d'Imole? Sono 20,492, banno capito? E poi auche... dato e nos concesso il 1.267. fu il popolo che velle? - Non ci addormentiamo in Imola, andiamo in Facuza; e anche qui, dato e non cuncesso, che i voti signo stati 2,413, indovinate quante aono le anime faentine? Sono 34,481. Fate i vostri calcoli e decidete.

CAS. Mi si è fatto giorno. Yui la discorrete da pari vostro, caro sor Apollonio mio, non v'e che renlicare. Ora però diteci chi forono i Deputati della Provincia ravennate. APOL Eccoli....

CAS. Attento, sor voi; mi capite, sor Menicuccetto?

MEN. Sto con uu paio d'orecchi, che sento i dicorsi delli moschini

APOL. Danque farono: l'imolese Ludovico Angeli; il faeutino Giacomo Bertoni; i due faentini Ludovico e Vincenzo Caldesi; l'imolese Attilio Faella; il ravenoate Ignazio Guiccioli; l'avvocato forlivese Giovita Lazzarini; il lughese Giocomo Maazoni; il ravennate Autonio Monghini; il militare Raffaele Pasi, di cui s'ignora del tutto la patris; e i due raveonati Giuseppe Mattioli e Filippo Mandani... E la mia lista è chiusa

MEN. Angeli abitava.... dore abitava? Decisamente non lo so. Via del Corso n. 400 era la casa di Bortoni. Al n. 127 vin del Babuino si domiciliò Luduvico Caldesi; e nella locanda della Minerva Culdesi Vincenzo. A s. Chiara n. 49 si alloggiò Fuella. Deatro ol palazzo Poli il Guiecioli. In via della Vignaccia n. 120 si stauziù l'acv. Lazzarini. In via de Prefetti n. 26 ci ando Manzoni. Restò in Ancous dove era Preside il Mattioli. Al palazzo Brancadori a piazza Coloona Monghini c Mandani; e a via Condotti n. 91 se n'andò il Pasi. Così ho finito di recitare la mia parte circa Ra-

CAS. Sono contentone. Qui io faccio la parte del pubblico, ed in son name vi ringrazio. - Ora andiamo avanti come la leggenda dell'Ebreo Errante, che non si ferma mai. È vero però, che poco ci rimarra da fare; almeno io, debolmente credo

APOL. Gredete pure come vi pince. Intanto con questo sistema siamo a cavallo. Non è vero?

CAS. Altro che vero! Ci scappi fuori adesso il signor Giuseppe Mazzini a stordirci gli orecchi, strillando: tutti i popoli dello Stato del Papa; tutte le volonta dei popoli riunite, come fosse quella di un sol uomo. Consenso libero, spontaneo, unisono, concorde, ec. ec. ec. Vengano qua ad attingere in tasco del signor Apollonio le notizie lenli, sode, massicce, aplendenti, inacgabili; perchè date dai lorn medesimi partigiani, e si accorgeranno, che voglia di Costitorate avevano in corpo questi popoli. — Bravo sor Apollonio mio! Bravone! È un lavoro degno di voi. Évviva il signor Apollonio!

rorre cas Aurae: Evviva! Evvival

APOL. Obbligatissimo, non s'incomodino. Adesso non rimane, che dare una guardatina ad alcuna pochissime Province; e... per dirvela... non di tatte potremnto sbrigarcela io quel modo. Per esempio: circa Perugia non ne sapete nulla; ed io non posseggo che questi dispacci: ve li leggerò, e così verremo al giorno di qualche coserella. Senza metter tempo in mezzo, ecco quaoto di la si acriveva-(Legge):

## DELEGAZIONE DI PERUGIA

SEGRETERIA GENERALE

Costituente

### ECCELLENZA

Nel Consiglio di questo Municipio celebrato ad urzeaza li 11 corrente, la Magistratura in seguito di lettera a lei diretta da questo Monsig. Vescovo, non credendo di occuparsi della formazione delle liste per l'Assemblea elettorale, ed altre operazioni relative, si è dimessa inte ramente dal suo officio, per le ragioni che l'E.V. si degnerà conoscere dal verbale che qui le compiego, nel quale vedrà inserta l'acceaants lettera. Presso ciò, ho io proceduto in forza delle istruzioni e facoltà contenute nella Circolare di codesto superiore Ministero del 9, N. 13,566, alla nomina di una speciale Commissione per l'orgetto suiadicato. In quale ha dato luoro ad alcune surrogazioni, conforme l' B. V. rileverà dall'annessa stampa da me pubblicata sotto li 12 e 13.

Questa mattina usi è poi ginnta per espresso la dimissione della Magistratura comunale di Spello, dettata dai medesimi motivi, per cui anche rispetto n quella città ho nominato una Consmissione, come dall'altra stampa che parimenti unisco, facendo sentire alla stessa Magistratura, che il suo atto di riunucia viene per ora accettato nella parte che riguarda la esecuzione delle operazioni ordinate dal decreto governativo del 29 decorso decembre; spettando nel resto alla superiorità di emanare le sue disposizioni.

Sottopongo all'autorità di V. E. il presente rapporto per debito del mio officio, e per attendere quegli ordini che nella somma sua saviezza credesse darmi, mentre con distinzione di stima, ed ossequioso rispetto, mi onoro riprotestarmi

Dell'E.V.

Peragia 14 gennaio 1849

Umo, Devuo Servitore GIROLANO BOTA

Sig. Miaistro dell'interno Roma

Per conoscere poi lo spirito di quella Proviocia, è beoc che io vi legga quest'altro dispaccio. Ascoltatelo:

#### CITTADINO MINISTRO

Facendo seguito alla mia di teri N. 25 P. S. debbo inviarvi copia della risposta ricevuta dal Colonuello comandante i battaglioni nazionali di questa città, colla quale mi dichiara di non poter eseguire gli ordini, che io gli trasmisi contenuti nella vostra dei 5 del corr. N. 929 P. S. Le ragioni di rifiuto addotte dal Coloanello, mi sono parse gravi, perchè sussiste ia fatto, come vi è noto, che buona parte di queste gunrdie nazionali trovansi in altri servigi impierate, e pare purtroppo vero, che sia in queste campagne un mal seme, che potrebbe svilupparsi per alcuna provocazione, specialmente se grave, come sarebbe quella di che trattiamo. Già i nulumori delle campagne sono apparsi dai nuoti di Montone e Citerua, e dalle so spettate male disposizioni delle ville di Città di Castello, e delle trame scoperte in Spello, e du un rumor sordo mosso in questi stessi giorai in Asisi, pel quale quel Circolo Popolare ha dato segui di ntlurnie, ed io ho dovuto prescrivere misure di precauzione, come vedrete da contemporaneo mio rapporto.

Moncondoni l'uisto di questa Civico, io nou posso dispore d'atro faren, perché non nunsposso dispore d'atro faren, perché non nunsposso dispore d'atro d'atro del consenso de l'atro del l'atro 
gli testa di ferio prescubi persono disti nellattre di Fuligno, ili cui poi uno verdico pricultar di Fuligno, ili cui poi uno verdico pricultar del Fuligno, ili cui di cue verdico del 
del cui del Fuligno, un vinigno di questa città e
della della Produccia, che
e ciò chi è peggio, prive di armi.

Voi vedete in mis impossibilità di ngire, e però sarà mestieri provvedere in oltro moilo, e suppire colu minacce del tautorevole vestra voce, il che forse può essere per ora sufficiente, dopo che il Petcovo la ritrattato lo strano suo ordine. Aggradite gli nagarii di ogni felicità

Perugia 7 aprile 1849

Il Presidente

Al eittadino Ministro dell'interno Roma

I somi pei dei Deputati fureno queuti. Filippo Accursi di Tolia. Francesco Benaducci di Foligoo. Giuroppe Infalini di Città di Gastello. Cenar-Cartoni di Città della Pierce. Giurppo Cocchi Lorino di Arcidonte Felborati prrugion. L'avrocato l'Epippo Calcridi di Paranolo. Argolo Morini chirifigipo Calcridi di Paranolo. Argolo Morini chirifigipo Calcridi di Paranolo. Argolo Morini chilippo Calcridi di Paranolo. Argolo Calcridi. di il statore Braccio Sictorio, nuolona di Parde Artonio Sectato di Città di Castello. L'avr. Filippo Sourci di Camerino. Il seriale Luigi Tanrini di Peruja. E- panta isono tatti.

MEN. A lipetta de n. 99 shitura l'Accurrit. A n. 90 dil'allara con dieta via Giobert shibi il Remaducci. In via dei Cestari n. 42 si demicilia. Non de l'estari n. 42 si demicilia. Non de l'estari n. 42 si demicilia. Non de l'estari n. 42 si demicilia. Non del compensario de l'estari de l'estari de l'estari de l'estari de la compensario de la compensario de la compensario de la compensario de l'estari de l'estar

CAS. Mancomale! Si galoppa.

APOL. Vedete, the abbiamo quasi terminato, se vi pare che vi abbia fatti contenti; non è vero, signor Casandro? CAS. Optime orgamentatus est dominus Apultonitus. On ve ne rendo calde e salde e copinos grazie, ma, ditemi un pocos vorrei conomitrare auche più il tempo, e desidero sapres se l'Umbria è considerata, e divina come le Marche e le Romagne. E siecome di queste si diste il Usputato e nou di questa, ma solo dei respettivi co-pol lunghi così credo che debba tenersi circa l'Umbria. Riagiono male?

APOL. A mernyiglia bene. E già possiamo dire elie l'Umbria l'abbiamo fatta tutta; e riflettete, che non sono mien io else ho fatta questa matassa, signor no l'impiccio l'hanno imbrogliato essi. Ora poi vi rivelerò come sono riuscito ad estrarre i Deputați. - Ogni rappresentante possedevu un libretto, in cui stavauo registrati i nomi di tutti i Deputati eletti, e quelli presenti in Roma, e ebe io vi ho fedelmente nominati. Oltre al paese da eui venivano, e vi era una colonna intitolata: Provincio che roppresentano. - In questa eolonna non si fa menzione del paese else ha eletto, ma solo della Provincia. Indovinate? lu questa colonna, dopo aver notate tutte le Province dell' Umbria, se n'escono fuori eon Cesare Agostini, curinletto e poetuccolo fulignate, rappresentante dell'Umbria. MEN. Che in Roma prese stauza nella così detta

via Giolorti al n. 82.

APOL. E nella colonna medesima, come vi dissi
prima, vicue autora notato Loreto, Meldola, Iesi; o
davvero, non saprei divi che imbreglio nia accadato, che impiecio sia uato. Ora poi losciate di
parlare tutti quanti, perebè veglio fare una tirata
da far rimanere sanemezuto e spulmonato Menisuc-

da far rimanere sauemorato e spolmonato Menieuceio, perchè siamo propriamente al far punto. Prima però voglio leggervi un dispaceio di Pesaro. Uditei leggo:

M. 559 p. OI PESABO

## ECCELLENZA

Autribusco allo soman benignità dell' E. V. te cotestisme appressioni, onde zè pinciuto onorueni sull'ossequiato dispaccio del 20 del corregomato N. 4,437, cel quante inmolfent ta di tei soddiffatione, teb fato alla somina del mono Pereida di questa Provincia, nobbia a funze te veci. L'approvatione dell' E. V. è in-purbondante compenso alle molte gravi curv, che in questi givent sono inspervibili de chi trovati a copp della cosa pubblica, ed io ne raudo n. V. E. le più ninere e distinte ozioni di gratie.

Intanto ho la vera consolazione di dirle, che senza lasciare in non cole per quanto mi è stato possibile, nestuma delle tunte bioagne di questi votate Legatione, impiegate ad ogni modo ogni moggiore mia cure a nel grande aggetto delle oprazioni feletonia per l'Assabale continuete, non salo passo darmi il outro di avere con tatte delle L'. L'. come l'inversi di avere con tatte delle L'. L'. come l'inversi delle missi sanque, ma con aver ecosta la titubana della maggior parte del Governateri, confertate le bunca Magistrature a l'i-grettamento della foro missione; cocla te l'espide, subtitura alle evaneti missone comtra l'espide qui titura alle evaneti missone comin dover le autorità colchistiche a quadrati: in dover le autorità colchistiche a quadrati bene di non festi intramenti il resissimi-

Non voglio intanto neppure tacerle, che il paese della legazione che dà scandali è disgraziatamente Senigallia. Questa città è sotto la pressione e il dispotismo di una demagogia di sessanta o settanta cattivi soggetti, che tiene il paese oppresso, esposto a frequenti e gravi delitti, e che naturalmente non si è teauta estranea nella elezione dei sedici Deputati. - Domani mi propongo di recarmi in Senigallia di persona per appurare tutto, e formame un apposito serio rapporto all'E. V .- In fine quello di che oltre ogni altra cosa la prego si è, cli ella e gli onorandi che compongono il superiore governo, e che tanti titoli ogn'istante acquistano alle benedizioni dello Stato, e alla gratitudine di tatta Italia siano persuasi, che io non perdono nè giorno, nè notte a qualunque siasi fatica e sullecitudine per corrispondere alla fiducia di che nii veggo onorato. — Abbin in ultimo presente l'E. V. che io atanco ancora dell'aiuto del segretario generale, perchè, come ben saprà, il sig-Mignani, che doveva sostituire all'avv. Petrucci trasferito a Bologna, scrisse, che intendeva di godere del permesso di ua mese accordatole, e che andava di più a domandare la sua giubila-

Aggradisca l'omaggio del mio più profondo ossequio e rispetto

Di V. E.

Pesaro 24 gennaio 1849

Umo, Devmo, Obb. Servitore Pel pro-Legato

Pel pro-Legato

A. avv. CATEABENI
Sig. Ministro dell'interno

Roma
Ora poi sentite la serta dai Das

Ora poi sestile la serta dei Deputati: — Luigi Bartolucci vousso, il melico Altatta Bernabei di Siniggalia; l'avv. Andrea Cettabeni di Urbine, e Vincenso Cattabeni di Siniggalia; l'avv. Andrea Cettabeni di Siniggalia; Plippo De-Boui di Feltre; Alexanstro Donati di Cumerino; Marino Francia Intenese (Dialdo Afronio di Gibbo, Adrino i Facilia; Intenese (Dialdo Afronio di Gibbo, Service Afronio Salvatori della Pergola; lo spesiale di Siniggalia Larifa (Salvatori; la Pesarce Afaronio Solvatori della Pergola; lo spesiale di Siniggalia Larifa (Salvatori; la Pesarce Afaronio Spodica, da Urbana il nuisio Filippo Ugolini; il laconochronare Bonovettura Zacchi, da s. Agaia transcriptora Cattolica di Andrea del Pergola di Pedano di di Pedano

il curisle David Ravogli; e.... ho finito, e fo punto alla mia noterella seuza il (sarà continuato), ma con l'epigrafe: scusate se è poco. A voi, sig.

APOL. Ora procediamo oltre. Lesto lesto vi leggerò una corrispondenza di Civitavecchia..... CAS. Roba di galeotti?

APOL. Mi meraviglio. Ascoltate:

. . . . . Non appena giunto il decreto della Costituente, che la Magistratura si riunì onde decidere se dovevasi o no aderire. Tutti del Circolo Nazionale ivi si condussero per attendere il risultato, quale fu, come doveva essere, cioè secondo il loro volere. Venne il giorno della votazione, ed i biglietti coi rispettivi nomi dei Deputati che volevansi eleggere vennero scritti e distribuiti dal Circolo; e guni a chi ricusavasi riceverlo! Tutti furono obbligati a conseguare il suo voto, ed il Preside allora delegato in forma pubblica, con tutti quei distintivi che aveva, fu il primo a gittare il voto nell'urna. - Precisamente non saprei dirvi a che ascendesse il numero dei voti in Civitavecchia; ma credo circa a 2,000, ed avvertite, che i militi furoao circa 1,600, si può dire pertanto che i voti della pu-polazione fossero 400: e che sono a confronto di 5,654 anime? - Corneto poi, la di cui popolazione ascende a 3,519 anime, non mandò che 56 voti. — Di quello poi che avvenae in queste parti nei tempi repubblicani, non è si facile poterle tutte esporre in una lettera, ma qualche cosa dirò.....

## Vi leggerò un brano di altra corrispondenza:

Se sia diritto difendere il proprio paese untioed il Principe, sarà par dovere di un cittadias
giustificare la sua patria dalla più nirjua delle
imputazioni, che il fanigerato gran politico B...
avrocato B...... si fece lecito dare a Civitaveeelia negli ultiui spiri della depressa anarchia,

 al meditato scopo di ridestare nella Capitale il moriente mostro della demagogia. Eccole quanto leggesi nell' Indicatore Romano del 26 aprile 1849, anno II, N. 251 — L'Assemblea non rice-

veva ulteriori notizie da Civitavecchia. Alcuni
 proponevano di porre in istato di accusa il Pre-

» side Mannucci, che si giudicava freddo e non rispondente alla energia necessaria. Verso fe 5 » pomer, però giunsero due ataffette, le quali re-= cavano lettere dello Assessore legale di Civita-» vecchia perchè il Preside trovavasi a bordo di

 un naviglio a presentare la protesta.
 Si diceva che sbarcavano truppo, le quali si affratellavano col popolo e Civica; che quella » fratellanza si mesceva a giola e canti , che un

» grande albero della libertà si era alzato con a » lato le due bandiere, italiana e francese. ---

» Nefanda calunnia avversò la mia patria Civi-» tavecchia! Lo spirito pubblico di questa città fu » nella massa sempre animato dalla più intima af-» fezione per la Sede Apostolica! E checchè si dica » dai settarii, della Costituente, il popolo nulla in-» tendeva, ed era tratto ed ingannato da pochi · forestieri faziosi che portavano come gregge co-» loro che vi intervenivano, o con la seduzione, o » col timore, o per misero beveraggio e vergognoso » interesse. Ed invero, come persuadere pacata-» meute, nella rettitudine di nuovi priacipii » rotza ed incapace di ogni nuova forma di civile » ordinamento? Non vi era che illuderli, n speri-» mentarii nei rasultati di delitti, ec. . . . . .

» Ho l'onore, ec. »

Ora passerò a nominarvi i Deputati, che furono l'avv. Giuseppe Gabussi di Bologna, ed il curialetto Mattia Montecchi di Roma, e punto fermo. Non v'è altro; è spiovato. Pare che un farfarello. nn demonietto dicesse sottovoce all'orecchiu dei Civitavecchiesi: contentatevi di questi due; sono la cressa, sono il fiore, la sublimita: un Gubussi! un Montecchil Estratti di bricconerie sopraffine, che hanno passato la loro vita nelle carceri o negli esigli! Trovarne migliori aon ne potreste? Dico bene,

CAS. Benone! Più che benone. Voi parlate da oracolo. Signor Menicuccio, se si volesse degnare... Mi capisce?

MEN. Capisco sicuro, eccomi: Gabussi abitò, finchè fu saio, ai n. 3 a Bacca-di-Leoue; dopo audi con la figlia in un quartierino sul cantone di via Condotti, sopra al pizzicagaolu; Montecchi ahità nel celebre palazzo dei Sabini num 70 via delle APOL. Signori miei, delle Province ho spicciato

CAS. II sig. Apollonio mi dà in cotedine. Non v'è altro? Lo dice elfa, non io però. Vi rimane aucora Ferrara. Ho fatto il sollecitatore, ma non voglio salti, no. Dunque, due bottarelle a Ferrara; e poi, finis coronat opus.

APOL. Mi fareste ridere con le vostre due bottarelle! Guardate questo fascio di carte: bisognerebbe ve lo leggessi da cima a fondo riga per riga, e così provarvi il mio assunto. Ma.... basta.... in fine..... forse qualche coscrella ve la darò. Intanto per isfaggire i rimproveri non ingiusti della storia, che io manchi a presentarvi ciò ch'è più essenziale, vi leggerò queste poche parole, le quali dicono così: - - Oltre alle solite briobe, ai soliti » intrighi, che si usarono in tutto lo Stato per accalappiare i popoli a dare il voto, che non vo-» levauo dare, e che nou sapevano perchè lo da-» vano. In Ferrara di più vi fu una circostanza » forse unica nella Stato, per cui si ottenne un · maggior numero di elettori, e questa fu...fu...--Non posso continuare. Sarà un male fisico. Un rospo che mi occupa la gola, e che m'impedisce di pronunziare ciò che vorrei e dovrei. Non posso apiegarvi che cosa provo; ma è solennemente vero, che non posso andare avanti nella lettora.

CAS. lo capisco e compatisco; ma la storia che dirà?

APOL. Dirà: il signor Apollonio aveva la più decian volontà di dirio; ma non gli riusci; ma non potè.

CAS. Almeno sentiamo..... circum circiter..... come direbbe padron Checco: a un cipresso, come annò a terminà?

APOL. Terminò col morticello. Furono due soli ensi di colera della Costituente ia quei tempi. Cose orribili! Basta: vi dirò i nomi dei Deputati.

CAS. Si: sentiamo questi nomi. Chi furono? APOL. Furono Salvatore Arnou di Ferrara; Gaetano Bagni di Cento; Pietro Beltrami di Bagnacavallo; l'avv. Luigi Caroli ferrarese; Giovanni Cavalieri Ducati di Comsechio, Giovanni Costabili ferrarese; Silvestro Gherardi Iughese; il medico e cerusico ferrarese Carlo Grillenzoni; il ferrarese Gaetano Lizabe Ruffoni; il bolognese avv. Federico Pescantini; di Bondeno l'avv. Antonio Pirani; di Ferrara l'avv. Gherardo Prosperi; e di Comacchio Filippo Stecchi Cavalieri...... Ho detta.

CAS. Chi ha da dire, dica.

MEN. Alla locanda della Minerva abitava Arnous al n. 33 in Campo-Marzo il Bagni: al n. 81 vià del Corso il Beltramia presso al teatro Argentina n. 45 il Caroli: in via Condotti n. 56 il Cavalieri-Ducati: alla locanda d'Inghilterra il Costabili: in via dell'anima n. 17 il Gherardi: alla locanda della Minerva Grillenzoni: al palazzo della Consulta a Monte-Cavallo il Ruffoni: alla via di s. Iguozio num. 9 il Pescantini: alla più volte nominata locanda della Minerva il Piranti in piazza Poffarola num. 34 il Prosperi: al n. 34 via Lucian lo Stecchi. E .... me ne lavo le mani. - Ho shrigato.

CAS. Bravo sor bona-memoria.

APOL. Ci sarebbe da for due ciarle sulla Provincia di Benevento; ma mi pare che sarebbe stata una soverchia temerità di aver nominato Depatati di una Provincia, in cui sempre sventolò fa Pontificia bandiera. Per cui... fatti bene i conti, non resta che Roma; ed io vi ho tenuti occupati tutto questo tempo, cari signori, e, la dirò come la sento, annoiati nella rivista di tutte le Province.... Anzi vi dirò di più, che era mio progetto di chiamare a rassegaa uno per uno tutti i paesi dello Stato.... e, vi assicuro, che ne avreste intese delle belle; ma non bisogua abusare della vostra pazienza; e poi.... vedete.... del fascio o archivietto di carte, che poi vi conseguerò, io vi porrò al suo posto quanto mi riuscirà. Non dorma, no

CAS. E ve ne saremo obbligati avezi. Mi pare che il vostro dev'essera un assai bel lavoro.



APOL. Adesso vi dirò i perchè m'indussi a porvi matto, e che mi pare sia riuscito a uorma delle mie brame. - Primierasoente io voleva radere ua marchio dalla nostra fronte, relativo a quanto si è operato. E tuttu si faceva da una masnada di persone cresciute nella educazione delle galere, nella cara vita dell'esiliu. Da nan feccia di gentoglia, colsta qua dalle closche dell'universo. Vile massa che tutto far diceva in nome del pupolo, a cui regalar volevano la libertà; mentre invece, a quando a quando lampeggiar facevano il pugnale, e ricordavano l'assassiniu di Rossi e di Ximenes!-Questo non è vana asserzione, è articolo di fede, Secondariamente, perchè tutto il globo non creda più...... come già oramai più non crede a questa disperuta genia, e sia Mezzini per tutti; mentre in lui sta l'emporio delle canagliesche biodolerie. raggiri, infamie di tutti e singoli questi liricconi, nessuno eccettuato; e quando avranno avuta la sofferenza di ascoltar me, venguoo a intnonare le solite oenie, le consuete tiritere, le usate ciarlatanate: La fasione di tutti i voleri — il diritto sacrosanto degli oppressi - l'autonomia - la democrazia purificata. - Udite come poco fa si scriveva dai membri del comitato uazionale italiano all'Assemblya nazionale francese. (Legge):

Menhi d'un comitato unxionate, il cui uncleo, esteto da sessuata membri di qual Chaemble e he estet dispresa colle balonette, si è completata e colla actul, du mgen numero di particul l'asserba e colla actul, du mgen numero di particul l'asserba e considerate del consid

Voi poteta, o signori, soffocare per un certo de l'empo la nottre potetta, una non potet configuration per la configuration de l'empo la nottre potetta de la propole romano, e dica esso il suo intimo prostero sul governo de voi ristalitico. Noi oggi ve lo ripettamo. Chiamate il popolo a dare il votos egli ci dard ragione col mezzo del sufferno, Richiamate e votte trapper egli ci dard rugione col mezzo «dell'insurrectione».

Dunque tutte quelle sono frasi insulse, scipite, vuote, sterili. Menzogue e huffmantel

CAS. Convengo. DEM. Faccio lo stesso.

P. C. E io nua me tiro addietro mica? 81EN. Neppure io.

Activity of the property of th

elle siete venuti al giorgo del come si agiva pe i suffragi, del come realmente pensavano i popoli e tutti i muoicipii: sappiate che la maggior parte si dimisero in massa; quiadi il maggior nomero di quelle firme eraoo state improvvisate da loro stessi ael compilare quell'indigesto zibaldone. Anzi, vedete, vi sarebbe da intraprendere un altra faticoso si, ma interessantissimo lavoro; e sarebbe il pubblicare con la stampe tutte le fervorose istanze, tatte le precise dichiarazioni che floccarono in muni del governo da' tutte quelle persone, che a lettere di est locanda si esprimoon, o che non mai scrissero uelle firme, o che a viva forza la firnaruno fra il pugante e la pistola; perchè non mai intesero prestare adesione ad un governo di assassini, di micidiarii, di sacrileghi nemici del trono e dell'altare. Senza Dio, seuza religione, senza ocore, senza soldi. - Finalmente, l'ultimo perchè fu quello che è vero, iodubitatamente vero, che io ho la ferma intenzione di volervi erudire, schiarare, mettere al giorno dell'accaduto, continuando questa malauguratu atoria; ma io potrei dirvi benissimo: signori miei garbati, la storia è finita; giacche quando vi ho fatto toccar con mano tutte le cause della rivuluzione, le conseguenze che ne derivano sono legittime, necessarie, inevitabili : basta accurzaro fatti, circostanze, e combinarle con quelle che vi ho premesse, e l'opera è compiuta. Questo è il mio lavuro; lo capiscono? Mancomale! Ho voluto illuminar loro e illuminare il popolo e illuminare il mondo intero. Se vedeste dispocei, se vi sulto il sospetto di personalità, cacciate via questi brutti sogni. lo nessuao coaosco, e vi lessi anche le firme; e così vi resi autentici i dispacci. Che se mai sentiste un qualchedono che si lagni, che si creda offeso, iu vi autorizzo tutti a dirgli: animo, su: noa faccia piauti, nos tolga altri documenti legali che giustifichino la sua coudotta, li porti al aiguor Apollonio, che filosoficamente, per di lei apologia, ce li leggerà. È ditemi: volete toccare con manu che in me cuiste questa indifferenza? Eccomi pronto. -Osservate questo dispoccios è del Moriani, Preside della Comarca, ed è diretto al Governatore di Alhano. A me pare che gli faccia onore. Gia ve no lessi due suoi, affine di comprovere il mio assuuto circa la vatazione di Castel-Gandolfo. Signor Cassamiro, abbiate la cortesia di leggerio. CAS. Voleotieril Date qua: leggu subito:

## PREFETTURA DI POLIZIA

я. 333

= STONORE

Non senza sorpresa, e grave dispiacere redeci, il autorectito privo di erasione al foglio circolare 16 correate, e relativo a quanto precettivamente venivale ordinato per il huon andamento della votazione per l'Assemblea, generale del Stati Romani, al cui effetto erano stati specifici comutissati, in quala ella anziche.

prestare II di lei appaggio, li ha intimorite convigilati o partire, locche non è cettamete canalogo a quoto le veniva prescritto, cò a quanto hanno operato pressocite tutti gli altri governatori di Comarca, e quando anche uno aveste avua sufficiente forre a far si, che gli ordini del governuo fossero adempitut, era di lei preciso dovere tuenre nichranto il governo medesiano.

 teuerne informato il governo medessimo.
 Tutto questo, come ella ben comprende, potrebbe arrestare quanto si volle eccitare con la ricittuzione della Giunta di pubblica sicurezza, mediante atto della commissione provvisoria di governo del 13 corr. genano, e le conseguenze » potrebbero gravare sopra chiunque potesse averri » per maneame di officio contribiutio.

» per manemae union control control.

» Il sottoscritto ritiene, che queste considera» zioni faran sì, che ella ne profitti, e che ad esen» pio del rimacente di tutto lo Stato, sia pel giorno
" 21 tutto pronto e trasquillo onde effettuare la
« necessaria votazione, ed in questa intelligenza» parto.

Roma 19 gennajo 1849
Obbliño Servitore
Il Prefetto di Roma e Comarca

APOL. Migeri aveni qui no trento o quazante i simili disporci directi a sozza. Sologreti molti di coloro che averano bonoi resiluenti, na noj di coloro che averano bonoi resiluenti, a tempi di posso l'apubblico, sotto gli aveni l'apubrico di posso l'apubblico, sotto gli averano di posso aveni li popine si perzo d'oro. In teodorei date sespi cili primo archebe di senzinere tutta sesso di fortinatacci da galera ; e l'altro per appapere il nio conce, che amerchebe reviere tutti limoscia, Questo 8 il nio modo di pressure. Pubblicatelo, attombattulos pure li nosi di posso di po

CAS. E avete detto da grand'uomo, da filosofo.

DEM. Evviva! Evviva il signor Apollonio! che sia benedetto!

P. C. Eli! Che pozziate campà pe quattro vorte de quanto cumpò Novè! TUTTI. Evviva! Evviva! Che bella storia! Che

bel lavorol Che hella idea! Evviva!

### G)600(G)

#### TOTO, (detto il vagabondo)



I robet stra sitt, do no R.F. che à questo baccons Quasta babeirdi Questo cumani Ela prover salo, che fasti in palestra di tunti grandi nomini, in che mani sei capitand l'impeliace problite perdanno queste mue consecute dalle concei il unti evol, di tunti prodi, di tanti dottovoni. Povere heste che siede E. can si prece in termentile normanio in lestre che siede E. can si prece in termentile normanio in grandi de l'impeliate de l'impelia

CAS. Sor Apollooio! Sor Demetrio! Menicoccio! Padron Francesco! E che roba è questa guacchera? Chi è questo

cippe-cioppe vestito così goffamente? Io trasecolo! Sono in un altro mondo! P. C. Mosca e bumburumbella vor di favetta.—

Si me lasciate a me er pensiere d'aggiusta tutto, co quattro punti coll'aco d'oro, l'aggiusto. Qui ce ne vone una delle mia. Strillate tutti co mene: (gridono tutti, imitandolo) Evvira palron Totol Evvi va l'italianissimo Totol Evvira l'amicone della patrial

TOTO. Alı galantomoni! Fratellacci miei! Si,

strillamo, fioclè ci sputiamo li polmoni: Evriva Roma! Evriva l'Italia! Evviva la Patria! — Oh, padrou Cassandro miol (abbracciandolo) lasciate che vi dia una stretta di cuore. Mi rallegro tanto e poi tanto di trovarvi qui.

CAS. Circa la stretta... undiamo piano, e lacciatemi prima mettere un lucchetto a segreto a tutti li camerini delli fazzotetti, e delli viglietti del tesoro, perchè ho sulito tante cose di voil... e « en e sentono tantel... usa ditemi una cosa... che por le



bucia.... e maoco verità: che so tutte quelle penne? Avete fatto un repulisti alle ali delli gallinacci? Si tira vento, addio Totol

TOTO. Mi scandolizzate con questo discorso. Non si parla così. Questo è il nostro vestiario. Questa è la nostra moda. L'abito vostro è da vero codino. Aho! Se vi specchiaste quanto aiete ridicolo! Ma gia, u presto o tardi; vogliate o non vogliate, anche voi avete da vestirvi così. È deciso.

CAS. Scassa, scassa. - Ma ditemi una coserella: noi ci siamo radunati goi a seconda dell'invito. e vorrei sapere quando si riuniranno questi altri signori?

TOTO. Ma come? Do jerisero, state qui ancora? Per la riunione?

P. C. Tant'ellera. Da iersera infino a mo-

CAS. Precisamente co:

TOTO. Mi fareste ridere! E non sapete che la grou riunione è stata trasportata ad un altro giorno? lo vi consiglierei, che ve ne usciste per i fattacci vostri. E quando poi sarà.... siamo intesi? Vi avviseranno

P. C. E che mo me lo dichi? E noi poveracci stamo qui una notte sana, a mezza giornata? Figurete mi moje, mo che nun c'è la scusa delle torce de pece, delli strilli, der quartiere... me caccia ner gruguo tutte e glueci l'ognal

TOTO. E cosa vi siete ciarleti per tutta la nottata? che diavolo vi siete detti, ch?

CAS. Niente di tragico, oibò. Siamo andati ripetendo le bravare di eroismo, lo spirito guerresco dei vostri fratelli. Insomma, fatti maiorenghi, storici, luminosi

TOTO. Mi fa consolazione! Che sinte benedetti! Ma eh? non furono veramente degni....

CAS. D'un torciorecchi fra capo e collo. (sot-TOTO. Veri figli della gran madre Italia! della

gran Roma! CAS. Scrose! scrose! (piano)

TOTO. Non dico bene, els?

CAS. Anziche no!

P.C. (Da sè). Adess'adesso er sor Pollogno shot-

ta. I ropio noo ne po più, ouo ne po-TOTO. Na.... n uu dipresso... che dicevate? Che

concluderate? CAS. Per concludere... concludere... niente; ma... ci siamo reggirati fra i suffragi..., la voce dei popoli... le adesioni... spontanee... (Da sè) sotto al

torchio. TOTO. Sono persuaso, anzi persuasissimo, che vi sarete accorti, come i popoli si siano tutti tutti

mossi in una massa, come un sol nomo. E poi, cosa volevano? cosa chiedevano? La rigenerazione. CAS. Piuttosto!.... sicuro. .. suzi.... non saprei. TOTO. Non dubitate, no: non vi scorate, no: che fra poco ritorneremo gloriosi e potenti più di pri-

ma. E questo raduosmento generale servira al reudimento dei conti di quanto si fece... CAS. (Da sè) Non basta un anno bisestile!

TOTO. E poi si disentera a perdita di fiato su i niezzi del come presto tornare in ballo. CAS. (Piano) Cionche le gambe!

TOTO. Il nostro grao Mazzini, il nostro patriarca rosso aveva sapientissimamente combinato tutto; ma, il Diavolo ci ha messe la corna, ed è ita a vnoto la guerra fra la Prussia e l'Austria. Peccate! Peccate! Ma fra poco si combinerà un altro meero

CAS. (Da se) Sarebbe meglio un boccale. Se se ne aversa la metà, ce ne resta sempre.

TOTO. Ma tormendo al nostro discorso, eli! signor Cassandro? Avrete sentito come una sola fu la voce dei popoli, una sola: Costituente, Repub-

blica. La sola Roma aveva nientemeno che 24 mila elettori. Che ne dite? P. C. Me pareno pochi a mel

TOTO. Come pochi! Credete che noi siamo po-

DEM. Il conto è chiero di quenti dovereno esse re, cioè, di quanti viglietti erano preparati: pochi, ben pochi ne furuno esauriti; chè altrimenti si rivelava la madornale impostura

TOTO, Mamma mia bellal Ma in mezzo a che razza di persone mi ritrovo! Casco di faccia avanti. Povero Toto?

APOL. È tempo di farla finita, signori Impostori, buffouil Basta; punto fermo. Non ardite di fare una ciarla.

TOTO. Eh! dico ..... sor coso? Rispetto, sapete? Perchè se faccio un fischio.... qui corrono a migliaia....

CAS. Riparateli questi canif

P. C. A sor paino! Volete vedè che metto mano all'incarcate sor fongo? Farissivo mejo a stavve zitto, e a nun fiatane. Aggiusto semo alli 21 de gennaro, e l'amico Pollognio, ometto garbato de gajardo, ce ha da parlane della votazione. Voi sentite, e la bocca v'ha da resta chiusa con una mucchia de sigilli. Sor fichetto, se semo iotesi! CAS. Bravo, padron Checco! In un caso che quel

pelacchiù fa on versaccio, tiratevi su le muiche, e sventoloni a cascare. Chi sa che questo biribissetto non si converta, a diventi della setta di chi pensa bene?

TOTO. Ma questo è un compromettermi! lo ci perdo la riputazione! - Ma chi fo quella bestia da soma che invitò questi pecoroni? Questo ciurma di codinoni? Ma che sorta di riunione s'avrebbe da fare? Uh! Qui mi pare une composizione eterogenea! - Costoro non sono davvero del nostro colore!

CAS. Sor bricche-bracche, è inutile che vi fate saltare i moschini al naso, perchè, bello che codino o codone, come meglio vi piace, sono risoluto di non dar vacunza alle mani, e ho certi sherleffi in tono maggiore, da far cascare le deutiere. Noi fummo invitati. Ci siamo, c ci vogliumo stare fino che il nostra sor Apollonio ci dirà: andiamo via-Ascoltate, e zitti.

APOL. Pochi altri minuti, signor Toto min bello, e poi asciremo iusieme, e se ci vormano, ei richia-

MEN. Tanto bene! Chi va dove non è invitato, è nazzo dichiarato.

TOTO. Tutto bene; ma... dite pure, e ci tireremo i capelli; ma prima di cominciare, fatemi il favore di rispondere ad una delle mie interrogazioni. — Siete forse vui, di cui tanto si discorre per Roma? Voi che narrate distintamente tutte le cose della Repubblica?

P. C. Arisponao io pe lui. --- È lui propio; è er sor l'ollognio nostro.

CAS. Il priore degli onorati.

DEM. Fiore di galantuomini.

TOTO. Ma guardate con chi mi sono imbattutol Gi sono, e voglio starci. — Ascolterò; ma intanto, sappiate, che...... APOL. Un momento, un momento: meuo fretta.

Voi vi credete di portar notizie a me, ed io le posso dare a vol. Mica sono uno storditello, un bahbeo, uno sciocco! Chi lo crede, prende un granchio a secco di quindici libbre. Tutto io calcolai fra me e me da principio: pericoli, ciarlismo, lettere cieche, persecuzioni, guerre, vie tortuose: tutto previdi, e tutto caricai sulle mie spalle; perchè peusai, dopo averci sopra ben bene meditato, che il sacrifizio della vita, quando si fa per la verita, quando si comuje pel beue pubblico, quando si eseruisce per istruire il popolo, è un nulla, una buffonata, uno geror me la rido; e come me la rido! Suffii pure il mantice più violeuto della maldicenza infernale: facciano quello che vortiono, io non crollo, sto saldo, fermo, immutabile. Ammaestro, erudisco, stenebro gli acciecati, e faccio così nu'opera che piace a Dio; e quando piace a lui, nulla m'interessa degli nomini. - Voi, che ne dite? Se poi qualche bell'umore vi andasse mormoraudo: è contro la caritàl non istà benel Ditegli a conto mior che la vera carità evannelica non la vorliuno conoscere, ed è l'ignoranza che apre hocca e le dà fisto. - Figuratevi se avessero letto s. Bernsrdo nella lettera scritta ai Romani nel 10461 Se avessero letto a, Girolamo contro Vigilanzio! S. Gregorio VII (lib. VIII, Ep. XXI ad Herimannum Episc. Met.) S. Gio: Crisostomo contro l'Imperatrice Eudocial S. Atanasio ai tempi dell'Imperatore Costanzol S. Tommago di Cantorbéry contro il re d'Inghilterra Enrico II! Bonifacio VIII nella Bolla Clericis Laicosl e l'opera scritta a tal proposito dal Vescovo di Langre, che ha per titolo: Du Silence, et de la Publicité: ed i suoi Cas de conscience! si sarebbero scandolezzati la mille volte. Dunque acqua in bocca: chiavistello alle labbra, e zitti. Mi lascino in pace. Chi non ha la coscienza netta si.... non è colps mia.... ma già queste sono ciarle inutili. Veniamo al quatenus. - Siamo al giorno ventuno: uditemi in silenzio e con raccoglimento, Io.,

MEN. Aiutatemi, sor Cassandro mio!

CAS. Sono qui, Meuicuccio mio; in che posso servirvi?

MEN. Aiutatemi a guardare il sig. Totos come ha abbassato le alil Non fiata più. Pare un pelacchiù abbasguato.

And the property of the projected to letter by rect. In that if careckinin their and areas foreign occurs to make a populo per indure a voter. Induring the pin belief as pertender ce une grande assembles legisten—notate bene, fegale, votases if streen of its Dit, Mathesh is troven obligate insuns in tutte le Potenze di firer ritorno a Brons, d'ander aere credetto doverneun pertite. Fini die d'onde arear credetto doverneun pertite. Fini die d'onde arear credetto doverneun pertite. Fini die tout a service de la constitution de la constitutio

DEM. Belle chiacchierel Ma intanto son diecvano, che doresono i figli impleare perdono dal padre, e del ministro Rossi che gli avesson escunato atradimento, e dell'affronto fattoggi sulla parzaz del Quirinde col puntare il cannone incontro alla porta del son palazao, socidergii un terva Pretalo, colloragii che creasase un'esta di Ministri, come essi figli volevano. Con quati seguali di raverellimento, foreno, intendimenti bene, forse poterno aperare d'indurlo a tornare.

TOTO. Sapete cosa vi dicu? Il troppo è troppo. A sentire voi, il Papa fece una bella cosa ad andatsene via.

DEM. E che ci state in dubbio? Fece benoue. Non poteva fare una cosa migliore.

APOL Trismo immuni dopo le voci sparse; te chiacchiere diligare per la votazione; alle parde univeno i fatti. I fattil mitstendete signer figurios mio belle? La supete che in alcune famiglie p palri e figli passavano l'intiera nottata del 20 gennavo, ch'era sabato, fino alle mattina del 24, chera domenica, sorivere processemante noni in vigiletti, per gitturli pei all'iodimani nell'uran in tanti vigiletti, gier gitturli pei all'iodimani nell'uran in tanti vigiletti, diffichè renierero l'induscondat?

TOTO, Ehl dico... chi non s'ainta, s'annega. È proverbio della bisnonna di mia nonna. Noi cravano unovi di queste manovre, e quindi nno aiutava l'altro... Che male c'era? Io non lo capizco. Nessuno nasco imparato. Chi più sa, assiste chi meso sa. Ecco il casso. APOL. Ma non vi era alcun bisogno di scrivere il nome dei Deputati da eleggeria, e dopo chiudere la scheda, suggellaria, e coni consegunata. Questa burus, semplicio storia, edi os, se lo volste, posso, od ano ad neo nominarvi coloro, i quali si antoritzaroo di loro privato arbitrio a fare questo legiucochetto, edi lor e li nominerò per autenticare la mia assercitora.

TOTO. No, no: basta, basta. Quietatevi.

APOL. Quando poi mi turate il pozzo delle parola, allora è segnule evidente, che credete fermo quanto io bo narrato. - Danqoe non mi tentate, e state ad ascoltarmi. A tutto ciò che vi ho detto. venne anche premessa la stampa ed affissione per i consueti Inoghi della città di un certo editto, che, è vero, non era munito nè d'intestazione, nè di firme officiali; ma portava con sè un gran segnale eloquente, ed era la indicazione dei torchi che lo avevano vomitato; i quali, anche a quell'epoca erano qualificati del governo, perchè si diceva — Dalla Tipografia della R. C. A. — Ora questo editto era uno sterminato e matto apanracchio, e tale da far venire la tremarella a tutte le atatue sol colonnato del Vaticano; mentre si avvisava che sarebbero stati dichiarati tutti traditori della patria, quanti avessero ricusato di dare il voto. Costoro, tutti e singoli sarebbero stati descritti, ed in lunghi elenchi infamanti verrebbero incollati per le pareti di Roma. Figuratevi come a'impaurarono tutti, perchè questa minaccia diabolica si divulgò sull'istante per Roma, e molti cominciarono a temere di questa buffa affissione. Mi direter - e come avrabbero scoperto chi non avesse dato il voto? - Ecco: ai diceva che nella scheda esser doveva segnato il nome del Deputato eletto, e sotto quello dell'elettore. Mi sono apiegato. - Dica, aignor Toto, si fece

TOTO. Per la verità, davo dire di no.

APOL. Il perchè ve lo anocciolo ior perchè si sarebbero vergognati, e videro che non tornava cooto esporsi ad una amostacciatara solenne e pubblica. Ed infatti vedrete, che ben pochi si firmarono: ma andiamo oltre. - Dal ministero dell'interno, con la data del 24 gennaio si emanano i seguenti dispacci; col nom. A4.488 del protocollo segreto si dette ordine forte e preciso al comando civico di commettere il rinforso dei postir col num. 44,522 si espresse, che la disposizioni prese per le votazioni, fossero prolungate a tutto il lunedir col n. 44,526 si volle che ai mandassero i concertisti con i loro istromenti nei posti delle votazioni: col n. 44,521 si dà l'impero, che venga mobilizzata una compagnia per ogni battaglioce, e che questa si formi di 100 nomini a 150 col soldo giornaliero di bai. 20 per stare qui in Roma: col num. 44,520 si decide che si aumenti la forza militare alle porta della

TOTO. Fin qui, credo poter dire, che nulla si fece di male. Erano misure prudeoti....

CAS. Sicuro, prudentissime: è meglio usare il superlativo, perchè rivelavano una gran panra, da far risparmiare olio di ricino e sal d'Inghitterra.

APOL. A quest' epoca venne scritta al Senatore

di Roma una lettera, che era coucepita in questi terminie

## AL SENATORE DI ROMA

19 gennaro 49

и. 54943

25 Costituente

Domenica, 21 corrente, alle ore otto antimeridiane incomincia a stabilirsi quell'atto pel quale Roma deve risorgere alla sua antica libertà, ed alla sua gioria straordinaria.

La campana maggiore del Municipio non deve restarsi muta, ond è che lo scrivente prega V. E. perchè dalle ore T antim alle 8, quel suono festoso richiami i Romani a venire al grande atto della votazione.

P. E. che meritamente presiede a quest'illustre Municipio, e clu ha date tante prave d'amor patrio, ordinerà ancora che per altri mezzi si festeggi questo giorno singolare.

Pertanto fra il senso rimbonhaste della gresse campasa, che tassi libror Capitolina, che elle ore otto insonicio a montre, ecco i bodietti dei fino citto insonicio a montre, ecco i bodietti dei fino citto inconicio a montre, con bodietti dei fino con con contre dei contre de

TOTO. Peraltro non potete negare, che vi accorsero molte persone.

consent Dates persons.

The state describes of goals endantize glorants. Ermo presperati i collegi dettorali in directi postate. Ermo presperati i collegi dettorali in directi postati deliculia, is forcero primo collegio dettorale, pasCitorio terro collegio, palarso della Sepienza quarto collegio, palarso della Conselleria ginato collegio, al Campidoglio resto collegio, palarso Satriati, 
engi eccorreata la describiora. El un largo hascone 
guaratio di danasco rosso, che atava sopra di un 
mericapiado di geno tapettato pi attava oli rapmericapia del gino papettato pi attava oli rapmell'ura i laglietti. Budditt e Girici covonarson
all'interno. Circa 2000 saranos tatti i Girici celli

mattiua, e saranno arrivati ad una cifra eguale nel dopo pranzo. Volessero o non volessero, bisognava che i Civici vi assistessero e dessero solennemente il loro voto, depositando il viglietto nell'urna. Tutti avevano occhi per osservare, bocca per applaudire, ed anche per fischiare. Gia capite, che si spplaudiva chi dava il voto, si fischiava..... e come! colni che non voleva darlo. lo gia non vi nego, che moltissimi ve ne furonu, che obbligati a starsene li in guardia, eroicamente in pubblico, con inaudito coraggio civile si ricusarono di dare il voto; ma anche è vero, storicamente vero, che molti erano padri di famiglia, e, indovinatela.... presero il partito di votara tremanti; ma votarono cos un viglietto in bianco, o con un voto a favore di Pio IX; ed eccovi chiarito il perchè arcano si trovò una gran maggioranza di voti a favore di Pio IX. --Tutti zitti, tutti mutii uon fecero motto di ciò con alcuno. - Finalmente, e non furono pochi, vi posero espressioni ingiuriose, contamelie, augurii di temporali, terremoti, febbrl perniciose e di colpi apopletici diretti tutti questi cortesi complimenti ai signori capi demagoghi che opprimevano Roma. Vi scrissero minacca fulminanti, avvisi da far paura a un Sausoue. Alcuni corpi militari marciarono ed in quel giorno ebbero una mossa di più; cioè, portavano il viglietto in mano, e poi facendo al comando un mezzo giro a sinistra, si ponevano innanzi a tatti; indi ad un nuovo cenno, in passo militare, a due a due, andavano a porce il loro fuglietto dentro all'urna. Chi poi vi si portava particolarmente, era con ogni fragorosa solennità applandito da quella corona di demagoghi, che stavano sempre li, e specialmente poi coloro che, recitando da caproni, menavano altri a votare. - Mi pare essermi spiegato bene, e, come si suol dire, apertis verbis. - Dal fin qui detto, risulta manifestamente come tosse grande il numero degli elettori, ed il come dessero il loro voto. Non hasta: voi gia sapete il perchè il celebre Pietro Sterbini, brigasse per ottenere ed ottenesse, ossia, afferrasse il portafoglio dei lavori pubblici.

CAS. È una storiella piccante, e la sappiamo

benoue. APOL. Ecco dunque spuntato il momento di fare agire i suoi assoldati alla beneficeoza. Sterbini non vi era, no; ma nel Campidoglio vi stava chi pagava i baiocchi 30 giornalieri a questa ciurmaglia vendereccia, affine che andassero a votare;

e, volendo, potrei anche dirvi il nome, e ... CAS. Che ne dice il signor Toto?

APOL. Silenzio; nessano parli; e voi, sig. Toto, prima di ogni altro, giacchè siete venuto qua, stateci, e zitto, e ascoltatemi.

TOTO. Io poi ignoro affatto che dovete dire di più favoloso sopra i Civici. Furono essi, essi precisamente: essi che vollero a viva voce la Costituenta; furono essi che la proclamarono spolmonaodosi sulla piazza dei santi Apostoli, e fi la ottennero essi in curpo.

TUTTI. Zitto, zitto. Uh! nh! uh! Non fiatate. Menzognal Tradimento!

APOL. Signur Toto mio, non siamo più ai ten

in cui il Contemporaneo e la Pullade, ricchi di

liceoze poeticke, si arbitravano a venderci lucciole per lauterne, e ci volevano far credere il bianco ocro, e nero il bianco. - Queste proposizioni non v'escano più di bocca; chè qui non vi sono gonzilo li bo a sufficienza eruditi. Non comprano gatta in sacco. Il fatto sulla piazza dei santi Apostoli, scassatelo di netto: pel secondo; vi sono obbligato di avermelo motivato, perchè ne avevo fatta la promessa. Sentitemi: jo vi aveva detto di una certa chiamata fatta dai capoccioni di quel governo, con cni veocero convocati tutti i principali della Civicar (Vedi pag. 343). Ora asppiste che in quella adunanza eravi anche il duca Centrini, e dopo che tutti quei capi gli posero bene in mente, come la Civica aveva scisma nell'opinione, e la maggiuranza risolutamente voleva il ritorno del Pontefice, e mentre Cesarini, preso in disparte Sterbini, lo ricolmò d'ingiurie, in guisa che, quel famoso agitatore, che aveva in gola la zecca delle ciarle, non trovò più una parola. - Perchè, come rispondere quando il Duca gli dicevar Noi ci disonoriamo in faccis a tutta Europa? Che dira di noi la storia? -Ecco il Muzzarelli, altro impostore non meno celebre, preode in disparte un altro, a gli dice queste espressioni: Ma, caro mio, anche noi, e per i primi, vogliamo il ritorno del Pape; ma non si può proporre legalmente, se prima non si senta la voce manifesta dei popoli. A poco a poco si verrà a capo di tutto. In questu affare non si vola. Ci vuole flemma in politica. Chi va piano, va sano. -In mezzo al battibuglio, al susurro, all'uragano di voci confuse, di contumelie insultatrici, dopo un lungo strepitu, finalmente si combinano, ed il Miniatero da la parola, che non pratenderà in modo di forzare l'altrui volere per devenire all'atto della votazione, e nulla farà mettere nell'ordice del giorno, altrimenti prevedeva pessime scene. Contentati iu questa guisa, quei capl della Civica si sciolarro, dopo aver combinato sulla distribuzione dei posti per la Civica; ma ecco nell'ordine del giorno della Civica, non un comando, no, ma si la espressione aignificante, che non si proibisce alla Civica di poter votare sotto le armi; e, cari mici, capite subito, che bastava questa frase, perchè tutti si persuadessero i Civici di dover votare. La ragione la vedete da voi; in ogni battaglione, ove più, ove menu, eravi un nomero di capi esaltati, di teste vulcaniche, di anime bollenti, e questi venuero fatti circolara distribuiti in guisa che ve ne fossero abbastanza per ogni collegio elettorale; e sinte certi, che questi monipolavano la torta meglio dell'Apicio moderno, e della Giannina, enciniera delle Alpi. Iocutevano terrore, ed obbligavano a dare il voto; tanto più che alcuni di quelli ufficiali facevano partito per essere essi nominati; e qui vi potrei raccontare molti fattarelli autentici, che smascherano questa maniera di agire; ma mi contenterò dirvene uno solo, che è stato recentemente pubblicato in istampa nella nostra Roma per i tipi dell'Aiani, in un'Opera, che ha per titolo - Storia della Repubblica Romana, tutta corredata di autentici documenti. - Ora dalla pagina 299, alla 301 del Tomo I, ai trova stampato cosìs

Lo Porte della Cettà devono esfore garantite da Materazzii.



espi: Sai basta non ne capo piut. to: Melline più et puoi che dopo eti pialia piglia, li capacità!!!

. . . Il Circolo Popolare il primo, e anindi poi tutti i Collegi, siccome il medico, il legale, il militare, il farmacista, e fino i masculzoni, stamparono lunghe note di nomi, che consigliavano chi eleggere per In Costituente. - Si affiggevano cartelloni per le vie, in cui dicevasi: Date il voto al tnle, o a tnl'altro: - e fuvvi sino (tra gli altri il Bonaparte) che mandava oude a votare per lui, dando segretamente 5 baiocchi a testa . . . . . . Mn gli ufficiali della Civica valevan pur essi essere della rappresen-

tanza, pur essi volevano i due scudi quotidiani, ed essi rovinarono la nazione. Che viù? Vi furou molti che non solo ebber in viltà di dare il voto a sè stessi, ma che nei circoli e nei coffè scrivevano il proprio nome uelle note sopraddette, e porgevano essi medesimi ai loro parteg-gianti. E fra gli altri, un capitano della guardia

nazionale del sesto battaglione, non avendo potuto esser membro dell'Assemblea Costituente, obbligò l'intero battaglione ad eleggerlo per il Municipio, come avvenne.

Ed in tal maniera rimane discifrato appieno anche questo. CAS. Così mi pare. Io non ci trovo buio.

DEM. E come trovarcelo? P. C. E a me, me pare chiaro come er tocco de

MEN. lo pare non vidi mai più lucido-APOL. Andiamo avanti. - Tutti questi poveri

braccianti però non li mandavano uniti, ma alla apicciolata.

CAS. Erano molti?

APOL. Circa 3,000, e non in un collegio solo, oibò! In tutti e sei i Collegi, a non vi sia nessun temerario, che mi tratti da mentitore, da apacciatore di trappole, perchè è un aneddoto di cui è stata testimonio tutta Roma. E non si negava già l'accesso ad un Collegio perchè già si cra votato in un altro, signori no: così vedete chiaro e lampante, che con la sola beneficenza non chbero meno di 18,000, dico, 18,000 voti.

CAS. Bagattelle! 18,000 votil

DEM. Anzi, io mi ricordo, che vi crano diversi Francesi, che osservavano tutto minutamente, e facevano la medesima riflessione che adesso fa il aig. Apollonio: così questi arcifanfani demagoghi di prim'ordine crano posti in ridicolo dalla nazione fran-

TOTO. Una parola mi sarà permessa, se no crepo in corpo. - È vero quanto dite, non lo nego, trou posso, non voglio negarlo, ma fa un caso non preveduto. Sappiate però, che si doveva nel cullegio scrivere steso, nome e cognoma dell'elettore-- Ora vedete che allo spoglio si scopriva chi aveva votato nna sola volta, e chi aveva votato più volte, e allora quei voti illegali si sarebbero annullati. Dunque mi pare di aver fatto sparire

APOL. Voi riflettete saviamente; ma io rifletto ancora, e desidero che riflettiate, come me, ed ascoltiate una notificazione del giorno 18, che ora voglio leggervi io stesso; ascoltates

### NOTIFICAZIONE

A forma del decreto del 29 dicembre, e della corrispondente istruzione del di 31, domenica prossima, 21 del corr. gennaio, nei luoghi qui sotto indicati, si convocheranno i sei collegi elettorali di Romn per la nomina di dodici rappresentanti di questa città nil' Assemblea nazionale.

Alle ore 8 del mattino del giorno suddetto si prirà la votazione, e si chiuderà alle 7 pomer-Se per decisn impossibilità non potesse essere termiunta all'ora suddetta, l'urna sarà chiusa e sigillata a forma dell' Artic, 30 dell' istruzione soprnindicata, per continuarsi la votazione nel giorno seguente dalle 8 del mattino fino ad un' ora pom. Passata quest' ora si procederà allo spoglio delle schede n forma dell' Art. 33.

Le schede, su cui dovranno essere scritti i nomi dei Deputati, saranno distribuite a ciascun elctrore al di fuori del collegio.

Ogni scheda conterrà non più di dodici no-mi; quelli che eccedessero tal numero, saranno per nulli.

Ogni elettore riceverà un biglietto a forma dell'Artic. 14, che sarà consegnato all'entrare nella sala dello squittinio. Se il buon ordine della votazione richiedesse che la sala fosse sgombra, niuno degli elettori avrà diritto di rimanervi dopo depositata la scheda, quando gli vengn intimato di dar luogo agli altri. Terminata l'ora dello squittinio, ognuno averà diritto di assistere allo spoglio delle schede.

Roma 18 gennaio 1849

Il Presidente Avv. CIUSEPPE GARUSSI

I Segretarii

Ab. CARLO ARDUINI FELICE SCIFONI

Dot. PIETRO GUERRINI

Osservate pertanto, che vi è espresso così: -Terminata l'ora dello squittinio, ognuno averà diritto di assistere allo spoglio delle schede: - e perciò, a norma di quanto in intampa avevano promasso, tutto sarebbesi pubblicato; ma siccome la votaziona andò come andò, a si feca come si fece, così dopo a porte chiuse, pochi individui... già della balla, ingegni dei circoli, specialmente dal Popolare, li, uno leggeva, uno scriveva, un altro brugiava; e brugiarono non solo le schede, non solo i processi verbuli, ma anche le lista dei collegi. Vi piace? vi gusta? vi persuade? Ecco la legalita, ecco le cerimonie, ecco il rito. Andiamo innanzi. Io non voglio trattenermi a dirvi il come si angariassero gl'impiegati a dare il loro suffragio (vedi vignetta pag. 156, tav. 6); ne il come si negava la puttuita mercede agli operai se non avessero imbussolato il loro voto (vedi vignetta

pag. 156, tav. 4); nè voglio farvi il racconto della botte che loro si prodigarono (vedi sopra, tav. prima); e uemmeno del vino che si prodigava (vedi tav. 2); fino i poveri e faticatori contadini, i disgraziati fruttaroli (vedi tav. 3), tutti furono costretti a dare il loro suffragio; ma v'è un fattarello arcano in parte, che hisogna avelarlo. Udite: se ne andarono per gli ospedali dei maschi, e dovete sapere, che vicino al letto ogni infermo tiene una tavoletta, con due piccola cassettine, in cui si conosce lo stato, del malato, ilvitto che gli compete, ed in una di queste ponevano il voto, dicendo noi non lo tocchismo, ma servirà - per provvedervi quando uscirete da questo luogo di dolore. -Adesso, se vi pigliata il piacere di riscontrare quanti fossero gli ammalati in quell'epoca, troverete che accostavano al mille. CAS. E così siamo a 19,000, che, per la certa

scienza, sappiamo ch'erann tutti voti loro. Il conto va a meraviglia DEM. Che se vi saltasse la voglia di sentire dei

fattarelli, io ne ho le tasche piene. CAS. Mettete le mani in tasca, una a manca, una

a destra, e cavate fuori.

DEM. L'ho visto io in questo caso: -- Me n'ero andato a vedera la funzione al collegio della Sapienza, un povero ciorcinato stava scopando varso il teatro Valle, avanti ad una bottega; ed ecco, arrivano quattro farisci, lo pigliano, e lo conducono a forza avanti al bancone, a, volesse o non velesse, gli toccò a pigliare quella carta gia praparata, e gettarla esso stesso dentro alla scatola sbucata.

MEN. E nel giorno anche i poveri insalatari furono condunnati andara a votare con tutti i loro canestroni. P. C. E si ve ho da dine la verità, l'ho intesi

io, l'ho intesi; e insineuta dicereno: ce pijeno come li gallinacci. (Vedi vignatta a pag. 123). APOL. Tutti, tutti dovevano votare. Non v'era

eccezione, no: fabbri, artisti, letterati, maestri, scobottegari, ec. ec. ec.

CAS. Mancomale! Ecco Il perchè (vedi vignetta pag. 142) jo domandava alla signora Betta, che cosa fate? - Ehl vuo tano tutti, vuoto ancor io-APOL. Signor Cassandrino caro, nou andiamo in

cotedini, e non dicismo fandonie; chè non è argomeuto questo da facezie, ma da lagrime amare, contemplando come fu bindolato, tradito, inganusto questo povero paese; solo voglio dirvi una cosa, di cui io sono testimonio, e che ho sentita io stesso uel collegio a Monte-Citorio. CAS. E gia, come legale, non poteta averla sen-

tita che la. Dite su, dite, da bravo.

APOL. Al solito presero uno della plebe più basso, a andavano persuadendolo a dare il auo voto-Costni si agitava a dire di no, affacciando la forte ragione, else non voleva incorrere nella scomunica. Che scomunica? Rispondeva uno dei paini che lo catechizzavano, ahl dunque uon sai? Il Papa adesso ha messa la scomunica per tutti quelli, che non danno il voto. Tu ti vuoi salvar l'anima? Poveretto tel Se uon voti, sei scomunicato; vieui, vieni que, vedi, è un affare abrigativo. Hai da porre in telle Scifoniane illuminate, dicerano:

esta carta i nomi di quelli, che più ti piacciono Dimmi un poco: ti piace Calandrelli? Uhm! non so chi diavolo sia. - Come? uon sai chi è quel bravo ingegnere fra i Cannonieri? Una testa classica, na cervello raro, un cuore eccellente. Aspetta: ti piacerebbe questo... o piuttosto quest'altro? Quel povero mal capitato avava tempo a risponderes non lo conoscos non l'ho sentito mai nominare: non so chi sia: non l'ho veduto mai: che alla fine, stancato, importunato, disperato, per levarseli d'attorno, disse loro: scriveteci quel nome che vi pare, e lasciatemi andare per i fatti miei; e così fu latto. - Bel voto liberol bella scheda santificata con questa formal Anzi, se voi interrogherete quell' nomo, che porta la mattina le paste dolci agl'impiegati nei diversi dicasteri a Monte-Citorio, vi dirà: ho votato in diversi collegi, ma poi mi stancai, e feci punto.

CAS. Che ne dice adesso il uostro aignor Toto? Che la ne pare?

TOTO. Non nego che possa essere accaduto ad

uno o due; ma per arrivare a 24,000 voti, io non saprei.... APOL. Giusto, non suprei, avete detto bene; ma

io vi proverò, che ne hanno messi pochi, ma pochi assai; perchè li banno lasciati appunto per non farsi dare una fischiatura madornale. L'affare si faceva allo scoperto, per cui tutti, se volevano, potevano essere spettatori. - Ma terminiamo la giornata del 21, e ve la terminerei volentieri con la Pallade; ma era festa, e Pallade stava in vacanza.

CAS. Maucomale! Almeno così in quel giorno non uscirono stampacce, altrimenti chi sa quan-

APOL. Zitto, zitto: fu una cosa seria, perchè in totto quel giorno non si videro che stampe ri-portanti la decisione da essi stessi inventata arbitrariamente iu nome del card. Opizzoni, venerando Arcivescovo di Bologna, e dei ritratti, come già vi raccontai. Ma termina la giornata con uno scritto, ascoltatemi: tutti saranno in caso di farini testimonianza, e chi può, mi contraddica, che in quella sera tutti si trovarono assai sconfortati, assai smarriti di spirito.

TOTO. Comel Furono in quel giorno 14,000 votil Mica uns bagattella!

APOL. Si, alguore; aubito ai pubblicò questa cifra; ma presto si avvidero, che si poteva scoprire la loro impostura, mentre quella cifra si ottenne per caso, perchè in realtà nessuno vi avrebbe presa parte, e perciò potevano darlo ad intendere fuori di Roma, ma in Roma uo, chè tutti, o quasi tutti eravamo stati testimoni oculari. Ne volete una prova? Eccola. - Nella sera uon poterono risparmiarsi di porre qualche cosa al pubblico ; lo fecero, e poi se ne pentirono. Fu visto Felice Scifoni il notaro, girare con varie cartalle, sulla foggia di quelle che i trattori a gli osti pongono sulla fronte delle loro botteghe, illuminando per dietro la scritta che dice: gnocchi famosi; e queste car-

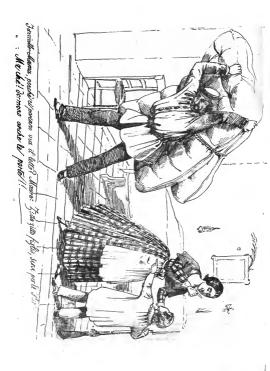

Chi ama la sovranità del popolo ha lo stretto obbligo di correre per dare il suo voto. Il solo cittadino che ha macchie infamanti pon può accostari alle urne. — Se voi non accorrete a questo serco dovere, è eggro che non avete a cuore nè onore, nè patria. Accorrete. — PIFA ETTALLA —

— Spants all'indimail il glorno 22 ge nanio, e allora di, che foccoso stumpe, Palloca, e, simili foglictucciacci avergognati, che specciarano una quantità di trock, o fine infernate dei tutti, anche i più ritrosi, sinon sprosati adore la lore schcia, affernano che i auto commoversissimo il redere in più collegi i perredel accorrece per i più circi in più collegi i perredel accorrece per i più coltre i più collegi. I perrede la scorrece per i più colce i fine di più collegi. Con fine i religiosi, che fino i Menilicanti gareggiorono nell'accostari all'una, e gittarri il voto.

TOTO. Oh! poche chiacchieres questi li ho veduti. Gli occhi miei sono un bravo paio d'occhi. APOL. Certamente li avete veduti e vi furono; ma il come ve lo dirò io, v'è un perchè assai grazioso.

### CAS. Sentiamo, sentiamo.

P. C. Eh! pe li fattarelli er sor Pollogaio bigua Inssallo sta-

APOL. Si dette la combinazione, che in quel giorno, uno ch'era vivo, aveva da essere portato in chiesa morto. Vi andarono i Mendicanti, e tornandosene al Convento alla spicciolata colla candela nelle mani, passarono...... perchè volare non potevano.... passarono avanti ad nn collegio elettorale. Udite questa: stava nella piazza il principe di Canico, Bonaparte... Musignano... voi capite bene chi è, e vedendo i frati dal mezzo della via, comincia ad alzare la voce, e in attitudine da falloppa, si pone a gridare: - Vedetel vedete! anche i religiosi hanno votatol - Ed ecco il come votarono i religiosi. - Nel di 22 poi si affaccendò la Pallade a spendere calde parole per invitare. provocare, e sforzare anche gli altri religiosi a votare; e, per venire a questa difficile meta, assicurarono, che anche i religiosi Mendicanti avevano dato il loro voto. Non voglio però tacervi, che in antecedenza i demagoglii si erano condotti per diversi conventi, invitando, consigliando, pregando a venire ai collegi elettorali, e dare il voto; ma.... ohimè!....

CAS, Finsco?

APOL, Damioiana!

TOTO. Non precipitate il giudizio, perchè io,

io Toto, hisce oculis et lanternis, li ho vednsi vicini si banconi delle votszioni.

DEM. Toto la regione. Il lo ritid serce i qui applica qual con supplica e qual con joures, office millimensir far le ore 23 a 24 della sera, a viete qualche Demositicos o finate del sitri Orbidi con la semplite tonaca, seras mantello, ecco la foccia tutta opporta. Vi costono che la curistiati mi prizcio sani, el accostandoni, m'accrost che teserante i prodizia, son porturoro mai l'accia, to della periori del prodizia, por porturoro mai funcia. Lo disela periori della prodizia della proturoro mai funcia del della principa del principa del rische della protuzione solution.— E come si servano de rispermine le risuli Est reppo manifesta e lodra in-postera.

CAS. Ma, sor Toto miol nna ne fate, e cento ne pensatel Alumno le aveste architettate un po' meglio. Che diavolo l La barba ai frati che uun l'ebbero mail

APOL. Andiamo avanti. - La Pallade si affatica per far credere quello che non è. Ancor esta esce in campo col fatto avvenuto al card. Opizzoni, e sull'altro accaduto in Ancona. Bugie sterminate, degne di cavalletto. Ora queste notizie le fa scendere da nu articolo, che ha per titolo:---Un vero Sacerdote: - e qui, ora lo sublima, ora lo deprime. E nel foglio d'oggi trorasi un articolone, nel quale si dichiara con totte le più forti solennith, che dopo la Costituente che si avrà, il Papa verra in Roma circondato da baionette stranicre, o la Costituente vi sarà assicurata da baionette italiane. La Pallade da la scelta agl' Italiani. Certa in suo cnore di un intervento strauiero, fa in tal guisa na caldo appello alle armi di tutti gl'Italiani, e ne forma una minuta analisi. E già in primis reclama una Costituente italiana, facendone primo centro, o prima moto la nostra Roma. Dopo va in estasi deliziosa nel concepire le nostre forze liberali, tatte di un identifico colore; e ciò per forza d'una immaginazione stravolta, febbrile, e più che poetica. Si sogna una unione, un nodo, un legame insolubile fra tutti i governi italiani; e rivela jufine più chiara la certezza di questo intervento, smentendola infine con una notizia, che così a'intitola: - Un intervento in maschera. - Racconta, e da come leale storia futura immiuente, che un buon numero di Cosacchi eretici doveva salire in folla sopra navi spagnuole, con l'uggetto di difendere armati, battagliando, i diritti del Papa. Così conseguiva il doppio scopo, di porre in ridicolo l'intervento, che era tauto temuto, e screditare i Cosacchi e gli Spagnuoli. - La rivista odierna della stessa Pullade

terminò nella guisa che terminava sempre, intendo dire con la Cronaca Teatrale, il cui articolo era intitolator - Le Barricate del Metastasio. - In questo con particolarità ai dà conto di ciò cha ai rappresentava su quella scene, ed era..... nel senso loro: - La Rivoluzione di Napoli. - Sapete che avevano la massima di far vedare in teatro quanto servir potesse ad animare, ardere, far ribollire i sentimenti ultra-liberali nel basso popolo, perchè secondo le frasi dell'articolo atesso: - Può molto istruire ed aprire gli occhi al basso popolo, il quale, siccome non legge giornali, non disputa, ec. - Posso farvi garanzia, che anche dal lato letterario, era un dramma orribile, sconnesso, moatruoso; ma era l'epoca dei mostri, e Roma n'era diventata un serraglio. - Torno a ciò che mi proponeva dirvi, vala a dire, che mentre nella sera del 21 erano sconfortati, smarriti d'animo, incertissimi, pubblicano ciò nonostante, non meno di quattordicimilo voti imbassolati in quel giorno... dicono essi... e ben si scorge, che lo fanno a fina di eccitare, elettrizzare, apronare potentemente il popolo ad accostarsi ai celebri banconi, e depositare la tanto implorata scheda nell'urna, a conforto delle menzogue, delle imposture che scrissero, e stamparono in quei cartelloni , le grazie fatte ai datenuti, di eni gia vi parlai, sono in oggi pubblicate. Si studiano seriamente, ingegnosamente, premurosamente tutti i modi possibili per ottenere la maggior cifra di elettori; e perchè ai collegi accorrevano in maggior folla, si scrive di ufficio al Ministro delle armi: e quasi non contenti del come, e di quanti furono a dare il voto, vogliono un ordine del giorno appositamente composto. Il Ministro delle armi scrive al Ministro dell'interno in questi precisi termini:

# MINISTERO DELLE ARMI

н. 173 р. в. .

25 Cost.

Roma li 22 gennaio 1849

La richiesta del segretario dei Collegi elettorali di emanare un ordine del giorno militare per eccitare un maggior concorso alla votazione

mi giunge in questo momento, che avone le undici ostimeristime. Essendo prossimo il termine della vostzione, sarebbe instile affitto l'ordine del giorno che si richieste. Osservo di più, che ararbbe questo in contradistone colle altre precedenti disposizioni, mediante le quali si è lociato ai militari la pismo liberdi di prender parte o no alla elesione dei Deputoti alla Covitimente.

Ho il bene di confermarmi nello più distinta

Della S. V. Illma

Affmo Collega

Sig. Ministro dell'interno

Seguitiamo dun que le votazioni in questo giorao 22, e già si atavaso apparecchiando i preparativi per lo trasporto in vio funtasmagorica delle urue al clivo Capitolino.

TOTO. Fantasmagorica.... aveta detto? Questo è un mettere tutto in ridicolo.

APOL. E, non è mis la frase, caro amico, nos è di voi stesso. Udite questa lettera, e ve la troverete.

> Cost. V

CARO POSI

Dovendo ciarcun Presidente occuparsi dell'onore del proprio Collegio, ed essendo io debelmente uno di quelli, così di prego voler initare il battaglione dello Spenaza, e se fosse disponible l'Ostarsitario, per le ore sai pomo portarsi al secondo Collegio in Monte-Citorio onde accompagnare in via lantamagorica le urne elettorali:

Saluta il signor De Angeli, e credimi

Tuo affmo

E. PASQUALI PROT. N. 48320

CAS. Poveri mattil DEM. Mattil È poco. P. C. Schiumacca de.... APOL E coil, daverer daverer fantamagoricamente trasporturono e auppiere, ossia le urne a Campidoglio Marciercoo ados a dois, potrassoa dave, mos dopo l'atro. Nos vi marcera, estana dae, mos dopo l'atro. Nos vi marcera, estana delle fora abituil posupe; nos vi rea difetto di torce arlenti, nos vi si desideravano concerti milituir fagoroni; nos vi si bramara baccam, perchè v'erano dei prezsolati, che facevano uo gritiro coatuno, un susuro do orgia.

CAS. E qui sì, che ci starebbe a pensolle si reipent dat dalla sore Betti; sua, aqui in locca, c sitto il sor Apollonio non runde scherai. ("edi vignata a pg. (14)). Lo spettunole cidicante sarà stato quello del battaglianciam dalla spettunole sidicante sarà stato quello del battaglianciam dalla spettunole sidicante sarà stato quello del battaglianciam con una coloro cutti quel mondial dal genero Capitano, e dopo tutti quel mondial dal genero Capitano, e dopo tutti quel mondial si giunzi pupi e manunia, che se li guardavamo con dereziame, e dopo tutti quel mondiale di localia, con questi dicendou- "Schottano veterani dei frompanie fored tha importi dei presenti aimini di fallai, con questi mondi, humo da stare frechi — ("edi vignetta a muni, humo da stare frechi — ("edi vignetta").

P. C. Ell sor Toto? Già voi nun magniate cicuria pe ste case? A me, me pare che ve sete imbrattitu un ber pone! Ce sarebbe guente pericolo che ve pijassero le.....

TOTO. Dite, dites chè in non me ne piglio; sento, e segno. CAS- Segnate? Eh, bel zitello! Dunque tenete

qualche intenzione cattiva?

TOTO. Mi capisco da me. Signor Apollonio, andate avanti: reguitate, reguitate pure.

APOL. Posso, se vuole, anche far punto subito....

TOTO, Oppure che?

APOL. Alzare il tacco, e... andarvene. CAS. Oh, questo poi no. Il sor Toto nostro deve

Case our queed op on the for Tota notro dever rimanere incastrato, inectaranato, inchindato qui. Ill. da sentire totto aino al finocchio; non è vero, hello moi è Figlio di masman sua, repubblicanaccio apirgato, ingegnoso... (a metter cioque e levar sei) tilianisisson... (gallianecio con la coda in fest e il petto in avanti) non si muova, non si scotti, rimanga qui, salo, coatetto.

APOL. Andiamn von provedjitmen seedstaten, be vi he titte terminet te gjernste del 22; na vi devo aggiongere, che usei in quel gjorne on server manifesto del Grool proplace, dieste to like Porvince, affinché tessere in guardia contro i disserve montante de rezalmenti, che non rectaos in coio. E coni fice rezalmenti, che non rectaos in coio. E coni fice rezalmenti, che norrestato in nel giorno stresso al esprime di essere in puner, che accada quade perrobatica convolvira, incenduira, rivotazionaria perlochi totti si mettono ti timore. Sentite le frai del manifesto. (Erge):

Una fazione pertinace, ma resa impotente ormui dalla pubblica indignazione, si app wecchia a fare gli ultimi sforzi. Vi saraa noti gli avvenumeuti di Roma nellu sera del 19; futti per sè moderini statit ed impudenti, che altro non rivoluno, se non la ristutione del multrugo, che disperato di più vierre, si appigho me gon armo o schengio che gli si para alle mello di conchi soldati, parte ebbri, parte sedotti, che esseremo affrostrare i notti prodi Dreggio, o caddero stall'atto in potere della legge, o furuno presi a poche miglia del Boma, neutre correvono la campagna come disertori, e come assissini. Eco a che il ridustro i laro sforzi.

È nostro sacro dovere di prevenirvi, che ora si tenta qualche colpo su voi, - NON PI PAR-LIANO A CASO. - Il vecchio apostata Zucchionol sovvertire con tutti i mezzi codeste Province: oltri nemici del pubblico bene faranuo con essului l'estrema d'ogni lar possa, ma indarna, che troppo sentimento di patria sta nei popoli dello Stato Romano. Tenetevi in guardia, e vi basti. Com'essi vorrebbero piombarvi sopra colle mani della violenza e del tradimento, così voi con quella potenza d'un popolo che si scuote al grido della giustizia, cercateli, inseguiteli, abbiateli in mono; non date tregua a custuro che vi vegliono ritornare alle candizioni di iloti, di servi della gleba. Su, su, o Italiani, sorgete contro gli scellerati; fate vedere ad essi, che mal si congiura contro i sacri diritti d'un popolo.

Ora il Sommario Storico che lo riporta, vi fa sopra una sua osservazioneella, che è bene che anche voi ne facciate tesoro. È breve si, ma succusa. (Legge):

Le torie non doven onettere di registrorie nelle sue pegia Unidato monfetto, estrada uno dei più grovi e dei più periodosi fon quanti e funciona dei Crook Non direum de funciona più biota del Crook Non direum de funciona del consensatore, le atrocità che un proviono emergera? Il lutto in cui potene estere control di Salan, piche il dettror paò famonte del provincio del provinci

CAS. Non dice male. Pare che ne smidolli bene lo spirito.

APUL Aedismo, aedismo al giorno 23.— In questo seco en decreto, che riguarda la Marias degli Stati Romani. Nella Gazetta romano dei degli Stati Romani. Nella Gazetta Processora degli Stati Romani. Nella Gazetta Processora degli Stati Romani. Le della pogina 1071. Fleditivamente poi al fatto dei soldata illa Pilotta, la Ginna representa pubblica sicorezza, loda aliamente le carril assoldate, e dire che suppresenta solo dei la larga Finfamia di Codoro de timunitarromo, e contro cui promette al findinana (24), procedere di giun.

CAS. Povera gentel Stara frescal

APOL. Nel numero 452 la Pallade, sotto il di 23 gennaio apre una scena comica di pupoli, i quali crollaro, frantunano, polverizzano, col concorro della sacra Costitente il giogo indegno e pesante — delle futse massime e principii del

TUTTI. (Meno Toto). Falso, falsissimo; imposture, calunuia.

APOL. A me riesce ridicola aoche la declamazione, perchè la maestra esperienza che se sa quanto un dottore della Sorbona, e quanto un professore dell'Archiginansio, ci ha futto toccare con mano, che i preti avevaco mille ragioni quando a quei passi attentati davaoo il nome di inganno, tradimento, moti incendiarii, follie, sogni, cabale senza certezza di numero, buffonate sacrileghe, ec. Gli effetti ci persuasero appieno, che tutto tendeva a distruggere la legge di Cristo, e si confuse orribilmente la libertà dataci da Dio, con la matta liceaza e lo sbrigliato libertinaggio. Passa dopo la Pallade a dar coato delle votazioni accadote aci vicini paesi; e voi siete u sufficieoza chiariti come procede la faccenda. Madama Pallade ne scappa fuori con un altro casetto nuovo, del Vescovo di Terracina, che è falso, falcissimo, inventatu di

pianta.

MEN. E quando lo dice il signor Apollonio, io ci metterei le mani sul finoco. Su quel capo ci sta scolpitor Est, Esti Non, Non: se l'avesse sentita diversamente, ce l'avebbe franco franco spiferato.

APOL. Ci chisma il giorno 24. CAS. Eli non lo faccismo aspettare.

AFOL. De Froissous arrivs un programmas daton di 20 e, di esso si dichiare, che son si ha ta minima intenzione di vidure i primi noteani primto di consegnitare di consegnitare di consegnitare di di Cristo, ma di for si che le leggi religiosamontas hesa, die egge, e suo protece. E chirra, lo dissi subto far sar cue is quel giorno, orginosa non notas hesa, die egge, e suo protece. E chirra, lo dissi subto far sar cue is quel giorno, orginosa de leggi civilia, per questo si fa al sentrari e citadiari militari esi ecclesisatici ad escere docili, et leggi civilia, per questo si fa al sentrari e citadiari militari esi ecclesisatici ad escere docili, et chefe al resultari e consegnitari di consegnitari del consegnitari del consegnitari di consegnitari del consegnitari del consegnitari del consegnitari e consegnitari del consegnitari consegnitari del consegni

CAS. Altro! capisco, capisco. Ma a me piacerebbe abrigata un altra coserella, lo spaglio dei voti, perche questo m'iateressa assai assai. APOL, lo non posso dar torto a voi, e voi non

CAS. Adesso converrebbe aver la parola di que-

APOL. Eccols: niente più io posso dirvi di quanto vi ho datto, per una ragione ardente.

GAS. E sarebbe?
AFOL. Che a tutto fu dato fuoco- che tutto fu casgiato in cenere. Interrogate la cenere, e se vi di l'animo di Enta risposdere, acatiremo che cosa dir. Noi aspete, aignor Denetrio, conse in ogni collegio eravi una lista, ore si ponere e si scrivva il nome di colui che veaiva a dare il vo-

DEM. Anzi, so ancora come si presero il tristo piacere di scrivervi i nomi ouorati di tanti galantuomini, che per acrupolo aon erano in quel

giorno nemmeno per i vicoli, imusagioate se votaronol Piuttosto, ad uso di Muzio Scevola, si sarebbero lasciata ardere la muno e il polso.

AFOL. Espure suche pusct con intenstate structure bere varet on interest, metter in corte modo, poterano a soi sercire di guida sile mottre indapoterano a soi sercire di guida sile mottre indasi diche publicità. A porte chime si aprimo le sacled, uno leggera, quallo die voltare, leggera, un seguerano tatte alle finame. (Vedi vignette a paraseguerano tatte alle finame. (Vedi vignette a paraSorie stella Repubblica, de di usora vi discine il soSorie stella Repubblica, de di usora vi discine el septeme at Pottome. E alle
page. 2007.

. . . . . . Nello spoglio poi dei voti avvennero più ribalderie. Chi leggeva i nomi, avea giù l'istruzione di quali dovea far primeggiare; e perciò di mano in mano che prendeva la schede, proclamava altri invece di quelli che veramente vi erano scritti. E abbiam noi prove irrefragabili, che l'avv. Aurelio Saliceti risultava terzo nel primo spoglio della votazione per i 12 eletti in Rama, e invece non fu mai pur ricordato il suo nome, perchè altri ambiziosi volevan di forza la precedenza. E tutto questo non basta. Se veramente si fosser contentati dei voti liberamente gestati nell'urne, sì aueschino sarebbene stato il numero, da render la cosa ridevolissima e mandarla in proverbio. Perciò che si foce mai? Si mandavano individui, che assumendo ora un nome ed ora un altro, votassero le cento e centa volte per una sola persona, ec.....

CAS. E così?

APOL. E. così io potrò soltanto rispilogare le cose giù dette, e fare un conterrilo alto alto, quindi dire tento ciò che raccontaso alcusi giovani caldi di principii liberali, ma che nos erano saccora spegliati d'opsi senso di unanità e di equita e si ritiarono «Candolezanti, inorriditi, e marari-gilati della mala feed ciochor, i quali assisterana all'infedelissiaso spoglio delle schole. Cose che facerano atomose.

CAS. Dunque? duaque? E sarebbe? Sbrighismoci. Il perder tempu fa rabbia.

APOL. Voglio contentarvi. Incomincio col conto, e vedrete, anico mio, che ne pubblicarono pochii forse equivocarono, o per dirlo coo storica verita, vollero farlo, altrimenti avrebbero riso auche da loro stessi.

CAS. Uh! quante ciarle!

APOL. Sono qui.— Presso n poco Roma fa un centutatamilia anime. Ora gli efettori riconosciuti capuci di poter mettere il voto nell'uras, erano sessantamila; e le persone che votarono, secondo loro, sapete quante furono reatinyattromila. Vada per 24,000. Sizo cois, ma.—attenti el ma. Dovete togierei diccimila forestieri, fra quali credo io dover includere alimeno na miglisio di Israeliti, i quali cile con control del presenta del p



and the stage

taoti, e non meno io quell'epoca se ne contavano in Roma. Da ciò deducete logicamente ed aritmeticamente, che i voti romani furono quattordicimile: danque quattordicimile è il rappresentante di centottaotamila. Di più: essi confessavano che al perdettero tremila voti; ma io iovece so di certo, che se ne perdettero diecimila. Mi direte: diecimilal possibile? ma come? - Un momento e ve lo spiegheròs i Civici costretti a stare ivi presenti, testimoni indolenti: i militi che in quei giorni ersno in na gran numero: tutti e singoli gl'impiegati forzati e dare il voto, altrimenti avevano la caceiata illico et immediate dal posto, e sarebbero stati segnati per le piazze, pei quartieri, pei circoli come codini, reazionarii, neri, e nemici della putria, e forse unche si fece loro vedere la punta d'un coltello offilato; ora tutti questi, per timur panico eccitato dalla fiera tirannia del governo, credendo di salvare la coorienza, o come si suol dire, capra e cavoli, dettero il voto a Pio IX; parte poi, per metterli in ridicolo scrivevano soggetti luffi, soggetti di scherno, come sarebbe il vespil-

P. C. E chede sto spillone, sor Pollognio? Me lo spiegheressivo? APOL. Nel linguaggio vostro sarebbe uno dei

capa hecchini.

P. G. All: me ho capitol Panonto er beccamorto.

E me n'aricordo io puro, che morta gente je diedeno er voto, je diedeno; e aveva da venì a essa

Deputato. Povero Panontol Sarebbe stato un Deputato propio curiosol

APOL. Alcuni poi arrabbiati, non vi scrissero che imprecazioni, di quelle classiche esonore. Piguratevi Sci orca...per una, principiando da... e qui ponevano i nomi di sei persone; e terminavano con Sterbini. Vedete duuque di che razza erano questi diccimila voti.

CAS. Ell sor coso miol Siama dunque a ventimila; si capisce: per gli altri diciottomila vi forono i braccianti, e poi tutti i loro. Siamo intevi.

APOL. Mancomale che l'avete capital Ilo piscere, che il conto ve lo siete tirato da voi. Fin vouo pochi ed usarono economia per prudenza; quindi da tutto ciò potter vedere, che importarrono colla stessa impostura; perchè i voti comprati dall'oro, doverano e potevano essure il doppio. — Siamo intesi, lo vi ho detto tatto tatto voi tirate le conseguenze. — Siete conseguenze. — Siete contenti?

.CAS. Contentonil Oh! Oggi vorrei sapere chi furono i Deputati impastati, improvvisati da luco

atessi?

APOL. Basta che non obbiate fretta, e ve li dirò
uno per uoo.

CAS. Siete curioso, sor Apollonio mio! Voi ora ve u'andate, e lesciate l'affare imperfetto: non va bene, non va bene.

APOL. Non me ne vado, non me ne vado. Sinte pure persuaso che non also il tacco fino che non vì ho terminata la storia della Costituente; e la promulgazione dal Campidoglio accodde nel giorno. 281 sismo al di 24, e andismo avanti eso questo giorno, e voglio adesso svegliare padron Toto, che recita da dormiglione — Signor Toto? Signor Toto caro?

TOTO. Sono qui: dica: pronto o servirla..... ove

APOL. Voglio darvi nas elettrizastas sentitemi. Ditemi; na già non v<sup>®</sup> hisogno di pnati interrogativi la Repubblica era realmente il pupolo che la roleva? Parlate spassionatamente, come se fote innanzi il Tribunale di Dio: non è ven o che illomani sudavano serbetti solamente o nominare Repubblica?

INTO, Voi m'interrogate placido placido; el inplacido placido vi riepunderio aultico. E vero si
liconario non si poteva parlare di Repubblica; ma liconario non si poteva parlare di Repubblica; ma mico della notto, nibbi rintendevano sempre l'untica, piena di fame, di miseriaccia, di orrori, di lelitti. El di ngolla antico v'ero una onemosi la metta svani; e appena veniva nominata, ecco la febtre a fivaldo, sincopale. (Vedi viguenta a. p. 190).

AFOL. Betta, hutas redete come sono here intornatif Come tegrerano le Pallacid-I Sapsitar, che questo à l'articolo che nel giorno d'orgi '24 genn. 1839 mette Goni i Pallacie. E percuamente nel son Nom. 533, che la melecima "era accorta, ed avera subolucto che in quei giorni vi era un caltiro unnore, mentre già si capiva da chi avera nassoche piglizara piede la idea della fraphibile; qei il solo son nome, nudo molo, avera gettiata la quartana in quei sipritica.

TOTO. Ma questa è lioffa davvero! Come diavolo si aèvea da parlare di Repubblica, quando ascora non si era riunita l'Assemblea per discutere,

e decidere qual cosa volessero? APOL. Bravol Bravonel Confessione magnifical Dunque se dalla Pullade se ne teneva discorso, è certo che stava fissa nei loro progetti. Quella riunione era un sogno, un fantarme per gli gonzi; oon s immaginavano mai oè di riunirsi, sè di disputare, nè di porre in forse la solenne promulgazione della Repubblico. Rimanetene persuaso, come che quattro e quattro fanno otto. Dunque ogni spirito era convulso, e benchè non se ne fossero assuporati gli effetti, ecco la povera Roma condannata a sgomberare il timone della gran barca, vicina a fare un miserissimo confronto fra la rivoluzione del \$793 e quella famosa del 1848 a 49...... per quanto si affacceadino, la Pallade ed i suoi Articolisti, di scemare le angustie, per quanto audino trementina e catrame per travisarne i fasti, per bettare un saldo mantello soura i suoi delitti; noi, rui purtroppo non è mancata una lagrimosa esperienza, gridiamo a perdita di fiato a tutto l'universo mondo, cosicche tutti ci ascoltigos che noi non solamente nou la troviamo difforme dalla cara mamma, ma possiamo con franchezza assicurare, anche gin andolo che la cara figlia ne ha superato la per-fidia, la malvagità, la scelleraggine, il sudiciome, la nefandezza, l'empieta.... CAS. Eld sor Totarello, sentite che nespole? Una

cosetta svogliata!
TOTO: Colle Imone, non andate in collera. Andiamo al paragone. Oh! ecco: di quell'altra sapete

APOL. Silenzio, sor Antoniuccio mio, silenzio.

Udite ciò che ha di quell'altra stampato la impudente Pollade:

Un'opera di rovino; una robbia di distruggere; una smania di cancellore il passato; e tutto gli riclaanava memorie di vergogno e dolore.

Adesso, dimendo a voi, signor Totarello mio, e domandandolo a voi, intendo di domandarlo alla specchista e ben cognita buonafede dei demagoghi del 48 e 49: cosa lasció intatto la Romana Repubblica dell'età nostra? La fede? Fo calpestata. La religione? manomessa. Il costume? corrotto. L'ordine? sconcertato. Il diritto? conculcato. La proprieta? violata. Insummo, a dir tutto in poco, non ri fu attentato violento, inginato, sacrilego, a cui i demagoghi nou si slanciassero temerarii io quella grande opera di vita e di creazione, come viene cononizzata dalla Pallade - la rivoluzione del 1818. - E dopo di aver veduti i sagri templi spoglisti fino delle campane, i ministri del santuario. parte perseguitati come belve in tempo di caccia, e parte scannati a tradimento senza nemmeno la formalità del processo: gli oggetti più venerabili fatti oggetti di derisione e di scherno, si potra avere tanta avergognata sfacciataggine da dire solenpemente, che questa volta Iddio chiama olla vita il popolo, perchè gli ha aperti gli occhi, occiocche vedano la verità. È possibile concepire più esecranda bestemmis? Ditelo voi.

TOTO. Signer Ápillonio mão, qui acusate, ma varte torto; mon rago; lattí. Che distroló Ma voi, mono stagionato e pratico del mondo, dorrente capte meglio di ne, cel i spoolo se gil piglie, è un pulcato che son si doma. Binispilo per tutto, transmita mono mono mono. I birili, bo supert. è mer camzia santica; e chi è birbo nou las bisospos dicrent il talento cal monocolo; quindi il birbo prottara mo delle circostanas secondando i lavo fini particano. Dannag qui efetti tristi da voi irocadati non somo della frepublicia, signor so, non somo della prottara del prottaro del prottaro del prottaro. Via començuele sana sinegio di uno.

APOL. Signor. Toto mio, queste vostre parole svaniscono come un prizco di ale in una conce ad "accusa, quando ogni iodividuo il piti foiorarcito, il piti d'anima nera, può worie in campa, e achiactire ardito il capo al gdantuono, al l'inocente. Sia al goreno, al, al governo, eviluer questo sconcio diabolico; una nono battai il governo di alfora, non solo lo tollevara, ma lo voleva, lo comandava. TOTO. Questo poi troppol. Const Pretendera.

stémm.

APOL. Non pretendo, no, roglio provarvi, che il governo voleva o ordinava. Lo mi nono fitto in il governo voleva o ordinava. Lo mi nono fitto in fatti accadi che la Palitate deplore dei fatti accaditi culti voccità hepubblica, como dal homoste la inicitati culti voccità hepubblica, como che promote la inicitati l'artica, ma ordrepuesta in modo eminante, sentite ciù che ileva, c. — fa un opera dei ricata, una volte dei distraggera, mas sunnita di concellore il pressor. — Date un occhiata salla di concellore il pressor. — Date un occhiata salla villa Borglene fonti porta del Popolo qua salla villa della contra della

Patrizi fuori porta Pia; alla villa Pauphili fuori porta s Pancrazio, e poi fate grazia dirmi se non fu questa moderna un'opera di ruina, una rabbia di distroggere, una smania di caocellare il passato?

TOTO. Venite fuori con certi fatti curiusi; ma pure dovete rificttere che fu per la necessità della guerra, che dette la spinta a queste rovice. Bisogua trovacciai in certi casi. La parola guerra, è una parolaccia che fa paura.

APOL. La guerra, ell' Siguori miei, decidano se per necesità guerreca o per rabbia di distruggere, affinche la povera Roma non conservasse più cua argomento d'interesse avanti al mondo intero per la sua doppia bellezza, cioò sescre profano posesse mano a questi diroccamenti, esterminii, dervatazimi lastrinerolli Statene giudici voi.

TOTO. Caro signor Apollonio, finchè re ne venite con le chiacchierate, facciamo un buco nell'acqua, e niente si conclude.

APOL. Non volete parole? no? Volete fatti? Vi citerù fatti; ma allora spero che abbasserete gli occhi, e vi mancherà il cuure di rialzare la fronter lo spero. - Volete fatti? ascoltatemi: - Meditate no poco sulla situazione topografica di villa Albani. È posta in un fondor la costeggiano per ogni dove colline, che la guardano e le fanno schermo e difasa. Dio mio! che guastil che perdite! che danni irreparabili per le arti belle, se a norma dei progetti diabolici la spianavano. Chi rifaceva la maravigliosa pittura del Menga? Come riavere quella raccolta di statue greche unica al mundo? E quei bassirilievi, quei bronzi, quelle tante altre opere stupcade. che a stento trovano paragone nei più doviziosi Musei, e che gli intelligenti di ogni nazione via ne porterebbero cogli occlui? No: silenzio: si distrugga villa Albani: si atterri: sia ridotta ad un mucchio di sassi.

TOTO. Non vi scaldate tanto, no, perchè restò intetta.

APOL. Un momento. Vi furono persone che col mettere innanzi gli occli ciò che avrebbe potuto dire e fare il popolo nel vedersi togliere le bellezze di Roma, li spaventavano, e qualche volta... non sempre. ottenevano un poco di condiscendenza, giacchè avrate capito, che di quel popolo ch'essi avevano posto in convulsione, che avevano reso febbricitaute, ne avenno una gran paura. Se ai rivoltassel.... Se ai ammutioassel.... Se.... insomma n'erano agomentati; e questo terrore con i suoi fantasmi, giorò qualche volta a far rispettare nobilissimi monumenti, chè altrimenti andavano a terra. - Si levi tutto di netto, e poi la villa abbasso. Non deve evitare la sorte comune. - Ecco il senso gennino di così mortal sentenza in questo dispaccio. Non sono cose che me le invento lo, no: sono carte solennemente legali. Udite:



## REPUBBLICA ROMANA

### TRIUMVIRATO

s. 3926

Roma 4 maggio 1849

CITTABLEO MINISTRO

Il palazzo di villa Albani occorrerà impreteribilmente alla Repubblica per mire di guerra; ma siccome esistono oggetti di arti belle, è d'uopo che vi occupinte di furli asportare senza alcuna dimora dentro Roma

A tale intento il Triumvirato ha date le debite istruzioni al Ministro della guerra perchè dia quelle disposizioni necessarie a facilitare la esecuzione di quanto sopra fu ingiunto.

> Pel Triumvirato SPINE

Cittadino Ministro dei lavori pubblici

Il cuore davvero non regge contemplando Roma, un poco alla volta depauperata, rovesciata, invilita-Si pesca un mezzo, ma si dice che non si trova. Si risponde, che quegli oggetti preziosi non si possono togliere, ed ecco come è registrata la risposta nel protocollo. (Legge):

A dì 5 maggio 1849

Scritto con dispaccio N. 3320 essere impossibile di eseguire quanto viene prescritto dal Triunvirata, e dapo saolta apposizione del ministera delle armi si ottiene per parte di onesti impiegati la revoca dell' ordine della distruzione della villa, allora si chiama al Ministero l'avv. Semeraro vice-principe Albani, e gli s'ingiunge di mettere in sicuro oggetti movibili, e di cuo-prire con doppi arazzi i vani ove siano sculture ed altro, anzi s'inculca che il palazzo stesso sia messo sotto la protezione della bandiera nera; e così fu rispettato.

CAS. Che ne dice il sor Toto, ch? APOL. Acqua in bocca, che non ho mica finite

sapete? lo non voglio farvi parole di coserelle di poca entità, oibò: vi dirò che allora corse un gran rischio il Vaticano.

TOTO. II Vaticano? Il Vaticano? come.... APOL. Zitto, zitto: sì, anche quella gran m le. Quella città, che ha venticinque cortili, e più finestre, che non sono i giorni dell'anno, doveva atterrarsi, e seco Musei, e Gallerie, e Biblioteca

DEM. Un momento, signor Apollonio mio, non

vi date in preda al fanatismo. En detto, e anche noi ne parlammo. Voi atesso, se ben vi ricordate, lo asseriste, dicendo, che erano voci di quell'epoca fosse stato minato il Vaticano, il Laterano e il Quirinale; ed suzi, se avete buoua memoria, vi rammenterete avervi io detto su quel proposito, come nn certo L. Pittoretto romano, domiciliato in Siena, aveva apedito al figlio, ch'era il Boma. Dunque capite bene, che lo azzardare tali cose è affare molto pericoloso.

APOL. E chi potrebbe aver coraggio di darvi torto? Non lu so. Ma anzi siccome certe altre carte mi saltano agli occhi, così voglio rassicurare i vostri timori, e farvi toccar quasi con mano, come adagio adagio, inscasibilmente quei signori, serza farne caso venivano a capo delle loro mire. Sappiate però, che da parecchi galantuomini si era ciò prevednto, e la guardia, tauto a bnoo diritto chiamata dei Vigili, prese stanza al Vaticano, al Quirinale, al Laterano, e con occhi spalancati ad uso di lanterne, vegliavano: Ne quid Roma detrimenti caperet. - Udite questo rapporto, da eni rileverete come nel sotterraneo era stata 'accumulata una gran quantità di canne e paglia senza necessità, e nel mese di maggio vi accendevano il fuoco per scaldursi: udite. (Legge):

> RAPPORTO DEI VIGILI

## AL VATICANO

3616

Rapporto del giorno 20 maggio 1849

CITTADINO

La giornata e nottata è passata senza novità alcuna. Questa mattina, lunedì 21 maggio, verso : le ore quattro e tre quarti e minuti, uno dei custodi del Museo destinato alle guardie di notte, è venuto ad avvisare in questo quartiere, essersi scoperto molto fumo dentro il Museo medesimo, il quale sortiva precisamente da una feritoja di cantina posta nel cortile ottagono; accorso immediatamente sul luogo unito al sergeate Bolognini e due Vigili, il cittadino Stocchi ed al+ tris riuvenni quanto esso custode mi diceva, per cui sceso nel giardino ed audando a visitare la cantina che sotto il detto ottagono corrispondeva, vi trovai un fuoco acceso là dentro da varii Civici mobilizzati per riscaldarsi; ed il fumo introducendosi per una finestra che ivi si trova, che corrisponde nella cantina dove trovansi le feritoie sopra imlicate.

Sembra al sottoscritta esser co sa inconveniente, che si accenda del fuoco in una camera, la quale è piena di paglia, canne ed altre materie fucili ad accendersi, e sottoposta ad un locale in dove si custodiscono i più rari capi d'apera; che se non altro accadesse, sarebbero danneggiati dal funo. Perciò prego lei a voler fur dare delle dis-

posizioni tali, che in seguito non si rinnovino simili inconvenienti. Tanto gli portecipo per mia discarico, e mi

creda con tutta stima tutto suo

Nan basta: vician poi valevana fare un deposito di cartatucce e polvere sciolta. Ascoltate quest'al-

tro rapporto. (Legge):

QUARTIERE DEI VIGILI AL VATICANO

Rapp. del 24 maggio 1819

Andando aggi (come è mio solito) nd osservare nel giardino la porzione del Museo che ivi corrisponde, quando sona stato pressa la scala del Bramante, ho incontrato il muratore, il quale veniva d'aver murato due finestre che in quella scala corrispondevano; domando ad essa da chi ne aveva ricevata ordine? Mi ha rispasto, dal maggiore P......che ha fatto chiudere le sudfinestre (che appartengono ad una camera attigua alla dettu scala) la quale la vuole convertire in un magazzeno da contenere polvere e cartucce. Domanda a varii militi graduati che là si travavano, se cià era vero, e mi vien risposto da costaro affermativamente. Cerco di ve tere il magg. P...... ande distoglierla da tal progetto; ma nan ho la fartuna di trovarla.

Per cui ha creduto bene di subito prevenirla. sembrando n me cosa da nou mai permettersi, di far riporre della polvere in una camera, la quale è sattoposta mi altre, che cantengano i più rnri capilavori che il Museo Vaticana possiede. Procuri dunque d'assicurarsi se quanto n me mi fu detto, è realtà; e così prevenga un incanveniente, che potrebbe esser causa di tristi con-

Tunta dovevo per mio discarico, e mi creda pieno di stima CRASS

Protoc. 3687

CAS. Mi pare che l'affare fosse maucino. Avranna riparato subita subito? Non è vero?

APOL. Sappiate che quei rapporti eraso diretti al Ministera di arti e lavari, e ciò era ia piena regala; ma il dattor Sterbini non vi gittava mai sopra la sguardo, aibò: ma bensì gl'impiegati, di accordo coi Pompieri, corsero a tutta fretta, e si pua desumere da un altro rapporto, di cui vi darò lettura ia altra circostama, sottrassero una forte quantità di canne e paglia. Dal che vedete, che non è invenzione poetica, ma racconto storico quell'ammasso di voci che correvano per Roma. - Ora I

per seguitare a provar meglio la verità del mio assunta, vi legge quest'altro rapportor

Roma 30 maggia 1849

#### Protoc, 3888

Sull'appoggio del rapporto straordinario avananto dal custode del Museo e palazzo Laterano nella giornata di ieri, ed in esecuzione degli ordini del Ministro di guerra e marina, il sottoscritto Maggiore capo del personale in unione ngli ufficiali d'ardinanza Galussi e Gabussi, si è recuta nel locale iadicata, ed ivi giunto, ha potuto rilevare

Prima: Che è stata sfasciata la prima porta della scala segreta che porta ai satterranei.

Secondo: Che è stata farzata la seconda porta sulla stessa sonia segreta, che mette nella cappella di Torlonia, nella chiesa e nel palazzo, e ne hanno derubata la serratura. Terzo: Che in fondo nlln suddetta nel sotter-

ranco hanno dato fuoca ad una cassa di morto, che ardeva tuttavia.

Quarto: Rotta la porta della stanza dove si lavorana i matrici.

Quinto: Tentativi di rottura della porta che dalla stanza sopraindicata canduce alla chiesa. Sesta: E finalmente rotta la parta che conduce al seconda piava, ec. ec.

Non bastar udite due parole soltanto di questa letteras

9 einteren 1849

Protoc. 4004

#### CITTADINO MIBISTRO

Si stanno rinnovando dal teatro Tordinona tutte le parti che in esso erano in legno, e quanto appartiene al meccavismo ed all'uso della scena. Se questa è una precausione onde allontanare la eventualità partroppo terribile di un incendio (siccome da alcuni mi venne affermato) certo, è misura non meno lodevole che utile. Ma siccome altri invece mi hanna sostenuto esser questo principia della stabilita demolizione di quel monumento, io non passo non impegnar grandemente la efficace interveuziane vastra, ec.

E siate persuasi, che di simili documenti ve ne potrei addurre altri mille; ma in questa m mento ia aon li reputa acconci per la mia cronaca. --Quanta vi ho letto, l'ho letto atimaudolo adatto a prayere il mio assunto.

CAS. Mi pare che ai Romani gli davano il cimotto, il casse forte, la vera rigenerazione. DEM. Distruggendo quanto io lei era di magni-

fico, di bello, di licco, la facevaco morire nel piauto, e rinascere nella desolazione. Bellissimo progettol Una apleodida coodizione del nuovo progressol Che siano benedettil....

CAS. Ma dunque volevaco veramente vedersene bece di questa povera Roma?

APOL. Credevo, e credo essermi apiegato quantum sufficit; ma se aocora vi restano nebbie, e se volete, nii spiegliero meglio. È un'antica idea di Mazzini il tegliere a Roma anche le selci che parimentano le atrade, e la ragione poi la declinò, perchè voleva rubare, annicotare in Roma il prestigios è non e-pressione infernale! Questo era il ano modo di vedere, questo il 200 modo di ragionare. Che logica profonda, sottile, lucida! Roma era decantata per bellezze artistiche sucre e profine. Ed ecco il perchè, esso diceva, tutto il mondo difendeva il Papa, e voleva che restasse io Roma a custode, cooservatore, ampliatore di tante cose sublimi ; una volta che Roma ne era saccheggiata, impoverita, tutto diventava indifferente affatto. Pongano il Papa dove più loro piace, ma Roma la lascino per ovi. Pare di assistere ad una dissertazione di un cattedratico della Sapienza. E già si era posto mano ad incarnare questo unbile divisamento, degno di Attila, di Alarico, ec. Quanto costituiva la ricchezaa, come oro, argento, medaglie, gemme, perle, se lo andavano insaccando. Lo sanoo i sotterranei del gran basco di Londra, ove stanuo ammassati i milioui delle depredazioni romane. In uo bel di, in uon sala del Ministero d'arti e commercio, fu visto no archeologo prussiano, a voi forte ben noto, ed un libraio estero denaroso, star mercanteggiando codici. Vi dissi come in parte si andarono salvandor ma se quella musica durava altre poche bat-tute, si toglieva l'ipotesi di continuare. Vi volevano braccia, caotele a fedelià. Spero essermi spiegato a lettere di scatola da speziali. Quanto poi costituiva magnificenza di templi, fabbricati, ville, giardini, biblioteche, archi e simili monumeoti, in parte si distruggeva e rasava no poco alla volta colla scusa della difesa, e il decreto sulla villa Albani era già uscito e firmata, non v'era scampo. Per molte altre si largiva facoltà al popolo di guastare, rubare, romare. Come per esempio la chiesa di s. Maria del Popolo, che si giunse miracolosamente io tempo di salvarla. Così accadde di parecchie altre chiese, affinche poi ai dicesse: guai della guerra guerreggiata: furia di popolo: guasti ioevitabili. Nessuno del governo ne la colps. Come si fa ad impedire? A porre on freno? Un divieto efficace? Con s'incominciarono a spogliare oella Casa di a. Audrea al Noviziato le camere abitate di s. Stanislao Kostka, ed anche altrove: così di giorno in giorno acquiatavano più da fare; e poi il caro *Ciceruacchio*, il padre della patria, il Cincinnato, il Regolo, il Cassio, il Bruto, il Gracco di Roma moderna, ce avrebbe fatte distroggere altre, col pretesto di dar da mangiare alla povera gente; e con questo pretesto misero muoi a s. Lorenzo fuori delle mura.

CAS, Vi sentite la veva maestra che ata fi li per

scoppiare? Che tempi l Che briccooerie di prima classe! Povera Roma!

DEM. Sembra on miracolo, che qui sin rimasta pietra sopra pietra. Pare impossibile!

APOL. Andarono a martirizzare fino alla dogaoa; e supete perché? perché volevaso cancellare e levare di netto l'epiteto — Dogana Pontificia: quel pontificia restava loro indigesto. CAS. E cosi, sor Toto mio, assicuravano la tanto

predicata e magnificata indipendeoza italiana? (Vedi vignetta a pag. 355). MEN- Al sor Toto gli è calata l'ugola e ha per-

MEN. Al sor Toto gli è calata l'i duto la parola, si è amuntolito.

APOL. Vorrei che si fosse convertito, ma poco ci spero. — Signor Toto? osserrate la Rona del Pontefici, Titalia dei Re, l'Italia di voi così detti popoli, come volerate ridarla? Voi, quello ch'esprimete con la bocca, son lo dite col coure, nou lo pensate. Patria, sempre patrial Fino a schiattara per la patria... mon è vero? forse essagero?

TOTO. Mi faccio gran meraviglia di questo vo-

stro discortul

APOL. Ebbene guardats no poor la pathe nei tempi dei ra, e varierte le scienze colivate, le artifiorire, il commercio prosperare, l'agricultura fecondere dibellimie risolatati i facciolit frepenture le ascole, astrori e astrici cueire, tugliare, ec. ec. ec. printi, incomas, ostate bese, toti hamo da mangiare, da bere, da dormire. Discrettels nei vottireria, con la maledicione di Un sul copo. Potera, certa, phemata, incanginata, con Fotol dell'unirezio, con la maledicione di Un sul copo. Potera, mierissima litali (Pedel signette a pag. 285).

miletibonia tiana: era vigoretta a pag: 259;
IEM. Continuo io— voi credevate can i vostri
IEM. Continuo io— voi credevate can i vostri
tenos; ma toggiedologii tutto ciò che a voi salio
ta vogli di toggieriet, aspete che faceste ficcos la
poneste in un trono sì, ma tutto grenito, e tempestato d'insetti. Ecco quello che faceste, e unil'atro. (Fodi vigoretta a pag. 254).
AFOL Los soi lo capisco bene. Quel benedetto

berretto repubblicano vi acendera un poco troppo aulla fronte, vi aveva coperti gli occhi, così v'era impossibile di vedere come, con un sistema atabile e beo architettato, andavate apogliandola.

CAS. Così Roma poteva servirsi di quel berretto per cacciare i grilli, e non sarebbe stata in ozio, ed avrebbe fatto qualche cosa. (Vedi vignetta a pag. 262).

DEM. Non state io dubbio, nos che con quel berretto la caccia la fecero; e che caccial Anzi vi fecero la pesca dell'oro e dell'argento nel Terere, e pescarono assai; e uo poco più ai aquarciava la rete dal peso. (Vedi vignetta a pag. 313).

CAS. A ne pare vederla Ruma armato del mio cannocchiala storico, e la contemplo in camicetta, col vito sepolm fra le mani. Disgraziatal Credera a para 2033. Cone fu detto da un bello spirito toscano di una bella Italia, magnificamente validadlo scalpello dell'immortale Canova se ona shagilio, and monumento del contro Vittorio Alfarri.

APOL. Ma proseguiamo, signori miei, tiriamo inuanzi, e vi do parola di farvi osservare il sig-

54

Toto più oppresso dalla mortificazione: mantengo sempre quello che prometto. - Un'opera di rovina, non fu dunque l'effetto della prima rivoluzione, no, ma pinttosto con deve caratteriszarsi la seconda. La Pallade seguita: — Una rabbia di distruggere, una smania di cancellare il passato; e tutto gli richiamava memorie di vergogna e dolore. - lo non dico di no, nazi dico di si a piena gola, affaticando i polmoni, purche si applichino queste frasi tremende, urenti, scorticanti, all'epoca della rivoluzione accaduta ai tempi nostri. Non è forse vero? - Osservate, contemplate quello febbre diabolica di porre le mani usurpatrici sulle ricche encrozze dei nobili, dei cardinall, dei prelati, ec. Guardate come ne strappano trine, frangie, panni, velluti; como ne scastraco i ferri, le serrature, i montatori; come un raschiano l'oro diliventemente con attenzione iscariottesca: come le spezzano, le sfascinno, e ne formono sulle piazze uu allegro folo. Non era una felibre inferoale di distruggere, nanientare, far sparire? E poi si aveva il coraggio di urlare: libertà! libertà!

DEM. E la proprietà inviolabile? E quando rimase più violata di allora? quando? (Vedi vignetta

a pag. 135).

TOTO. Permettete una mia modesta riflessione. Mi pore che non possiste dare il titolo di ladri, di assassini, di difanidatori, a chi gittò le mani sulle carrozze el altri mobili dei signori, dei curdiuali, dei prelati; mentre non potevnuo nutrire alcuna smania di togliere, ma si rivelava un furore populare. In quell'epoca si odiara tal ceto di persone, contro queste non potevano sfogure la bile e dar loro midosso, ed ecco appigliarsi al partito di sfasciarne in brani le carrosze, di bruciarue pezzi, e mescolar bestemnic ed insulti al fumo che vorticoso se ne alzava. Auxi ho detto male, furor popolare, chè non si può intitolar così la rabbia distruggitrice che alliguava, bolliva, avvampava in un ben limitato numero di persone, che sfogavano cosi la collera sconsigliata, che sentivano contro tal ceto di persone. Ma questo collera rabbiosa, Irrutale non ardeva in tutti, molto moro nel governo. Sarebbe inginstizia il crederlo, inginstizia il dirlo. Non è veru? Esagero forse, o signori stimatissimi? APOL. Ragious magnificamente; ma lo, recchiet-

APOL. Explore maguificación in els sy rechies veri il contraire, a cola sinor in el veri de caluar in altro al motro partito, mentre ai avendo e un intro al motro partito, mentre ai avendo e un intro al motro partito, mentre ai avendo e un intro al motro partito, mentre ai avendo e un intro de la cola del contraire de la cola delta mosa, un quanto affantico, quantro dispersioni, como en il pupolo, algoro no, una en la cosi delta mosa, un quantro affantico, quantro dispersioni, con el commistico, li più, algoro i mo mo è commistico, li più, algoro i mo la commistico, li più, algoro i mo ai del consistenza di concionio, li più peredir i may atti cani arrebalene datto chi prende prende, ma intre ai dissenca. C.S. Sattacciolo Ma punilidi Daverre, aigoro C.S. Sattacciolo Ma punilidi Daverre, aigoro C.S. Sattacciolo Ma punilidi Daverre, aigoro

Apollonio mio? Non è invenzione poetica?

APOL. No, no; e poi no: è più che possibile, e

fu così, precisamente così. Potrei contervi una filza assai ricca di fatti, ma ve ne addurrò uno solo; meutre mi riservo a parlarvi degli altri quandu verrà l'ora opportuna. - Sappiate dunque che esistono due ricevute legali di varie ceptiunia di sondi. ed ambedue sono dei nostri Triumviri, n colui che era qui rimasto incaricato degli affari di un caño cardionle. Questi, per salvargli le carrozze, fu castretto a venire allo sborso di quella somma capite bene? Auxi siccome la portò in carta, così quei satrapi gli dissero: signor no, la Repubblica non ha bisogno di carta, ci vuole argento, capisce? argento. E quel povero dinvolo pago altra somma per effettuare il cambio della carta in moneta effettiva; e così vennero salvate quelle povere carrozze, cui sopm vi fu scritto: - Proprietà della Repubblica.

DEM. Oli questa è classica! E sicuro, nitro che comportifi Attro che assassini il Miericordia! Per me noo mi sorei voloto imbrogliure con tante sofisticherie, signori no avrei piantato un bravo processo di Indroneria.

. TOTO. Signor Apollonio mio, è poi vero tutto questo? Nou c'è pericolo... che so io... di amplilicazione...

MEN. Al signor Apollonio non vi è da replicare davvero.

P. C. É propio l'asso; se mugna tutti, se magna; ne sa troppe. Fidateve puro, sor Totarello mio. Magnra me volesse da na terno pe la prima strazionel Sapete gueute si me ce impeguerebbe puro mi moje?

AFOL. Omado faró ritoros al Circelo, pueste com as andes totas quante paras d'apoggio; e unito i i rai ouservare dell' dal il ossigo. Non com a andes totas d'artículares dell' dal il ossigo. Non unit i conse per unito a l'arcivera dell' dal il ossigo. Non come con annaero di rissese, di scubeire i il ingero a gondi cratterio. Propriettà della repubblica ne catto si ordinare dell'arcivera della propriata del video de la prima della risolata della risolat

r. 6. to poi in arteoroo cue quareuro paro sune stalle de muli e de somari ca mettern ato scrittor — Propietane della Ripubbrica Romana. — (Vedi vignetta a pag. 310). Ma era propio boffa at'ideal

DEM. Old lo vi dico, padron Cliecco mio, che quella proprietà era tutta degna del consesso triumvirale.

APOL. Noa besta, signori misi, noa basta. La Repubblica madre è troppa inferire alla gigla. Noa si tratta solu di derastamenti, di ruine, di rapine delle proprieta, signori no v'è di peggidi. Si trattava di vita, di raligione, di liberta. Tent'è. Si predicava fino da assorbarci di liberta; porò pi con non si garantiru l'insoccate, subid ve ne sin prova irrefragabile il fatto crabelissimo di quel tre disgraziati che farono trascioni per Roma tra gifusulti, percues, beffe, miances, ferite, e dopo, grimsulti, percues, beffe, miances, ferite, e dopo.



con inaudita berberie, trafitti da più colpi sul ponte sunt'Angelo, e fatti in pezzi, così semivivi furono gittati nel Tevere! Poveri vignajuoli! Ignari degli usi della città, gli fu posto un facile sulle spalle, e così con quel convoglio funebre furono menati alla straziante carnificina, e alla morte la più dispietata ed ingegnosamente crudele. (Vedi vignetta a pag. 366. Ne già intendo farvi qui parola dei martirti che si esercitavano in s. Calisto. Avreno agio di parlare minutamente di tutto; ma solo vi accenno, come sott'oggi la svergoguata Pallade possa avere avuta la sfecciotaggine di affermare, che nel 1793 fu pubblicamente manomessa l'immagine del Cristo; nel 1848 .... siguori mici, non reggo.... nel 1848 e 49 si aodò e contro l'immagine del Cristo, e contro la santità augusta del dogma della religione. - Ricordatevi dello scempio fatto dei confessionali, (vedi vignetta a pag. 363) delle figure del Redentore Crocefisso, degli arredi sacri, delle..... nol profferisco, che fa inorridire! del sangue dei sacerdoti, dei loro averi, della loro tranquilla esistenza.... E che? ditelo, di grazia, e che di più volevasi fare? Rubure all'nomo, al Romano la miglior gemma, che sortita avesse in dooo da Die? La religione unica vera e san-

CAS. Che ne dite, signor Toto? Basta una pa-

APOL. Lasciate che io tiri inassai, e perdoastemi, se scupre mi aggiro sulla Pallade di questo giorno; poicih on ho letto mai articoli più ocfandi di questi, io sazi li reputo e li dichiaro per pergiori di quanti iniquisimi di quei celebri giornalistelli ne abbisso mai scritti.

CAS. Avevano il Diavolu nelle viscere quei giorualisti! Che fiori di birbanteria!

APOL. Sentite, sentite come continua la demoniaca Pallade. Udite che strafalcioni le piorono dalla penus, che razza di frasi ereticali. Ascoltate. (Legge):

 Pio IX fu benedetto come il nome dei santi a bei tempi di s. Pietro.»

Benediceste, è vero, s Pio IX, as non come a un sunto nei bei tempi di s. Pietro; ma invece come ad un istromento, ad un ordiguo, di cui progettavate servirvi per giungere ad una meta aconsigliata, ad uno scopo di vero delirio. Iddio però, benchè invisibile, lo totelava, nè abbandonollo un momentol'u allora che ben discerse in che mani assassinesche sarebbe caduta, o per dir meglio, in quali mani ja era precipitata questa sventuratissima Italia, Pio IX, previdente e provvidente pilota, a buon diritto, invocò su lei tutte le celesti benedizioni, e della loggia del Quirinale gridò con tutta la più tenera effusione del paterno e non umano suo affetto: - Benedite, o gran Dio l'Italia! - E così pregava Dio che la benedicesse per farla riasavire, e la voglia che untriva di rappacificarla, la rivelava apertamente, dicendo a voce chiara due volte: - Si, lo ripeto: Beaedite, o gran Dio l'Italio! — E la Pallade invece in questo infernale articolo così si esprimer

« I Romani ricordano quando il Papa diceva dal « Poirinale: — Benedite, o gran Dio l'Italia! — E « l'Italia l'ha circoodato di quant'amore può cir-« condare la fronte d'un uomo, em.

Il Papas s'era meritato alla tiranide, e cone - questa l'angela della giostini gli avera seritto solla fonte il tiremedor - donnati morai- - l'ioi X. fa travelto dalla propria posizione, c. il di della peros, egli che aveg giunato di essere - cogli oppressi, fa cogli oppressori. Da quel momento il popolo comprese che lo spirito di Dio, ser era colla Chieva, non era col Principuto, e fa rispettata la chieva e fa rovescito il principato.

Ne già il IX Pio riventi male della sua clemenza, che per voi, a per voi, suchi Scioni, seculti Arkindolli, ila, Aberri infernati, perchè mentre i protendeza la mano accoolando il perdono, voi gli diceste. Domani morrati — Allora l'angelo serve della giuntizia ai mise ai vostri fianchi, e voi soggiaceste alla meritata sorte, alia mote degli oppressoni. — Duongeo lòdio stette colla cinesa e stette col principato; e quella rimane trionfante a l'articolatte ci l'articolatte ci l'altre restò rispettato.

Old is, is, è purtroppo assui atmonfiliarsio, e la storia le rigiettel per votte saneco da dorse fino alla consumazione dei secoli, meravigliandosi del come, e quanto assumente operate in measa al popolo romano. Voi lo tradiste vilinente, voi hartamente lo insultatte, prechi lo provocarte la costro il boso Principe, contro il Padre Re. Voi gli finesta semme oni pettare il limitite, e mo gli finesta semme oni pettare il provincia di Postelice, a cui averano prodigati planti, ovarioni, trionifi.

 Noi sismo cristiani e repubblicani, ed è unziche anche come repubblicani che venerismo quanto rappresenta lo spirito del Crocifisto dal potenti.
 Noa e s noi i cui fratelli di fede farono dati per tanti anni al martirio che occorre incegnare la rrilgione della crocc la nostra risoluzione la prova solocuemento.

Voi dite di ensere Cristiani e Repubblicani; ma io, io ri dico, con siete ale cristiani, në repubblicani capiteni beco. Noi finartirio, no; ma fa pena dovata in provocato guiderdone alle vostre colleratezze quanto soffisito. Ne fa testimoniara notenne l'ultima vostra risoluzione, che fin risoluzione da dispersati Signori, io durrei seguitare. questo nefando articolo; ma spero che abbiate fondatamente cumpreso di che razza sia. Non vi è da spendere parole quando la iniquità è tanto manifesta e patente.

CAS. Sor Totarello mio, cosa ne dite? Mi pare che sia più lampante del sole la vostra svergo-

guate perfidia.

DEM. Vedete quale onore vi faceste, quali erano, e di che tinta le vostre libertà, a che riducevani la vostra religione, in che consistera il vostro patriottismo. Eli fate senno una volta, che è ormai

tempo, se oa, nos vi huteis un mare di lecrime. MEN Sentis, signor Too inni, se volete ancora recitare da rospo ed inececiarvia fare il liberatione, tal sia di voja ma lo, porvero girame d'oste, vi dico chiaro e tondo, che voi potete mettere per le contonate un vigiletto con la promessa 'Unas belle mancia a chi vi riporta il cervello, percelè vui l'avete perfetto. In per me neglio co pezzo di grevo, con cui faccio il conti all'utteria sulla ta-vola, e vi scaso dalla categoria degli consisti. Venta, e vi scaso dalla categoria degli consisti. Venta, e vi scaso dalla categoria degli consisti. Venta, e vi scaso dalla categoria degli consisti. Venta

la apifero come la penso.

P. C. Si, sìs aprite la bocca, e fateve esci er fiato dorce dorce, sor Totoccio sostro.

APOL. Volete ancora di più? Volete che dia fuoco al girandolino? Ma sapete che diavoleria teugo in corpo? Dio vi scumpi se rimetto le mani ai ferri!

CAS. Sarebbe tempo sciapato. Il nor Toto, con riverenza parladod, è giu perezaso più di noi snati, vedeta, se vincesse un avanzo di malintesa vergogona, e franco ria metasse nelle nontre baccia; ma sapete quanti fattarelli potrebbe evara fuori divertire? Uln le sono più che certa. Gli si legge in faccia che è contrito; e che fa il topo.... non si as perchè.

P. C. Sor Sansone, nun ve fate pregh, non ve fate. Dallila vostra sta colla forbice aperte pe tajavve quelli quattro cinrii. Nun ve fate strapazza.

Semo soli e nesciuno arifiata.

TOTO. Ma credete forse che io nou vi abbia allumati? Siete curiosi daverol Volete obbligarmi a parlare lo capisco. Qui siamo sigillati fra quattro nura che non parlano... Parlerò jo. — Ahl... Laciate che tiri un respiro lungo niezza canna. Avete ragione. Tatti avete ragione.

TÜTTI. Evviva Toto oustral Evviva!

CAS. Oh! Adesso si che voglio darvi un bacione per ganasria. — Ehl Vi avverto che la balia mia mi la detto che ho il flato buono. I deuti stanno tutti alla rastelliera. APOL. Ecco un prodigo ritornato alla casa pa-

terna.

TOTO. Certo, che nel mondo più vi si sta, più vi s'impara.

CAS. lo reciterò da papà vostro: figlio mio, cosa bai imporato?

P. C. Arisponno io pe lui. — Ha imparato a riccoglie le nespole. (Vedi vignetta a pag. 419). CAS. Via, sor Toto mio bellu, posso contare che siate nostro, propriamente nostro?

TOTO. Vostro, vostro, vostrissimo anzi voglio togliorni ben volentieri dal rango maledettissimo di coloro, che si chiamavano riformatori, liberali,

innumorati della patria, italianisiani, romanisalmi; percibi io ri diro, e più di me nessuno lo sa di certa scienza, perchè io ho vedoto, io ho sentito che essi, essi liberaloni, patriottoni, repobblicaconi Inroso i primi oppressori, i primi biosi, distruttori, sovvertitori di questa povera città. Credo che converrete con me, che non furnon i popoli, suo ii ro-

mani gli autori esecrati di tante scelleraggini. APOL. Eli amico mio, è precisamente quello che

io sudavo per metterlo in capo, e persuaderlo a questi amici.

TOTO. Macromald Suptex dil farono quel iribald? Vel odi iso la schiama del pergio europeon bald? Vel odi iso la schiama del pergio europeon l'immondezza dell'inferno colsta tutta in forno. Che more poteva concepie per questa sunice a santa città, una feccia di gentaglia degna di quattro capearir la settimana, e due cavalitti pui genored Vedeta, che fra i loro progetti virra quello di faria cono. Oservasi l'Attila, di Tamerino delle villechia fal' lo napeta. E supre pare, che spudorato di chirir in atampa che avvea santisi unidoetta alle corine delle solutriane di continuo delle villecorine delle solutriane di continuo di congopo videnno atterne, distratte, apianate. (Vedi

vignetta a pag. 383).

MEN. Un altro poco non si maogiavano più nè broccoli, nè spinaci. Ne toglievano proprio la razza.

Che gente! (Vedi vigaetta a pag. 323).

DEM. Già: fu quello stesso che scrisse e atampò, che si lascisses di far triboli, perchè la patria ne aveva avuti albastacas. Gran verità gli venne giù dalla penna! (Vedi vignetta a pvg. 336).

P. C. Tribuli ch! Aotro che tribuli! Ce aveveno messo propio in una mocchia de tribulazione! Uliciurcinati noi si durava un po' più quella magoga! bona notte, ch'è notte; erimo fritti!

TOTO. Bastava che aveste data un'occhiata a quell'accozzaglia di pista-fanga, di mascalzoni, di brigauti, cui davaco il pomposo e sonante nome di Armata! Bastava guardarli per decidere in che mani eravamo capitatl' Poveri noil Che brutti tempi! Quei Legionarii!

P. G. Colla pamontella.

TOTO. E quei Zappatori? Con che buffi vestiarii! A solo guardarli ti veniva la carne d'oca, e doveri

dire: questo è uo esercito di cannibali. CAS. Un giorno, quando nelle lanterne magiche,

o nei panorama si vedranno dipinti, si potra dire:

— Costumi del primo secolo dell'ultima Repubblica
romana. — (Vedi vignette alle pagine 179, 195,
206, 220).

APOL. A proposito di armata, voi, signor Toto

mio, siete testimonio che razza di gente fossero, che qualità avesserol TOTO. Circa questo ne convengono anche i più

accaulti repubblicasi. — Siido a dire che a mezzogiorno v'è la luna.

APOL Ebbene, oggi atesso la podibonda Pallade, dopo quel lungo articolaccio acominciacio.
la afrontatezza di porne un altro col titolo: — Antichi e moderni alterat della s sede: — Ossaso è
mo dei più infani e bagivadi articoli usciti dalla
sfaccista el impudente Pallade: articolo che si contata cua quelle due solo parolo non è vero. Figu-

scieno amiso la cucagna è taminata e che inporta tiriamo tiriamo: 3 Bengiimo asi ai resta lo Spaago



legti della chiesa romana erano quanti foruncolavano masuadieri sulla superficie della terra;--e qui afferma che i Papi, affine di conservare il lor temporale dominio si gettarono fra le braccia di genti senza costome, senza religione, senza onoratezza, seuza coltura, di genti barbare. Calunnia, ignoranza crassa, impudenza, si stringono la mano e patteggiano fra loro a chi le spara più mainscole. Udite: - in questo articola si dice, che i Popi non stettero la forse di sacrificare l'Italia intera alla rabbia ed avidità di oltramontane massade. Se supete, è bener se no, sappintelo. Il Papato ha sempre costante, poderoso direi, talvolta anche violeuto, tutelata l'Italia dai disastri, da invasioni, da sopi osi ili tiranni, da ogni sorta di disgrazia: e questo si chiama: - sacrificarla alla rabbia ed avidità di oltramontano masnade? - Questa si fu una delle canse, il seme, la nobile origine per cui i l'ontefici arrivarono al governo temporale; fu per questo che i popoli spontanei si dettero alla loro soggezione, e per questo i sovrani ne confermarono ni Papi l'acquistato possesso. Interrogate la storia, e velicte chi fu che difese questa Italia, e oon una volta sola, ma le mille volte. Chi? se nou essi, la redensero dai Vandali, dai Goti, Chi fu? se non essi che ne tennero lontani i Turchi. Chi? se non essi la liberarono dalle savizie anaturate di tanti ductri, conti, marchesi, baroni ed esarchi? Furono i Pani che suazzarono la bella Penisola dellu stranieimpe aimato e prepotente. Furono i Pani che gittarunu la frombola in fronte dei moderni Guliat. che si mangiavano vivi i loro sudditi angariati, espilati, calpestati. La Pallade se ne sulta fuori dicemlo: che vennero a difendere l'Italia milizie incredulr, protestanti, ladre, scostumate, infette di ogni lordume di vizio; ed io non lu nego e la storia Io ricorda e i monumenti lo attestano, è vero, è vero; e non una sola volta masse e schiere ed eserciti di uon sana fede, di non lodevole morale discesero a premirre le difesa a la tutela d'Italia; ma ciò che prova? Prova obbostanza la evidenza luminosa, sfolgerante della sua causa; e la devozione dei duci rha le imperavano e riverivano le saute chiavi e il Pastor Massimo, e ne odiavaoo a morte i vili e sacrileghi persecutori, veri figli di Satana. - Qui poi fa Pallade seguita a vomitar parole nere contro le bande capitanate dal card. Fabrizio Ruffo...

rateri, asserisce che -- Nei secoli passati gli al-

TOTO. I'er dirvela tonda di palla, iu quel nuomento lo dicevanni anche noi, in quel momento in cui la nostra armata famosa spedita alla gloriosa conquista e redenzione dell'Italia era un'accozzaglia della feccia del popolo, della schiuma delle carceri e delle darsene. Gente, avanti a rui, povero quel figlio di modre che la trovasse in una atrada remota sul mezzogiornol Non mi fate parlare, perchè sono pieno fina alla gola, e non ne posso proprin più. Se comincio a tirar fuori crudizioni in, vintentisco. Ho una rabbia canina contro alcuni de'miei compagni; e voi benedetto, siguor Apollonio mio, che almeno tirate giù le vostre cose chiare e nette, che non vi si può rispondere volcudo. Così vi stessero a sentire tanti poveri ciechi figli di madre, e ciechi in modo, che sono come lo era io, tanti ingannati di prima fila. Ohl ci giaro che vi starebbero ad assoltare, e vi darbebero regione. È difatti, come uno davir regione, quando voi, non con isterili parole, ma con fatti ci mostrate e persuadete, e fate luccar con mano, che la sola vera gloria nostra sta tutta nel Panoto?

APOL. Si l'unica gloria, l'unico sostegno nostro. Qui non v'e che ripetere. Bisognerebbe essere uno della Siberia per opporsi a questa gran verità.

TOTO. Eppure vi sono dei figli di questa Italia, clic si vantano e vauno superbi d'impiegare tempo e studio per far guerra a questo illustre sostegno, a quest'unico appoggio che ci rimane. Basta, bastar lasciatemi andare, chè ne sono pienu fino sopra la

CAS. Ma voi direte del cocchettol Come? Signor Toto, voi volcte alzare il tacco e andarvene? E perchi?

TOTO. Si, me ne vado; ma state trauquilli, chè per la riunione ritorno e vi siutero; ma con fineaza, con arte, con furberia. Duaque, a rivederci. MEN. Oh! sono proprio contento! llo viato con-

wettito il sor Toto, e me ne vado di galoppo, perchè ciarlando ciarlando mi si è fatto tardi. Signor Toto, aspettateni, che facciamo le scale insieme.

CAS. Ponto e virgeda e da capo. Voi, aignor Dimeniro, vi tratterete, perchè qui la vostra pressoza è necessaria. Si tratta niente altro, che dirci ove abitassero i Deputati di Roma, quando il sor Apollonio ce li avra sillabati. MEN. Resterò, ma per pochi minutti uon mi fate

violenza. Sono figlio di madre vedova.

P. C. Allora famo accusi: me n'annerò io, perchè

P. C. Allora Iamo accusi: me n'anaerò io, perchim'asspetto de senti un gran cagnara da mi moje. È tanta sconfusa! E indove mai fo st'ora fora de casa? Sor Toto, viengo io. CAS. Va a finire, che chiotto chiotto ne dovrò

partire io pure. Addio, padron Checco; addio, sor Toto. Ricordatevi che vi aspettiamo. P. C. e TOTO. (Partendo) Verremo, verremo.

E che vi pare. Addio: addio. DEM. Mancomalel Auche nel Circolo Popolare abbiano fatto un puco di bene. — È stata restituita la vista a un povero cieco.

CAS. Els! sor Apollonio? Mica vi è da sciupar tempol Presto: sbrigatevi: siamo sempre ai 24 di connaio.

AFOL. Mi pare che del di 24 non vi sia da dire altro: solo vi dirò, che nella notte fra lui e il 25 giunsero delle staffette volando al Ministero. — Di queste, due ne venivano da Rieti ed una da Civitarecchia.

CAS. E clic portavano queste staffette?

APOL. Una di Rieti partava, paure, terrori, cc.
l'altra dicevas rassicuratevis l'armata napolitana fa
delle passeggiute e si ritira. — Da Civitavecchia
venne una notizia che si riportò fedelaneute nelle
gazzette del giorno 25. Udite cone. (Legge):

Nel dopo pranzo del giorno 22 corrente si scoreero da Civilawecchia due bastimenti (che si accertano spegnuoh), i quali, dietro precise osservazioni furono distinti per una fregata ed un legno da guerra. Scomparvero nelle ore pomeridiane del dì 23.

Audiamo dunque al giorno 25, ed ascoltate una filza di notizie. (Legge):

La Commissione Provvisorin di governo, dietro proposta del signor Ministro dell'estero ha nominato il signor avv. Federico Pescantini incaricato speciale del governo romano presso il governo toscano.

goverao toscano.

— La medesina Commissione in emaunto un
decreto sul modo di esigere la dativa reale.

— Un ordine del giorno del commutante sigdiscontinuo Cirli in motionale la formadante.

Alessandro Cialdi comunica alla forza della nostra nuariueria, come essa è sinta rannodata in un solo corpo, sotto uun sola assisa, una sola legge ed una sola dipendenza; e ciò mercè la cura della Commissione provvisoria di governo. — Il battaglione de Zappatori e Pontonieri

hn preso quartiere nelln casa dei Gesuiti nl Quirinale.

— Cominciò nella saln dell'Apolliunre il di-

battimento pubblico iatorno alla cnusa di ammutinamento del giorno 19 corr. — E partito da Siaigallia il 11 corrente alla volta di Roma il primo reggimento volontarii,

reduce da Venezia, comandato dal colonnello Luigi Masi.

La prima Legione Romnna comandata dal colonnello Bartolomeo Galletti, da Ancona muo-

ve verso questa enpitule.

— Il resto della legione dei Reduci da Vicenza muoverà domani n raggiungere l'avanguardia già spedita a Terracina.

DEM. Reta souve da ouverrare l'arrivo in fou di quete nouire batter Legioni, de nollarono per battere, ec. ec. — A questo proposito vi excemio. Vi riouterete de quado ritoramos più residente de la comini. Vi riouterete de quado ritorarmos gli crei dal campo lombardo, e precisamente poi quelli della prina Legione, androno loro inontro ad ordite, a torrenzi i carinal, perchi gli aspete del sa discussione della prina Legione, androno loro inontro ad ordite, a torrenzi i carinal, perchi gli aspete del additi prina Legione, androno loro inontro ad ordita dell'amo.

Il Cerso er germito di popolo da nan parte e della diffuse dal armania della finate poderaco ricchi parati, e ghi si gittavono finit, poloni poli controli parati, e ghi si gittavono finit, poli poli esculari, principio con la commelia.

APOL, E terminò con la tragedia.

DEM. E che tragedial Purtroppo la storia dorrà serirere inorvidia coal Sappaise che pel Corao, in quel giorno r'en il casotto dei manuncheri, ossia desi burattinii. Gaetanaccio... requiezzarl ere motto; ma v'era chi... bene o male na facera le veci. Tutti correrano per redere il ritorno della prima Legione; ed i ragnati arrebero fatto a orrere con il lacció per andare a vedere i burattini. (Yedi vigaetta a pag. 1617).

CAS. Quando si dicer ma vedete che combinazioni! Al'OL. La commedia non terminò allora, ma finì a piatza di Venetia, quando in quel battilugilo, in quella confinsione, in cui distato presa per caserna la Casa dei padri Genuit al Gesta nella sera che il porrera abate Alimentes, già scritture d'un graziono fe fissono gioraletto, soblo verso quel quartiere per dare un abbraccio a due soni fratelli reduci, elsbe une certo abbraccionatetto, in cui no pagnale a tra-dimento lo seasuara. (Pedi signetta a prg. 175). CAS. Sena son perchà?

APOL. Quando giungeremo al momento oppor-

tuno, altori tutto il sveleri. Adesso prosegnitione.
DEM. Dios a, che io prosegniti reviolatiri col farri la rassegna esatta delle barvure dei outri prodi, i quali impiorarono dalla suttara un altro paio di giunte altre pre sepapare diametralmenta in oppositione al local dore successor l'attacco. (Yedi organiti a prog. 22%). Buttura che indonsatire di punto a Carlo Magno, al deviano. (Vedi organiti eta page 222%). Che score che abbismo vedistel E posè se e sempono cui con le decorroli estima.

APOL. Oh'che spreco di decorazioni! Contemplate il decreto del 1797 in Mantova, a quello del 1848 a Vicenza. Che rovescio di medaglia! Che contraddizione. (Vedi vigaetta n pog. 278).

DEM. Peraltro... ragionandoci sopra trasquillamente... ho fede che la meritassero.

CAS. Come sarebbe a dire?

DEM. Ecco: quando essi andarono a Vicenza, non

ci trovarono Austriaci; ma duvettero esercitare le gambe in passo di corsa fuggiacca; perchè gli Austriaci ci vennerro dunque furono essi che ve li chiamarono; e se va li fecero venire, io credo di veder beoc, che meritasseru una deconzione. APOL. E poi presentarsi in Roma, ore erano ben

conosciuti dalle fasce, come tauti Rodomonti, come tauti ammazza sette, con franponate, con vanti orgogliosi, con millanterie! E quell'ulficialetto... cha andara masticaudo certe fresi, certe minacce, concente con-

cepite cosh.....

CAS. Animo, sor caso, non vi fata prendere dal piacere di ricordare quei fatti. Abbiamo altre cose serie che ci aspettano. Avanti, avanti: ora sinmo al

AFOL. Non dormo, no. Del gioren 25 abbiano dal celebre giornale il Couternormeo queste precise parole: — Il governo di Piemonte e quello di Toscana hanno pratestata nobilmente contro il mimaccitato intervertos popunuolo negli affari di Roma. — Di più, in quel giorno correra una salda voce, che il Granduca di Toscana seves aderito alle Cottiluente romana-italiana.

DEM. S'intende juxta solitum, fanno totto esti nella Costituzione, e poi pongono totto in bocca al sovrano. A meraviglia. Si capice il come si trattano questi affari diplomatici. Quattro chiacchierosi maneggiano la torta, e poi chi è statoil pasticcere? Il sovrano. — Ma andiamo al 26.

APOL. Di questo giorno vi do subito lettura di un dispaccio diretto al Ministero dell'interno. Dicera con:

# COMMISSIONE GOVERNATIVA

#### PER LA ELEZIONE DEI DEPUTATI

# ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il sottoscritto prega V. S. Illma di dare le seguenti disposizioni per la festa che deve avere luogo domani al Campidoglio per la pubblicazione dei Deputati.

Si dovranno dare le opportune disposizioni al comando Civico, affinche venga intimata tutta la Civica in gran tenuta, la quale si dovrà riunire in piazza Colonna.

Sarà parimenti intimato il battaglione Universitario in perfetta tenuta, la Legione in blusa, ed il bnttaglione della Speranza.

L'Artiglieria civica con i suoi 3 prezzi, ed una compagnia a sorte di tutti i corpi di Linea che stanziano attnalmente in Roma, dovranno far parte della festa, ed a tale oggetto V. S. darà gli opportuni ordini nl Ministero della guerra, anche perchè inviti la ufficialità di Linea

Tutti questi corpi partiranno dalla piazza Colonna per trovarsi in Campilloglio alle ora 11 antimeridiane precise, e si piazzeranno in massa serrata nello spazio compreso entro i gradini della piazza stessa, ingiungendo ai rispettivi comandanti di dipendere dagli ordini del Presidente della Commissione.

L'Artiglieria civica si piazzerà al Tabulario iu ordine di battaglia, e precisamente laddove incomincia la strada di Monte-Caprino, per ivi tirare N. 101 colpi, appena la campana di Campidoglio incomincierà a suonare.

L'Artiglieria di Linea risponderà con altrettanti colpi dai bastioni del Castello. Numero 60 Dragoni dovranno stare a dispo-

sizione del Presidente, per guarnire le adiacenze,e questi dovranno trovarsi alle 10 sulla piazza del Campidoglio in gran tenuta. Tutte le bande disponibili si uniranno alla

marcia che muove dalla piazzn Colonna. Il sottoscritto ha l'onore di dichiararsi

# Di V. S. Illma

Ministro dell'interno

Dalle stanze del Campidoglio li 26 gennaio 1849

> Devmo Servitore LEOPOLDO FABRI segretario

All'Illmo sig. avv. Armellini

Che ve ne pare ch? Ma andiamo avanti. - Don-

se, in questo medesimo giorno, dopo il suddetto dispaccio che fu ricevato dal Ministero dell'interno, la Commissione governativa municipale ema-

navo un monifesto, nel quole avvertiva il popolo romano, che nella prossima domenica si sarebbero dal Campidoglio proclamati i nomi degli eletti a Deputati nella grande Assemblea Costituente romana-italiana. În questo stesso giorno venne iu luce na lungo decreto sulle giubilazioni dei magistrati, giudici ed impiegati qualunque dello Stato Pontificio. - Ora, in virtà di questa nuova disposizione, ogni impiegato governativo, che in qualanque modo presti l'opera sua allo Stato, ed abbia effettnati i soliti rilasci, dopo trent'anni di non interrotto servizio, ha diritto a dimendere ed ottenere la giubilazione per l'intiero soldo netto. Egnalmente avranno diritto di ottenerlo quei Ma-

gistrati che, come giudici di voto, incominciarono con tale qualifica a prestare servizio, e non in altro modo, e che continueranno in quello per mni 25 non interrotti. La giubilazione in amendue i casi non mai sarà minore di annoi scudi 24.

Gl'impiegati tutti, o Magistrati compresi nell'antecedente articolo, se dopo aver ciascuno compiti gli anni trenta o venticinque di non ioterrotto ser-vizio, non chiedano giubilizzione, e se idonei proseguano a servire, allorchè in appresso saranno posti in giubilazione, oltre all'intiero soldo netto competente alla loro qualifica, avranno diritto all'aumento di tanti trentesimi o venticioquesimi di soldo, per quanti anni avranno continuato nel servizio.

Questo decreto nella imminenza della solenne capitolina proclamazione dell'Assemblea, che doreva radunarsi per stabilire la Costituente, era un balsamo per la clusse di molti impiegati che dovevano nvversara il nuovo governo e la san infernule politica. V'era il suo tremeodo perchè misterioso in tutto. Terminava dicendo: - Che in ciò che non fu diversamente disposto con questa legge, ri-mane fermo il Motu-Proprio di Leone XII sulle giubilazioni del 1 maggio 1828. - Passiamo ad Alessandro Cialdi comandante la marina. -Esso in oggi pubblica no programma, nel quale con acconce frasi fa conoscere ai suoi subalterni in che dignità è salita la marineria romana, con l'essera stata riunita in un sol corpo. Gli esorta a care speranze di grandezze più belle; e che intanto fedelmente e onoratamente adempiano ni loro doveri, e si diffonde in lodi al governo per tanto bene operato a pro della patria. - Nel giorno 27 ci si prescota un decreto della Commissione Provvisoria, col quale proibisce a tutti li forestieri il cabotaggio sopra le rive del Tirreno è dell'Adriatico, appartenenti allo Stato. - Provvede con altro decreto al come si debba procedere nella esazione della dativa reale. Col Num. 121 dal Ministero dell'interno vengono emanati i seguenti dispacci,

Primo. Al coloonello Grandoni, perchè come colonnello dei Reduci mobilizzati, faccia che anche questi interveoghino nella prossima domenica in Campidoglio.

Secondo. Al comandante il corpo dei Vigili, c colmando di elogi quei militi, lo esorta ed implora che voglia for si, che quella guordia ancora intervenga alla gran funz

Terzo. Nou dissimile preghiera va formulando al direttore del piccolo corpo della Speranza. Quarto. Al comandante interino la guardia Givica di Roma, affiuchè mandi un distaccamento di

vica di Roma, alliuchè mandi un distaccamento di ciascun battaglione in gran tenuta, con elmo, criniera, e l'Artiglieria civica con tre pezzi, non che opportune munizioni per sparare a lesta nel locale che gli verri consigliato dal presid. Corboti, nella guisa stessa che da lui dorrà dipendere la Civica intervenuta.

Quinto. Al colonnello comandante il corpo Universitario, perchè la sua milizia acceda in gran tenuta.

Sesto. Al Senatore di Roma, affine che si dia carico di lar adobbare il Campidoglio con decoro conveniente; perchè, come appanto si esperime il dispaccio: — Quella è la casa del popolo romano: — c perchè la gran campana capitolina municipale suoni a festa.

Settimo. Al Ministro del tesoro, perchè invii tutte le armi disponibili, spettanti alle finanze. Ottavo. Non dissimile al generale dei Carabi-

nieri. Nono. Finalmente al Ministro delle armi, percliè vada in gran tenuta una compagnia d'ogui corpo militare, Granatieri, Fucilieri, Artiglieri, Pontonieri; ed eccori il dispaccio. (Legge):

# AL MINISTRO DELL'ARMI

\_\_\_\_

27 del 1849

La bella unione ed il concerne con cui equi votre di arma la punti figoria la cantributio alle votre di arma la punti figoria la cantributio alle el sottoccittà che una nei grave ai lorvà milli di prendre parte diamati a decorsa dimentazione che si enquitore nel Campidoglio ficendeal si esta e la capitale di campidoglio ficendeal Azembie Cottilutente. La serviente preza datanque F. S. Illim di votre dure gli ordusi appartati perchi batti i veni cerpi si concervena, e uni perchi batti i veni cerpi si concervena, e interna concerne, al concerne, al compositioreno menti anti concerne di tempo si decreno unche astante Degogia. La Giova interviena ma in in dia uniquena, se il tempo la concerni, alle bande che dipendono de F. S.

Survibbe necessario che prima delle 11 antinsi trovassero sul Campidoglio e dipendessero dalle directioni del signor Curzio Corboli presidente della Commissione Governativa.

L'Artiglieria cittodina del Campidoglio darà il tigno della festività cullo sparo dei cannoni. Progota V. S. di far rispondere alla esultanza coll'Artiglieria del Forte Adriano.

Coglie lo scrivente questo incontro per confessarsi Portiamoci al giorno 28; ed affinche nulla mi manchi, voglio leggervi un dispaccio scritto sotto questo giorno da Forfi. (Legge):

# LEGAZIONE DI FORLI

SEGRETERIA GENERALE

в. 61 г. я.

ECCELLENZA

Quest'oggi è giunta qui certa notizia che i due reggimenti Svizzeri stanziati in Bologna e Forli nbbiano avuto ordine da Sua Santità di congiungersi e marciare uniti verso le Marche. - Si aggiunge che il loro intendimento sia quello di aprirsi la via più breve per entrare il regno na-politano, ed ivi servir di nucleo all'esercito col quale il club di Gaeta, perdute le speranze di ogni intervento straniero, dovrebbe rapirci le nostre libertà, e ristabilire il dispotismo. Checchè sia di ciò, certo è sempre che i dne reggimenti seguendo i ricevuti comandi, agiscono contro il nazionale interesse, e per conseguente voleva p.u. deuza che i popoli di Bologna e Romigna impedissero ad ogni modo la marcia prestabilita. In questo senso ha operato il Preside di Bologna, ed io, secondando il bel divisamento suo e di quella città, ho posto in avvertenza il pro-legato di Ravenna, ed ho scritto immediatamente per istaffetta a quelli di Pesaro ed Ancona, affinche il primo cooperi con tutte le forze ad impedire con un buon nerbo di Volontarii in Imola la congiunzione dei reggimenti, ed i secondi inviina verso Rimini, punto militare, tutte le truppre disponibilis nel pensiero, che quanto più sono le forze che si dispongono a contrariare il nuovimento, tanto più è fucile ottenere l'intento senza spargimento di sangue...

Nel momento che scrivo giunge notizia che a Faenza è stato arrestato il Colonnello del secondo reggimento con altro ufficiale reduci da Bologna onde si erano recati per prendere concerti col generale Latour.

E a crederii, che quel Generale troverà migliore espediente nila salvezza propria e delle sae truppe, cedere agli inviti di quella città, ed alle iusinuazioni e comandi della rappresentanza governativa, ma dato il caso avverso, la guerra civile è invoitabile.

Col corriere di questa sera attendo ulteriori noticie sulle qualt regolerò le mie operazioni; ma intanto la prevengo, signor Ministro, si averfatto tradurer sotto corria alla Capitale questo consovidante di piasza, cap. Ubaldini, nominavalo in sua vece il magg. Cecurini, già commadante la sciulto battaglione Universitario. L'Ubaldini sa dati replicati segni di nopersione all'attuale governo, negando di riconoscere la mia antorità proveniente da illegittima fonte. Coll'ordinario di dimani darò contezza di tanto anche al sig. Ministro della guerra affinchè provveda all'euerzente.

Mi piace per ultimo di significarle, signor Ministro, che la mia azione è in perfetta arunnia con questo Circolo Popolare presieduto dal cor Aurelio Soffi, ora eletto rappresentante del popolo alla Costituente. Egli partiri dimani con altri Deputati olla volta della Capitale.

Ho l'onore di confermarmele con sincerissima stima e rispetto

#### Dell'E. V.

Forlì 28 gennaio 1849

Pel pro-Legato

Il Consigliere di Governo

Umo, Dmo, Obmo servo

Sig. Ministro dell'interno
Roma

A norma pol dei dispecci, la vostra fontasia vi fatà immegiare le feste del gierno 28, et lo voglio, lo stesso condurici. Attentis noi siamo tal Compidoglio una io non aspere ne una potera aspere, che per entrare sul Campidoglio ul fausc biso-guo di un vigiletto ma fra le care di cui i fici lettura, toro la minuta d'un vigiletto d'ingresoçi in ve la leggo, protestandomi che mo posso far garansia se restasse sterile progetto o fosse realizanto. Eccol como la troro. (Leggo)

Commissione Governntiva Municipale per la elezione dei Deputati all'Assemblea Costitu-

ente Romana ed Italiana.

Biglietto d'ingresso al palazzo per il giorno 28 gennaro 1849.

Il Segretario

Dal primo alhore di questo giorno scorgevasi un gran movimento nella città. Il Civichetto, scopettato, pettinato, con le armi lustre: il Pontoniere aucora, tutto lucido, cavava foori una fisouomia da C. Mario innanzi al Cimbros l'Artigliere ferocemente carteggiava i suoi bronzi, futuri fulmini di guerra. Battono le 9 antimeridiane, e già i battaglioni civici mandano un distaccamento in gran tennta, un ben condizionato piatto di assaggio. Il punto di congulamento marziale era la piazza dei ss. Apostoli, ove convenivano ancora le diverse armi di Linea. Intanto con parati e bandiere si adobbavano i tre palazzi sul Campidoglio. I soli colori che si vedevano, erano i colori italiani. - Dello Stato v'erano i vessilli di Bologun e Ferrara, e gli altri antichi e moderni, e vi erano i quattordici

simbolici dei quattordici rioni in che è divisa la nostra Roma. — Sulla loggia del gran pilazzo si vedevano le handiere degli altri Stati Italiani, ed eravi ancora quella del Circolo-Romano. A grossi camtteri sulla destra si leggeva: - costitue ste ITALIANA: - e con lettere d'egual forma sulla manca leggevasi: - costituente nouara: - e la bandiera italiana ventilava sull'alta torre del Campidoglio; e ventilava davvero, perchè Dio aveva mandato freddo e vento, che ancora ne sono renmatizzato. Per la piazza fino giù giù sulla strada stava schierata tuttu questa truppa, che, come vi descrissi, era atata ordinata. Dirvi il numero dei curiosi non posso, perchè non li notai. V'era ancor io; ma stava col popolo. Ai balconi capitali ci stavano le mogli, le sorelle, le figlia di alcuni Deputati ed altre poche: direi che non sommavann oltre la treutina, o al più quarantion; e potrei nominarvele una per una; ma già ve le immeginerete. Oni poi nacque un fiero imbroglio, perchè i colpi di canuone non spararonsi come era stato progettato, Apposta dice il proverbio una cosa pensa l'oste, ed un'altra il tavernaro. Il fatto lu così: sparo il colpo di cannone che annunziò il mezzogiorno, o fu seguito da altri colpi di cannone. Era scoccato il primo quarto pomeridiano, quando si pubblicavann i nomi degli eletti a Deputati di Roma, i quali furono questi:

Avv. Sturbinetti — C. Armellini — P. Sterbini — C. E. Muzzarrtli — G. Galletti — F. Scifoni — P. Campello — P. De Rossi — A. Calandrelli — G. Gabussi — L. Mariani — C. Bonoparte.

All "menzio di tili noni, ecoppiò iniprorrito na suordante fragore di grida, battenniti di meni, eril de disprazi, no vero boccano, il campana maggiore del rigita del consideratione con la companio del propositi del considerationo con della collegia della collegia della collegia della collegia podita. ma pociti vedi comincia con a porte gli della salla balossetta, e al solito, con la considera della collegia della collegia

una sola tiruta. CAS. Così bisogna che V. S. si riposi, ed entrerà in ballo l'archivista colle sue erudizioni, il siguor Menicuccio.

APOL. Per om il signor Manicaccio chinda la bocca. I attuti gli atri passi lovi il oditti non gli eletti, ma homi coloro che esercitavano l'utilico di perputati e così in Rona attuti riamuticono. al-cusi intenon monimiti ultrore ende questi, a diffactiva, non fareno viri Peptati, i vira ri ul dino mano l'abate Cario Archivi di Accoli. Attenta Cario Archivi di Accoli. Attenta Cario Cario Il mono l'abate Cario Caranzichi di Nicoli. Selectiva di Madenu l'arr. Esercio Caranzichi di Nicoli. Selectiva con l'abate Cario Caranzichi di Nicoli.

il dottor Pietro Guerrini: il gran Giuseppe Mazzini di Genova: Olimpiado Meloni di Ancona: montig. Carlo Emmanuele Muzzarelli di Fertara: Felice Scifoni romano: l'avv. Francesco Sturbinetti remano. - Adesso, se gli è comodo al signor Menicuccio, può scioriuare le sue erudizioni

MEN. È lesto. - Le abitazioni di questi signori furono le seguenti: - Accursi in via Agnuale oum 13: Arduini piazza di Pietra n. 44: Calandrelli via del Corso n. 530: Cannonieri via dell'Anima n. 10: Cernuschi via del Corso n. 544: Dall'Ongaro via della Vite u. 38: Guerrini via Mario di Fiori num. 57. Mazzini al palazzo della Consulta: Meloni via del Corso p. 447. Muzzarelli a monte Magnanapoli: Scifoni via del Seminario num. 102: Sturbinetti via della Pedacchia n. 115. - Ecco:

l'ufficio mio l'ho finito. CAS. Ve ne sono obbligato di cunre.

MEN. Cosa dite? Vi pure? Per la patria si fa

CAS. Adesso poi, caso voleste andarvene, andatevene pure.

DEM. Almeno il signor Cassandro, senza tanti implimenti, gli dà una licenza in piena regola-È la storia umana. Quando si è spremuto un merangolo, la coccia si butta via. Succede sempre così. Non ve ne prendete, Menicuccio caro, sapete? Il aignor Cassandro è un galantuomo

MEX. Il aignor Cassandro lo conosco benones so come peosa. Di quelle teste e di quei cuori ve ne sono ben poelsi. --- Ols! Me oe vado davrero,

perchè si è fatto tardi. Addio-

CAS. Sor Domenico? MEN. Comandi

CAS. Ci rivedremo, eb?

MEN. E che ve ne pare? Tanto bene! Addio, addio. (Parte).

CAS. Uoó, due e tre, e niente più. Un terzetto! Toglierne uno, rimane un duetto. Toglieroe un al. tro, resta ppa cavatina. - Un poco alla volta mi tocca a rimaner solo. Pazieuzal Ma dimani farò uo

APOL. Bisognerà risolversi a partire. - Ah! Eppure non me lo sarei sognato di andarmene di qu cusi asciutto asciutto, senza aver concluso nulla! Na ci ritorno: oh! altrol ci ritorno davvero. - Duoque, signor Demetrio, che ne dite? Voglismo andarsene aucor noi?

CAS. Na V. S. Lei è caro assail E io come rimango?

Al'OL. Farete la vostra solita vita. Poco più, poco menn, sempre la stessa.

CAS. Na voi mi avete inchiodato al giorno 281 Questo è quello che mi dispiace assai APOL. È facile che la fantasia vostra, mezzo-

octica, aupplisca con immaginazioni a quello che fu fatto dopo-DEM. Vennero i Deputati, ed ecco aperta l'As-

sembles. Chi aveva polmoni più saldi, aveva sempre ragione. Gia il primo a parlare fu Musignano. APOL, E vi ricorderete quella famosa questione e sfida coll'altro ciarlatano Pietro Sterbini? (Vedi vignetta a p. 371).

DEM. Se me lo ricordo? E vi pare che certi an-

nedoti capricciosi possano dimenticarsi? Mi pare anche di vederlo quando venne proclamata la Repubblica, che esso se ne stava tutto fastoso nella sua pompa. (Vedi vignetta a pag. 374).

CAS. Figuratevi le lepidezze, i concettini, le barzellette nei tempi repubblicaci! Che pioggia di

sciocchezzel DEM. Eh gial Beretti rossi, che sembravano tanti barbereschi alli casotti e al canspo alla piazza del

Popolo. (Vedi vignetta a pag. 35

CAS. Vedeter io ho una curiosità febbrile. Con quel berretto rosso che nequistarono?

Al'OL. Guai, amico mio! guai con la pala! (Vedi

viguetta a p. 159). E quando giunse in Roma l'enropeo prestigiatore, allora poi con la polvere di pimpirlimpia tutto spari sotto quel gran bussolotto. (Vedi vignetta a pag. 187)

DEM. Aveva diverse macchine, fra le quali una che pareva una soppressa stragrande, e li dentro avera cacciata la povera Italia ed a forza di atampe, di giornali, di gazzette, con filastrocche di bugie, d'imposture, di canzonnture: spremi, apremi, spremi, fece uscire da lei il succo sostanzioso di tutte le sue ricchezze; e in questa maniera rinvestiva milioni nei banchi d'Inghilterra. (Vedi vignetta a pag. 302

CAS. E così questo afortunato stivale l'avevano tutto sbranato, acucito, malmenato e riempito di carte. (Vedi vignetta a pag. 427)

DEM. Curioso era, che il Mazzini con i due suoi Cotteghi, credevano in buona fede guidare l'Italia, ed invece può veramente dirsi che guidavano no bel paio di stivali. Bel trionfo! Bella impresal (Vedi vignetta a pog. 291).

APOL. A dirla a uostra vergogna, veramente ci

tennero per stivali; ma dolshiamo con usa sì cruda lezione avere imparato, e non ci provano più davvero. Dice il proverbio: l'asigo ove cadde una volta. non ci cade più. - Di noi potrà dirsi con maggior verità.

CAS. Gia il signor Demetrio mi la ausurrato ualche eosetta: tutto poi terminò col correre qui tutto il mondo: non è vero?

APOL. Purtroppo! Ma già tenevano come un quattro e quattr'otto, che tutto il moodo avrebbe prese le armi ed avrebbe pugnato-

CAS. Ma lo avranno fatto, così.... che so io?.... per dire qualche cosa; in fondo però li avreste definiti piccini piccini, e nulla più APOL. Piano con questo replicato epiteto di

piccini, perchè piccini erano coloro, che tali li credevano, ma erano furbi, impostori, Giuda, Erodi tutti coloro che stavano alla somma delle cose. Vera essenza di bricconeria, estratto di bindoleria.

DEM. A proposito di questo, osservate, dirò meglio, uditer questa è una lettera del Deputatino Cesaretto Agostini ; lettera che scriveva al suo papa iu Fuligao all'epoca delle cannocate, delle ombe, dell'assedio, in quei giorni neri e paurosi-È un capolavoro; la voglio leggere io. Vi cooteotate?

CAS. Padronissimo. Al'OL. Ci fate un regulo. DEM. Ecco: dice così. (Legge):

# CARISSIMO PADRE

Grande notizia. La Francia ha mandato un Commissario straordinario, M. Lesseps, per verificare le candizioni morali della nostra Repubblica, e la condotta tenuta dal gen. Oudinot, il quale oggi stesso voleva attaccar Roma. Megliu per noi ma anche per lui, che avrebbe ricevuto una disfatta terribile. Intanto le ostilità sono sospese, e la bandiera bianca sventola sull'accampamento dei Francesi. Questo gran fatto è derivato dalla nostra condotta piena di lealtà, di coraggio, di generosità. L'Assemblea francese nella seduta del 7 disapprovò l'attacco di Oudinot, il quale non doveva entrare in Roma fuorchè nel caso che vi fosse stata decisa Anarchia, o che vi fosse stato invitato. Ora poi il Commissario francese vedrà co' proprii occhi quanta calma, quanta dignità, concordin, ordine, coraggio e risolutezza vi alberghi; e la conseguenza sarà non solo il ritiro delle armi francesi, ma fors' anche un pronto riconoscimento. Questo fatto produce di già sì buoni effetti, che i Boni del Tesoro, i quali si cambiavano al 35 e 40 per ceuto, oggi si cambiano al 16. - Tolto il fastidio dei Francesi, batteremo fino all'esterminio i Napoletani. Coi Tedeschi poi faremo altri conti.

Io ve l'ho scritto sempre; ero tranquillo sul destino della nostra Repubblica, e godo nel vedere che non m'illudeva. Coraggio e avanti.

Roma 15 maggio 1849

Affmo figlio

CESARE AGOSTINI

CAS. Bagattelle! Altro che Annibal Caro e Pietro Bembol Questo è fiore di eloquenza: è nu balsamo di eleganza.

DEM. Figuratevi il vecchio padre, ricevota e letta che a'ebbe la lettera, non potè trottenersi, la fece vedere, la fece leggere; e che volete? Quei della balla che stavano la, se lo misero in mezzo, e per tutta la sera fra torce ardenti, urli, grida, evviva se lo portarono in trionfo. Che ne dite?

CAS- Hi pare di vederlo. Povero vecchierello! Non so come non crepasse di gioial

DEM. Ma indovinate ora cosa è che mi stranisce? Vedete, tutti erano creduti col dipluma iu carta bollata d'impostori; eppure tutti zitti; nessuno alzava la voce per dir loro: maschere, vi conosco.

APOL. Bisogna pigliare la loro apologia dalla qualità dei tempii quei signorini avevano preso il disopra, e nessuno poteva azzardarsi di far loro rimprovero. Vi basti leggere il tuono delle loru notizie, che veramente fanno ridere i capponi. Una me ne rimase scolpita, ed è questa: - Mi ricordo che alla Trinità de Pellegrini fiaccavanu in gran quantità i feriti.... spiegiamoci.... nostri; e ben potete credere, che altrettanti ne rimanevano morti alle barricate. Or bene, io quel medesimo giornu, in quell'ora stessa che iu folla arrivavano all'Ospedale della Trinità, ebbero la fronte di bronzo di fur attaccare uno dei soliti bollettini, o spacci di bugie, in cui assicuravano che dei nemici, innumerabili erano i morti, moltissimi i feriti e i prigionieri, e che dei nostri non si doveva dolere di alcun morto, ma bensì qualche ferito. (Vedi vignetta a pag. 382).

DEM. E la illustre vittoria di Palestrina? - I Napolitoni erano stati affettati; i soperstiti galoppavano via, ed intanto, carri di feriti ginngevano ai nostri ospedali. (Vedi vignetta a pag. 219).

APOL, E le botte d'ogni calibro che ricevettero a Velletri? (Vedi vignetta a pag. 342).

DEM. Ecco il perchè misterioso. Essi calcolavano perdite e vincite dalla quantità delle fucilate che scoccavano. E intanto non consideravano se coglievano uomini a due gambe o rospi. (Vedi vignetta a png. 347).

APOL. Anzi allora, armati di coraggio soprannaturale, recitavano da scagliosi Rodomonti, e si azzardavano di tirare innanzi. - È storia. (Vedi vignetta a pag. 422).

DEM. E spero che vi rammenterete quando presero loro una barca, e decantarono tanto questa preda, come se avessero presu un bastimento, una feluca, una tartana. (Vedi vignetta a pag. 390).

CAS. Acqua, acquas anzi acqua in neve. Mi pare che vi scaldate troppo, e che li ponete soverchiamente in ridicolo; ma credo che qualche vittoria l'avrango riportata. Dite di no?

APOL. Ma già, ancora essi ponevano polvere e non arena gialla nei moschetti. Un uonto armato, prende la mira, tocca il cane e il colpo va via. Non si dice per questo; ma solo perchè avevauo la impudenza di voler misurare le loro armi con quelle delle Potenze allente; e la ciarlatanesca impostura del come si burlavano del popolo stampando madornali bugie. Certo, se noi guardianto al 30 aprile, noi siamo costretti a dire qualche coserella in luro favore; ma se i Francesi non entrarono il 30 aprile, ed essi ne cantarono romorosa vittoria, mi parvero in quella circostanza pari ad un bue armato di eroica pazienza, che tolvolta si laseia scherzare anche sul dorso; ma quendo spuntò il 30 eineno, il bue fece uon sottrazione alla nazienza, nou volle più scherzi, e l'affare si fece serio, ma serio assai. (Vedi vignetta a pag. 267). Non si smarrirono però di coraggio; anzi nella mente fecouda di cabale e raggiri sperarono di combinar tutto; ne rivestirono i prigionieri, li accarezzarono, spedironu aigari al campo. (Vedi vignetta a pag. 270); stamparono ed attaccarono fuori di tutte le porte l'art. V della Costituzione della Repubblica Francese. (Vedi vignetta a pag. 334); col suonare la marsigliese e scrivergli nei giornali, che ciò gli ricordava tanto sangue da loro sparso per la libertà, e non essendo sufficiente tutto questo, sapete cosa fecero? Cominciarono a minucciare contro ai Francesi, contro alle chiese, contro agli nggetti di arter el ecco inventare, che con le spingarde, con le bombe, con i mortari, tutto nvrebbero sconquassato, sfracassato, scompaginato. Allora si dettero a fabbricare macchine infernali, barricate, triboli, trabocchetti, lance, picche, reti, saracinesche, cc. ec. (Vedi vignetta a pagina 299). E quando pretesero empire i fossati nel nostro Castello con acqua versatavi dalle pompe? (Vedi vigaetta a pag. 406). E quando chiamarono seriamente il Colounellu dei Vigili perchè inventasse una macchina, con cui l'acqua del Tevere andasse a rovesciarsi nelle fosse fatte dai Francesi?

DEM. E quella maguifica invenzione della camicia di fuuri, per effettuore con aicurezza una celebre sortita notturnal (Vedi vignetta a pag. 331). AFOL. Di questo potrò dirvi io più miqute e

curiose partirolarità. CAS. Ed intunto il ciorcinato popolo romano, che cosa faceva?

Al'OL. Per carità, non mi parlate di questo popolo, che mi viene subito da piangere! Non solo venne derubato, tradito, espifato, insultato da loro stessi, che di propria mano l'accisero. Bicordatevi quando a viva forza gli toglievano le biancherie. (Vedi vigaetta a pag. 318). Riconlatevi quando anche materazzi e cuscini e coperte si domandarono col pretesto della difesa. (Vedi vignette alle pagine 411 e 424). — E qualcuno di questi oggetti era preso da qualche figlio al proprio padre, perchè partroppo, una mano di giorani era intrusa in questa vile pozzangheral (Vedi vignetta a pag-403). Ricordatevi quando sotto le sonore parole di - difesa della patria - la costretto a velere saccheggista, distrutta la propria casa, i proprii averi. (Vedi vignette a p. 326 e 329). Ricordateri quando lu costretto a suffrire di vedere con periodica obbedienza ad na ordine immondo tutta la città diventar lorda, sudicia, imbrattata, perchè a facilitare la corsa delle staffette si era decretato si gittassero per la via tutti i rimasugli che per sulito si accumulavano negli immondezzai. (Vedi vignetta a pag. 275) Ricordatevi quando tanti poveri figli di famiglia, per guadagnare pochi soldi si portavano ad iqualzare, costruire, ammantellare barricate ed a raccogliere hombe, palle, che incendiandosi, uccidevano. (Vedi vigaetta a pag. 379). Rieordatevi quando si trascinavano come pecore al macello, a viva forza le persone, per farai massacrare sulle barricate. (Vedi viguetta a pag. 387).

- Ricordatevi i lamenti e le lacrime disperate, i singulti e le agonie delle famiglie desolate. Ricordatevi..... Ohl basta, basta: cessiamo da questo straziante discorso: è troppo dolorosa e augustiante; e pensare che intanto quei tre cannibali stavano freddamente contemplando il saugue che scorreva dei da loro chiamati fratelli; ed essi intauto preparavano ori, argenti, gioie, per faggire con ricco buttino, e garanzia di vivere bene alle spalle dei gonzi... che fummo nui

CAS. E che razza di storia è questa? Ci fu lo snoglio trionvirale ancora? Al'OL. Signor Cassandro mio, lasciate che io me

ue parta. Propriamente non reggo più: sudo ghiac-CAS. No, signor Apollonio mio, qualche altra cos

setta sola: mi contento di poco-APOL. Ebbenes sia come volete, Vi dirò un solo

fattarello, e poi: --- addio. CAS. Sit uu fattarello per acconcia-bocche.

APOL. Era il gran momento, momento terribile, in cui tutta lioma nella sera trovavosi in una costernuzione paurosa. Si repettava la decisione del Triumvirato se accettava all'indomani la pace, o decideva di battersi foriosamente. - Cosa avreste creduto? Che i Triumviri riuniti in comitato acgreto, disputassero sulle probabilità della pace, sull'eventualità della guerra. Tutti che s'incontravano, si dimandavano l'un l'altro: ebbene? domani che si fara? Pace: guerra: scapperanuo? Si batteranuo? Eppare intanto.... pare incredibile; ma è così. --I Triumviri stavano in casa di donna Giulia Modena, e ciascheduno ginocava a suo modo. (Vedi vignetta a pag. 350). — flo detto tatto. Per oggi mi busta. Signor Cassandro, addio. Eccovi in deposito tutte le mie carte; e ve ne porterò altrettante quando ritorno. Addio, addio. (Parte).

CAS. Grazie, sor Apollonio mio, grazie. Addio. Venite a buon ora .- Ehl lo capisco: aono recchio; ma in questa notte sono diventato più vecchio. Vedi, redi come biodolavano questo umanis-

timo pubblico romano?

DEM. Avevano presa il disopra, e si afogavano in soprusi. Quei famosi tre, quel terno di ribaldi senza eguali, con quella idea della Repubblica, parola fantasmagorica, movendo i fili di quell'aquilone, che Sterbini ordinò ad qui pittore, che lo facesse fiero, assai fiero, si bellavano dei Romani a modo loro; ma la commedia non potè andare a lungo. - Vi fu, vi fo elii per tempo gli strappo, (Vedi vigaetta a pag. 430). E Iddio gli dara semore besse, sempre. Chi ci redense dalle unghie dei tiranni, non può aver mai male-

CAS. lo sarci assai cprioso di conoscere i vantaggi che ci fecero costoro. Diaminel Ciarlarono, stamparono tantol

DEM. Lo volete supere? Dichiararono che il fittme Pò era fiume nazionale.

CAS. Bella forza! (Vedi vignetta a pag. 259). E niente altro? DEM. Niente.

CAS. Mi pore pote

DEM. Ma poi soprusi, assassini, ruberie quante ne volete.

# CAS. E la Civica?

DEM. Mi fareste ridere. Sempre deotro al bigonzo. Incensata con parole, con un hell'uniforme,
con quel quartiere, che davereo parera l'Osteria
dell'Aquilla-Nera. (Vedi vignetta a pag. 358). E
cuà tirearno avanti, tiravano avanti fortib poi la
l'rovvidenza fece da sè e ci pose le mani per bene.
Così tutto avaporò.

CAS. E che pensano adesso i repubblicani? DEM. Sono sempre gli stessi. La vita del de-

magogo non si cambia mai. (Vedi vignetta a pag. 395).

195). CAS. Siguor Demetrio mio..... mi ha preso un

poco di sonno.

DEM. A me un tantinello di stanchezza.

GAS. Me n'andrò a mangiare un boccone, e poi.... (sbadigliando) Ah!.... Ah!... Non mi reggono più gli occlii.

DEM. E a me si piegaoo le gambe. Soendiamo, che vi accompagnerò. (Escono insieme).

FINE DELLA PARTE SECONDA

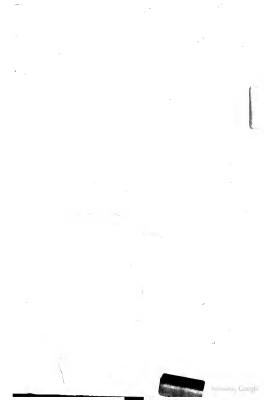

